

## P. OVIDII NASONIS

## FASTORVM LIBRI SEX

EDITORE ET INTERPRETE

R. MERKELIO.

#### REROLINI

SVMPTIBVS G. REIMERI
7 MDCCCXLI.

PA 6519

BREEFER TO THE BROTHER.

DE MEDICAL PROPERTY.

SENGING MAIN

April of a system of the second

CLARISSIMO · ET · MAXIME · VENERABILI · VIRO

### 10 · ALB · FRID · EICHHORN

IN · REGNO · BORVSSICO · RERVM · AD · RELIGIONIS

NI NSTITVTIONEM · PVBLICAM · ET · ARTEM

MEDICAM · PERTINENTIVM · SVMMO · PRAESIDI

EA · QVA · PAR · EST · VERECVNDIA

CRITICAE · ARTIS · TENVE · MONIMENTVM

DEDICAT · ATQVE · CONSECRAT · AVCTOR

CLARISSING-TO MASING-VILLERARDI VIN

# IO. ALE PRID PROHIDIN

N-REGNO-BOLVSSICO: LICEVAL-AD: RELIGIONIS

WY DESTIVIOUS REPUBLICANDED ARTEM

MEDICAM TEXTINGENTRY SYMMO PRAESIDI

EA OF A FIR REVIVED SECURISE

CHITELIE: AGTIS TENTE: MONHEENTY H

DEDICAT: ATOMS CONSECRATE AVETOR

### DE OBSCVRIS OVIDII FASTORVM.

#### S. 1.

Quae ad hoc carmen ea potissimum forma, qua editur a nobis, intelligendum necessaria sunt, his plagulis comprehendentur, quantum quidem praestare possum et expectari par est, omnia. Neque enim aut ab aliis disputata uolebam repetere, aut nihil ignorare poteram. Quaestionum, quas de rebus uerbisque obscurioribus institui et in locos capitaque descripsi, corpus data opera non effeci, cinnus quidam ultro extitit, raro sufficiente aliorum opera et militante interdum in armis solidioris grammaticae coniectura: eumque ordinem, qui neque latebit quemquam, neque remorabitur a primis ad ultima pergentem, intactum reliqui. Ita enim quia exordii causa et ratio in fine est, non habeo opus aditum ad illud munire. Notum est interpretatum esse Quidium fastos et enarrasse: ea enarratio nisi cognita illa re, quae enarratur, non magis intelligetur, quam haec, quae nunc scribimus, ab eo, qui carmen Ouidii nunquam legit. Itaque cum nonnihil mutatum in fastis publica auctoritate Quidii aeuo dicatur, id cuiusmodi fuerit, cognoscendum est, siue ad Ouidium pertinet, siue non pertinet. Nam si non pertinet factumque est posteaquam carmen poeta composuit, seorsum a quaestione quaedam sunt habenda: si uero pertinet, uidendum est, fueritne ea re potissimum ad scribendum auctor permotus. Quae igitur de Augusto tradita inueni, haec sunt, primum Sextilem mensem in eius honorem appellatum esze Augustum ex S. C., cuius uerba extant apud Macrobium Sat. 1, 12, anno V. C. 746 testante Dione Cassio 55, 6; de qua re ualde errauit Fogginius Fast. Praen. p. 125; deinde ipsum errorem in intercalando iam ueterem sustulisse sexto et tricesimo anno post Caesarem dictatorem, hoc est V. C. 746, Macr. 1, 14 Suet. Oct. 31; tum ludos perennes, hoc est, qui in fastos referrentur, eius natali die decretos item anno 746 secundum Dionis locum indicatum; quartum, ab eo certos dies senatui habendo constitutos esse, narrantibus Suetonio c. 35 et Dione 55, 3, qui

anno id factum tradit V. C. 745; quinto loco aut edicto eius, aut legibus iudiciariis Saturnalia in triduum producta esse; utrumque enim dicit Macrobius 1, 10 init. et fin. et utroque modo id iuberi potuit, edicto, ut opinor, pontificio (uide Vaassenii Animaduers. ad fast. sacr. p. 68 sq.), non ergo antequam anno V. C. 741 pontificatus maximus ad Augustum deferretur: leges autem Augusti judiciariae cui anno assignandae sint, ignoro cum Ictis, Nouissime Suetonius c. 32 memoriae prodidit Augustum dies ultra triginta ludis honorariis occupatos actui rerum accommodasse: quod et ipsum probabile est in legibus iudiciariis extitisse, Hoc cum factum dicit Vaassenius p. 290 anno V. C. 746, opinionem suam posuit, nusquam enim de tempore quicquam proditur, quae tamen a uero non longe abesse uidetur. Certe neque plus quinquennio ante Augusto in tot dies nefastos ius fuit, neque multo post eos e fastis exemptos putauerim hoc argumento. Causa augendorum dierum fastorum, siue comitialium eadem fuerit oportet, quae etiam augendi iudicum numeri, quod eodem loco Suetonius habet, et extruendi fori Augusti, de quo Sueton. c. 29, uidelicet litium et iudiciorum multitudo. Ea res adeo urgebat, ut forum ante quam oportuit, hoc est, antequam Martis Vltoris in eo templum dedicatum esset publicaretur, Suet. c. 29 Dio Cass, argum. libri 55, et tamen tarde id confieri quereretur Augustus et accusari a Cassio Seuero optaret, ut absolui posset, Macr. Sat. 2, 4. Atqui loci angustiis quanto molestius res forensis premebatur, tanto maturius tempus iudiciale relaxari oportebat et sine negotio poterat. Iam uero templi Martis dedicationem incidisse in consulatum Augusti decimum et tertium, annum V. C. 752, apparet ex Dione Cassio 55, 10 pag. summa 359 Sturz. Fori inter eum annum et secessum Tiberii in Rhodum anno 748 publicati mentionem lacuna hausit. Tamen ratio ista eatenus satisfacit, ut ne quid obstare uideatur, quin circa annum V. C. 746 istas res omnes gestas esse et de fastis meruisse Augustum dicamus. Statim ex primo autem, quod posui, intelligis id factum esse antequam Fastos Ouidius scriberet: Augustum mensem enin appellat 5, 147. Ac nescio an ex eo, quod secundo loco legisti, locutio eius illa notabilis explicanda sit 3, 165:

> in lustrum accedere debet Quae consummatur partibus una dies.

Nouo nimirum modo hoc dictum est: quasi enim non satis esset interpretes in quinquenni olympiade, lustro non breuiore, laborare Trist. 4, 10, 95, 96; Pont. 4, 6, 5, 6, hic rursus lustrum est quatuor annorum πενταετηρίς. Verum quia quod Caesar dict. edixerat,

quarto quouis anno esse intercalandum, perperam acceptum fuerat a Lepido in eum modum, quem in modum apud Romanos Sarmates cibum capere diebus tertiis, medio abstinere, febris quartana biduo interuallari, trinundinum septendecim dierum esse dicebatur, uide Macrob. loc. ind., Augustus fortasse suo in edicto posuit quinto quouis anno, quo rectius triennii interstitium seruaretur, quod deinde suo uel iure, uel more (uid. 2, 686 de VI Kl', 6, 247 de VI Id., 6, 795 de III Kl' Iul.) reddiderit Naso in lustrum. Nam ne errasse eum contrario, atque olim Lepidum modo putemus, qui fortassis ista scripserit cum duodecim annis intercalatum non est, facit unus uel alter idoneae aetatis liber, qui uers. 163 tempora quarta tuetur, ut librarii potius lustri appellatione decepti quinta maturo reposuisse uideantur.

Iam quando intellectum est ab Ouidio aliena non esse quae de Augusti fastorum ordinatione commemorauimus, immorandum est huic quaestioni et de iis accuratius introspiciendum, quae quam uim in fastorum mutandam formam habuerint, adhuc ignoratur. Reliqua satis perspicua sunt apud ipsos scriptores, quorum locos indicaui, praeter ea, quae quarto et sexto loco posui, de quibus cum sententiam dixero, satisfactum erit huic quaestioni de fastis ab Ouidio usurpatis, nisi forte ista qualiscunque notitia utilis erit ad luculentiora adiumenta eruenda. Dies igitur senatorii num ad fastos tabulis perscriptos pertinuerint, potest quaeri, uel adeo debet: nam hoc ipsum, si omissi fuerint in fastis ab Augusto ordinatis, singulare in his fuisse potest, cum in aliis extent, et potest hanc ob causam Ouidius eos dies praetermisisse, quod fecit. Poterant etiam omitti, si tam simplici regula continebantur, uti est apud Suetonium c. 35: et ne plus quam bis in mense legitimus senatus ageretur, Kalendis et Idibus, quicum satis bene conuenire uidetur Dio l. ind.: τάς τε της γερουσίας έδρας εν όηταις ημέραις γίγνεσθαι εκέλευσεν. ξπειδή γάρ οὐδεν πρότερον ἀκριβῶς περί αὐτῶν ἐτέτακτο καί τινες διὰ τοῦτο πολλάκις ὑστέριζον, βουλάς κατά μῆνα κυρίας απέδειξεν, ωστε ές αὐτὰς ἐπάναγκες ούς γε ὁ νόμος ἐκάλει, συμφοιτάν. καὶ δπως γε μηδ' άλλη μηδεμία σκηψις της απουσίας αὐτοῖς ὑπάρχη, προσέταξε μήτε δικαστήριον μήτ ἄλλο μηδέν των προσηχόντων σφισίν έν έχείνω τω καιρώ γίγνεσθαι. Satis, inquam, conueniunt haec cum Suetonio, quamquam quo magis conveniant, licebit legere ὖστέριζον, β΄ βουλάς, uti suadet Casaubonus. Sed nescio, num quis animaduerterit εν εκείνω τῷ καιow posse indicare eam diei partem, qua fas erat conuenire senatum. Certum enim tempus definitum fuisse tunc ab Augusto, fidem faciunt

quae de Tiberio Dio tradit 58, 21: σφόδοα γαο επιμελές εποιείτο άει σφας δσάκις αν και καθήκη συνιέναι, και μήτ δψιαίτερον άπανταν του τεταγμένου, μήτε πρωϊαίτερον απαλλάττεσθαι. Id uero tempus a primo mane fuisse uidetur secundum Dionem eod. lib. c. 9: καὶ ἀναβὰς ἄμα τῆ ξω ἐς τὸ παλάτιον· τῆς γὰο βουλης έδρα εν τῷ 'Απολλωνείω γενήσεσθαι έμελλεν - et c. 11: ον γαρ (πρότερον, omni superiori tempore) τη έω πάντες ώς καὶ κρείττω σφων όντα ες το βουλευτήριον παρέπεμψαν -. Moneo hoc de intelligendo καιρώ nunc ipsius Dionis causa, apud quem proxime ante illa 58, 21 legitur: άλλὰ τά τε ἄλλα καὶ ή βουλή καὶ τότε καὶ συνήχθη καὶ ἐδίκασεν, quod de legitimo senatu esse intelligendum ipsa illa, quae sequuntur, docent. Quod igitur superiori illo loco 55, 3 Dio dixisse uidetur, hoc est, Augustum senatum conuenire uoluisse iis diebus, dierumue horis, quibus iudicia in foro nulla essent obeunda. Aliud nunc mittamus, utrum eos dies ita comparatos inuenerit, an, quod Dio indicare uidetur, tales reddiderit: illud notum est, diem, qui iudicia non admittat, esse nefastum, et qui mane tantum non admittat de eo genere esse, quod Ouidius 1, 50 demonstrat; nefastos priores docti appellarunt. Fuerunt igitur in Augusti fastis Kalendae et Idus omnium mensium dies aut nefasti, aut nefasti priores. Hoc non est insuper habendum: caeterum inutile est quaerere, num uni cuiuis ex illis diebus ascriptum fuerit SEN. LEG., uel simile quid; otiosus aliquis quadratarius, uel caelator appinxerit, sed senatores meminerint, ad quos quia solos pertinuit Ouidius neglexit. Verum enim uero sunt, qui aliter iudicent: Suetonium cum Dione neque posse componi, neque oportere; corruptum esse illum per librarios, qui uerba Kalendis et Idibus addiderint, eius rei argumento esse quod in scriptis quibusdam libris legatur scilicet Kalendis et Id.; Idus non potuisse omnes senatui agendo aptos esse, quia ipse olim inter triumuiros Octauianus edixerit narrante Dione 47, 19, ut Idus Martiae, quibus usque eo senatum haberi solenne fuisset, inter atros dies essent; Kalendas, quia nefastae pleraeque notentur in fastorum, quae restant, fragmentis, idoneas non fuisse; binos, sed non statos cuiusque mensis dies Augustum senatui habendo destinasse eosque et debuisse in fastis perscribi, et perscriptos extare in fastis Herwartianis, siue Lambecianis, compositis Constantio Imperatore saeculo post Chr. quarto. Ita disputauit Iac. Vaassenius Animadu. in fast. sacr. p. 237 - 244, cui assentitur Sturzius ad Dion. loc. ind. Vix ueri speciem in ea opinione agnosco. Vocula scilicet si in omnibus, uti reliqua, libris esset, ipse Suetonius uti poterat, usus enim est Oct.

c. 29; triumuirorum decreta Octauianus teste Dione 53, 2 anno 726 V. C. δι' ἐνὸς προγράμματος κατέλυσε, idque anno antequam a senatu populoque Augustus et ab Horatio expiator sceleris appellaretur, ut fortasse tunc Iduum Martiarum, natalis Antonii (Dio 51, 19), aliorum atrorum dierum, qui ad ius pontificium certe nunquam pertinuerunt, desierit religio; cum negatur diebus, qui sacrificii causa nefasti fuerint, unquam uel ante, uel post Augustum senatum esse conuccatum, esto tales non fuisse V Id. Apr., III Id. Mai., qui ex Ciceronis epistolis adhibentur: uerum ibidem 12, 25 lego Quinquatribus frequentem senatum fuisse, isque dies nefastus est in uetustissimis, quae ad nos peruenerunt, tabulis Maffeana et Praenestina: illud uero ridiculum est, cum in ipso calendario Lambeciano Kalendis Iuliis, nefasto die, senatus legitimus deprehenditur, idque excusatur propter minorem rei sacrae, quae tum facta sit, sanctitatem; quod de reliquis quoque nefastis Kalendis dici poterat. Maxime etiam id a disertis Dionis uerbis abhorret, quod plurimis diebus totis fastis, uel comitialibus senatus habitus foret, si credibile esset ab Augusti inde tempore ad Constantii aetatem nihil mutatum fuisse in ea re; quod ne animum inducamus, monent Gellii uerba 4, 9: ante legem, quae nunc de senatu habendo obseruatur. Velim ergo damnari istam Vaassenii sententiam et quae supra exposui recte exposita existimari, nec offendi in eo, quod non modo nefastis diebus, sed etiam nefasta dierum parte et nunquam non inter sacra Kalendaria Iduliaque senatus conuenit, siquidem in ipso senatu rem sacram thure meroque fieri iussit Augustus, Suet. Oct. 35, Dio 54, 30. Video contra ea afferri posse Dionis locum 56, 41: ἐν μὲν ταῖς ἑορταῖς καὶ τὸν δῆμον οἴκαδε προσδεξαμένου, ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις ἡμέραις καὶ τὴν γερουσίαν ἐν αὐτῷ τῷ βουλευτηρίῳ ἀσπασαμένου. Esto, siue coras intelligas dies festiuos, siue ferias, siue sacras celebritates, Kalendas et Idus aliquando iis appellationibus notatas fuisse, Gell. 2, 24, Macr. 1, 15: dubium tamen uix est, quin illos maximae dignationis et totius populi ferias innuat Dio, quales Quinquatrus, quae apud Varronem de l. l. 6, 3 sqq. enumerantur, quaeque in fastorum tabulis magnis litteris iuxta litteras nundinales scriptae sunt. Iis olim senatum habitum esse uno exemplo docui: Augusti aetate senatum legitimum non fuisse apparet, cum Matronalia ne apud Varronem quidem, Quinquatrus minusculae nulla in tabula compareant.

Pergo ad alterum, quod Suetonius tradidit Augustum amplius triginta dies ludis honorariis occupatos actui rerum permisisse. Necesse est intelligamus, qui illi dies sint. Prouocant interpretes ad Pauli Diaconi locum p. 102 ed. Muell.: Honorarios ludos, quos et

Liberalia dicebant. Nouissimus editor docet id ita esse intelligendum, ludos honorarios Liberalibus potissimum edi consucuisse. Gratum foret tam certa fide unum saltem de triginta istis diebus innotescere, sed metuo, ne aliud quid Festus dixerit. Notum esse opinor Tertullianum plurimum Festo usum esse, et expectaueram ad istud Pauli lemma ut apponerentur illa eius de spectac. c. 1: nam et cum promiscue ludi Liberalia uocarentur, uel c. 6: nam et alios ludos scenicos Liberalia uocabant praeterguam Libero deuotos. Hinc tria efficiuntur, Festum uel Verrium nihil noui docuisse de Liberalibus, quae erant XVI Kl' Apr., sed illud nomen aliquo argumento, uel exemplo generale existimasse, denique honorarios Festi uel Verrii aetate appellatos esse ludos uel omnes, uel scenicos omnes. Haec seponenda sunt tantisper, dum aliunde lucem accipere poterunt. Casaubonus Suetonii uerba intelligit de ludis, quos noui magistratus sponte sua ad demerendum populum et ambitionis causa ediderint, quos ludos spectacula prinata dixerit Suet. Ner. 21 et Lamprid. Elag. 23. Eandem sententiam, omissa tamen ludorum priuatorum mentione, qui mos sub Augusto inualuit, Dio 56, 27, sed alienus est ab hac re, perscriptam inuenio a Vinando Pighio in commentario de fastis sacris inedito his uerbis: Prout enim quisque nouo magistratu uel honore erat insignitus, ludos ex sua magnificentia popularis aurae captandae gratia per aliquot instruebat dies. Quam causam esse putamus, ut et Liberalia alio nomine Festo auctore dicerentur, quod noui honoris initio ex libera seu mera potius liberalitate exhiberentur. Fatendum est post Augusti mortem tales ludos ab omnibus fere magistratibus factos et aliquando quotannis: statum tempus ludorum consularium a Symmacho epp. 7, 4 a Kal. Ian. ad Non. Febr. tradi, quod cum tunc non triginta dies fastos habuisse constet, nihil sane impedit, quominus aliis magistratibus alii dies concessi fuerint. Ante Augustum uero nullo plane testimonio euincitur ludos impetrati honoris causa aut ab omnibus magistratibus, aut ab ullis quotannis, statoue tempore, aut diebus propter eam causam olim nefastis exhibitos fuisse: immo, diebus iis, quibus Pompeii iterum consulis ludi fiebant, Cicero ad fam. 7, 1 causam se egisse narrat. Itaque Ernestius a Suetonio statos et solemnes ludos designari intelligens coniecit honorarios ludos eos fuisse, qui non antiquis legibus constituti fuissent, sed recentioribus temporibus accesserint ad honorandam memoriam uirorum bene meritorum. Hic aliquid uidit de discrimine ludorum, qui in fastis notari consueuerunt; sed falsam etymologiam aucupando rem peruertit meo iudicio. Videbis quo rem deducam, malo enim probabiliora proferendo, quam contra disserendo istam opinionem euertere. Ludorum statorum et perennium nunquam non uaria fuerunt genera: qui antiquissimi erant, distingui poterant a magistratibus, qui eos edebant, praetores gladiatorios Quinquatribus et Apollinares, aediles curules Megalenses, aediles plebeii Cereales, Romanos, Plebeios, Florales. Distincti etiam sunt inter illos ludi sacri, quibus epulum parabatur, Dio 51, 1, quod fieri solitum scimus Romanis et Plebeiis, et fortasse Megalensibus, nisi hoc quoque ad posteriora pertinet tempora. Nec nego potuisse aliquot ex illis signari honorariorum Iudorum nomine: scimus enim ius honorarium dictum esse, quod proficiscebatur a praetoribus et aedilibus curulibus, Theophil. lib. 1. tit, 2. §. 7: έλέγετο δε ή τούτων νομοθεσία ius honorarium, επειδή είς την τιμήν των ἀργόντων καὶ των τιθέντων εκράτει ταῦτα καὶ επολιτεύετο. και οι αίδιλες ουν ενομοθέτουν περί τινων κεφαλαίων και το τούτων έδικτον μέρος γέγονεν ήτοι συνήφθη τω εδίκτω τῶν δύο πραιτόρων. Fuerint ergo Quinquatrus Apollinares et Megalesiaci ludi honorarii. Verum neque ex eorum omnibus diebus numerus a Suetonio traditus confieri potuit, si illam appellationem propagatam putemus ad Augusti tempora, neque ullo testimonio probatur illam Varronis, uel Ciceronis aetate in usu fuisse. Simplicior tune ludorum ratio nondum id discrimen requirebat. Nam praeter illos antiquissimos, de quibus infra ad fragmenta libri IX et X rerum divin. agetur, in fastos ante Caesarem dictatorem nulli relati erant, praeter ludos uictoriae Sullanae, de quibus Vell. 2, 27. Posthac eiusdem modi plurimi propter utriusque Caesaris res gestas introducti sunt in fastos. Propter nuntium de victoria Caesaris Hispaniensi anno V. C. 708 acceptum Dione teste 43, 42: τὰ παρίλια ίπποδρομία άθανάτω, οὖτι γε καὶ διὰ τὴν πόλιν, ὅτι ἐν ξκείνοις εκτίσθη, άλλά διά την τοῦ Καίσαρος νίκην, δτι ή άγγελία αὐτῆς τῆ προτεραία πρὸς ἐσπέραν ἀφίκετο, ἐτιμήθη. Ηὶ igitur ludi stati et perennes esse debebant, Fuisse etiam illos, quos Caesar ante pugnam Pharsalicam Veneri Victrici uouerat, ac primum egerat anno 708, uid. Dion. 43, 22, inde cognoscitur, quia anno 720 narrante Dione 49, 42: την πανήγυριν την τη Αφροδίτη τη Γενεθλίω τελουμένην οι θπατοι εποίησαν. Hos ludos olim a collegio curatos fuisse tradit Dio 45, 6 (coll. Plin. N. H. 2, 25) et a ludis uictoriae Caesaris, quos mense Iulio posthac factos et ipse indicat c. 7, et fastorum tabulae tres apud Foggin. p. 111 docent, discernere uidetur. Atqui diuersos non fuisse docet Suet. Caes. 88, Oct. 10. Olim igitur celebratos puto inde a IX Kl' Sextiles, anno V. C. 710 aliquot dies, et alterum illud nomen additum ab Octa-

uiano eam ob causam, quod posthac propter reliquas Diui Caesaris uictorias feriae quidem agendae essent, ludi uero ad eorum exemplum, quos Parilibus propter Hispaniensem uictoriam olim institutos, sed tunc primum neglectos Dio testatur, omitterentur. Nam ex eo ipso. quod Dio 45, 7 qui ludi essent, ιερομηνίας επινικίους dixit, argumentum duxerim, dum Caesar uiuit, reliquas quoque eius singulas uictorias, quibus in posterioribus fastis feriae notantur, propter lubam deuictum, Alexandriam captam aliasque res gestas, ludis consularibus honoratas fuisse. Decretum enim fuit ἱερομηνίαν ἐξαίρετον, δσάκις αν νίκη τις συμβή, και θυσίαν ἐπ' αὐτή γίγνεσθαι, Dio 43, 44. Increbuit is mos sub Octaviano. Anno 714 ή πανήγυρις ή ξηὶ τῶ πολέμω τῷ πρὸς τοὺς σφαγέας εὐχθεῖσα ὑπὸ τῶν ὑπάτων ἐποιήθη. Ludos uotiuos propter reditum Augusti 746 anno sequenti fecerunt Piso consul et Caius Caesar loco Tiberii consulis, Dio 55, 8. Esto, hos semel tantum fortasse editos esse, exemplo esse possunt, ne ludi, Augustalibus qui fieri coepisse uidentur inde ab anno 734, Dio 54, 34, propter alium reditum Augusti, ante eius mortem ab aliis, quam consulibus, factos putes. Post eius obitum honoris causa praetori urbano mandati sunt, Tac. ann. 1, 15. Verum ludi natalitii Augusti semper a consulibus fiebant, diserte tradente Dione 56, 46: καὶ τὰ γενέσια οἱ Επατοι ἐξ ἴσον τοῖς 'Αρείοις αγωνοθετώσι, ubi falluntur interpretes de 'Αρείοις illis; sunt enim ludi perennes, qui in fastis notantur, Martis Vltoris, item consulares, nam Dio 55, 10 ita: τῶ τε Λουκίω καὶ τῶ Γαΐω πάντα καθάπαξ τὰ τοιαῦτα ἐπιτρέψας ὑπατικῆ τινὶ ἀρχῆ κατά τὸ παλαιὸν χρωμένοις, ubi item praeter rem nescio quid de pontificali et augurali utriusque dignitate monent. Consules Caligula reprehendebat, quod uictoriam Augusti de Antonio ex more celebrassent, Dio 59, 20. Denique idem cum narrat anno 799, 60, 27: 'Ασιατικός δε απεδείχθη μεν ώς και δι' έτους υπατεύσων. οὐ μέντοι καὶ ἐποίησε τοῦτο, ἀλλ' ἀφῆκε τὴν ἀρχὴν ἐθελούσιος, ο και έτεροί τινες έπραξαν, άλλ' έκεῖνοι μέν ύπο πενίας, τὰ γὰρ αναλώματα τὰ ἐν ταῖς ἱπποδρομίαις γιγνόμενα ἐπὶ πολὸ έκεχωρήκει -, quorsum euaserit illud ludorum consularium genus, olim incognitum, ostendit. Intelligis hoc genus ipsa nouitate, nam ludi uictoriae Sullanae quoque non adeo ueteres erant, tum quod a solis consulibus procurabatur, ab antiquis illis ludis ad diuersos magistratus pertinentibus differre, caeterum celebritate et dignitate paene aequiparare eosdem. Iam uero quo tempore hoc consulare genus maxime uigebat, illud quoque uetustius remotis aedilibus curulibus plebeiisque solis praetoribus committi coepit, Quod claris uerbis tradit Dio institutum esse anno 726, lib. 53, 2: οδτω γάο δή πολλοί σφων πένητες έγεγόνεσαν, ώστε μηδ' άγορανομησαί τινα διὰ τὸ μέγεθος τῶν ἀναλωμάτων ἐθελῆσαι, ἀλλὰ τά τ' ἄλλα καὶ τὰ δικαςήρια τὰ τῆ ἀγορανομία προσήκοντα τοῖς ςρατηγοῖς προσταγθήναι, et confirmatum esse anno 732, lib. 54, 2: τοῖς μέν στρατηγοίς τὰς πανηγύρεις πάσας προσέταζεν. Credo singulos uel etiam plures ex decem, uel duodecim, uel sedecim praetoribus singulos ludos sortiri solitos esse. Druso praetori certos ludos obtigisse scribit Dio 54, 34, et uetusto more duos praetores munus gladiatorium sortitos 59, 14. Hinc igitur est, quod Dionysius Halic. 2, 19 ludos Megalenses a praetoribus editos memorat, quod Seianus et Galba praetores Florales exhibent narrantibus Dione 58, 19, Suet. Galb. 6, quod mimos praetor emere dicitur ab Ouidio Trist. 2, 508, quod erga τούς τε στρατηγούς καὶ τούς υπάτους sese efferunt equorum agitatores apud Dion. 61, 6. Quod cum institutum sit eo quo indicaui tempore, anno 746 duo potissimum genera ordinariorum statorum et anniuersariorum ludorum fuerunt, ueterum et recentiorum, qui aut a praetoribus, aut a consulibus curarentur, quorum alterum utrum honorarium dictum esse et dies aut omnes, aut certe eo quem Suetonius tradit numero nefastos habuisse oportet. Atqui de praetore honorato, de iure honorario supra monitum est: pignus quoque honorarium πραιτώριον ἐνέγυρον interpretantur Fabretti glossae apud Reitzium ad supra positum Theophili locum: ipse Theophilus lib. 3. tit. 13. §. 2: πραιτώριαι ενοχαί - αίτινες καὶ ὁνοράριαι καλοῦνται. Multa alia Forcellinus suppeditat. Nihil igitur nouum, si ludi quoque praetorii nominantur honorarii. Ludi consulares, quos constet circa annum 746 celebrari solitos esse, omnes dies minus triginta habent: num eos nefastos, ignoratur. At inter praetorios ludos Romanos certe fastos non habuisse credo apparere ex Cic. ad fam. 8, 8: M. Tuccium accusatorem suum post ludos Romanos reum lege Plotia de ui fecit, cfr. Verr. 1, 10, 8, 31: ex Quinquatribus, Megalensibus, Cerealibus, Floralibus, Apolliparibus, Romanis, Plebeiis ludis triginta uel etiam paulo plures dies colligi potuisse spondeo. Haec hactenus: iubeo nunc lectorem in tabulam infra descriptam secundum marmor antiquum Augusti anui ordinationem complexum intueri.

| A·K·IAN·F   | H·K·FEB·N·  | D·K·MAR·NP                                   |
|-------------|-------------|----------------------------------------------|
| BF          | AN          | EF                                           |
| CC          | BN          | FC                                           |
| DC          | CN          | GC                                           |
| E NON·F     | D NON       | HC                                           |
| FF          | EN          | A NP HOCODIE<br>CAESAR PONT<br>MAXIM FACT ES |
| GC          | FN          | B NON · F                                    |
| HC          | G N         | CF                                           |
| A AGON      | HN          | DC                                           |
| BEN         | AN          | EC.                                          |
| C CAR·NP    | BN          | FC                                           |
| D C         | CN          | GC                                           |
| E EID·NP    | D EID·NP    | HEN                                          |
| FEN DIES    | EN          | A EQ·NP                                      |
| G CAREX S C | F LVPER·NP  | B EID · NP                                   |
| HC          | GEN         | CF                                           |
| A C         | H QVIR·NP   | D LIB·NP                                     |
| BC          | AC.         | EC                                           |
| CC          | BC          | F QVIN·N                                     |
| DC          | CC          | G C                                          |
| EC          | D FERAL · F | нс                                           |
| FC          | EC          | AN                                           |
| GC          | F TER·NP    | B TVBIL·NP                                   |
| HC          | G REGIF · N | C Q·REX·C·F                                  |
| AC          | HC          | DC                                           |
| BC          | A EN        | EC                                           |
| CC          | BEQ·NP      | F NP HOC DIE CAESAR                          |
| DC          | CC          | GC ALEXAND<br>RECEPIT                        |
| EF          |             | нс                                           |
| FN          |             | A C                                          |
| GC          |             | CC                                           |
|             |             |                                              |

|                   |                 | 3.7                           |
|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| C·K·A             |                 | 3N·                           |
| D:                | •••             |                               |
| EC                | • • •           | . C                           |
| F C LVDI MATR MAG | • • •           | CC                            |
| GNON LVDI         | EC W            | DNON                          |
| HNP LVDI          | FC              | EN                            |
| AN LVDI           | G NON·N         | FN                            |
| BN LVDI COM       | HF .            | G N MENTI<br>IN CAPIT         |
| CN LVDI           | A LEM·N         | H VEST · N FER VESTAE         |
| DN LVD IN         | BC              | AN                            |
| EN                | C LEM· N        | B MATR·N                      |
| FN LVDI<br>CERERI | D NP LVD · MART | CN                            |
| G EID · NP LVDI   | E LEM·N         | D EID·N                       |
| HN LVDI           | FC              | EE                            |
| A FORD · NP LVD1  | G ELD · NP      | $FQ \cdot ST \cdot D \cdot F$ |
| BN LVDI           | HF              | GC                            |
| CN LVDI           | A C             | HC                            |
| DN LVDI           | BC              | AC                            |
| E CER·N LVD       | CC              | ВС                            |
| FN                | DC              | CC                            |
| G PAR·NP          | E AGON·NP       | DC                            |
| HN                | FN              | EC                            |
| A VIN·NP          | G TVB·NP        | FC                            |
| BC + ·            | HQ·R·C·F        | GC                            |
| C ROB·NP          | <b>A C</b>      | HС                            |
| DF                | BC              | AC                            |
| <b>EC</b>         | CC              | BC                            |
| F NP LVD·FLOR     | D C             | C.C                           |
| G C LVDI          | EC              | DF                            |
| HC LVDI           | FC              | EC                            |
|                   | GC              |                               |

D C

| FK·IVL·N            | E K·A                                                     |                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| GN                  | FC VICIT                                                  |                      |
| HN                  | GC                                                        | F NP                 |
| A NP                | HC                                                        | GC LVDI-ROMANI       |
| B POPLIF · NP       | A NON·F                                                   | H NON·F LVD          |
| CN LVDI             | BF 1 / 75%                                                | AF LVDI              |
| D NON·N             | GC , - 20-2 (1413)                                        | BC LVDI              |
| EN LVDI             | DC . The Market                                           | C C LVDI             |
| FN LVDI             | E NP HOC DIE                                              | DC LVDI              |
| GC LVDI             | F C HISPLI VIC                                            | E C LVDI             |
| HC LVDI             | GC MATERIA                                                | FC LVDI              |
| A NP LVDI           | HC+ / (0.75 %)                                            | GN LVDI;             |
| BC LVD · IN · CIR   | A EID·NP                                                  | H EID·NP             |
| C C MERK            | B F                                                       | AF EQVOR PROB        |
| D EID · NP          | CC 2                                                      | BN LVDI ROM · IN     |
| EF MERK             | DC                                                        | C C IN CIRC          |
| F C MERK            | E PORT·NP                                                 | DC IN CIRC           |
| GC MERK             | FC                                                        | E C IN CIRC          |
| H LVCAR·NP<br>MERK  | G VIN·F·P                                                 | F C IN CIRC          |
| A C LVD-VICT-CAESAR | HC                                                        | G C MERK             |
| BLVCAR LVD          | A CONS·NP                                                 | H C MERK             |
| C C LVDI            | BEN ::                                                    | A C MERK             |
| D NEPT LVDI         | C VOLC NP                                                 | BNP MER · H· D       |
| EN LVDI             | $D(C) = (1 + 1)^{-1} \cdot (1 + 1)^{2} \cdot (1 + 1)^{2}$ | C C LIS · LVD · CIRC |
| F FVRR·NP           | E OPIC·NP                                                 | DC                   |
| G C LVDI            | <b>FC</b> ( )                                             | EC                   |
| HC IN CIRC          | G VOLT · NP                                               | FC                   |
| A C IN CIRC         | H NP H·D·ARA VICTORIAE                                    | GC                   |
| B C IN CIRC         | AF IN CVRIA DEDIC EST                                     | HF                   |
| C C IN CIRC         | BF 39%                                                    | AC                   |

СС

.

| BK·OCT·N·     | A.K                  |                     |
|---------------|----------------------|---------------------|
| CF            | BF.                  |                     |
| DC            | С.,                  |                     |
| EC            | P                    | • • •               |
| FC            | ENO                  |                     |
| GC            | FF LVDI              |                     |
| H NON·F       | G C LVDI             | EC                  |
| AF            | HC LVDI              | FC :                |
| BC            | AC LVDI              | GC                  |
| CC            | BC LVDI              | HC                  |
| D MEDITR      | CC LVDI              | A AGON·NP           |
| E AVGVST · NP | DC LVDI              | BEN                 |
| F FONT · NP   | E EID · NP EPVL      | C EID·NP            |
| GEN           | FF EQVOR PROB        | DF                  |
| H EID · NP    | G C LVD-PLEB:IN CIRC | E CONS·NP           |
| AF            | H C IN CIRC          | FC                  |
| BC            | A C IN CIRC          | G SAT FERIAE SATVRN |
| CC            | B C MERK             | HC                  |
| D ARM·NP      | C C MERK             | A OPAL·NP           |
| EC            | D C MERK             | BC                  |
| FC.           | EC                   | C DIV·NP            |
| GC            | FC                   | DC                  |
| HC            | GC                   | E LAR·NP            |
| AC            | HC                   | FC                  |
| BC            | A C                  | GC                  |
| CC            | BC                   | HC                  |
| DC LVD · VICT | CC                   | AC                  |
| E C LVDI      | DC                   | ВС                  |
| F C LVDI      | E F                  | CF                  |
| GC LVD1       | .F C                 | DF                  |
| HC LVDI       |                      | EC                  |

Hanc tabulam, quamquam plane ignota non est, nemo adhuc attigit, nemo typis repetiuit, quin negligentiae suae errores ei inferret, leues fortasse eius iudicio, qui quantum fati parua tabella uehat nescit. Agitur de adiumento longe exoptatissimo interpretationis Ouidianae, quo nemo dum usus est. Itaque cum id monumentum, quod nec aliis in rebus tanto usui fuit, quanto esse potuisset, nunc demum eo quo debet loco futurum sit, non sine egregia fortuna fieri reor, ut iniquum istud fatum, quo usque adhuc premebatur, quasi retexi possit. Exprimendum enim curaui ex apographo omnium, quae circumferuntur, primo, nisi fallor, reliquis accuratiori, ut ostendam. Bibliotheca regia Berolinensis schedas Vinandi Pighii seruat, qui ab anno 1548 fere ad annum 1556 Romae litteratos lapides magno studio rimatus est et exempla sumpsit, quibus postea Gruterus in thesauro usus est. Tabulae illius descriptionem inueni in uolumine ab eius manu scripto insertam, quod notatur Ms. lat. fol. 96 et inscribitur: In fastos Romanorum pontificales commentaria ex ordine et ductu tabulae cuiusdam marmoreae antiquae quae hactenus Romae seruatur in aedibus Maphaeorum per Steph. Vinandum Pighium. Ex eo commentario infra depromam nonnulla, quae ad historiam huius tabulae pertinent. De ea enim, praeterquod inuenta esse anno 1547 traditur, nimis multa ignorantur. Nemo locum, ubi tabula inuenta sit, indicauit, quod sciri uel maxime intererat: quando ex hominum conspectu rursus euanuerit, non magis constat: Blanchinius, cuius librum de calendario et cyclo Caesaris Rom. 1703 nancisci non potui, secundum Saxium ad Vaassen. Animadu. p. xv minime ipsam tabulam uidit, certe non uidit anno 1704, quod tradit Fogginius Fast, Praen. p. 99, Inde a Fogginii aetate a nemine conspecta est, quantum sciam. Dum extat, descripta est quinquies. Sigonius apud Aldum imprimendam curauit, incertum quo anno, et num ante Pighium: id ipsum autem Sigonianum exemplum postea Aldum repetiisse in Orthographiae ratione Ven. 1566 cognoui ex eo epistolarum Aldi loco, quem Saxius p. xxv indicat. Secunda igitur haec Aldi editio est, quam oculis usurpaui. Proxime Arias Montanus Antwerpiae 1574 expressit, teste Saxio p. xiv, quod folium non uidi, sed imitatus illud dicitur Graeuius in thesauro t. 8 p. 13. Aliud eiusdem modi ectypon secutus uidetur Blanchinius, nescio cuius anni, sed, ut apparet, post thesaurum Gruterianum primo editum anno 1601, ubi ipsum Pighii exemplum non accuratissime expressum legitur p. cxxxIII. Postremo Fogginius exemplum protulit inuentum in codice Vaticano, quod ad Pyrrhum Ligorium aliosque quosdam auctores refertur: adiecta etiam erat descriptio quaedam ipsius

tabulae, quae apud Fogginium p. 99 legitur; ea si quid ueri continet, id magnam partem Fogginii incuria intercidisse postea disces. Illi uero auctores, quos nouerim, Aldus, Gruterus, Graeuius, Fogginius cum insigniter inter se discrepent, cum deinde qui illos secuti sunt, Morcellius et Orellius, illorum errores reddiderint, commiscuerint, suis auxerint, ad eam rem, quam agimus, satis idoneo adiumento caruissemus, nisi Pighii fide interposita licuisset alios omnes insuper habere. Nec, ut opinor, eorum mentionem fecissem, nisi essent, qui de Pighii uel accuratione, uel candore male iudicarent. Quod quoniam factum est a Niebuhrio et Orellio, ostendam hac quidem in re fraudem nonnullos, culpam omnes, qui fastos Maffeanos ediderunt, admisisse, illam ab ipso Pighio coargui, ab hac eum liberum uideri. Verum hoc paulo post, cum ad singula accedam et docebo, quanti intersit, ne uel in minimis rebus hic erretur. Nunc quasi eam tabulam nunc primum edam, faciam quod factum nondum est, ut de eius aetate quod iam tuli iudicium, tuear argumentis. Iudicauerunt de ea sane quidam, sed uix opus est ea repetere. Velut Vaassenius ualde inconstanter modo ordinatione fastorum Augusti uetustiores dicit p. 290, modo Ouidio recentiores p. 276. Fogginius p. 100 Tiberii aetati assignat, uel, si antiquiores sint (Praenestinis certe antiquiores ponit p. 119), insculpta postea quaedam de Tiberio: fortasse legit aliquid eiusmodi in codice Vaticano, sed ea edi debebant ab eo, non supprimi: ego certe ignoro. Auctor ille in codice Vaticano ita scripsit: Maioribus litteris quae scripta sunt antiquiora uidentur: minores enim characteres maioribus ineptiores multo. Sed ex utraque scriptura quantum ipsae litterarum formae indicant, cognosci potest nel ipsa Antonini aetate, uel paulo post, nec multo, hoc marmor fuisse scriptum. Hoc aut est mendacium, uel δοχησισοφία Itala, aut res permira, fastos Augusti sine ullo additamento repetitos esse quandocunque. Ego ex litterarum ductibus, si marmor uiderem, fortasse iudicare nihil possem, hoc tamen praesto, in iis, quae litteris significantur, nihil esse anno V. C. 757 antiquius, nihil autem anno 759 recentius, nihil ergo, quin ad Ouidium ita pertineat, ut eam ipsam tabulam ab eo expositam et ex ea ipsa tabula eum intelligendum contendam. Eum enim ab anno fere V. C. 755 carmini inlaborasse si mihi tantisper, dum de ea re disseram, credere non uis, credes aliis, qui idem censuerunt. Cum negaui in tabula quicquam esse anno 757 antiquius, intelliges quod ante eum annum certa fide fastis exemptum constet. Nam quae illata sunt fastis ante id tempus, quod extant in tabula, hoc utor argumento ad sententiam meam probandam. Ex quibus

nouissima tantum et proxime annum definitum antecedentia indicare sufficit. Itaque scimus ex tabula Amiternina diem IV Non. Iul. signari, uti uides in Maffeana, NP, quod eo die ara Pacis Aug, in Camp. Mart. constituta est Nerone et Varo coss. Fuerunt ii coss. anno V. C. 741 et eandem rem eo anno commemorat Dio 54, 25. Ita Augustalia, quae magnis litteris inter reliquas ferias indici uides IV Id. Oct., uix credo perscripta in fastos, antequam anno 743 ex S. C. agerentur teste Dione 54, 34. Nam quae idem ibid. c. 10 narrat, coepisse illa έν ταῖς ἱερομηνίαις ἀριθμεῖσθαι anno 735. id priuatae superstitionis fuisse suspicor. Morcellii in hac re mirificus est error. Valde ad rem pertinet, quod diem III Kl' Febr. a C. Caesare cos. III mensi adiectum et fastum notatum esse scimus. Macr. Sat. 1, 14. At uero in fastis Maffeanis et Praenestinis ea nota mutata est, eiusque rei causa cum apud Ouidium, tum explicatius in tabula Praenestina profertur ara Pacis Aug. Druso et Crispino coss., hoc est anno 745. Iam deuenimus ad ea, quae annis 745, 746 et fortasse paulo ante postue ipsum Augustum in fastis nouasse demonstrauimus. Neminem equidem fugere potest ea, quatenus in tabula apparere possunt, in nostra repraesentari omnia: illud de intercalatione certe non potuit. Octauas Kalendas una certe, quae superest, linea demonstrat appellatas non Sextiles, sed Augustas: ludi circenses IX Kl' Oct. die Augusti natali annotantur: dies senatui habendo Kalendas omnes et Idus recte conjectura assecuti sumus fuisse insignitos N uel NP, ita enim deprehenduntur: Saturnalia et Opalia ita plane disposita sunt, uti Macrobius loco supra indicato tradit: postremo si memineris ludos honorarios fuisse ex coniectura nostra Quinquatrus, Megalesia, Cerialia, Floralia, Apollinares, Romanos, Plebeios, uide iam, quot dies in singulis his ludis rebus agendis apti, hoc est litteris F uel C notati sint: Quinquatribus duo, XIII et XII Kl' Apr.; mense Aprili Megalesiacorum primus et fortasse secundus, Cerialium nullus, Floralium duo; Iulio mense inter ludos Apollinares tres; ludis Romanis duodecim, si Equorum Probationem omittas: mense Nouembri ubi ludi quocunque modo ascribuntur, decem; habes triginta, uel triginta unum. Verum lacuna marmoris occultantur dies Floralium reliqui tres et ludorum Plebeiorum, siquidem credibile est eos incoepisse, uti Apollinares et Romanos, a prid. Non., primi duo. Eorum dierum quatuor licet fastos uel comitiales existimare, uti posthac intelliges: qui additi superioribus numerum conficiunt triginta quinque uel quatuor, quem Suetonium indicasse, amplius triginta cum dixit, credo, Quartus dies Floralium, quae sunt Kalendae Apriles, necesse est NP signatus fuerit: eam ob causam omissus est, quemadmodum etiam reliqui ludorum dies ita notati. Neque enim credibile est, etiamsi ii dies parte aliqua fasti fuerunt, id demum factum esse ab Augusto, cum ferias nunquam non eam notam prae se ferre uideamus. Illos quoque dies praetereundos duxi, quibus ascriptum MERK, Hoc quid sit, nemo adhuc satis assecutus est, immo nemo curauit praeter Morcellium, qui nescio quid de mense mercedonio nugatur. Mercatum significari constat ex fragmento Antiatino Id. Iul. Verum hoc quid est, et numquid ad ludos Circenses, qui ubique praecedunt, pertinet? pertinet uero, si recte eo retuli quod apud Tertullianum adu, gentes c. 42 legi: Spectaculis non convenimus, quae tamen apud illos coetus uenditantur, si desiderauero, liberius de propriis locis sumo. Nihil causae uideo, cur hos dies ab Augusto demum comitiales factos putem; si reliquorum, quae inuestigaui, adiuuaretur ea re, non turbaretur conuenientia, fortasse, fateor, putarem. Videtur igitur haec tabula composita post ordinationem fastorum Augusti; quam quod anno 746 perfectam fuisse non ausi sumus affirmare, id nihil hic habet momenti. Neque enim dubitandum esse diximus, quin ante Martis Vltoris templum dedicatum illo officio Augustus perfunctus sit: nunc uero dubium esse nego, quin illo templo dedicato tabula scripta sit. Tunc enim, cum dedicaretur, scimus eos ludos primum factos, qui in tabula notantur IV Id. Mai., Dio 55, 10. Post annum 756 exaratam esse tabulam inde colligo, quod IV Id. April. non potuerunt feriae propter dedicatam Matris Deorum aedem omitti. nisi postquam ea aedes eo anno conflagrauit; de qua re infra explicatius dicetur. Quod dixi etiam anno 757 recentiorem esse tabulam, ideo arbitror, quia Lucii et Caii Caesarum Principum Iuuentutis natales dies nulli notantur. Atqui Caio nato anno 734 secundum Dionem 54, 8: βουθυσία τις τοῖς γενεθλίοις αὐτοῦ ἀίδιος εδόθη, et Lucio aut edito anno 737, aut cum Caio adoptato Augustus την της Τιμης και της Αρετής πανήγυριν ές τας νύν ημέρας μετέστησεν: accedit, quod quo die aliquot saeculis post ludos Honoris et Virtutis ex calendario Lambeciano celebratos nouimus, IV Kl' Iun., fastorum Amiterninorum fragmentum feriarum indicium, litteras . . OD . EO . DIE . , seruat, Ludorum indicatio in tabula omissa esse potest aliquot ob causas, uti posthac intelliges: diem uero NP signari oportuit, nisi forte eae feriae abrogatae sunt utroque mortuo anno 757, quod sane, si quid uideo, improbabile non est. Obiisse Lucium anno 755, Caium IX Kl' Mart. 757, Cenotaphia Pisana docent, uid. Noris. p. 342, 348 sq. Eiusdem anni V Kl' Iul. Tiberium adoptatum scimus, Vellei. 2, 103. Verum eum diem

ferias habuisse, statimue in fastos relatum nusquam traditur, ut minime mirum sit notari eum in fastis Amiterninis, omitti in Maffeanis. Hi igitur anno 757 recentiores esse debent et possunt: uideamus quo non possint. Sunt certe antiquiores eo tempore, quo Circenses Augusti natali fieri desierunt, quod factum non uidetur ad Caligulae usque tempora, uid. Dio 59, 25, sed aliquando factum est, id. 57, 14: καὶ τοῦτο καὶ ἐπὶ πολλὰ ἔτη οῦτως ἐποιήθη. Ante Caligulae imperium scripti sunt, qui teste Dione 59, 6 Saturnalia quinque diebus fieri iussit, cum in hisce fastis tres extent. Cum uero testibus Suetonio Cal. c. 17 et Dione 60, 25, ubi de Claudio haec: τοῖς τε Κρονίοις τὴν πέμπτην ἡμέραν τὴν καταδειχθεῖσάν τε ύπο τοῦ Γαίου καὶ μετά τοῦτο καταλυθεῖσαν ἀπέδωκε, unum tantum diem a Caligula additum fuisse constet, necesse est sub Tiberio quatuor Saturnalium fuerint, idque prodidisse memoriae uidetur Verrius Flaccus, si eius illa sunt, quae in schedis Pomp. Laeti apud Festum leguntur p. 173, 23 ed. Sant.: Opalia dies festi, quibus supplicatur Opi, appellantur, quorum alter . . . . Ea res nisi forte usu tantum obtinuit, in fastos non relata est, neque enim in fastis Amiterninis Tiberii aetatem plerisque titulis praeferentibus inuenitur, argumento esset, Tiberii imperio quoque uetustiorem esse tabulam Maffeanam. Eodem pertinere dixerim, quod VIII Kl' Iul. feriae Fortis Fortunae omittuntur: ueteres illas propter Seruianam aedem, uel Caruilianam, probabile est obsoleuisse; postquam uero instauratae sunt a Tiberio, teste Tacito ann. 2, 41, non magis abesse poterant, quam in recentiorum fastorum fragmentis, Amiternino, Esquilino, Venusino. Verum si post Augusti obitum adornata esset tabula nostra, multa sine dubio aliter haberet: Augustum Diuum nuncuparet, quod sane cum semper obseruatum esse docet Morcellius nescio quo loco, errat arguente maxime tabula Amiternina, tum Praenestinis et Antiatina mense Augusto: Augusti obitus annotaretur XIV Kl' Sept., quem indicari litteris F.P non est admodum probabile: Augustalia non uno die, sed uti indicatur in fastis Amitern. et Antiat., ludis illis, quos commemorat Tacit. ann. 1, 15, octiduo transigerentur. Anno etiam 761 antiquiorem esse tabulam, quia III Kl' Apr. comitialem diem notat, qui NP notari debuit post eum annum, tunc apparebit, cum coniecturam probauero, quam proferam paulo inferius. Interim satis est plane similem causam de anno 760 doceri. Nam IV Id. Aug. fragmentum fastorum Antiatinum et Amiterninum et Capranicorum notant NP et causam ascribunt disertim omnes et eandem, Amiterninum his uerbis: feriae quod eo die arae Cereri Matri et Opi Augustae ex uoto

suscepto constitutae sunt Cretico et Long. cos., quorum consulum alter suffectus fuisse uidetur A. Licinio Neruae Silano, alter nominatur apud Dionem anno 760, quo anno quae narrantur ab eodem 55, 31 satis bene illud fastorum lemma illustrant. Has ferias omitti in fastis Maffeanis neque fas erat, neque uerisimile est: qui quoniam diem comitialem indicant, ante eum annum, uel mensem certe exarati uidentur. Hoc in anno subsistamus: nam quod opinabar, inferias Drusi, quae notantur in fastis Antiatinis XIIX Kl' Oct., ferri coeptas esse anno 759, quo id primum prodidit Dio 55, 27, idque nec in fastis Maffeanis praetereundum fuisse, incertam esse conjecturam intelligo. Demonstratum est igitur esse nonnihil causae, cur eo ipso tempore, quo Ouidius carmen scripsit, tabulam quoque Maffeanam scriptam putemus: restat ut nihil causae esse, cur de ea re quis dubitet, probetur, hoc est, ut quae tabulae insunt, explicentur et Ouidii aetati uindicentur. Quod si de sex tantum mensibus perfecero, ambitiose cupio, de reliquis ut fides mihi habeatur affirmanti, multa in illis quoque esse digna cognitu, nihil autem, quod sciam mihi aduersari. Quia uero Pighianum seguar apographum, demonstrandum est iure id fieri et emendatius id esse caeteris. Quamuis enim sex tantum inspexerim, tamen eorum quadruplex est origo, nec credo diuersam me deprehensurum fuisse, si eos libros omnes adire licuisset, ubi hanc tabulam repeti docuit Christ. Saxius praef. ad Vaassen. p. xII-xVIII. Blanchinii libro, quo dixi, non libenter carui. Diligentiae igitur Pighianae et aliorum negligentiae illud primum argumentum esset, si constaret fragmenta tituli tabulae nostrae olim superpositi, quae in Pighii schedis non inueni, tamen ab illo solo descripta et eius auctoritate tradita a diuersis esse. Nusquam extant, praeterquam apud Graeuium ad Ariae Montani exemplum expressa, et apud Gruterum, ubi ex Pighii schedis desumpta dicuntur. Utrobique quod mirum quantum discrepant, id nibil apud me ualet: neque enim ipse Orellius a typothetis impetrauit, ut quae p. 379 Gruteri et Saxii esse dicuntur, sint etiam reapse. Ariam Montanum certe mirum est de loco, ubi se eam tabulam uidisse dicit, insigniter errare eamque cum fastis consularibus confundere, arguente Saxio p. xIV; nec ante suum exemplum edidisse, quam istum titulum a Pighio Bruxellis aut Cliuia transmissum potuit habere. Quae in ipsius tabulae apographo Pighiano reliquisque different, sunt aut calamorum errores, uel etiam typothetarum, aut delicta grauiora. De leuiori illo genere arduum est iudicare, quamquam cum de grauiori nihil in Pighium, totum id in reliquos cadat, non ausim Pighium insimulare, quod prid. Kl' Apr. scripserit CC pro BC:

potest hoc quadratarius commisisse, quantumuis consentientibus contra Pighium reliquis. Illud uero Aldus et Graeuius peccauerunt, quod V et IV Kl' Mai. litterae F et E transponuntur, quod XIV Kl' Sept. VIN.E.P., quod prid, Id. Sept. GC, quod postrid. Id. Sept. scribitur AFF, EQVOR. PROB. Ita etiam cum litterae adiiciuntur a Pighio omissae scribiturque nouies apud Aldum Gruterum et Fogginium MATRI, LVDI, CIRC pro MATR., LVD., CIR, uel cum ter apud eosdem LVD pro LVDI, Pighii ipsius manui magis credo, quam caeterorum libris, ubi quid typothetis debeatur, nescias. Fortasse enim id quoque ad typographos pertinet, quod Aldus una plerumque litterarum forma utitur, Fogginius tribus diuersis, quae res saepe non est nullius momenti. Confirmatur haec suspicio eo. quod qui aliorum exempla typis repetiuerunt, minime sibi constant, minime cauerunt. Morcellius modo absurdissima quaeque Aldi reddit, modo ex Gruteri thesauro quaedam admiscet, interdum sua culpa peccat, uelut cum VII Id. Nou, ludos omittit, ut leuiora taceam. Orellio quoque, priscae eruditionis et libertatis uiro, adeo non paruerunt operae in extremis illis operis elegantissimi tabulis, ut caute illis utendum esse censeam, ne, quod in fastis Praenestinis uiris perdoctis iam accidit, errores fenori collocentur. In fastis Maffeanis Fogginii litterarum formae et uersuum discrimina modo redduntur, uel indicantur, modo negliguntur: Morcellii scripturae, ubi lacunas habet Fogginius, plerumque annotantur, quod tamen omissum Kal. Mart, Fogginii uitium typographicum manifestarium XI KI' Dec. EG fideliter repetitur, pro illius et Phighii scriptura XIII KP Mai, Morcelliana ponitur, leui sane discrimine. Verum VIII Kl' Aug. cuius auctoritate FVR scribatur, qua de causa quod omnes habent FVRR, uncinis includatur, me latet. Mittamus haec, pergamus ad grauiora, ex quibus Pighii apparere fides possit. Primum et maximum est, quod lacunae marmoris accurate apud eum indicantur. Eae notantur etiam apud Gruterum et Graeuium, sed exigua fide. Commemorari uidentur in codice Vaticano Fogginii his verbis: Frustula tituli amissa non contuli; ea exscripsit Pyrrhus ipse ex ipsis frustis, quae fuerant penes quendam Hieronymum. Sunt autem illa Aprilis et Maii; Augusti et Septembris; Nouembris et Decembris, quae apparere non posse pictura indicanimus. Alia frusta ipsi tabulae assuta, nullo tamen ordine sunt. Haec omnia et ipsas etiam lacunas, quae aliquot locis erant, ut potuimus et imitati sumus, et restituimus. Ex his paucis uerbis trium hominum Italorum, ne plus dicam, leuitas cognoscitur. Primum istud de frustis apud Hieronymum, si pertinet, uti uidetur, ad primos istorum quatuor

mensium dies, mendacium est Pyrrhi Ligorii, spectati in hoc genere nebulonis: si forte pertineat ad titulum fastis superpositum, de quo supra diximus, nihilo elementius de Ligorio suspicabimur et aliquanto peius de auctore Vaticano. Hic homo si fraudem non admisit, nec ignorauit, de qua re loqueretur, certe perobscure et barbare locutus est, et quod lacunas restituere ausus est, temere fecit. Quas si tamen pictura indicauit, omnium negligentissime Fogginius egit, apud quem mensis Aprilis tantum, Maii, Nouembris singulis et aliquot Decembris diebus aliquot litterae desunt, turpissima quaeque supplementa pro genuina scriptura traduntur. Fac igitur Pighii schedas non adesse: deprehenderemus ab aliis quaedam notari, ab aliis omitti: existimaremus qui plura habent, ex apographo ea sumpsisse vetustiore, facto cum lapis integer esset, quod sine fraudis suspicione in fragmentis Amiterninis accidit, uid. Foggin, p. 100. Ecce uero exsurgit testis antiquissimus Vinandus Pighius, ante quem a quoquam ipsum lapidem litteratum inspectum esse minime constat. Is quid extiterit, quid diffractum perierit, non obiter, uelut ille homo Vaticanus, sed ad ipsos apices et litterarum particulas commonstrat, lacunas posthac a sciolis dissimulatas nouit et quid repositum sit, non semel indicat in commentario, quem adiunxit. Haec nunc singillatim pertractabuntur.

Kalendas sex mensium, quae non supersunt, isti homines notauerunt nefastas, non tamen constanter omnes: Kal. Apr. Mai. Aug. Aldus, Morcellius, Gruterus; Kal. Sept. et Dec. omnes praeter Graeuium; Kal. Nouemb. omnes. Hoc ideo libitum esse uidetur, quia pleraeque, quae extant in marmore Maff., Kalendae nesastae sunt. Videor mihi intelligere longe aliter hanc rem futuram fuisse, si reliquorum fastorum quae hodie habemus fragmenta, quaeque Kalendas continent, non inuenta demum fuissent saeculo decimo et octano, Praenestina 1774, Amiternina 1703, Antiatina 1713: si, quae nota fuerunt, fragmenta Capranicorum ipsis Kalendis integra essent, nec ipsam notam eiusmodi omitterent: si in Venusino uti potuissent Muratorii auctoritate, qui Kal, Mai. fastas tradit, cum Mazochius et ante eum qui fragmenta Venusina publicauit, quod ignotum esse reor, Aldus tomo III Ouidii 1516 iterum a se editi ita habeant: AK. Mai. lud. lar. f. Non, inquam, dubium est, quin si interpolatores illi saec. XVI. deprehendissent in reliquis fastis Kalendas eas, quae absunt a Maffeanis, signari plerasque, hoc est omnes praeter Aug. et Dec., fastas, id fuerint imitaturi. Neque enim rationem secutos puto in eo, quod ipsi fecerunt, neque istins rei rationem assecuturos fuisse. Scilicet si supra de diebus senatui habendo idoneis recte disputauimus. Kalendas omnes aut nefastas, aut prima parte nefastas fuisse oportet. Illud igitur, quod Kal. Apriles in tabula Praenestina, Maiae et fortasse Iuniae in cal. Venusino, Septembres in Amiternino, Nouembres in Amitern, et Antiatino fastae traduntur, nouatum esse a Tiberio necesse est. Num Kalendae Februariae, Iuniae et Decembres tunc, cum hoc fieret, nefastae fuerint, non potest cognosci: primae in Maffeana tantum tabula extant: secundae, quas dixi, in cal. Venus. nullam notam ascriptae habent; minime enim certa est Orellii emendatio p. 412, nec Lupuli auctoritate nititur: nouissimae in tabula Amiternina aeri incisa apud Fogginium nefastae sunt, in typis descripta ibidem p. 116 NP apponitur, nec quicquam annotatur. Verum fac nullas ex his Tiberii aetate nefastas totas fuisse, cur Iuliae et Octobres nefastae manserint, uideor mihi indagasse: propter messis et uindemiae ferias. De messis feriis locis, quos Icti mihi indicauerunt, Plin. epp. 8, 21: Iulio mense, quo maxime lites interquiescunt, Stat, silu. 4, 4, 39, addo Gell. 9, 15. De uindemialibus memineram Minucium Felicem initio sui libri mentionem iniicere, et uidetur Gell. 20, 8. Octobri mense uindemiam fuisse calendarium rusticum, quod uocatur, docet. Vtut est, Kalendas aliquot actui rerum accommodasse uidetur Tiberius, de quo Dio 58, 21: ὅτι τοὺς νόμους τοὺς περὶ τῶν συμβολαίων ύπὸ τοῦ Καίσαρος τεθέντας, έξ ὧν καὶ ἀπιςία καὶ ταραχή πολλή γενήσεσθαι έμελλεν, ανενεώσατο, et paulo post: τὸ κατὰ τὰ δανείσματα έμετρίασεν, ex quo intelligitur ανενεώσατο perperam uulgo reddi reducturus erat, pro reduxerat. Aoristus plusquamperfecti uim habet, uti ἀπέδειξε Xen. Anab. 1, 1, 2, cfr. Thucyd. 1, 102 apud Matth. §. 497, not.; ἔμελλεν inde suspenditur. Istae Caesaris leges, de quibus uide interpp. ad Dion. 41, 37 coll. Dione 42, 22 et 32; Cic. ad famil. 9, 16 et 18; 11, 28, quando exerceri desierint, Dio 51, 21, Suet. Oct. 41 docent. Hoc ignoro, utrum Tiberius Kalendas fastas esse iusserit propter adauctam per illas etiam leges litium frequentiam, leniore usus remedio, quam posthac Claudius, uid. Dion. 60, 17, quia de Kalendis olim fastis nescio quid subolet ex Gell. 12, 13, an id fecerit, ut iis diebus, solemnibus iam pridem rei fenerariae cum Idibus, uid. Orell. ad Hor. epod. 2, uel Brisson. de formulis lib. 6, p. 540, actiones legitimae, si quae ex illis legibus ipsis nascerentur, fierent. Pergo in interpolatorum nugis conuincendis. Postridie Kal. April. comitialem uoluerunt: perincerta coniectura, immo falsa, nam tabula Praenestina fastum habet. Postridie Kal. Mai. scribunt BF COMP. Litteram F desumpserunt ex fragmento Venusino, quod nouisse potuerunt. Compitalia Fogginius

credidit ad Kalendas pertinuisse: nihil moror; quamuis enim apud omnes editores ab Aldo ad Orellium extet, certe figmentum est ex Sueton. Oct. 31 petitum: Compitaliciis lares ornare bis anno instituit, uernis floribus et aestiuis. Non est ignotum, opinor, Compitalia nunquam non conceptiuas ferias fuisse, de quo genere aliquando infra agemus. Sequenți mensis Maii biduo discedunt interpolatores. Aldus et qui eum sequuntur, Morcellius et Gruterus utrumque diem comitialem faciunt, ad fidem fragmenti Venusini sine dubio: eam notam omittunt Fogginius Graeuius et Orellius priore die, sed sequentem scilicet doctiore artificio EN signant, quod unde sumpserint. non inuenio. Credo miratos esse tam raro intercisos dies inueniri: fecit id etiam Pighius, qui nouem adesse affirmat; nihil igitur tribuit isti commento, quod ex Montani apographo nosse potuit. Ne quis miretur pimium stuporem istorum hominum, qui non intellexerint ludos Florae supplendos fuisse ante omnia, sciendum est in iis Venusini fragmenti apographis, quae saeçulo XVI innotuere, non ita, uti apud Fogginium, LVDI et LVDI IN CIRCO FLORAE esse, sed lud. tantum ter ascribi, cui cum Kalendis addatur lar. f., uti dixi, nisi fallor intellexerunt ludos larium compitalicios triduo celebratos teste Festo p. 64, 34 Vrs. Inprimis illud iis nocuit, quod in sex priorum mensium digestione ex sex Ouidii fastorum libris excerpta. quae in Aldi Quidii tom. III praemittitur, ludi Florae non notantur. At Kalendis Jun., quia illic trinae feriae rectius ex Ouidio enotatae sunt, incredibili temeritate, cum littera N ultima lemmatis supersit in tabula Maff., refinxerunt H. K. IVN, N. MART, CAR, MONET. Plane miror Tempestatem omissam. Id supplementum unde esset, Aldus ignorasse uidetur, neque enim Kalendis, uti apud Foggin., Grut., Orell., sed IV Non. apud eum et Morc. legitur. Eum diem IV Non. omnes fastum fecerunt secundum fragmentum Venusinum. Kalendas Augustas Aldus quam recte nefastas fecerit, uel quo argumento Orellius NP signari uoluerit, difficile mihi est anquirere. Huic tamen assentior, quia uerba HOC. DIE [Caesar ad Pharum] VICIT ita scripta sunt a Pighio, ut dubitare non possim, quin ad Kalendas pertineant: nusquam uero, nisi feriis talia lemmata in hac tabula ascribuntur: feriae uero NP habent. Ita tamen, uti modo legisti, supplendum putaui secundum Orosium 6, 19 et tabulam Amiterninam, quae hoc die ita habet: Feriae ex S. C. q. e. d. Imp. Caesar Diui f. rempublic. tristissimo periculo liberat. Has eius tabulae ambages solebam mihi olim interpretari ex illis Dionis 51, 19: τον γάρ Αντώνιον και τους άλλους Ρωμαίους τους συν έκείνω νικηθέντας ούτε πρότερον, ούτε τότε, ώς και ξορτάζειν σφας έπ

αὐτοῖς δέον ὂν ἀνόμασαν. Nunc mihi magis placet ista scripta esse post annum 792, propter metum Caligulae, quando is τοῦ Αντωνίου μάλλον η τοῦ Αὐγούςου ἀπόγονος δοκεῖν ηθέλησεν εἶναι, Dio 59, 20. At nugatores illi nostri totum id lemma sequenti diei assignare maluerunt. Aldus igitur seruata caeteroquin marmoris scriptura et supplemento ex fragmento Capranicorum petito: FC. FER. HOC. DIE. C. CAESAR, VICIT. HISP. ferias comitiali die indicit. Sequitur Morcellius, sed cum Grutero postrema uerba transponit. Alii deinde propter feriarum mentionem, quam quidem praeter morem huius tabulae ipsi fecerant, mutarunt ipsam marmoris scripturam, FN FER etc. posuerunt, Fogg., Orell.; id flagitium Graeuius etiam habet, dum uidetur mirum quantum fideli picturae operam dare. Ea omnia imperite mihi facta uidentur, et si uera essent, hos fastos, opinor, ad Claudii imp. tempora detruderent. Augusti aetate nego credibile esse Hispaniensem Diui Caesaris uictoriam mense Augusto celebratam fuisse. Tradit Dio nuncium de ea Romam perlatum esse pridie Parilia, et propter eam rem Circenses ludos quotannis Parilibus decretos esse 43, 42. Aut igitur tunc eius uictoriae memoria acta est, aut, si dies ipse, quo accidit, sacra celebritate etiam insignis fuit, quod tradi non memini, improbabile non dixerim, quaerendus est is dies eo spatio ante Parilia, quo ex Hispania litterae perferri potuerunt: id spatium fuisse quadraginta dies Pollio docet Cic. ad fam. 10, 33. Trigesimo sexto ante Parilia die, Liberalibus, fragmentum Farnesianum has litteras seruauit: CAESAR HI . . . , quod uide, num huc pertineat. De Pharnace uicto nihil credo in fastos relatum Caesaris dict. uel Augusti tempore, non quia ipse Caesar eam uictoriam uilipenderit, uti putat Fogginius contra Dionis 42, 48 disertum testimonium, sed quia de feriis nihil traditur. Commemoratur adeo ea uictoria in posterioribus fastis nullis, nisi Amiterninis, sed in his cum Hispaniensi coniuncta IV Non. Aug., quo die Pharnaces uictus esse potest, Nam nouem mensibus in Aegypto consumptis, qui decurrunt ab aduentu eius paulo post caedem Pompeii circa aequinoctium autumnale, uid. interpp. Dionis 42. 5, contra illum exercitum duxit, Appian. bell. ciu. 2, 90, 91. Suspicor hanc uictoriam tunc demum suo die celebrari coeptam publice, cum in eundem diem memoria Hispaniensis uictoriae aliunde translata esset. Claudius imperator sacras celebritates quasdam uetustiores, quae in natales parentum dies inciderent, alio transtulit teste Dione 60, 5. Propter Drusum igitur, uel Antoniam natam, ut dixi, aut Liberalibus, aut Parilibus, Hispaniensis uictoria una cum Pontica celebrata posthac esse uidetur. Ludos Martis equestres,

quos Dio eodem loco Kalendis his Aug. fieri solitos tradit, dubito, utrum ad Martis templum in campo Martio, quod idem prope solus 56, 24 commemorat, referam, an etiam aliunde traductos existimem. Initio Septembris quod deest in tabula Maffeana biduum, ita restituerunt Itali homines, ut litteris nundinalibus et mensis titulo utrobique ascriberent N, ac praeterea Kalendis: HOC DIE FER. NEP., quod apud Gruterum ad IV Non. extat. Quid sibi uoluerint, cognoscitur ex Pighii his uerbis in commentario inedito: III Non. Sept. in fast, Maff. NP notari ob Neptuni ferias, ut partim ex alterius Kalendarii (Capranicorum) fragmentis, partim ex Dione habemus. Crediderunt propter Actiacam uictoriam IV Non. Sept. teste Dione 51, 1 reportatam tridui ferias Neptuno celebratas, idque adeo uidentur Pighio persuasisse, qui rectiora ignorauit, originem supplementi non ignorauit, Hodie uera illorum dierum natura et res illis gestae multo melius ex tabula Amiternina cognoscuntur. Kalendae. quae tamen NP erant Augusti tempore, ferias louis Tonantis habuerunt. IV Non. uictoria Actiaca, III Non. Sicula de Sexto Pompeio feriis sunt celebratae: postrema consulibus designatur, ut mihi uidetur, utroque suffectis; nam anno 715 Octavianum uicisse prudentia Sex. Pompeium, quod Fogginius opinatur, absurda est interpre-tatio. Nouissime in Nouembris et Decembris mensium principio defecit bonos interpolatores suum artificium: nihil poterat esse exoptatius, nisi etiam IV Non. Nou. et VII Id. Dec. ea, quae in lapide extitisse Pighius testatur, insuper habuissent et omisissent, illud F Aldus, hoc C Gruterus et Fogginius. Kalendis utrisque N, Nonis utrisque F ad reliquorum mensium exemplum ascripserunt, eaque ipsa commenta Nouembri mense singuli omiserunt. Praeterea III Non. Nou. apud Graeuium et Fogginium F additur. Sex dies litteris tantum nundinalibus indicantur. Hos deinde Morcellius non irridicule ita reuera notari consueuisse docuit, quia atri fuerint. Ego quod lacuna absumptum est, unum tantum commemorabo, quod nonnullius sane est momenti. Censeo Kalendas Nouembres diem ultimum fuisse eorum ludorum, qui quinque postremis Octobris diebus indicantur, sed Kal. Nou. non simplices ludos, sed ludos Circenses habuisse, cuius rei uestigium restat in fragmento Antiatino, uerba IN CIRCO. Neque enim dubito, quin ii sex dierum ludi sint uictoriae Sullanae de Samnitibus, et quin de iis intelligendus sit Velleius 2, 27. Videtur hic aut uno Kalendarum die, aut potissimum eo die a Sulla institutos dicere. Ea de causa interpretes, praesertim qui ignorarent lacunam in fast. Maff. esse, non ausi sunt certius quid statuere. Verum primum ludi omnes in hac tabula

5

XXVIII DE FIDE

Circensibus terminantur, qui quidem plurium sunt dierum: de Floralibus Ouidius testatur. Deinde quidam ludi uno olim die transacti sunt, postea dies adiecti alii. Ii dies more consueto antecedunt ueterem diem solemnem et superne accesserunt: uetus ille dies Circensibus distinguitur. Ita Liuius 27, 23 Apollinares III Non. uno die celebratos dicit: credo corrigendum III ld., alioquin enim hi ludi in Poplifugium, alius dei ferias incidissent, quod ipsa eorum lex uetuit teste Dione 47, 18. III Idus Augusti aeuo ultimus Apollinarium dies Circenses seruat. Augustalia uiuo Augusto uno die agebantur monstrante tabula nostra: mortuo eo in octiduum extendebantur: uetus dies ultimus et Circensibus insignis fuit, uti ex tabula Amiternina cognoscitur. Hoc igitur in ludis uictoriae Sullanae quoque factum existimo. Hactenus de lacunis magna cum nostra utilitate in tabula Maffeana a Pighio accurate notatis. Adiungatur statim aliud insigne et magni momenti diligentiae eius exemplum. A. d. V Id. Aug. ascriptum legitur HOC DIE || CAESAR || HISPALI VIC. apud Gruterum et Graeuium, eademque uerba aliter diuisa apud Fogginium et Orellium; HOC DIE CAESAR || HISPALIM VIC. apud Aldum; HOC. DIE. CAESAR || HISPALIN. VIC. apud Morcellium. Ita cum scripsissent, deinde conquesti sunt miro et insperato modo istud oppidum induci, postquam paulo ante totius Hispaniae citerioris subactio commemorata esset, tum tempus non conuenire, quo Corduba et Hispalis captae essent: poterant hoc ipsum quoque animaduertere, oppida non uinci, sed capi. Postremo deprehenderunt eodem hoc die in aliis fastis, Amitern. et Antiat., pugnam Pharsalicam annotari, quicum apprime consentit Cicero ad fam. 7, 4. Fuit quoque, qui pro HISPALI. VIC. legendum esse, ut ei placet, PHARSALIA. VICIT suspicaretur, Fogginius: in quo non multum acuminis, sed magna negligentiae ciuium suorum obiurgatio inest. Solus igitur Pighius remota negligentia et remoto alio quouis crimine - stultum enim esset suspicari illum lapidis scripturam corrupisse, ut coniectura ingeniosus esse posset - scripturam repraesentauit quatenus in marmore discerni potuit, quam ipse non intellexit, sed quae postquam noua fastorum fragmenta ista saeculo XVIII prodierunt, facillima est ad intelligendum. Scriptum enim ab eius manu inueni, sicut edidi, CAESAR HISPI.I VIC. Hoc unum firmo argumento est illum lapidem ipsum uidisse, quod alioquin nunquam ipse tradidit. Credo cum ex pugillaribus in commentarium transcriberet ipsam tabulam, parum eum attendisse, quod secundum lapidem unam syllabam paulo diductius CAESAR H I SPI.I scripserit. Hoc centies factum est, ut quae inter alias uetustate

exesas litterae in marmoribus notarentur, coniungerentur: uno ut exemplo perfungar, uide lapidem Sedunensem apud Neapolim ad Ou. Fast. 2, 121. Euanuerant isto in uerbo P, A et parte dexteriore R, tum litterae A alter tibicen, ut uideretur adesse P. Syllaba LI uisa est esse I.I, quemadmodum in fastis Capranicorum XI Kl' Sept. apud Aldum et Fogginium editur B XI. F.N, pro eo quod debebat esse XI EN. Sed inprimis P pro A legi in procliui erat. Ita in monumento Ancyrano tab. I a dext. BASILICAM. CON-SVMATAM pro CONSVMPTAM legerunt, ac similiter duo perdocti archaeologi, Dionysius Halicarnassensis et Orellius Turicensis, aliquando in ueteribus monumentis legerunt D pro P. Ille DENAS pro PENAS 1, 68; hic in tabula Amiternina aeri incisa hoc ipso pugnae Pharsalicae die pro eo, quod extat: CAES CF PHARSALI-DEVICIT edidit PHARSALI. DEVICIT. Atqui promisserat se fideliter illud radio descriptum exemplum secuturum esse, et eius ratio lacunae post deuicit suspicionem excludit, quo id ex usu latinae linguae dictum uideri possit. Rectius ita interpungi opinor: PHAR-SALIAE. VICIT. Haec hucusque exposita necesse est quemuis edoceant de apographi Pighiani magno, reliquorum autem nullo pretio, nisi qui ualde superstitiosus aut suspiciosus sit; hinc igitur iudicari iubeo in reliquis, quae differunt, quis deliquerit, si res ipsa unquam, quod uix credo, dubitationem admittat. Cum prid. Non. Febr. littera N omittitur a Fogginio, quid aliud esse possit, quam illius ne-gligentia, quando Aldus et Graeuius cum Pighio faciunt? Idem Fog-ginius IX Kl' Mart. Feralibus litteram F non addit: magnum id est flagitium in re scitu dignissima. Tuentur illam litteram reliqui. Pighius in commentario adeo disertum testimonium posuit: dies sacros quosdam suas ob rationes fastos signari, ut sint primae anni Kalendae, Feralia, Nonae Martiae, quibus Veioui ara dedicata: item Sextiles, quibus Saluti in Quirinali sacrificium publicum fiebat etc. Hoc eo commodius notatur, cum in fragmento Farnesiano etiam ei diei nota desit. Eodem modo Kalendis Martiis notam NP Fogginius et Orellius plane omittunt, et Fogginius eodem die ne de fastis Praenestinis constet, effecit, quia in exemplo radio descripto NP, in typis expresso, quod plus auctoritatis habere debebat, N posuit, nec quicquam monuit. Credamus igitur oportet reliquis fastorum Maff. editoribus et Pighii uerbis in commentario: Occurrunt primum Kalendae Martiae inter omnes hac nota NP insignes, quia Marti et Iunoni Lucinae peculiariter sacrae sunt, tum his quoque Matronalia et anciliorum festum. Ab Aldo quod XIIX Kl' Mai. LVDI omittuntur, facile intelligitur id auctoritatem habere non posse.

Iunctos ex ordine ludos Ouidius hoc mense dicit Trist. 3, 12, 17. Atque ipse adeo Morcellius errorem emendauit. IX Kl' Mai. idem Aldus solus NP non ascribit: incogitanter certe fecit, sed magnas turbas edere potuisset, nisi interpretes defuissent, qui discrimine illo inter fastos Maffeanos et Praenestinos abuterentur. De hac re infra copiosius disseram. IX Kal. Iun. reliqui praeter Pighium omnes Q. REX. C. F. Facilitati intellectus consulere uoluerunt, mensis Martii lemma imitati sunt: morem receptum fastorum pessum dederunt. Non potuisset Ouidius 5, 727 scribere

Quatuor inde notis locus est, quibus ordine lectis -, si in ullis suae aetatis fastis aliter extare illa putasset, atque Pighius tradidit: quod perspexit Vaassenius Animadu. p. 290 antequam de Pighii apographo innotuisset. Id. Iun. Aldus cum Pighio ponit N. alii caeterarum Iduum exemplo obsecuti NP. Illud alterum tuetur Pighius in commentario, tuetur Ouidius, uti posthac intelliges, cum post Idus demum nubile tempus ponit 6, 223. Postridie Id. Iun. reliqui habent EN, Pighius EE, hoc est una littera exesa in marmore EEN, uti ipse Pighius intellexit: dicit enim in commentario. nouies eam notam EN inueniri in tabula: non opus est alio testimonio. III Kl' Iul. et III Non. Iul. Graeuius perperam comitialem et nefastum diem fecit. Alterum uitium repetit cum Grutero III Kl' Dec., alterum IV Id. Octobres. Dies a Caesare additi, nisi ubi certa causa postea intercessit, fasti fuerunt, feriae non sunt nefastae: de Augustalibus ne Morcellii ineruditus error cuiquam noceat, adire licebit Fogginium. Hic Fogginius VII Id. Sept. ludorum Romanorum notam omittit, solus inter omnes tabulae huius editores, et contra reliquorum trium calendariorum fidem, nec ipse id discrimen, uel potius eam suam negligentiam animaduertit. XVII Kl' Oct. Aldus litteram N insuper habuit, quam credo hoc die et prid. Id. indicare eo die senatores Diale epulum in Capitolio celebrare solitos, quod docet Dio 48, 52, ut eius cerimoniae causa cum olim omnes dies eorum ludorum, ut supra ex Cicerone ostendere me memini, nefasti fuerint, hi duo remanserint. XVIII Kl' Dec. Gruterus diei fasti notam omisit. Vides tot uitiis scatere hanc tabulam apud reliquos omnes praeter Pighium auctores, quae quaestioni nunc multa cum oblectatione instituendae non potuerint non obesse. Comparabimus enim tabulam Maffeanam cum aequali poeta: in qua re praeter quod multa explicabuntur, hoc etiam agetur, ut quoniam nunc certa fide didicimus, qua in parte tabula iniuriam temporis et detrimentum passa sit, pernoscamus etiam, ubi carmen mancum et imperfectum sit a poeta relictum. Non de sex libris qui desunt loquor, sed de

non absolutis iis qui restant: de qua re infra uberius dicendum erit, iam nunc tamen moneo.

Ouidius saepe ad ipsos fastos publica auctoritate propositos lectorem suum remittit, uelut illic, ubi de dierum discrimine generatim exponit, lib. 1. a uers. 45. Quos indicat dies, sunt nefasti, fasti, nefasti ex parte priori, u. 49-52, comitiales u. 53, nundinales u. 54, atri uu. 57 - 60. Horum de nundinalibus primum pauca notabo, quae adhuc ignota puto, quia eorum nota quouis die in fastis ponitur. Orellius docuit earum litterarum A—H, quae per omnes menses iterantur, nundinarum interuallum repraesentari, Hoc ex Varron, de re rust. 2 init. pridem Pighius et Scaliger nouerant, nec opus erat propter Blanchinii placita tantum pulcherrimae chartae perire. Nam schema confectum est ab Orellio, quo appareret, si Kalendis Ianuariis nundinae primae fuissent, deinde proximas in nonum diem V Id, Ian. incidisse, atque ita deinceps. Mirum, nisi Orellius putauit litteram A semper nundinas significare. Quod longe secus est. Primum enim si anno aliquo in dies ea littera signatos nundinas incidisse concedas, proxime sequenti non inciderunt, nisi inter ultimas prioris primasque sequentis anni nundinas quatriduum tantum interfuit. Deinde sedulo cautum est ab iis, qui fastis praeessent, ne id unquam fieret, quod Orellii schema pro more usitato iubet haberi. Dio 48, 33: καὶ ἡμέρα ἐμβόλιμος παρὰ τὰ καθεστηκότα ένεβλήθη, ίνα μη ή νουμηνία τοῦ έχομένου έτους την άγοραν την δια των έννέα ήμερων λάβη, όπερ από του πάνυ άργαίου σφόδρα εφυλάσσετο. Hinc manifesto apparet neque litterae A, neque ulli alii constanter nundinas adhaesisse. Facile est intellectu, quomodo res gesta fuerit, nec ignorasse Orellium puto, sed aliud spectasse et egisse. A supremis anni cuiusque nundinis iustum tempus, octiduum ducebatur: octauus dies in quam earum litterarum, quae initio Ianuarii in fastis Maffeanis leguntur, incidisset, ea littera eius anni nundinas omnes indicabat. Cum intercalatum est, ultimus anni dies litteram F habuit. Ea littera F si nundinas per totum annum habuit adiunctas, nisi eo ipso anno intercalaretur, ut postremus anni dies postremas nundinas haberet, in Kalendas proximi anni nundinas conferebat. Id quomodo deuitatum fuerit, Dio loco modo indicato, eiusque interpres Scaliger de emend. temp. p. 460, B monstrarunt. Goettlingium in libro nuper edito p. 183 fugit ratio. Possit de duplici ratione cogitari, sed neutra efficitur, ut anno V. C. 797 littera nundinalis in Kalendas Ianuarias incidisse uideatur, quod tamen interpretes Dionis ab illo tradi existimauerunt 60. 24, cum dicit nundinas εερών τινων ένεκα in alium diem translatas.

Aliud igitur uidetur intelligendum. Vtut est, litteram nundinalem quouis anno aliam fuisse et eo, quo dixi, modo mutasse ex eo cognoscitur, si ab illo anno, de quo Dio loco supra posito loquitur-V. C. 714, escendas et litteras nundinales perquiras. Is annus intercalaris fuit, siquidem teste Dione 43, 26 anno V. C. 708 magna intercalatione Caesar annum correxit, Lepidus deinde Pont. Max. biennio tantum intermisso intercalares annos fecit 711, 714, 717 etc. Anno 713 littera F nundinas indicauit: proximo igitur superiori littera C, et proximo ante hunc, qui intercalaris fuit, 711, littera A: non igitur cautum fuerat, ne eo anno nundinae essent Kalendis. Atque hoc ipsum tradit Macrobius 1, 13: Quoties incipiente anno dies coepit, qui adiectus est nundinis, omnis ille annus infaustis casibus luctuosus fuit; maximeque Lepidiano tumultu opinio ista firmata est. Lepidianum tumultum caue, credas illum anni V. C. 676. de quo Appian, bell, ciu. 1, 107. Immo est ille anni 711, de quo Dio 46, 50 sqq., Vellei. 2, 64, Cic. epp. 12, 8 et 10. Eo enim anno necesse est, littera nundinalis fuerit A, si anno 713, uti accepimus, fuit F: anno 710 igitur F, anno 709 C, anno 708, qui quadringentorum quadraginta quinque dierum fuit, littera H, quia is quoque numerus quinque diebus plenam nundinarum summam excedit, uti in uulgaribus Iulianis fit annis. Orellii auctoritati hoc tribui, ut tam leuia et perspicua monerem de litteris nundinalibus. quibus uides totius anni ordinem contexi ac describi. Adiectam intelligis tali litterae quouis die notam unam ex iis dierum generibus. quae praeterea Quidius commemorat, exceptis atris. Ea nota ubi deest, quadratarii culpa omissa uidetur; certe uix aliud suspicari licet Nonis April. et XVI Kl' Ian. In reliquis, Non. Febr., Iun. et V Id. Oct. potest etiam in marmore euanuisse, quod saepe animaduersum est in ueteribus lapidibus. Fasti, nefasti, comitiales dies quomodo indicentur, nemo ignorat. Comitiales et ipsos fastos fuisse. sed praeterea populo conuocando cogundo idoneos, notissima res est. de qua Vaassen. Anim. p. 262. Senatum iisdem agi potuisse, si comitia non haberentur, docuit Vaassenius p. 236 sq. Fastis senatum non conuenisse supra monuimus, et res ipsa docet, tum Dio testatur loco male intellecto 45, 17. Quemadmodum igitur comitialium dierum optima erat conditio, quibus omnia munia publica obibantur; proxima fastorum, quibus iudicia tantum erant: ita nefastorum dierum duo erant genera, religiosi et nefasti proprie. Cfr. Gell. 4, 9. Religiosos dico, quibus nihil licebat, non cum hoste manus conserebant, non exercitus scribebatur, non comitia habebantur, non aliud quicquam in republica, nisi quod ultima necessitas

admonebat, administrabatur: Festi uerba sunt, p. 5 ed. Vrs.; adde nuptias celebrari non licuisse, Ou. 2, 557 sq.; 6, 219 sq. Ii religiosi dies, qui atri etiam uix ullo discrimine dicti sunt, fuerunt mense Februario dies ferales, teste Ouidio loco ind., mense Iunio cum circa Vestalia penus Vestae pateret, Fest. p. 60 Vrs., Lemuralia et cum mundus patuit, triginta sex postriduani Kalendarum, Nonarum, Iduum, Alliensis et alii, Fest. p. 88 Vrs. Nefastos proprie dico, quibus multa quidem alia publice et priuatim agi poterant, ius tamen non reddebatur, populo in aliis rebus occupato. Tales erant olim ludorum honorariorum dies omnes, tum, ut opinor, messis et uindemiarum feriae inde a Kalendis Iuliis et ipsis Kalendis Octobribus. Vtrumque genus dierum littera N notatum est in fastis: utroque ex genere multos aboleuit Augustus, uti tabula nostra docet. Religiosos eos fastis exemit, qui sacra aliqua et uetusta cerimonia insignes non essent. Hinc est, quod neque IX Kl' Sept., III Non. Oct., VI Id. Nou., quibus diebus mundus patuit secundum Festum p. 142 Muell. neque XV Kl' Aug., qui fuit dies Alliensis, neque IV Non. Aug., qui fuit Cannensis, Gell. 5, 17, neque prid. Non. Oct., de quo uide Plut, Lucull. c. 27 fin., neque Id. Mart., de quibus Dio 47, 18, neque IX Kl' Iul., de quo Ouid. 6, 765, quos dies maximam partem atros suisse certo constat, nec ipsi triginta sex postriduani, nisi ubi aliam ob causam id fieri manifestum est, nefasti notantur in tabula Maffeana. Plerique comitiales sunt, maximae, uti dixi, rerum gerendarum licentiae. Ergo quamquam dies Alliensis in aliquot posterioris aeui fastis annotatur, publica religione nulla erat, uelut fuisse uidetur Varronis aetate, uid. de l. l. 6, 32. Illud tamen deliberandum esse intelligo, utrum Ouidius cum de diebus atris postriduanis monet, id tantum fecerit ueteris memoriae gratia, quemadmodum in fastorum tabulis etiam multa annotantur non nisi olim aliquando celebria, an, quia illud quoque genus totis fastis inhaerere dixit, aliquo modo in omnibus suae aetatis tabulis notatum sciuerit. Vna illa nota in tabula Maff. XIX Kl' Febr. uix sufficit ad omnes dies postriduanos atros notandos: longe accuratius id fecit Verrius Flaccus mense Ianuario. Verum fortasse illa religio ad rempublicam tantum spectauit, certe inde ab Augusti aetate. Caeteri atri dies cum comitiales notantur, profecto non notantur. Quod uero postriduani omnes aut nefasti, aut intercisi, aut, idque maxima parte, fasti, h, e. senatui et comitiis habendis alieni sunt, id certe non impedit, quominus publice religiosi fuerint, sed ut pleraque, gnarum lectorem requirebat, qui illa in Ianuario notula admoneretur. Hoc igitur si non ueri specie caret, quosdam ex religiosis diebus Augu-

stus intactos et littera N signatos reliquit, quorundam religionem imminuit, quosdam abrogauit. Cum reputo eos religiosos dies, quos indicaui, neque uno loco, neque omnes a Festo commemorari, uenit in mentem, quoniam eos, qui in tabula nostra extant N notati, expiationis et lustrationis aliquam cerimoniam seruasse constat, accensendos iis fortasse etiam dies utrumque Tubilustrium antecedentes et duos, qui sunt ante et post Parilia : utrasque enim ferias lustrandi ritum habuisse constat. Hoc si ita sit, unus fortasse dies est, qui negotium facere possit, IX Kl' Aug.; quo die crediderim aut apicem in marmore euanuisse, aut etiam in ludis Veneris Genetricis et Caesaris senatum in Capitolio epulatum. Qui restant in tabula Maffeana N signati, sunt proprie nefasti, quibus iura reddi non poterant aut quia populus in opere rustico ludisue esset occupatus, aut quia praetori et iudicibus aliud agendum erat, cum ludis quibusdam senatus in Capitolio epularetur, uti supra dixi. Caeterum in ludorum ordinariorum nefastis diebus idem egisse Augustum, quod in religiosis, alios, ut erant, reliquisse, Megalensibus et Cerealibus, alios, Apollinarium, ad dimidium redegisse numerum, alios sustulisse omnes, uel paene omnes, supra est expositum. Restat nunc, ut de eo dierum genere inquiramus, quod Ouidius loco indicato uers. 49-52 descripsit. Varro in libris de l. l., quibuscum et alias saepissime ad uerbum conuenit Ouidius, si adeatur, 6, 29 - 31 sex dierum discrimina explicat, quorum quia quinque sunt apud Ouidium, quaeritur de sexto. Varronis uerba sunt haec: Intercisi dies sunt, per quos mane et uesperi est nefas, medio tempore inter hostiam caesam et exta porrecta fas. Iam uero constat intercisos dies in fastis notari solitos hac nota: EN, postquam in tabula Praenestina prima IV Id. Ian. haec Verrii Flacci inuenta sunt: EN HAEC NOTA SIGNIficat intercisum diem. Nam endoponebatur PRO INPONEBATVR in usu olim fuit et dies, qui ita notatur, ante QVAM HOSTIA IMMOlatur, et cum exta porriguntur, NEFAS FIT. ITAQVE INtercedit tempus fastum, quo tempore constat lege LICERE AGI. Est uero aliud praeterea dierum genus, quod litteris NP, in unum contractis, in fastorum tabulis frequenter notatur, quodque mane nefastum, postea fastum fuisse recepta fuit doctorum uirorum sententia a Scaligero ad Orellium. Quae si uera fortasse sit, in alteram utram partem Ouidius negligentior fuisse uidetur: aut dies intercisos, a Varrone commemoratos, in fastis Maffeanis indicatos, praetermisit, aut, si de iis ipsis loquitur, illud reticuit, nefastum tempus in iis uesperi redire. Ac qui postremum hoc animum induceret, causam oportebat inuenire, cur dies illos NP notatos et Varro et Ouidius

omiserint. Hoc qui faceret, Pighius fuit. Is in commentario inedito, quo utor, totum hunc locum de dierum discrimine maiore cum diligentia et ingenio tractauit, quam ab ullo alio, quod sciam, factum est. Quod in superioribus Pighio non usus sum, factum est ideo, quia adiumentis postea inuentis eius opiniones euertuntur, quod ubi de nota NP disputat, secus est. Rectissime igitur obseruat hanc notam NP nusquam, nisi in feriatis diebus deprehendi, et pergit: Quare qui dies nefastos publicos propterque sacra feriasue publicas et non alia potiori causa institutos per NP monstrari dixerit, fortassis non multum aberrarit. Intelligit tertium nefastorum dierum genus praeter duo a nobis distincta, dies festos, simili modo a religiosis diuersos, quo religiosi a proprie nefastis differunt: haec tria genera dierum iudicia nulla admisisse censet. Quod si uerum uideretur, posset ea Ouidius uersu 47 comprehendisse putari. Sed hoc secus esse cum primo commentarium suum conscriberet, (bis enim perscriptus extat in eo uolumine,) intellexit Pighius. Tunc enim ita professus est: Nisi uiderem praecipuis fere sacris has notas (NP) incidere, intercisos dies signare dicerem. Nihil tamen certi contendere uolo, quamuis in quodam Kalendarii antiqui fragmento hanc notam huius loco reperiam: NF, quod ipsum hic subiicio, (ineditum adhuc esse affirmauerim, ut et alia a Pighio in eo commentario passim eiusdem generis adhibita: num confictum sit ab Italo aliquo, non statuerim,) cum eiusdem sit argumenti:

|                            | A C                   |
|----------------------------|-----------------------|
|                            | B NF NAT-AVG-EPVL.    |
| ons and are                | .CN FER.              |
| C                          | DC                    |
| G NF VOLTORNO              | EC                    |
| HNF; and a state           | F C                   |
| AF care care               | GC is with book       |
| BF Contract to V           | . HF to set the gen G |
| C NF NAT-GERMANIC          | · AC. A A LOS A TOPEN |
| XI : diam anAVG·XXXI a bis | SEPT · XXX OCT        |

NF igitur insinuare uidetur tali in die fas et nefas fuisse. NP uero monstrat quasi nefas usque ad P, hoc est usque ad porrecta: atque ea de causa non inepte eos nefastos porrectitios uocare possumus ex Varronis et Macrobii uerbis. Sunt profecto quaedam alia praeter illud fastorum fragmentum, quae fidem faciant fuisse illos dies NP signatos altera sua parte, mane, nefastos, altera deinde fastos. Primum illud, qualecunque est, quod de diebus senatui habendo destinatis ab Augusto diximus. Demonstrauimus enim sena-

ne

do

d

tum, ne iudiciali et fasto tempore ageretur, actum esse mane diebus NP signatis. Deinde duo Festi loci, de quibus mea sententia nouus editor doctissimus non aeque egregie, ac de plerisque aliis meritus est. Alter, de quo plura paulo post dicenda erunt, est p. 87, 19, 20 Vrs. Ibi cum in fine duorum uersuum Vrsini aetate haec uerba superfuerint, legi debet cum et e nefasto fastus, admodum uerisimile est dictum fuisse de aliquo die NP signando. Alter locus est p. 14, 17 Vrs., quem ita restitutum dedit Muellerus: Nen. [nota designari solent qui nefasti poste- | riores sunt, q[uorum pars anterior fas: his serui | liberati sunt, [delectus habentur, exercitus scrib- || untur, et in provinc[ias ire licet: sacra quoque || instituta fiunt, [et uota nuncupata solui || et aedes sacrari so[lent. Istud Nep. esse debere NP facile ex postremis potissimum intelligitur: propter templorum enim dedicationes feriae saepissime institutae sunt. Verum cum Vrsiai supplementum ea parte, qua certe falsum non erat, mutatur, ne ea res manifesto eius errori repugnet, non possum assentiri. Vrsinus scripserat: qui nefasti p||riores sunt, scilicet secutus alterum illum Festi locum p. 87 et Ouidii u. 50. Dies mane fastos, uesperi nefastos non memini unquam commemorari: de uno die nefasto posteriore, siue potius fasto priore scio cogitatum esse a quibusdam, nec recte; Vaassen, p. 265. At priores ita diuidi non potuisse, id fieri p. 63, 20 et rarissime a Festi scriptore affirmatur. Non opus est de ea re disputare: toti Vrsini supplemento reuerentiam nullam praesto, quod multis modis rectius fieri poterat. primis duobus uersibus censeo ita scribi potuisse a Festo: NP [nota dies notantur, qui in fastis celeb | riores sunt, quia funt ex nefastis fasti etc. Celebriores intellige aut populi usu, utpote qui feriis celebrentur, ut ipse Festus loquitur p. 64, 33, aut specie ipsa in fastorum tabula, quia iis diebus praeter nundinalem litteram et ipsam notam etiam magnis litteris aut feriarum nomen ascribitur, etiam recentiorum, ut Augustaliorum, aut Iduum uel Kalendarum nota: quodsi nota NP etiam minores ferias propter Caesarum res gestas indicat, non dubito, quin et haec festa domestica, quae dixit Ouid. 1, 9, peraeque cum illis feriis publicis minio insignes facti fuerint et ita intelligendus sit Ouid. 1, 11. Adeundus de hoc more Saxius praef. ad Vaassen. p. xvi-xix. Nota illa quomodo uoce exprimenda sit, nescimus. Apud Festum, uti uides, non necesse est certum nomen tradi. In tabula prima Praenestina dubium non est, quin aut V Id., aut III Id. Ian. explicata fuerit, ubi lacuna in marmore est. Apud Varronem miretur fortasse quis eam non exponi aut §. 31, aut ubi de feriis loquitur §. 12, et de lacuna suspicetur

Ego neque miror, neque suspicor. Primum inter dies hominum causa constitutos locus his feriatis diebus nullus erat. Deinde Varro non enarrat quae in fastis perscripta fuerint, sed uocabula, quae in hominum ore essent. Verisimile autem est eos dies usu quotidiano simpliciter feriatos dictos fuisse. Ergo quia tamen NP significare aliquid debet, conueniens est nibil non uulgare subiicere. Credo nefastos principio, uti Vaass. p. 265, uel nefastos parte explicandum. P in inscriptionibus saepe partem notat. Pa pro parte in saliari carmine est, teste Festo p. 205, 11 Muell. Cur patrem malint docti, qui potissimum relinquant, non uideo. Dies hos, de quibus agimus, intercisos non appellari potuisse ex Varronis uerbis §. 31. aginus, intercisos non appellari potuisse ex varronis uerbis §. 31. certum est. Quod tamen impedire non potuit, quin ab Ouidio ita cum iis componerentur, quemadmodum notatum ab eo est uu. 49, 50, utrosque deorum et hominum communes esse, omisso isto, qui intercisis peculiaris erat, nefasti temporis sub uesperam reditu. Sequens deinde distichon ad notam NP, multo frequentiorem altera EN, mihi pertinere uidetur. Caeterum quid sacri illis nouem intercisis diebus factitatum fuerit, fateor me nescire. Diebus parte nefastis ferias fuisse aut disertis uerbis passim in fastorum fragmentis indicatur, aut ipsarum feriarum nomina magnis litteris insculpta docent. Matralibus tamen, Quinquatribus et Regifugio littera N apponitur in tabula Maffeana. De prioribus postea dicam, de ultimo iam nunc, quia ad rem praesentem aliquid confert. De eo Regifugii die loquitur Festus p. 87 Vrs. 278 Muell., quod lemma ad uers. 18 usque recte concinnatum existimo in editione nouissima. Vltima uero haec: Vterque dies] (IX Kal, Apr. et IX Kal, Iun.) legi debet cum || NP, non N, quod post regis fugam fit e] nefasto fastus.|| non probo. Neque enim uideo, quomodo dies illi Q. REX C. F et Q.R.C.F signati, quod Varro et nemo non intellexit: Quando rex comitiauit fas, legi debeant cum NP. Accensendi sane sunt ei dierum generi, quod alias NP signatur, nam eadem forma, atque feriae, perscripti sunt in fastis omnibus, et quod in iis quatuor litteris exprimitur, idem est, quod duabus illis NP significatur. His ergo et XVII Kl' Iul., quod item inter ferias est, Q.ST.D.F, minime opus est mea sententia aliam notam addi: N uero ne potest quidem: et tamen ita extitisse in fastis Verrii tempore oporteret, quia morem aliquem in fastis receptum reprehendere uidetur. Verum uideor mihi intelligere, quid reprehenderit, si ita scripsit: Regifugii dies] legi debet cum || nota NP, non N, quia quiuis feriarum dies fit] e nefusto fustus ||. Scilicet mirabatur in tabulis sui temporis, quod nos in una earum, Maffeana, male habet, Regifugium inter ferias N signari. Sed idem monet, ne quin ita fuerit, dubitemus, neue in marmore unciolum euanuisse putemus. Quod uero Muellerum u. cl. ad hunc locum iterum poenitet, quod uerba e nefasto fastus ad notam NP accommodauerit, non credo aliam inueniri posse, et ipsi illi tres dies, quibus pluribus litteris tempus nefastum cum fasto coniunctum exprimitur, argumento sunt dies principio nefastos non fuisse Romanis ignotos. Nefastos posteriores ullos fuisse nego, iam etiam Ouidii auctoritate. Satis enim dictum de iis, quae in uniuersum de fastorum tabula monuit. Conferamus ipsorum mensium apud illum et in marmore Maffeano descriptionem.

Mensis Ianuarius nulla in re differt. Ne illa quidem, quae multo post confectos fastos Maffeanos gesta apud Ouidium commemorantur, templi Concordiae et Castorum dedicationes XVII KI' et VI KI', de quibus alibi explicatius dicetur, ferias, uti fieri assolet, habuerunt, aut notam diei immutauerunt, uti ex fastis Praenestinis cognoscitur. Ferias, quas poeta u. 657 - 704 commemorat, statiuas non esse et quot sint, infra dicetur. Dies IV et III Kl' scimus Macrobii Sat. 1, 14 et Verrii Flacci in fast. Praen. testimonio a Caesare dictatore additos et notatos fastos. Alter eorum igitur necesse est ab anno 708 ad annum 759 aliquam ob causam notam suam mutauerit, et dubium non est, quin eam causam Ouidius tradiderit, aram Pacis III Kl' Febr. dedicatam. Accedit enim opportune Verrii auctoritas, qui eodem die ita: Feriae ex S. C quo[d eo] die ara Pacis Augusta[e in] Martio C[ampo] dedicata [e]st Druso et Crispino c[oss.] Is est annus V. C. 745. Dies autem signatur NP in tabula Praenestina, sed, ut ubique in fastis, iis litteris in unum signum contractis, quod uno apiculo differt ab N solitario. Eum igitur apiculum deperiisse censeo in tabula Maffeana, quia certum est NP feriis publicis conuenire. Atqui, inquies, etiam IV Kl' feriae ascribuntur litterae F in tabula Praen. uti Fogginius affirmat, ob rem aliquam ab Augusto bene gestam. De ea re uiderit Fogginius. Ego enim priuatas illas ferias domus Augustae propter ludos Palatinos intelligo, de quibus uide Dion. 56, 46 et interpretes eius loci; publicae factae uidentur anno 792, Dio 59, 16. Feriae propter aras dedicatas aliquoties nota NP indicantur in tabula Maffeana; IV Non. Iul. ob aram Pacis Nerone et Varo coss. a. V. 741; V Kl' Sept. propter aram Victoriae a. V. 725, uid. Dion. 51, 22. De aris Cereris et Opis in aliis fastorum tabulis supra dictum est p. xx et xxi.

Mense Februario Nonas celebrat Ouidius, quod Augustus Pater Patriae tunc dictus est, et sacras eo nomine appellat. Fragmentum

tabulae Praenestinae ducentis fere ante reliqua annis inuentum docet eam rem gestam esse anno V. C. 752 feriasque ex S. C. conceptas esse, neque tamen NP, sed N signat diem ipsum. Quare ualde animi haereo, utram notam excidisse dicam in lapide Maffeano. Dixerit aliquis, certe N: nam frustum illud Praenestinum esse argumento, istas ferias minores in continuo dierum nefastorum ordine eodem loco fuisse, atque maiores binas mense Iunio. Verum quaerendum est antea, num forte Verrii senescentis aetate feriae illae propter rem, qua seipsum indignum iudicauit Tiberius, conceptae in desuetudinem abierint, et ecquid inter dies religiosos mensis lunii et Februarii tamen sit discriminis. Mense enim Iunio quot ii dies sint, scimus: Februario quousque pertineant, adhuc ignoramus. Mensem Februarium ab iis diebus februatis i. e. purgatoriis et deis inferis sacratis nomen traxisse non est, quod Varronis 6, 34, Laur. Lydi p. 170 Rö., Leontii p. 177, uel aliorum uerbis doceam. Iam uero Macrobio Sat. 1, 14 teste Caesar dictator noluit sub finem Februarii, sicut in aliis mensibus fecit, dies apponere, ne deorum inferorum religio mutaretur, hoc est, ne aliis numeris dies post Idus insignirentur. Vltra Idus igitur februati dies producebantur. Lupercalia februatum diem dixerunt Varro de l. l. 6, 34 et Paulus Diaconus p. 85 Muell. Terminalia adeo Augustinus de ciu. dei 7, 7: sacrum purgatorium, quod uocant Februum, unde mensis nomen accepit, dixit. Mittamus hunc postremum, Idus certe propter templum Fauno sacratum a. V. 560 ferias habuisse, Lupercalia feriis maximis interfuisse constat. Qui dies cum NP signentur, quidni etiam Nonae? Ista uero quaestio de diebus nefastis, uel potius februatis deinceps positis multo maioris est momenti in intelligendo Ouidii loco 2, 533 - 570, sane difficili, de quo si inutiles aliorum conatus nouisse cupis, adi Vaassenium p. 277 - 282. Ouidius post ipsa Quirinalia sacra quaedam dis Manibus facienda commemorat eaque aliquot occupasse dies subindicat: parentales enim dies dicit u. 548. lis igitur diebus negat nuptias recte fieri: ita enim uulgo legitur: Dum tamen haec funt, u. 557. Iisdem diebus templa occludi addit, sed omnem eam religionem non esse extendendam ultra XIII uel VII Kal. Mart. Scilicet haec u. 567 non potest non ad utrumque illud, quod publice et prinatin fit, referri, si superiora ita capiuntur, uti posui. Verba autem tot luciferi, quot carmina nostra pedes habent certe significare uidentur alterum utrum numerum pedum, aut distichi, aut pentametri: de senario numero non est cogitandum. Pergitur u. 569 eum diem XIII uel VII Kl' dici Feralia. Verum nullis in fastis altero utro loco ea reperies. Mensis Februarii

nulli supersunt, praeter Maffeanos et Lambecianos, qui consentiunt in IX Kl', et quos in codicibus ex Ouidii uerbis confectos posthac edam, quorum quidam XII Kl' Feralia ponunt, male pensitatis uu. 567, 568. Si ita rationem instituas, undecim pedes intelligas, utique in ipsa Quirinalia et stultorum ferias Feralia incidunt et interpreti Fornacalia instaurantur. Nec lubet absurda ea persequi, in quae coguntur, qui Feralia conferre uelint in Terminalia. Necesse est tabulam Maffeanam reddat Ouidius. Primum igitur censeo poetam tempus istud religiosum repetiisse a Kal. Febr., quod eodem plane modo fecit mense Iunio 6, 223. Quin paulo superius 2, 525 Fornacalium indicendorum tempus inde a Kalendis eodem modo commemorauit. Nec multum opinioni meae obesse puto, quod apud Cicer, epp. ad Q. fr. 2, 3 legimus Atticum aliquando uxorem duxisse prid. Id. Febr. Codd. cum apud Quidium habeant Dum tamen haec fient, posset id ad illius rei excusationem converti, sed argutius, quam mihi placet. Vtut est, illud secundo loco mihi persuasi, Ouidium duo sacra natura sua simillima et tempore contigua commiscuisse. Alterum fuerunt Parentalia, antiquae appellationis dies et iam inde a Numa cognatorum inferiis institutus, ut ait Ausonius praef. Parent.; non igitur publicum sacrum, sed populare, si Festum audias p. 61, 13 Vrs., quo in lemmate censeo emendandum Fornacalia, Parentalia, ne Parilia, quae inter publica sacra in fastis referuntur, popularibus accenseantur, quae, ut Caristia Quidiana, in tabulis, Maffeana praesertim, iure omittuntur. Ea igitur Parentalia, uix uno die definita, cum tempus Parentaliorum sit in ueteri lapide apud Neapol. ad Ouid. 2, 537, a diebus feralibus, atris ac nefastis in tabula Maffeana tempore dirimuntur, quando Macrobio teste 1, 16 atris diebus non licuit parentare certam ab causam. Secundum Ouidium uidentur continuo ordine dies ferales, siue februatos connexuisse cum Feralibus, in marmore littera F signatis, quia nec feriae, nec ater dies essent, quibus publice quibusdam parentatum esse uidetur, Bruto, Lyd. loco ind., Tarpeiae, Tatio, Dionys, Hal. 2, 40, 52. Ne igitur poeta dies nefastos tabulae Maffeanae praeterüsse putetur, parentales dies uers. 548 jidem habeantur, quos ferales dixit 2, 34 et 5, 486, quemadmodum Trist. 3, 3, 81 feralia pro parentalibus posuit. Feralia uero, qui est omnis eius temporis terminus, utique mihi uidetur indicare a. d. IX Kal. Mart. Nam cum codd. aequa utrimque auctoritate discedant in scripturas carmina nostra dies et carmina nostra pedes, quarum illam nemo sanus sese intelligere putabit, haec tabulae Maffeanae et Lambecianae aduersatur, coniectura est promenda ab utraque scriptura non longe

discessura: carmina nostra vices, i. e. uicissitudines spondei uel dactyli pedis, (quod glossema ascriptum fuit,) quas distichon sexies, et syllabae longae breuisue, quas praeterea bis admittit. Octiduum est a Feralibus ad Kalendas in tabula Maffeana. Fasti a librariis ex Ouidio excerpti auctoritatem non habent.

De Kal. Martiarum feriis alio loco dicendum erit. Interim appono Cic. ad fam. 9, 22: sed honorem Kalendis Martiis, h. e. Matronalibus, quae apud Varronem desiderantur. Prid. Non. Mart. mirum est, quod Morcellius et Vaassenius p. 285 titulum in tabula Maffeana ascriptum de Augusto intelligere dubitarunt, cum eadem res eodem loco apud Quidium et in tabula Praenestina tradatur. Nam quod illi et Fogginius p. 6 negant Augustum cognomen unquam omitti, postquam collatum in eum est mense Ianuario sentimi eius consulatus, omittitur in re, quae gesta est mense Aprili eiusdem anni, fast. Praen. VIII Kl' Mai. Caeterum hoc nihil interest. utrum quid ante, an post eum annum factum sit, sed quando perscribatur, uiuo, uel mortuo Augusto. Mortuo errori magis erat obnoxium, si Caesar appellaretur. Factum id tamen est, si in loco fast. Praen. indicato argutari nescio quid lubeat, in fastis Amiterninis Kal. Aug. - Nonis Martiis templum Vediouis dedicatum tradit Ouidius et dubium uix est, quin Fogginius fastos Praen. feriarum mentione recte suppleuerit. Verum in tabula Maffeana adiecta est littera F, non ut alias in feriis solet NP: nec de corrigenda ea nota uelim cuiquam in mentem uenire, praesertim cum Ouidius, ut ego intelligo, rem confirmet dicens: Vna nota est Marti Nonis. Valde enim friget illud de una nota, nisi ita dictum putes, ut 5, 727: Quatuor inde notis locus est; 6, 649: Nulla nota est ueniente die. ubi tamen adiicit: quam discere possis. Causam uero, cur feriae Vediouis una nota F, non duabus, NP signentur, eandem puto. atque Feralibus. Nam sacrificii utroque die facti quandam similitudinem uideor mihi deprehendere ex Gellii uerbis, N. A. 5, 12, sacrificari Vedioui ritu humano capram. Atqui humanum sacrificium Paulus Diac. p. 103 Muell. dicit esse, quod mortui causa fiebat. -Idus Mart. cum Dio 47, 18 ἡμέραν ἀποφράδα ex edicto triumuirorum factas narrat, uoluit intelligi μιαράν, religiosum siue atrum, ut existimo. In tabula Maff. nihil est eiusmodi annotatum, uel indicatum, nec, si fuisset, Ouidio liberum erat praeterire, an meminisse, prout significat. Litterae NP igitur pertinent ad ferias Annae Perennae uia Flaminia ad lapidem primum, uti est in Vaticano fragmento. Argeorum quoque sacri, quod proxime sequitur apud Ouidium, et Saliorum cerimoniae, quam quinquies hoc mense conXLII MARTIVS

signari in aliis fastis arbitratur Fogginius p. 20, nulla est mentio in Maffeanis. Nam ualde dubium est, num in iis Quinquatrus propter Salios nefastae signentur. Charisius p. 62. P. a quinquando i. e. lustrando nomen repetit, quam originationem ad opinionem illam meam de diebus purgatoriis nefastis nolo accommodare. Cfr. Mueller. ad Paul. Diac. p. 64. Immo cum is dies inter ferias sollemnes sit apud Varronem, aedisque Mineruae dedicationem habeat in tabula Praenestina, ludos uero gladiatorios Ouidio testante nullos, quo fit, ut illud N nequeat relictum esse ex ueteri ludorum honorariorum more, aliter quam NP signatum olim uix credo, sed euanuisse particulam eius notae, quae integra reperitur in fragmento Vaticano: in tabula Praenestina autem praeter primam lineolam nihil extitit, ne typis impresso exemplari credas, quod N exhibet apud Fogginium. Quartus Quinquatruum, siue tertius ludorum dies non mutauit pristinam notam, singularem fortasse, uti dicebam, ob rationem. Dies Tubilustrium dictus notam NP habet et ferias, sed Martis secundum tabulam Praenestinam et Lyd. de mens. p. 206 Rö., Mineruae secundum Ouidium. Quodetiamsi apud hunc forti deo aliquot codices praebent, dubito adhuc de eorum fide et de ueterum auctorum in ea re consensu: fortis deus est Fast. 5, 598, at bellica dea 3, 814, bellatrix et armifera alibi. Vaassenium oculi fefellerunt, cum p. 290 scripsit hoc Tubilustrium non commemoratum esse ab Ouidio. Hoc uero recte animaduertit, proximi diei notas in tabula Maff.: Q.REX.C.F. non explicari a poeta. Neque tamen de mutatione fastorum tabula ea recentiori per Augustum cogitandum est, quod Vaassenium tabula Praenestina docere poterat, neque negligentia Ouidii incusanda, sed fatum, quod ab opere imperfecto eum amouit. VI Kal. NP signatum existimat Pighius in commentario inedito, quia eo die sacra Magnae Matris incoeperint. Docte hoc observatur ex Ammian. Marcell. 23, 3 et Vibio Sequestri de flumin. p. 14 ed. Hessel. Verum satis est ad notam explicandam quod ascribitur de capta Alexandria a C. Caesare; eius enim omnes paene uictorias feriis celebratas esse tradit Dio 43, 44. Idem quod tradit 42, 34 - 43, docet recte quinto demum mense post aduentum Caesaris in Aegyptum Alexandriam recentam dici. Hoc quoque nunquam Ouidius omisisset, si carmen absoluisset. In extremo mensis biduo sacras celebritates duas annotat Ouidius, quarum neutrius indicium est in tabula Maff. Causam eius rei indagemus, quae non eadem utrobique esse uidetur. Fogginius ad finem tabulae primae Praen, non male observauit reditus plerosque Augusti ex bellicis expeditionibus Romam arae aliMARTIVS XLIII

cuius dedicatione feriarumque conceptione celebratos fuisse. De Hispaniensi reditu eiusmodi quid augurari uidetur Horatius carm. 3, 14 Anno V. C. 735 rebus orientis pacatis ara Fortunae Reduci dedicata, Dio 54, 10; fast, Amitern. IV Id. Octobr. Anno 741 cum ex Gallia rediisset, ara Pacis constituta, uid. lemma fast. Amitern. IV Non, Iul. Proximo anno coss. P. Sulpicio Quirinio C. Valgio, de quibus uid. Fogg. p. 23, 24, post reditum ex Campania, Dio 54, 28, ή σύγκλητος βωμον Τύγης Σωτείρας καθιέρωσεν, secundum graecum exemplum monumenti Ancyrani in Pisidia repertum: uid. Discou. in As. min. 2, 426 et Acta minora Acad. Berol. mensis Iun. 1839, p. 104. Anno 745 propter reditum ex Gallia iterum ara Pacis dedicata III Kl' Febr. teste Verrio Flacco in fast. Praenest. Iam III Kl' Apr. aram Pacis etiam commemorat Ouidius, Dio autem unum praeterea reditum ex bello Pannonico 55, 34: καὶ ἐπὶ τῆ ἐπανόδω αί θυσίαι ώσπεο έχ πολεμίας τινός αναχομισθέντος ετελέσθησαν. Haec ipsa uerba, ωσπερ έκ πολεμίας, arae Pacis dedicatae non male conveniunt. Sed uidendum est de mense, quo Augustus tunc redierit. Scripsit illa Dio de anno V. C. 761, quo gesta haec commemorat: primum ad pacem coactos Pannonios Batone primo et Pinnete ducibus, cfr. Vellei. 2, 114: deinde Augustum comitiorum consularium tempore, hoc est circa Maium fere mensem, (si Iulio mense magistratus crearentur, sero id fieri existimabatur, Dio 40, 17; 45,) praesentem quidem Romae fuisse, ab iis tamen se abstinuisse; nam nisi praesens fuisset, ineptum erat hoc notare: nouissime Pannonios rebellasse sub altero Batone et uix eo anno a Siluano coercitos. Medio inter haec loco narratur Augustum Ariminum profectum euentum belli exspectasse, deinde, uti exscripsi, rediisse. Necesse est igitur, redierit aut ante comitia magistratibus creandis. aut sub finem anni. Sed dubium esse non potest, quin priori anni parte. Nam post uerba illa graece a me posita legitur ταῦτα μέν έν τη 'Ρώμη ἐπράχθη. Tum rebellio Batonis sequitur. Hoc inepte fieret, si propter eam rebellionem Roma profectus esset Augustus: profectus igitur est priori bello, rediit sub tempus pacis initae, siue ineundae, quandoquidem insequenti aestate eam petiisse Pannonios tradit Velleius. Nihil credo obstare, quin Augustus III Kl' Apriles anni V. C. 761 rediisse, eoque die ara Pacis constituta putetur. Fasti Maffeani tum iam pridem, uti demonstraui, lapidi insculpti erant: Ouidius, qui sub finem eius anni demum relegatus est, rem carmini intexere potuit, Extremo mensis die quod Ouidius sacrum Lunae in Auentino commemorat, tabula Maffeana nota eius rei omni caret, ita intelligo, ut Ouidius, uti saepissime, rei meXLIV APRILIS

moriam ex antiquitate repetierit, quae sua aetate in desuetudinem cesserit. Etiam fastorum tabulae reliquae praeter Maffeanam talia saepe annotant: num hoc loco id Verrius fecerit, sciremus, si ante ista LVNAE IN AVE nota diei in marmore superstite non euanuisset: nam quod in Fogginii typis facto exemplo C additur, negligenter id factum est. Potuerunt Verrii aetate feriae reduci, templum fortasse collapsum restitui, quod item exemplo non caret. Verum haec res, quod tabula Maffeana ferias Lunae Auentinensis, quae praeterea a Liuio 40, 2, Iulio Obseq. 60, P. Victore commemoratur, nullas agnoscit, argumento est diversum id templum fuisse. quod negant Neapolis ad Ouid. l. ind. et Fogginius p. 37, a celebratissimo Dianae Auentinensis, de quo Dionys. 4, 26, quod si eo tempore injuriam eiusmodi, ut feriae cessare potuissent, passum esset, non ignoraremus. Atqui scimus ex Festo p. 149, 7 iisque fastorum fragmentis, quae eo loco indicat Muellerus, maximum Dianae templum dedicatum fuisse a Seruio rege Id. Aug. Tacitus tamen ann. 15, 41 Dianam Auentinensem Lunam appellasse uidetur.

De Aprili uideamus. Ecdem die, prid. Non., exordium capiunt ludi Megalesiaci apud Ouidium, in Maffeana et Praenestina tabula. In utraque hac cur dies C notetur, fateor me nescire. Neque enim id fieri puto propter nobilium mutitationes cenarum, quemadmodum annotatur apud Verrium. Alioquin mirum esset patricios tantum, uel nobiles fasto die mutitare, non etiam plebem, uid, Gell. 18, 2. Nonis notam suam deesse in lapide Maffeano supra monui. Postridie Nonas NP ascriptum est, quod ad ferias propter uictum Iubam conceptas spectat, prout Ouidius et tabula Praenestina significant. Ludos uero, quos tabula Praenestina etiam habet hoc die, incogitanter equestres et propter eam uictoriam fieri dicit Fogginius, cum sint Megalenses. Credibile etiam est una littera erratum esse in describendo marmore Praenestino, E.Q.E.D., pro F.Q., feriae quod eo die. Ne quis uero illas litteras NP ad templi Matris Idaeae dedicationem pertinere credat, aliud marmoris Praen, frustum superest cum his litteris: N LVDI.IN.CIRCO.M. D. M. I. IN. PAL [atio.] QVOD. EO. DIE. AEDIS. E [ius.] DEDI-CATA EST. Credo olim fuisse NP LVDI etc. Hoc fragmentum cum Fogginius fateatur se accommodare potuisse ad IV, III, uel prid, Idus, non recte postremo loco posuit secundum Liuii locum 29, 14, quo narratur prid. Id. April. deam, cum Romam aduenisset, perlatam esse in aedem Victoriae. Quodsi constaret, quod minime traditur, eo die etiam primam ipsius deae aedem dedicatam fuisse, meminisset Fogginius in tabula Praenestina nullius dedicatioAPRILIS XLV

nem consignari potuisse, nisi eius, quam Augustus in monumento Ancyrano tab. I dextr. se fecisse dicit. Eam aedem aedificari coeptam, sed nondum absolutam fuisse sua aetate Ouidius indicat uerbis Augustus nunc est, 4, 348. Si dedicata iam fuisset, notasset poeta diem, notasset etiam tabula Maffeana. Incendium, quo perierat, coniicio illud fuisse, quo palatium absumptum tradit Dio anno V. C. 756, 55, 12. Diem uero, quo restitutae dedicationem Verrius notauerat, uideor uidere non esse prid. Idus, eo enim ludi Cereris notantur in Maffeano et Vaticano lapide, sed eum diem, quo solo ludos Circenses, quos in eodem Praenestino frustulo consignatos legimus, actos fuisse constat secundum fast. Maff., IV Idus. Alioquin diuerso quidem, sed aeque magno errore a Fogginio ludi Megalenses producuntur in Cerealium dies, atque ab Heinsio contra libros ueteres, uersu Ouidiano 393: Hinc Cereris ludi ita mutato: Hi Cereris ludi, Cereales in postremum Megalensium diem conferuntur. Eius rei cum hoc solatium profert Fogginius: Nec mirum, si una eademque die fierent ludi in Circo tum in honorem Matris Magnae. tum Cereris, cum una eademque esset dea, quae M.D.M.I., et Cybele, et Ops, et Ceres, et Bona Dea, et Isis, et Rhea dicebatur, suo more ineptit, qui tamen hodie quoque aliquorum est mos. Intelligatur uelin Ouidium esse explicandum ad fidem tabulae Maffeanae, non, uti Burmannus fecit, uersum 389 magna littera reducendum a superioribus, cum spectacula u. 387 et Circus u. 391 reciprocentur ex more Romano, quo Circenses ludi semper sequuntur scenicos. Sed uersus 393 dispescendus est a prioribus et coniectura liberandus. Diem a. d. III Idus praetermittit Ouidius, uel accensere uidetur Circensibus Megalensibus, quemadmodum Trist. 3, 12, 17:

> Otia nunc illic, iunctisque ex ordine ludis Cedunt uerbosi garrula bella fori.

Audeo tamen affirmare ludos Megalenses legitimos septem, Cereales octo dies habuisse. Dies intermedius nefastus uidetur mihi instaurandis Circensibus relictus fuisse, quemadmodum ludis Apollinaribus semel tantum, III Id., in tabula Maffeana Circenses notantur, et Dio 48, 33 unam tantum τῶν ἀπολλωνείων ἰπποδρομίαν nouisse uidetur, quam tamen ex eiusdem libri c. 20 biduo celebratam discimus. lidem Circenses ludi post scenicos edi soliti aliquando etiam uenationes sunt appellati, quemadmodum Cicero ad Atticum 16, 4 uenationem, quae postridie ludos Apollinares futura esset III Id. Quint. commemorat: paene ridicule Fogginius p. 124 Dianam ergo post Apollinem cultam fuisse colligit; saniora inde didicisset, quod Ouidius de ludis (Circensibus, u. 189) Florae quaerit 5, 371, uel

XLVI

ex Cic. ad diu. 7, 1 de ordine ludorum scenicorum et Circensium Pompeii. De instauratione ludorum Circensium Matris Idaeae quod dixi, si displicet, nec satisfacere uidetur ad explicandum diem nefastum, uide num ex Dionis uerbis 59, 11 de consecratione Drusillae: καὶ ἐν τοῖς γενεσίοις αὐτῆς ἑορτή τε ὁμοία τοῖς Μεγαλησίοις άγηται καὶ ή γερουσία, ή τε ίππὰς έςιᾶται, colligere uelis Megalesiis hoc die sen atum esse epulatum, quemadmodum ludis Plebeiis, ubi fasti lapidei id indicant, et Romanis, ubi non alia re. quam nefasti diei nota idem indicari supra monui. Idibus April, et notam NP, et causam eius, rem sacram Iouis et Libertatis, soli fasti Maffeani et Ouidius tradunt. Deinde Fordicidia sunt inter ferias Varronis. Neque Mutinensis autem uictoria, neque imperii Augusti initium, XIIX et XVI Kl', feriis insignia fuerunt, uti docent Maffeani et Praenestini fasti N ascriptum habentes. Posteriori tamen die in Praenestinis aliquid annotatum fuisse uidetur, sed, ut saepe, historicae admonitionis et priuatae Verrii scientiae. De Ouidii eius modi additamentis posthac seorsim agetur. Cerealibus quin templum Cereri dedicatum olim fuerit, uix est dubium. Sed id templum, quod superfuisse ad annum 747 testis est Dionysius Lib. 6, 49, posthac afflictum, Augusti aetate restititui non potuisse tradit Tacitus ann. 2, 49. Hinc neque fasti Maff. notam consuetam. neque Ouidius quicquam habet. Parilibus, in quo nomine scribendo non est negligendum lapidem Maffeanum et membranas optimas Quidii conuenire, nihil de equestribus ludis propter Hispaniensem uictoriam notatur, ut fortasse ista ἱπποδρομία ἀθάνατος, de qua Dio 42, 33, abrogata fuerit non multo postquam iam tum praetermissam reduxit Octavianus anno 710, Dio 45, 6. Ab Hadriano denuo reductam constat. Sequentur feriae Vinalia, signatae in marmore Maffeano NP, Pighio quidem teste, in tabula Praenestina F, omissae in calendario Herwartiano. De his et alteris Vinalibus, XIIII Kl' Sept., signatis NP in lapide Capranicorum, F.P in Maffeano et Amiternino, F in Antiatino, coniunctim dicendum est. Istis enim uicissitudinibus gliscens utrarumque feriarum obliuio subest cum erroribus in utrisque confundendis coniuncta. Ouidius scilicet consulto, ut in Quinquatribus, uulgarem secutus opinionem priora Vinalia et Iouis et Veneris esse docet: quam opinionem aliquanto uetustiorem esse Varro indicat, cum monet 6, 16: Hic dies Iouis, non Veneris. Verrius Flaccus, utpote Varrone non indoctior, qui tamen sacra more recepta in fastis Praenestinis notare, non reprehendere deberet, scripsit quod uerum putauit, unius Iouis priora esse Vinalia, sed sequenti tamen die, proximum superiorem diem festum meretricum

VINALIA XLVII

esse. Eodem modo dubitatum fuisse, essentne posteriora Vinalia Iouis, an Veneris testis est Festus 73, 28 Vrs. his uerbis: Rustica Vinalia appellantur mense Augusto XIII Kal. Sept. Iouis dies festus, quia Latini bellum gerentes aduersus Mezentium omnis uini libationem ei deo dedicauerunt. eodem autem die Veneri templa sunt consecrata, alterum ad Circum Maximum, alterum in luco Libitinensi, quia in eius deae tutela sunt horti. Horum summa haec est, ut eadem fere de posterioribus Vinalibus tradantur, quae de prioribus Quidius habet. Atqui aduersantur haec lemmati mense Aprili a Verrio apposito, aduersantur iis, quae ex Verrio Festus p. 98, 10 Vrs. excerpsit, quantum cognosci potest, aduersantur Varroni. Ita igitur existimato, omnia haec apud Verrium eodem loco lecta fuisse, sed partim reprehensa ab eo: Festum deinde res annotatas reddidisse, iudicium Verrii suppressisse. Hoc eum aliquoties fecisse si ignoras, postea exemplis cognoscere poteris. Ita igitur minime opus est Verrium a Varrone discessisse. Alia ratione rem expedire conatur nouissimus Festi editor, de qua si non referremus, metuendum esset, ne ipsa tanti uiri auctoritas nobis noceret. Is post uerba XIII Kal. Sept. lacunam fingit, ubi primum lecta fuerint quaedam non magni momenti, quae Paulus non uideatur de suo addidisse, deinde mentio iniecta fuerit priorum Vinaliorum, ut ad ea omnia pertineant, quae post illa uerba eamque lacunam sequuntur. Verum hoc nego concedendum esse, ut uernis Vinalibus duo templa Veneri dicata esse perscripserit Verrius. Non est uerisimile id omissurum fuisse Ouidium, qui cum uulgaris opinionis a Varrone improbatae patrocinium suscepisset, unum ante portam Collinam et in Capitolio alterum commemorat, sed neutrum tanquam eo die dedicatum. In tabula Praenestina permirum esset, si ipse Verrius annotare oblitus esset: tamen integrum paene eius lemma seruatum est, quatuor tantum priores versiculi desunt, quorum primus cum Iouis, tertius dei mentionem habuerit, in quarto consecratum, non consecrata, uel consecratae legatur, non uideo, quomodo templa Veneris commemorari potuerint. Inprimis tamen quae Macrobius Sat. 1, 12 exponit. fidem faciunt non tam insigniter a Cincio et Varrone discessisse Verrium, ut illi negauerint ullum sacrificium per totum mensem a maioribus Veneri institutum esse, hic tria affirmauerit, unum Kalendis, duo Vinalibus. Accedit, quod alterum templum apud Festum commemoratum in fastis Capranicorum posterioribus Vinalibus assignatur. Vtut est, si Muellerus, quod facere uidetur, postrema Vinalia nomen habuisse a uino animum induxit, statuit in utroque feriarum nomine duplicem originationem, a uino et a Venere, siue, XLVIII VINALIA

ut Verrius scripsit, Vinire. Vtroque uero in die unam tantum probasse Varronem manifestum est, si modo non ignorauit, quod ex Paulo Festo reddit Muellerus, idque ab etymologia non est alienum. Iam siue recte iudicauit Varro, siue, quod eius editori placet, non recte et frustra, certum est ueteres ipsos dubitasse in hac re, atque hinc inconstantiam in notis iis diebus addendis ortam existimo. Eam tamen in prioribus feriis quo magis considero, eo mihi rectius iudicasse Varro uidetur. Certum est eius aetate a. d. IX KI' Mai. sacrum publice nullum factum esse: Iouis nullum commemorat, meretricium priuatum erat, nec olim fieri, opinor, consueuit. Ante suam aetatem Veneris ullum fuisse negabat cum Cincio: de Iouis sacrificio comperisse uidetur, et cur id olim in usu fuerit, posthac abrogatum sit, potest diuinari. Nimirum antequam Flora culta est. de rebus florescendis Iupiter cognomine Frugifer, Appul. de mund. p. 371 Oud., siue cum Hartungo Frugiferus dicendus est, implorabatur, inprimis Vinalibus, cum in spe uitis erat. Ea cura postquam Florae mandari, Ouid. 5, 264, 269, 323, eigue sacrum fieri quinto a Vinalibus die coepit anno V. C. 516, ab eo inde tempore quemadmodum memoria pristini sacri ad utrumque nomen applicari et Veneris cultus utrumque diem occupare potuerit, praesertim antequam grammatici ius pontificium addiscerent et uulgo aperirent, facile, ut puto, intelligitur. Tunc autem actum est de harum feriarum sanctimonia et sine dubio optimo iure Verrius prioribus Vinalibus fas esse scripsit. Simili modo aliquid imminutum esse in posteriorum Vinalium religione, cum signantur F.P, qualecunque id est, quod indicatur, suspiceris. Causam eius notae et quod Varro 6, 20 unum Veneris templum, Verrius loco ind. duo sacrata dicit. credo unam esse et eandem. Id templum, quod dedicatum ait Varro, credo fuisse, cuius locum Festus ad Circum maximum indicat. Commemorari postremo apud Liuium uidetur 29, 37 anno V. C. 548. Nihil igitur obstat, quominus Ouidii aetate pridem collapsum putetur: nam quod in fragmento Capranicorum indicatur, id tralaticio more, ut saepissime, fit. Ista igitur causa est, quod tabula Maffeana notam NP non apponit Vinalibus XIV Kl' Sept. Alterum templum a Verrio traditum Varro omittit, sed tantum ferias holitorum commemorat. Atqui inter eas hortulanorum ferias et templi alterius dedicationem aliquid nexus intercessisse docet Festi uocula quia. Nego tamen quaerendum esse, cur Varro templum omiserit, sed cur ferias adhibuerit. Id uero non facturum eum fuisse censeo, nisi sua iam aetate de iis feriis, cuius essent, controuersia fuisset. Neque enim solet ferias, quae totius populi non erant, explicare: §. 22

nullam aliam ob causam inter Armilustrium et Saturnalia Septimontium omittitur et post totius anni demum ferias subiicitur, additis his uerbis: feriae non populi, sed montanorum modo, ut Paganalia iis qui sunt aliquoius pagi. Hortulanorum, siue olitorum uetustissima sane Veneris adoratio erat, uid. interpp. ad Paul. s. u. Cocum. erant tamen illi pars exigua populi, nec, ut puto, urbani, sed pagani homines, quandoquidem eorum feriae rusticae appellatae sunt. Num certi alicuius pagi fuerint, qui hortos plurimos habuerit, fateor mihi dubium esse, quamquam Festi uerba ei suspicioni fauent. Vtut est, litteras F. P in tabula Maffeana interpretor ferias paganorum. Si coniicerem tabulam Maffeanam, quae teste Fogginio p. 99 fuit aliquando in palatio Farnesiano ad Campum Florae, repertam etiam esse in ea uicinia et olim propositam fuisse in usum paganorum Collis Hortulorum, quia in tituli maximam partem amissi primo uersu syllaba COL... extet, qua in regione templi rudera sunt reperta et lapis, in quo nomina aedituorum Veneris hortorum Sallustianorum leguntur, uid. Nardini, Roma ant. ed. quart. di Ant. Nibby, 3, p. 95 sq.; ad id igitur templum, fortasse aliquoties restitutum, pertinuisse Vinalia posteriora, quae Rustica eodem modo dicantur, atque apud Martialem 5, 22, 4 rustica Flora, hariolarer ad archaeologorum quorumdam morem. - Post Vinalia in Robigalibus cum tabula Maffeana consentit Ouidius et pulchre illustratur a Praenestina. - IIII Kal. num nota NP binas ferias in lapide Maffeano indicet, quemadmodum fit in Praenestino, dedicationem templi Florae et Vestae migrationem in palatium, haud dixerim. Nihil de his feriis habet Varro 6, 16. At Muellerus u. cl. utrasque affuisse olim affirmat, a librariis cum aliis quibusdam omissa esse, quia a Vestae sacro hoc nostro ad alterum V Id. Iun. aberrassent. De hac quoque re maiorem in modum dubito. Primum minime constat aut Varronem, aut Ouidium, aut auctorem fastorum Maffeanorum ferias Florales, uel templi eius dedicationem hoc mense nouisse. Feriae a Varrone enarratae solent magnis litteris in tabula nostra perscribi. Verrii lemma in fastis Praenestinis potest referri ad templum a Tiberio anno V. C. 770 restitutum, uid. Tacit. ann. 2, 49. Quoniam tamen pristini templi dedicatio ab Ouidio, etiam si nouit, in opere imperfecto omitti potuit, eaque ad Varronem nihil pertinet, in fastis Maff. uero notata esse potest, nihil definio: modo illud in animum ne induxisset clarissimus Muellerus, Vestae sacrum, quod certe indicatur in fastis Maff., a Varrone notari potuisse uel debuisse. De eo sacro auctores quos ascribit, Ouidius et Verrius, docent, Vestae aedem dedicatam in domu Augusti Quirinio et Valgio coss. L MAIVS

esse, hoc est anno V. C. 742, aliquot decenniis post Varronis mortem.

Mense Maio quoque a quo die integri sunt fasti Maffeani congruunt Ouidio. Nonae, quae F signantur in fragmento Venusino, cur nefastae in illis sint, ignoro, et ignorabat Pighius: crediderim aliquo modo ad Lemuralia pertinuisse. Ea Lemuralia iis tribus alternis diebus, non triduo, uti Porphyr, ad Hor, epp. 2, 2, 209 dicit. docente Vaassen, p. 242, extare uides, quibus Ouidius notauit. Pridie postrema, III Id., NP ponitur propter ferias Martis Vltoris, cui eo die templum dedicatum et instituti ludi, Dio 55, 10, qui quotannis in Circo, Quid. u. 597, aliquando etiam in ipso foro Augusti. Dio 56, 27, fieri et instaurari per aliquot dies, id. ibid., consueuerunt. Cerimoniae Argeorum postridie ultima Lemuria non magis hic, quam mense Martio indicium est in tabula Maffeana. - Idibus praeter consuetas Iouis ferias Mercurii sacrum commemorant Ouidius, Paul. Diac. p. 148, 3 Muell. Hinc igitur etiam explicanda est nota NP in fast, Maff. et corrigendum fragmentum Venusinum, quod N habet et uerba MERCVR. MAI. sequenti diei apponit. Herwartianum calendarium apud Petauium recte Idibus. Proxima sunt Agonia in tab. Maff. et apud Ouidium, quae mirum est hunc diuersa non putare ab Agoniis Ianuarii mensis, cum in fragmento Venusino Vediouis fuisse dicantur. In Tubilustrio X Kl', tum in quatuor notis IX Kl' conspirant cum Quidio fasti Maffeani et aliorum fragmenta. Illud propemodum miror, quod VIII Kl' Ouidius sacrum Fortunae Publicae in Colle commemorat, quod etiam fragmenta fastorum Amitern. Esquil. Venus. agnoscunt, et tamen in illis et Maffeanis dies comitialis est. Nam quia Dio 42, 26 Tiyng the onμοσίας καλουμένης ναον nominat anno V. C. 707, audacius est coniectare quadraginta proximis annis eius Fortunae ferias in obliuionem cessisse. Verum tamen ita necesse esse arbitror. IIII Kl' in eo conueniunt marmor Maffeanum et Ouidius, quod ludi Honoris et Virtutis nulli indicantur, quos eo die celebratos esse probabile supra p. xix dixi. Aut igitur existimo eos mortuis Caio et Lucio Caesaribus, quoram inprimis in honorem fiebant, per aliquod tempus intermissos, postea demum, quoniam id Dio testatur et calendarium Herwartianum, reductos esse: aut Augusti aetate fortassis non quotannis, sed tertio quintoue quouis anno fiebant, nihil enim, quod sciam, de hac re traditur: aut in marmore eorum indicium euanuit, Ouidius mentionem-eorum faciendam distulit: aut potuerunt ex more quodam fastorum in tabula proponendorum quia dies fastus esset. uel perscribi, uel omitti, cuiusmodi tamen aliud exemplum soli ludi

IVNIVS

Veneris Genetricis in a. d. VII uel VI Kl' Octobr. a Claudio transpositi testimonio fastorum Capran. et Pincian. sunt, parum id fortasse idoneum, cum ludi Veneris cum ludis Drusillae abrogari potuerint, coll. Dion. 59, 11; 60, 5.

Kalendas Iunias putauerim non N signatas fuisse, quemadmodum in marmore attrito fuisse traditur, sed NP propter sacra ab Quidio commemorata. Post eas Bellonae et Herculis templorum dedicationes ex annalibus priscis eruisse uidetur Ouidius, quarum incelebrior fuit memoria, nec impediebat, quominus dies comitiales haberentur. Piscatorios ludos in tabula non notari nemo mirabitur. Mentis delubri dedicati titulus extat in fast, Maff., qui si non extaret, credo putaremus VII Id. dedicatum, quia eo loquendi more usus est poeta, de quo p. v monuimus. A postrid. Non. ad Idus usque dies nefastos habent fasti Maffeani, inter quos ne maiores quidem feriae Vestae et Matris Matutae, nisi ipsis suis nominibus, emineant, ut dignosci non possit, num propter aram Iouis Pistoris, Fortunae, Concordiae, Iouis Inuicti aedes notam NP positurus fuerit auctor eius tabulae, nisi N praeualuisset. Verum ultra Idus etiam aliquot horarum interuallo in a. d. XVII Kl' Iul. productum fuisse tempus id religiosum, fidem habere licebit fastis Herwartianis, quandoquidem constat Vestae cultum ad ultima imperii Romani tempora sanctissimum mansisse, et antiquiores desunt testes. Verba igitur Ouidii u. 223 post sacras Idus non sunt ad diem intercisum in tabula Maff. accommodanda, sed ex uersu 234 aestimanda. initio religiosi temporis possit dubitari, utrum cum tabula conueniat Ouidio, quia postquam de Nonis egit, illius mentionem fecit, an ab ea discedat, cum u. 225 primam partem Iunii, hoc est a Kalendis ad Idus, nuptiis alienam dicat. Eam dubitationem coniectura satis ingeniosa sublaturus erat Vaassenius, qui scribendum putauit u. 223:

Tum mihi monstratur post sacras tertius Idus, quo efficeretur, ut u. 225 pars huius esset pars nefasta diei, qui notatur Q.ST.D.F; ter et iu aeque facile commutantur ac ter, quod scribitur in codd. III, et in; uid. Fast. 2, 686, Ib. u. 226. Fauebat ei opinioni, quod ille XVIII Kl' notam N in marmore legi putauit. Obstat uero, quod Ouidius aliquoties numero aliquo posito diem feminino genere uoluit subaudiri, nunquam uero masculino, nisi forte ita intelligendum quis decreuerit 5, 603 Idibus prior. Quod quia parum exploratum est, priuata religione infaustum tempus aliquanto latius patuisse, quam ex fastis Maffeanis cognoscitur, statuamus oportet, quemadmodum Februario etiam mense demonstratum est. Templorum dedicationes, quas reliqua mensis parte Ouidius

consignauit, posthac data opera suo loco enarrabuntur; docebitur etiam cur omissae sint in tabula lapidea.

## §. 2.

Fastos Maffeanos nihil uides continere, nisi quae publica auctoritate stabilita sunt, cum Caesar Augustus fastos ordinaret: nihil quod ad res sacras non spectet, quoniam quae de Caesaris utriusque uictoriis traduntur, dies festos reddebant: nihil, quin usui publico in re praesenti inseruierit. Verum minime omnia, quae eius temporis religioso alicui, qui uel faciendarum praetermittendarumque rerum diuinarum delectum habere uellet, scitu opus essent, ea tabula continet.

Religio Romanorum cum deorum ac numinum uarietate Graeciam, cerimoniarum copia ecclesiam Christi catholicam aequiparauerit, interpretem longe doctissimum requirebat. Apud Graecos deorum cultus plerorumque a fabuloso heroum tempore incertis auctoribus repetebatur: Romani quis unumquodque numen unoquoque tempore commendauerit, diligenter curabant: apud catholicos accreuit religionum et castuum multitudo, uelut apud priscos Romanos, sed non decreuit rursus, ut apud illos. Agnoscis duplici modo historicam quasi indolem rei diuinae Romanorum, unde scientia nata est eorum, quae obseruanda, quaeue olim obseruata essent. Eam notitiam a fastis sacris Romani petebant, quos priuati homines proponebant inde ab anno V. C. 449. Tunc enim primum id iuris populus sibi uindicauit, quod postquam factum est, accessit etiam illud non alienum ab historia, ut rerum sacrarum temporis decursu immutatarum memoriae adderentur temporum reipub. Romanae monimenta, hoc est dierum publica aliqua aut fortuna, aut calamitate insignium notae. Hinc summa quaedam doctrinae, quae fastis continebatur, effecta est, historiae perutile quoddam subsidium. Ea scientia si a grammatico aliquo, quales bono reipublicae tempore fuisse scimus, iudicii in litteris subacti, in uita erecti, explicata extaret, nescio, an id monimentum magna in breuitate indolem populi Romani egregie repraesentaret. Sed fortuna uoluit, ut quo tempore id fieri oportuit, tempore et fastorum tabulis Romani uterentur parum emendatis. Inde a Caesarum aetate quae res in fastos illatae sunt, maximam partem poetae non constantissimi neque grauissimi praeconio dignae sunt. Verum paucis est philosophandum. nam omnino non placet.

Ouidius igitur fastos Maffeanos, hoc est, eorum similes, immo, ut demonstraui, breuitate et instituto quam simillimos secutus est,

sed locupletauit studiose et illustrauit copiose. Duplex hoc est, quod dico, et separatim considerandum unumquodque. Locupletare intelligo cuiuis diei aut causam notae eidem appositae, uel etiam plures causas, aut denique ea adiungere, quae ad notam ne perti-nent quidem. Quod postremum fasti Maffeani nunquam faciunt, qui notas adeo, uti uidimus, raro explicant. Locupletarunt uero isto modo fastos sua doctrina alii, qui in tabulis marmoreis, uel aëneis eos proposuerant, Fuluius Nobilior et Verrius Flaccus, neque uero explanarunt. Quamquam enim uterque mensium nomina explicauit, uide de Fuluio Macrob. 1, 12 et Verrii inspice titulos tabularum Praenestinarum Martii et Aprilis, ubi aliorum sententias commemorat, a quibus nec exagitandis abstinuit IX et X Kl' April., X Kl' Ian.: tamen longe aliud quid etiam illi fecisse censendi sunt, quibus ad res easdem enarrandas non paucorum digitorum spatium in marmore patebat, sed libri, Paul. Diac. p. 87, 19 Muell., Ou. 1, 657, quos scripserunt, L. Cincius unum, Cornelius Labeo plures, de cuius copia iam nunc uide Macrob. p 245-47 Gron., Laur. Lyd. de mens. 4, 1: hos antiquiores Ouidio fuisse postea demonstrabitur. Nisus, eius aequalis, ut puto, commentarios fastorum edidit. Masurius Sabinus post Verrium et Ouidium fastorum libros duos, Iulius Modestus, diuersus ille ab Aufidio Modesto, et Hygini libertus, de feriis scripsit. His adde quos indicant Festus p. 67 ed. Vrs. lin. 19: [qui de feriis] menstruis scrip[serunt], et Macrobius Sat. 1, 11 fin .: qui rationem anni mensium dierumque et ordinationem a C. Caesare digestam plenius rettulerunt; tum Graeculos, qui apud Athenaeum et Lydum nominantur, Anysium, Elpidianum, Manethonem, ipsum denique Io. Lydum. Poterit igitur inter hos et priores tantum certe discriminis agnosci, ut recte dixerimus et locupletatos, et enarratos ab Ouidio fastos esse, et ne inepte hac quidem § de iis lemmatis, quae addidit, deinde sequenti de explicatione disputationem instituamus.

Ampliauit Ouidius fastos Maffeanos, multaque ne subindicata quidem in illis inseruit. Ingens enim rerum copia efficiebat, ut quicunque fastorum descriptionem institueret, satis docte, suo tamen et diuerso ab aliis modo id posset. Fac adornasse sibi eum tabellam, quam postmodo exponeret, eius tabellae non nimis accuratam imaginem dabunt istae, quas in uetustis manu scriptis libris inuentas tibi propono. Habent enim usum, non magnum quidem, aliquem tamen, et sunt saeculorum IX, XI, XIII, XV.

Kl' Ian. Iunonis Iouis et Aesculapii C. Festum Iouis . . . . et esculapii. Dies eg². E. Iunonis festum [consecratio templorum man. sec.] Iouis

et esculapii r. Esculapii. Iouis b. IIII Non. Cancer occidit E. Dies III Non. Cancer occidit in Tiberi C. Occidit cancer ater et nefastus b. cosmice r. Occidit cancer b. II Non. Nonas. Lira oritur CE. lira oritur. incipit oriri cosmice r. Oritur lira b. VIII Idus. Dies ater et nefastus b. VII Id. Hic est finis medietatis hiemis r. VI Id. Sacrifitium Iani. oritur delphin. b. delphin oritur cosmice. dies agonalis. festum iani. medietas hiemis r. V Id. Agonalia Iani. Delphin orttur. C. Festum Iani agonalia, Delphin oritur E. festum carmentis, Receptio iuturne tn templum r. Solstitium yemale. medietas yemis. b. IIII Id. hyems mediatur C. hyemps media est E. festum carmentis et iuturne b. III Id. Carmentis et iuturna C. fer. Carmentis et Iuturne E. II Id. Idus Iouis C. fer. Magni iouis E. Iouis festum. Donatio [nominatio man. sec.] augusti r. Sacrifitium iouis. Reddita est provincia romanis b. XVIIII Kl' Febr. C. XIX Kl' febr. Erb. XVIII Kl'. festum carmentis. porrime, posuerte, r. XVII Kl', Item Carmentis et Porrimae et Postuentae C. fer. iterum Carmentis E. festum concordie de consecratione tempti r. XVI Kl. fer. Concordie E. Sacra relata carmenti b. XV Kl. Sol in aquario CEr. Festum nisi. Templum factum concordie. sol in aquario b. XIIII Kl' - X Kl. VIIII Lyra occulitur C, IX Kl. Lira occulitur E. lire ortus plenarius i. e. cosmicus et legitur aliter. Vel eliacus occasus legitur r. occidit lira b. VIII Kl. Pectus leonis occidit CEb. Dies ea'. E. pectus leonis occidit cosmice r. VII Kl. VI Kl. Custoris et Pollucis C. fer. Castoris el Pollucis E. Castoris et Pollucis de consecratione templorum r. festum pollucis et castoris b. V Kl. IIII III KV. Pacis C. f. Pacis Eb. Pacis festum r. II KV.

Kl'. Febr. Iulii et Sospitae C. Festum Sospite et iouis E. Reparatio templi sospite, Processio ad auernum. Iou. uestal. capitolini . . . . r. Templum factum sospite. celebratur asilum b. IIII Non. Lyra penitus occidit C. Lira occidit et tergum leonis E. lira occidit i. e. a sole discedens eliace apparet. leo occidit cosmice r. Occidit leonis tergum lira or-III Non. Delphin occidere incipit C. Delphin occidit E. Delphin occidit i. e. a sole discedit et oritur eliace r. Occidit delphin b. II Non. Augustus dictus est pater patrie. oritur ganim. b. Non. Augusti. Et aquarius uadit ad occasum C. Nonas festum. Augustus [uocatus est pater patriae. exoritur ganimedes man. rec. add.] E. Augustus dictus est pater patrie. Aquarius qui et ganimedes dicitur oritur cosmice r. VIII Id. - VI Id. V Id. Initium veris C. E man. rec. Inicium veris secundum quosdam. Vnde auctor et primi tempora ueris erunt r. Ver ingreditur secundum computum alienum b. IIII Id. Initium ueris E man. prim. III Id. Bootes oritur C b. E man. rec. Boestes cronice oritur qui dicitur custos urse. r. II Id. nefastus dies Fabiorum C. Idus. Iouis et Fauni C. Oritur bootes. festum fauni E. Iouis et fauni festum. obitus fabiorum r. festum fauni. interfectio fabiorum b. Kl. Mart. coruus anguis crater oriuntur CErb cronice r. XV Kl. Sol

in viscibus. Item Fauni C. Iterum festum fauni . . . . cursus luvercorum correptio matrum et uentorum mutabilitas, a primo mane aquarii ortus eliacus, sol in pisce, r. Saturni, fauni, sol in pisce b. XIIII Kl., fer, fauni. Aquarius occidit. Sol ingreditur pisces [aura mutatur man. rec.] E. aquarius occidit b. XIII Kl. Quirini C. assumptio Quirini. festum fornacis. concio stultorum. Dies parentales, otia nuptiarum et capitis sacrorum. festum mute. r. XII Kl. Feralia. C. fer. Quirini et sunt fornacalia et fer, stultorum et feralia et f. Mute E. caristia uiuorum r. festum quirint b. XI Kr. Caristia viuorum C. karistia sunt [bonum nubere man. rec. E. Termini festum r. Caristia. fest, marum. f. tacite. b. X Kl. Termini C. festum termini Eb. VIIII, IX Kl., finis hiemis r. VIII Kl. fuga tarquinii. inicium ueris reuera. unde auctor, praenuncia ueris irundo r. VII Kl. fuga tarquinii superbi E. fuga tarquinii uel superiori die b. VI Kl. Fuga tarquinii C. V Kl. IIII Kl. Dies eg'. E. III Kl'. Equiria Cb. in campo martio b E man. rec. Festum Martis E. Equiria . . . . martis in martio campo r. II Kt.

Kl. Mart. Festum Martis et iunonis. Dies egl. E. Iunonis et martis et consi. casus ancilis. pignus . . . . silent epitalamica r. festum martis. ancilia feruntur b. VI Non. Non est bonum nubere b. V Non. Conditur alter piscium b. E man. rec. Alter e piscibus occidit i, e, cronice oritur. uel principale signum eliace. r. IIII Non. III Non. Bootes oritur C. Occidit arthophilax. Lucet uindemitor E. Artophilax occidit cosm. uindemitor apparet licet post uideatur. r. Oritur uindemiator i. e. occidit. b. II Non. Cathedra Iulii C. Cathedra Iulii cesaris fet festum ueste. Vel Augustus pont. factus man. rec.] E. Cathedra iulii cesaris in templo ueste. r. festum ueste, Augustus factus pontifex b. Non. Iouis Cb. Nonas. festum utionis E. Veionis festum, pegasus oritur eliace r. VIII Id. Oritur collum pegasi E. corona adriagne oritur cronice r. oritur pegasus VII Id. Oritur carona bachi E. Oritur corona ad ignes eliace b. V Id. IIII Id. Equiria iterum iuxta tiberim E man. rec. III Id. Altera Equiria Crb iuxta (r. supra b) tiberim rb siue in celio monte r. II Id. Equiria iterum iuxta tiberim E man. pr. Idus Iouis et Annae C. festum anne. obiit cesar. E. f. anne perhenne. interfectio iulii cesaris in capitolio r. fest. anne perhenne. Interfectus est iul. cesar b. XVII Kl' April. Oritur Scorpius CEb. Scorpius occidit cosmice a prima parte i. e. a libra. uel incipit occidere . . . . r. XVI Kl. fest. bachi. oritur miluius. fest. cereris E. Bachi festum. miluus oritur cronice. libere toge datio. processio ad argeos r. fest. bachi. oritur milius b. XV KV. Bacchi C. Sol in ariete origo mundi r. festum cereris. sol in ariete b. XIIII Kl. festum minerue E. quinquatria capte minerue r. quinquatria minerue b. XIII Kt. Mineruae C. XII Kt. littera E ascripta in C. XI Kl. Littera R ascripta in C. Sol in ariete E. X Kl. finis quinquatriorum r. VIIII, IX Kl. VIII Kl. equinoctium Erb. uernale b. VII KV. VI KV. V KV. Aequinoctium C. festum concordie Iani Salutis et Pacis r. Dies egt. E. IIII KV. Littera I ascr. in C. festum Iani. Concordie. Salutis. Pacis. E. Sacra iani, f. concordie et pacis b. III KV. Lunae C. II KV. Iani Concordie Pacis et Salutis C. festum lune Erb.

Kl. Aprilis. Veneris et uirilis Fortunae et Scorpius C. fest. uirilis fortune et ueneris. Scorpius occidit. E. iunonis. uirilis fortune. ueneris. Scorpius occidit cosmice r. festum ueneris. occidit scorpius b. IIII Non. Pleiades occidunt Cb. pliades occidunt Er. eliace. Nota quod si cecidere eliace non modo oriuntur cosmice r. III Non. II Non. Festum ree matris deorum r. festum cibeles matris deorum b. Nonas. Hebae et matri deorum C. festum cybeles E. festum publice fortune rb. Idus. Publicae Fortunae CE. VII Id. Memoria victorie augusti in iubam. libra oritur. Orion occidit E. festum cesaris de luba victo. Occasus lire cosmicus. orionis cronicus quia cum sole r. fiunt ludi victorie. occidit orion b. VI Id. festum cereris Eb. s. cerealia E. Pompa in circo. Repraesentatio raptus proserpine r. V Id. fiunt ludi cereris C. IIII Id. dies eg'. E. III Id. II Id. Idus Iouis uictoris CErb. Mutina victa C. libertatis Eb. dedicatio templi libertatis r. Maii. solet grandinare C. [malus uentus man. rec.] uictoria augusti contra Lucium Antonium [apud mutinam man. rec.] E. similiter r. uentus cesar sirine b. XVII KV. Telluri sacrificatur forda C. festum Telluris E. Sacrificium telluris de forda boue. Vituli fordarum in cineres rediguntur r. Bos pregnans b. XVI Kt. Alia victoria augusti [in marcum antonium unde adeptus est imperium man. rec.] E. Hiades occidunt eliace. Imperium augusti r. victoria cesaris in antoninum b. XV KV. hyades occidunt E. de duce lanigeri pecoris sol abit etc. r. Occidunt eliades. sol in thauro b. XIIII Kr. Hiades occident C. Cursus in circo, vulpes comburuntur r. Equiria. combustio uulpium b. XIII Kl. parilia i. e. festum pales. natalis rome r. XII Kl. festum cereris [uel equiria et combustio uulpium man. rec.] Dies eg. E. festa palis natalis rome b. XI Kl. Sol exit ab ariete et ingreditur taurum E. Vinalia. festum ueneris et iouis r. X Kl. festum pales. Natalicium rome E. uinalia s. festum iouis et ueneris b. VIIII Kt, IX Kt. VIII Kt. Vinalia sunt s. quoadam festum ueneris et etiam iouis E man. rec. VII Kt. VI Kt. Rubiginis festum. medietas veris. aries occidit i. e. a sole recedit et canis Orionis oritur V Kl. medietas veris. aves oriuntur b. IIII Kl'. uer medium. occidit aries. oritur canis. f. rubiginis E. festum flore. Receptio ueste in templum cesaris et phebi r. III Kl. II Kl'. R .... ore. f. ueste. phebi. iulii cesaris E. flore ueste et phebi b.

Kl. Maii. Oritur amaltea capra. ara laribus posita E man. rec. b. fest. bone E man. sec. Caper oritur cosmice. festum larium. dedicatio templi flore r. VI Non. Hyades apparent CE man. sec. flat uentus argestes E man. sec. hiades oriuntur cosmice. finis floralium r. V Non. floralia C. Apparet chyron E. fer. flore E man. sec. chiron et pantera

oriuntur cronice r. oriuntur hyades festiui b. IIII Non. III Non. Sagittarius oritur C. Oritur lira E. stellificatio lire r. oritur chiron b. II Non. Pars scorpionis apparet E. Scorpius occidit cosmice r. festum martis ultoris r man. rec. Scorpius apparet et occidit b. Nonas. VIII Idus Lemuria Cr. quae per tres dies durant r. VII Id. Lemuria. Non apparet orion E. orion occidit eliace r. celebrantur luminaria b. non est bonum nubere E man. rec. b. VI Id. cronicus occasus orionis r. Occidit chiron, f. martis b. V Id. festum martis ultoris r. IIII Id. festum Vitoris et Martis E. III Id. Eliace b. II Id. Taurus oritur C. oriuntur plyades. Estas incipit, E. pleades oriuntur cosmice, estas incipit secundum quosdam. r. pleiades apparent. Estas ingreditur secundum computum b. Idus Iouis C. Oritur taurus. festum mercurii E. Scirpea simulacra mittuntur in tiberim E man. sec. Taurus oritur ab ore apparens. fer. iouis. Scirpea simulacra tiberis recipit. festum mercurii r. XVII Ki. Iunii. festum mercurii b. XVI Kl. Agonia iani. sol in geminis b. XV Kl. Sol in geminis C. agonia repetita. sol in geminos r. occidit canis. festum uulcani b. XIIII Kl. Vulcani C. canis orionis oritur eliace r. XIII Kl. Sol in geminis. et sunt iterum agonalia E. lustria uulcani r. XII KV. apparet canis E. XI KV. festum uulcani E. X KV. sacrificium pro fuga tarquinii r. VIIII, IX Kl. Publicae Fortunae. et aquila apparet C. Datum est templum publice fortune r. VIII Kl. Bootes occidit C. dies eg. E. aquila oritur a rostro cronice. r. mos sacrorum fuga regis b. VII Kl. Hyas oritur C. Mos sacrorum fuga tarquinii E. bootes occidit eliace r. Datum est templum publice fortune b. VI Kl. fer. publice fortune E. hyas occidit eliace et oritur cosmice r. oritur aquila b. oritur aquile rostrum E man. sec. V Kl. Occidit boetes Eb. IIII Kl. oritur hyas stella E. oritur hyas b. III Kt. II Kt.

Kl'. Iunii. Carnae. Monetae. Martis. Tempestatis CE. oritur aquila E tota add. m. sec. Carne Iunonis Monete Martis Tempestatis. aquila oritur cronice r. festum diane et iunonis b. IIII Non. Oriuntur hyades E. hyades oriuntur eliace. tempus est pluniosum r. apparent hyades b. III Non. Hyades uidentur C. festum bellone r. II Non. Bellonae C. festum bellone et herculis E. dedicatio templi herculis r. festum bellone, templum factum herculis b. Nonas. Sequitur qui dicitur fidius et semicaper E. Sancti fidii qui dicitur fidius et semicaper r. non est bonum nubere usque post idus E man. sec. VIII Id. templum factum ueste b. VII Id. Vrsa non uidetur. Ludi Tiberis C. Occidit ursa [minor add. m. sec.] fer. piscatorum [et ludi in honorem tibridis man. sec.] Mentis. Veste. Iouis pistorum E. Boetes occidit i. e. recedit a sole i. e. oritur eliace. ludi tiberis. festum piscatorum r. Occidit boetes. festum piscatorum b. VI Id. Mentis et Vestae C. Oritur delphin Eb. Mentis. uestae. pistoris iouis. processio in nuditate pedum. victoria bruti. r. V Id. Delphin apparet C. festum ino .s. matralia. fortune et concordie E. Delphin incipit oriri cronice r. festum iouis et fortune et concordie b. IIII Id. Matronalia et fortunae C.

Dies eg. E. Matralia, fortune, concordie, mors didii, mors rutulti collatini. mors crassi. r. dies ater b. III Id. II Id. Idus Iouis C. fest. inuicti Iouis et minerue Er. quinquatria minora r. templum iouis factum. f. palladis b. XVIII KV Iulii. XVII KV. Oritur frons tauri E. dione in fronte tauri. Incipit tempus nuptiale r. XVI Kt. apparet orion [flat zephirus uentus ma. sec.] dies egi. E. XV Kl. oritur delphin Eb. sol in cancro rb. dedicatio templi palladis in auentino r. XIIII Kl. Sol exit a geminis et ingreditur cancrum, fest. palladis E. Orion oritur eliace XIII Kt. Sol in cancro. Palladis in auentino C. et cetus uidetur r. XII Kt. Summani Cb. oritur esculapius E. dedicafestum sumani E. tio templi summani iouis r. XI Kl. Serpentarius oritur C. esculapius oritur rb. cronice r. X Kt. Ossewaldi regis r. VIIII, IX Kt. flaminius uictus E man. sec. b. Interitus flaminei ducis romani r. Kl. festum virilis fortune E. Solstitium b. Sifax victus. asdrubal interfectus E man. sec. mors asdrubalis et phiace. Victoria masinisse, festum fortune r. VII KU. Fortis et Fortunae C. oritur zona orionis E man. sec. templum larium. iouis statoris r. VI Kl. Orion apparet. Agona inferis (?) Solsticium C. oritur zona orionis E man. pr. b. Solstitium E man. sec. V KV. Larium C. Solsticium est E man. pr. fest. laris et statoris Eb. IIII Kl'. festum quirini Er. templum quirino factum est b. Kl. natale iulii cesaris E. II Kl. fest. herculis et musarum E. festum pieridum rb et herculis b.

Multa hic sunt barbara, originem tamen ducunt sine dubio a labore grammatici alicuius saeculi quarti, uel quinti, quare nihil supprimendum putaui. Quaedam omisi in describendo, quae ipsius aetatis fidem faciunt, quia nunc commodius adiiciuntur. Vaassenius animadu, ad fastos sacr. Rom. p. 288 annotauit, coepisse illum morem, quem calendaria ista sequentur, dies prid. Kal., Non., Id., notandi II Kal. etc. Theodosii aetate, in cuius nouellis obseruatus est. Eodem ducit, quod in codice a me excusso E, saec. XI, diebus ex ordine praefiguntur litterae non nundinales ueteres A-H, sed septimanae christianae A - G. Hic mos usurpatus est, ut chronologi docent, sub idem Theodosii tempus, uid. prae aliis Scaliger de emend. temp. p. 234. Ne uero multo recentiori tempori tabulae nostrae originem assignes, monet superstitio dierum Aegyptiacorum, qui iisdem in locis in nostro calendario et in Herwartiano, siue Lambeciano, de quo uide Vaassen, praef. p. xxv, notantur. De ea superstitione uide duos Ambrosii et Augustini locos illustrantem eundem Vaassenium animadu. p. 7 ad 10 usque. Confecerit igitur eam tabulam primum grammaticus aliquis, Christianus fortasse, sed eius notae, quemadmodum Tertullianus de idolatr. p. 620 ed. Paris. 1580 dixit: Quaerendum autem est de ludimagistris, sed et caeteris professoribus litterarum; immo non dubitandum affines esse multimodae idololatriae, primum quibus necesse est deos nationum praedicare — etc.

Lemmata, quae Ouidius, si fastos Maff. conferas, de suo addidisse uidetur, trifariam diuiduntur. Sunt enim aut feriae, indictiuae praesertim, de quibus infra agetur inter fragmenta Varronis rerum diuinarum libri viii, uel templorum uetustae dedicationes, de quibus exponendum est in libris Varronis v et vi: aut sunt historica, aut astronomica, de quibus utrisque hoc loco disputabitur commodius.

Consignauit igitur Ouidius res gestas, quas deprompsisse uide-

tur aut ex actis Senatus sui temporis, aut ex annalium scriptoribus fastisue triumphalibus, uel antiquioribus fastorum tabulis interpretibusque. Cfr. Ou. 1, 7—10, 15. Nihil enim in his est, quin aut ipsum, aut simillimum eius in tabulis aliis, posterioribus tamen plerumque, extitisse probari possit. In Maffeanis sane Caesarum tantum facta notantur: quibus titulis quos similes alios Ouidius addidit primo loco recensebimus, quoniam de ara Pacis, pontificatu Augusti, Iuba uicto, supra actum est. Ex quinque, quae restant, lemmatis unum ad C. Caesarem pertinet, caedes eius Idibus Martiis, die parricidii, uti Suetonius olim in fastis nominatum prodit Caes. 88, et atro ac religioso, triumuirorum edicto secundum Dionem 47, 18: καὶ τὴν ημέραν εν ή εφονεύθη, κυρίαν ἀεί ποτε εδραν βουλης έχουσαν, ἀποφράδα ενόμισαν. Neutrius tamen rei uestigium in fastis Maf-feanis, aut apud Ouidium. Negat etiam Vaassenius p. 236 unquam eiusmodi quid in fastos relatum fuisse et praeterito Suetonii loco Dionem explicare conatur ex alio loco 45, 17: οὐδὲ τῆς ἀποφοά-δος τὸ μὴ ἐν ἐκείναις βουλεῦσαι — ἀπέσχοντο, ubi ἀποφοάδα accipit diem senatui habendo non idoneum, comitialem. Verum et ibi refellitur a Dione 46, 29, ubi uide, et in Id. Mart. operam lusit, quia fasti Maffeani longe sunt, quam putat, recentiores. Vtique igitur si Augustus non omnes dies atros a. V. C. 746 aboleuit, quod supra coniiciebamus, illud de parricidio decretum inter triumuirorum instituta erat, quae Augustus a. V. 726 antiquauit teste Dione 53, 2, tutissimum fortasse ratus adulationem publicam compesci. Hinc Ouidius inter istam ueterem adulationem nouumque obsequium ambiguus, dubitat, praetereatne, an commemoret illud facinus. Per-sequitur tamen mutuato a Simonide colore de umbra Caesaris et mentione facta maturi percussorum omnium interitus, intra triennium, ut tradit Sueton. Caes. 89. De ea fabula adi Dionem 44, 14; 46, 38, 49; 47, 29, 31; 48, 1, 7, 17; 51, 8; Appian. 2, 113, 119; Vellei. 2, 88; Weichert. de Cassio Parmensi p. 250 sq. Nihil praeterea occurrit in illis uersibus notandum, nisi de aede D. Iulii,

de qua uide infra Varronis lib. v de sacellis, et de structura uersuum 707, sq.:

— testes estote Philippi

Et quorum sparsis ossibus albet humus.

Possit hic offendere, quod de se ipsis testimonium illis defertur, quemadmodum in male habito Ponticorum loco 3, 2, 23:

Sint hac contenti uenia, signentque licebit Purgari factum me quoque teste suum;

ubi signesque corrigendum puto. Differt etiam Fastorum locus ab illis 6, 765 sq., Propert. 3, 5, 37 Iac., Ouid. her. 20, 101 sq. Ex eo tamen loquendi usu nostrum explicare malo, quam aut emendare E quorum, aut sparsis de aliis non Philippis, sed diuersis in locis occisis accipere. Inest uis et uenustas, quum quasi obliuione sepulti isti non sepulti excitantur. Eorum, quae ad Octavianum pertinent, memorabile est illud 1, 589 sq. de Augusti appellatione et prouinciis redditis. Videtur hic ex fastorum Praenestinorum cognitione leuis culpae macula Ouidio aspergi, qui eodem die Iduum et Augustum prouincias reddidisse dicit, et ex S. C. populique uoluntate illud cognomen adeptum. Verrius uero, ut Censorinum et Orosium longius discedentes mittamus, illud prius Idibus, hoc alterum XVII Kl' Febr. factum tradit, atque istud quidem satis manifesto, hoc his nerbis servatis: IMP. CAESAR...... PPELL, TVS, IPSO. VII.ET. AGRIP[pa coss.] Cogitabam de supplendo non Augusto. sed Principe; sed habet hoc, cur displiceat. Esto igitur, utrumque conjunxisse Ouidium, non ignorantia, sed quo aptius illud cognomen Jouiale, u. 608, Iouiali diei, Idibus, conueniret. Verum quid illud esse dicamus acuminis, quod omnium historicorum fidei repugnat, quodque pueri hodie rectius tenent, cum u. 589 omnis provincia reddita dicitur? quasi de ulla provincia ignotum esse potuisset, essetne Caesaris, an populi Romani. Solus Io. Schraderus mirum illud genus loquendi apud Ouidium animaduertit, emendare animum non induxit. Credo olim scriptum fuisse emunis, inde factum, quod codd. plerosque habere uides, pro: Redditaque immunis provincia. hoc est belli immunis, quieta, ubi otium est, uti Cicero ad fam. 2, 17 dixit, quod opponitur onerosis prouinciis, quas Verrius dixit. Ita scripsit Ouidius Met. 1, 100:

Mollia securae peragebant otia gentes: Ipsa quoque immunis rastroque intacta, nec ullis Saucia uomeribus — tellus.

et 7, 229: - neque eras immunis Enipeu. -

Proximum quoque, quod Non. Febr. traditur apud Ouidium, de Patris Patriae cognomine in Augustum collato a fastis Praenestinis ne-

gligentiae coargui uidetur, quae tamen in interpretes recidit. Non mihi dubium est, quin ueteris lapidis fragmentum Praeneste initio saec. XVI repertum, quemadmodum homines docti maturo censuerunt, ad mensem Februarium fastorum Verrii Flacci pertineat, quantumuis perperam in nouem uersiculos a Fuluio Vrsino, qui primus edidit, ita descriptum:

NON.N.CONCORDIAE
IN.ARCE.FERIAE.EX
S.C.QVOD.EO.DIE
IMPERATOR.CAESAR
AVGVSTVS.PONTIFEX
MAXIMVS.TRIB.POTEST.
XXI.COS.XIII.A.SENATV
POPVLO.QVE.ROMANO.PATER
PATRIAE.APPELLATVS.

Homines docti qui in eum lapidem commentati sunt, Norisius Cenot. Pis. 2, 8, Perizonius Animadu. hist. c. 7, Fogginius praef. p. XII sq., omnes ferias Concordiae in arce institutas dicunt propter populi consensum in deferendo Augusti cognomine. Hoc erat negligentiae postulare Ouidium, qui tam insigne factum, tamque acute quod applicari potuisset, omisit. Quod ignosci potest Norisio et Perizonio peccatum, fastorum Praenestinorum editori uix potest. Nusquam enim aut in fastis Verrii, aut in ullis aliis indicuntur Carmenti feriae, Marti feriae, Annae Perennae feriae, Robigo feriae, Volcano feriae, caet., sed ubique: feriae Carmenti. Distinguendum igitur ita est: Non. N. Concordiae in arce: hoc est, sacrum fit. Ita saepissime fasti loquuntur atque ita, distinctione adhibita. intelligendum est quod in cal. Capran. mense Augusto legitur: Saluti; sacrificium publ. Deinde apud Verrium: Feriae ex S. C. quod etc., quod item est frequentissimum. Quod autem Verrius sacrum fieri in fano Concordiae eo die notauit, rectissime fecisse uidetur ex antiquioris, ut saepe solet, historiae penu. Sacra enim in templis eo die solent fieri, quo olim dedicata sunt. Aedes uero in arce Concordiae dedicata est Liuio referente 23, 21 primo uere anni V. C. 537: Casilinum post hiberna Capuana captum narratur cap. 19, nouos consules Id. Mart. magistratum iniisse cap. 30; nihil rei superiori tempore Romae gestae repeti docent capita 11 et 14. Verum illa Concordiae in arce aedes, quae Nonis Februariis dedicata uidetur, post annum V. C. 544, Liu. 26, 23, nusquam commemoratur, quod sciam, et si uel superfuerit Ouidii aetate, satis tamen excusatus hic est, si modo, quod euici, ad Augusti cognomen non

pertinuit. - Lib. 4, u. 627, 628 commemoratur proelium ad Forum Gallorum side ad Mutinam commissum anno V. C. 711, de quo legitur apud Ciceronem epp. ad fam. 10, 30, Appianum bell. ciu. 3. 71, Dionem 46, 37 eosque, qui ibi a Reimaro adhibentur. Verbis militia sua non est improbabile Ouidium respexisse ad id, quod Suetonius Oct. 10 tradit, et ducis, et militis, et aquiliferi munere perfunctum esse tunc Octavianum. - Lib. 4, u. 673 agitur de Imperatoris nomine ab Augusto assumpto XVI Kl' April. Annum, cuius is dies fuit, opportune suppeditat Dio 52, 41: ἐν τῷ ἔτει ἐκείνω εν ω το πέμπτον υπάτευσε - την του αυτοκράτορος επίκλησιν ξπέθετο. λέγω δ' οὐ τὴν ἐπὶ ταῖς νίκαις κατὰ τὸ ἀργαῖον διδομένην τισίν, (ἐκείνην γὰρ πολλάκις μέν καὶ πρότερον, πολλάκις δε καὶ ύζερον ἀπ' αὐτῶν τῶν ἔργων ἔλαβεν, ὡςε καὶ εν είκοσιν ὄνομα αὐτοκράτορος σχεῖν,) άλλὰ τὴν ἐτέραν τὴν τὸ κράτος διασημαίνουσαν -. Res tamen est procliuis ad errores. Erat enim alius quoque dies consimilis, cuius meminit marmor Narbonense, thes. Gruter. p. 229: VII, IDVS. IANVAR. QVA. DIE, PRI-MVM.IMPERIVM.ORBIS.TERRARVM.AVSPICATVS.EST, et Plinius N. h. 11, 73: Diuo Augusto Spoleti sacrificanti, primo potestatis suae die, sex uictimarum iecinora - reperta sunt, Denique fasti Praenestini VII Id. Ian.: C.IMP.CAESAR.AVGVST.... HIRTIO . ET . PANSA . . . Suspicionem tamen erroris Quidiani, quae suboriri possit, propter ea, quae dicit:

> Vt titulum imperii quam primum luce sequenti Augusto iuueni prospera bella darent,

procul habeo: prospera signa multos codices habere mendacium dixisse Burmannum uides. Bella uero interpretor Actiacum. Iuuenem Octauianum biennio etiam post, cum princeps iam esset, Horatius dixit carm. 1,2. Hoc cum allego, cogor de errore admonere amicum Car. Frankium, qui in fastis Horatianis annum, quo princeps Octauianus dictus, cum illo, quo Imperatoris nomen consulatu quinto assumpsit, confudit. Potuisset ad partes uocare Cic. ad fam. 9, 17 ubi C. Caesar princeps audit. Restat, ut commemoretur in fastis Praenestinis mense Aprili huius quoque rei mentionem factam uideri, restare tamen ex eo lemmate tantum syllabam CO, ne sic tamen quidem recte praetermissam a Fogginio.

Ex annalibus ueteribus Ouidius sumpsisse uidetur, quae iam recensebuntur. Primum Fabianam cladem, quam dicit accidisse Idibus Februariis, contra historicorum, qui restant, fidem. Omnes enim eodem die illam, quo et Alliensem, accidisse tradunt. Liv. 6, 1: diemque a. d. XV Kal. Sextil. duplici clade insignem, quo die ad

Cremeram Fabii caesi, quo deinde ad Alliam cum exitio Vrbis foede pugnatum, a posteriore clade Alliensem appellarunt. Plutarch. Camill. c. 19: Έγένετο δε ή μάχη περί τροπάς θερινάς περί την πανσέληνον, ή και πρότερον ημέρα μέγα πάθος συνέβη το περί τούς Φαβίους. Tacit. hist. 2, 91: diem a. d. XV Kal. Aug. infaustam Cremerensi Alliensique cladibus. Haec fluxisse ex errore Liuii in uerbis Cassii Heminae, quae allegat Macr. 1, 16: O. Sulpicium trib. mil, ad Alliam aduersus Gallos pugnaturum rem divinam dimicandi gratia fecisse postrid. Id. Quint., item apud Cremeram multisque aliis temporibus et locis post sucrificium die postero celebratum male cessisse conflictum, id durum est credere Vaassenio p. 204 affirmanti. Vulgarem opinionem putauerim illam, quam tamen multo minus probabile est Ouidium ignorare potuisse, quae Niebuhrii est sententia hist. Ro. 2, p. 222, cum suspicatur non discretos ab eo dies exitus et interitus Fabiorum. Quare ita sentio, aut habuisse Ouidium quem sequeretur in sua sententia idoneum aliquem testem. et maluisse hanc cladem hoc loco, quam utramque Quinctili mense narrare, aut reuera non de die quo perierint, sed quo exierint. scripsisse. Vtut est, credo de hac expeditione Q. Fabium Pictorem in annalibus exposuisse, uid. Nieb. 2, p. 9, et cum duplex de ea memoria tradita fuerit, Dion. Hal. 9, 18, Fabii copiosiorem et gloriosiorem narrationem fuisse, eam dico, quam Dionysius c. 21 extr. πιζοτέραν perhibet, quaeque cum Ouidiana conspirat. Iam uero illius ubertatis in re gentilicia erat diem ipsum et mensem notari, quod et alias Fabium Pictorem fecisse scimus ex Plutarcho. Rom. 14 init. Fuerit igitur hoc sacrum ab Ouidio ex annalibus priscis erutum. Ad Cremerensem cladem tamen, non ad egressum Fabiorum refero, non quo historiae rectius consulatur, quemadmodum Vaassenius disputat, quia quinque mensium spatium rebus gestis a Dionysio traditis melius conueniat, quam quindecim dierum; ista enim multo dexterius expedita sunt per Niebuhrium: sed quia ex copiosa Ouidii narratione aliquid certe mense Quinctili, quem certe, cum haec scriberet, compositurus erat, uti posterius disces, repetendum fuisset, si in profectione Fabiorum ex Vrbe euentum eius rei ultimum animi causa addidisset. Absque hoc foret, facili negotio poterat legi uersu 195:

Hacc fuit illa dies, a qua Veientibus aruis et illud premi, poetam in exitu describendo u. 197—202, u. 233, satis copiosum esse, ad tuendam denique correctionem adhiberi usus loquendi Met. 3, 571:

Spumeus et feruens et ab obiice saeuior ibat;

Tibull. 1, 7, 1, 3: Hunc cecinere diem -

Hinc fore, Aquitanas posset qui uincere gentes, quemadmodum olim legendum conieci; Virg. Aen. 4, 169:

Ille dies primus leti primusque malorum Causa fuit.

Quae de Regifugio Ouidius habet 2, 685 sq. tractationis genere notabilia sunt, de qua infra dicetur; lemma ipsum inter ferias fastorum Maffeanorum est, neque huc pertinet. Libro sexto aliquot ducum Romanorum uictoriae, uel clades consignantur. Expeditiones ipsae maximam partem ab aliis satis sunt illustratae, uelut u. 461 de Bruto Callaico laudantur Strabo lib. 3, c, 3, p. 198, 200, 202 ed. Cor.; Liv. 36, 10; Florus 2, 17, 12; Vellei, 2, 5, 1. Annus fuit V. C. 618. Adde neterem interpretem Ciceronis pro Archia p. 248 ed, Mai: Hic Brutus Gallaccus fuit cognomento ob res in Hispania non minus strenue, quam feliciter gestas. Eius etiam nomini . . . . poetae tragici extat liber, cuius plurimos uersus, quos Saturnios appellauerunt, uestibulo templi Martis superscribsit Brutus. De hac inscriptione uid. Niebuhr. hist. Rom. 2. p. 661, et de templo Bruti Callaici Plin. nat. hist. 37, 5, ubi pro porta Lauicana uide, num reponere malis pontem Vaticanum. Seguitur famigerata Crassi calamitas, de qua nihil opus est notare, interpositis his uersibus:

Scilicet interdum miscentur tristia laetis,

Ne populum toto pectore festa inuent,

in quibus poteris agnoscere imitationem aut Callimachi, fragm. 418 Blomf. ex Gregorio Nazianzeno:

έπεὶ θεοὶ οὐδὲ γελάσσαι

'Ακλαυτεί μερόπεσσιν διζυροΐσιν έδωκαν,

aut Apollonii Rhodii 4, 1165:

Αλλά γὰο οὖποτε φῦλα δυηπαθέων ἀνθρώπων Τερπωλῆς ἐπέβημεν ὅλω ποδὶ. σὰν δέ τις αἰεὶ Πικοὰ παρεμβέβληκεν ἐυφροσύνησιν ἀνίη.

Sequitur u. 563 mors P. Rutilii Lupi bello Marsico ipsis Matralibus anni 663. Vide Appian. 1, 60; Flor. 3, 18; Vellei. 2, 16. Nihil opus hic morari. Sequitur uero hoc distichon:

Proximus annus erat: Pallantide caesus eadem Didius hostiles ingeminauit opes.

Hic incertissima omnia sunt. Nusquam T. Didius legatus L. Sex. Caesaris bello Marsico occisus refertur. Quare interpretes aut Didii nomen retinendum censent, mutato longiore uersu: Proximus ausus idem, Pall., uel: Annus erat decimus: Pall., ut intelligatur Didius anno 673 a Sertorio deuictus, qui tamen apud Plut. Sert.

c. 12 Fidius est, aut pro Didio Porcium sufficiunt, quia Velleius 2, 16 Porcium Catonem consulem post Rutilium eodem fato, quo illum, usum refert: non utique pessime, si modo libri addicerent. Mihi coniectura in mentem olim uenit, cuius ne nunc quidem puderet, si de Didio Saxa Acronis et Crucquii scholiastae ad Hor. carm. 3, 6, 9 testimonia ualere possent contra Dionem 47, 35 et Appianum b. ciu. 4, 87; 102. Itaque non habeo quod de hoc loco iudicem: Niebuhrii de Ouidio iudicio utor, uid. hist. Ro. 3, p. 35. De Postumii Tuberti triumpho u. 721 a. d. XIII Kl' Iul. satis est ad Niebuhrium h. R. 2, 510 ablegare. Diem, quo ad Trasimenum pugnatum est u. 768 potuit poeta notatum inuenire apud Fabium Pictorem, quem Liuius quoque eius pugnae potissimum auctorem se habuisse fatetur 22, 7. De capto Syphace u. 769 lege Liu. 30, 12: de morte Hasdrubalis, u. 770, socii eius nihil traditur: paulum aberat, ut de ea certiores fieremus ex Dionis Cassii fragmentis nuper Bonnae a Fr. Haasio illo nostro ex cod. Par. editis.

Atque hactenus quidem de historicis, quae carmini intexuit Quidius. Tertio loco stellarum ortus et occasus enarrauit in fastis, primus quidem fortasse. De Caesare dict. dubitari sane possit, an is quae de stellarum uicissitudinibus plurima docuit, ea annotauerit in fastorum tabula a se proposita, quemadmodum id fit in multo posteriorum tabularum fragmentis quae restant: uidetur id iocus ille Ciceronis, Plut. Caes. 59: έκ διατάγματος probare. Non uacat de ea re nunc quaerere; illud enim certum est, Ouidium 1, 310 non esse intelligendum de Caesare dictatore, cuius observationem rarissime poeta sequitur. De Quidio astronomo libellum scripsit Idelerus uir doctiss., editum in annal. acad. Berol. 1823 p. 137 sq., quo poetam non raro ignarissimum rerum, quas tractauit, fuisse commonstratum iuit. Negari non potest semel grauiter eum peccasse: in reliquis tamen a nobis nunc defendetur, et ita defendetur, uti a philologo exspectare decet. Nam quod ille dixit, grammaticus de litteris est interrogandus: de ouium dentibus opiliones. Demonstrabimus certos auctores fideliter Ouidium tantumnon ubique secutum, qui si peccauerunt, neque id ad Nasonem pertinebat, neque nostra ualde interforet, nisi operam ab Idelero semel collocatam, ubicunque id fieri potest, ad partes uocare cogeremur. Difficillimum fuisset, immo nunquam fieri potuisset, ut Ouidius ad ea, quae sequitur, referretur, nisi anno uno post scriptum Ideleri libellum uetus scriptor publici iuris factus esset, qui in hac parte idem, aut plus nobis praestitit, quam in superiore § fasti Pighiani. Quaecunque praeter illum astronomorum reliquiae extant, Graecorum, Democriti, Philippi, Euctemonis, Calippi, Hipparchi, Eudoxi, Metrodori fragmenta apud Geminum, Ptolemaeum, Lydum de mensibus, Caesaris apud eosdem et Plinium uel Columellam, Varronis et Nigidii passim apud multos, nihil paene prosunt Ouidio, nisi intercessore isto scriptore. quem iam nuncupandum esse uideo. Est is Clodius Tuscus, cuius fastos astronomicos graece ad uerbum, ut ait, redditos libro suo de ostentis inseruit Laurentius Lydus, quem librum ex codice Caseolino edidit Ben. Hasius Parisiis 1823. Ea ipsa pars eius libri, quae maximo nobis fuit usui, iam pridem nota erat, sed contempta iure iacebat, certe ad Ouidium conferre nihil poterat: Ptolemaei dicebater esse; quare etiamsi quis cum Ouidio contulisset, certe ex Ouidio consarcinata uisa esset, praesertim cum latine extaret. Clodius Tuscus grammaticus fuit, cuius commentariorum libros quatuor Seruius ad Virgilium, litteras ad Sinnium Capitonem datas Gellius commemorat 5, 20; Sinnii Capitonis scriptis usus est Verrius Flaccus. Quidii aequalis, uide Festum Muelleri p. 443. Quanto ante Verrium tempore uterque uixerit, uel ita apparebit, si cum illo Gellii loco de soloecismo contuleris alium 13, 6 de barbarismo, ubi Verrium intelligi cognosces ex Festo p. 1, 12 Vrs. Non multum obstat, quominus Tuscum, qui nominatur a Seneca rhefore suasor. 2, non pro historico, sed propter historicum dictum male usurpatum: pihil plane, quominus Tuscum Ouidii sodalem Pont. 4, 16, 20 pro hoc Clodio Tusco habeamus. Iam uero astronomiam ad grammaticos pertinuisse uix est, ut Nigidii, Varronis, uel Graecorum, uel Hygini istius, quandocunque uixit, exemplo doceatur. Amicum uero amico de rebus, quas rectius calleret, librum inscribere ac suppeditare per se consentaneum est, et fecit id Parthenius Graecus grammaticus et poeta Gallo Cornelio. Illum igitur librum Clodii grammatici in Ouidii spem gratiae conscriptum putabo: uti certe illo Ouidium potuisse temporis ratio, et usum esse res ipsa coarguit. In ea re ipsa exponenda ordinem sequar hunc, ut primum ponam eos locos, qui utrobique plane sunt similes, siue uera continent, siue, quoniam id per Idelerum licet, falsa; deinde ea, quae conueniunt inter utrumque, si aut Ouidius rectius intelligitur, aut Clodius emendatur, suppleturue: tum quae discedere uidentur. - Initium faciendum est ab infelici aui, quae Ideleri diligentiam effugit planeque ab eo omissa est, Miluo, 3, 793: ut nesciendum sit, quam bene, quae Quidius et Clodius habent, ad ueritatem astronomicam collineent, et utrum mane, an uesperi oriatur. Si certum esset, mane eum oriri, quopiam illa nocte apud Ouidium posteriorem Argeorum diem significat, posset cogitari de diluculo matutino a. d. XV Kal. April., quo die

Nicolaus Leonicus, latinus Clodii interpres, id sidus annotanit: cuius utor editione Aldina 1516, ante Ouidii tom. 3, cum Hasius primum impressum dicat 1533. Sed quamquam ille latinus Clodius suum usum habet, quippe qui e diuerso codice originem ducat, malo hic graecum sequi, qui postquam primum VII Id. notauit ἐπτῖνος ἄρχεται φαίνεσθαι, XIV ΚΙ' eum φαίνεσθαι ἔως τῆς ἰσημερίας, quae est IX ΚΙ', docet: haec igitur si de stella miluo, non de aui, quae item tunc cum hirundine uisitur, Ouidius accepit, neque XVII ΚΙ', neque XVI ΚΙ' eo signo carent, et apud Geminum ed. Petau. p. 68 fin. die ultimo Piscium, apud Ptolemaeum p. 83 C die 21 mensis Phamenoth secundum Philippum miluus apparet: uterque dies conuenit cum XVII ΚΙ'; nam postridie solem in Arietem ingredi ipse Clodius docet, et Kal. Mart. incidunt in diem quintum Phamenoth anni Alexandrini, uid. Ideler. epichirid. chronol. 1, p. 141. Sed quae recte se habere apud Ouidium Idelerus scripsit, apud Clodium eadem extant haec:

Arcturi ortus, Clod. III Id. Febr. Ouid. 2, 153; qui quae addit, uespertinum tempus et positum signi, a Gemino p. 68 B sumpsisse uidetur. Eiusdem Arcturi qui refertur occasus matutinus apud Ouidium 6, 235: Tertia post Nonas remouere Lycaona Phoebe

Fertur -;

si rectius intelligitur, conuenit accuratius ueritati. IV Id. reapse matutinus occidit Bootes secundum Ideler. p 142. Ouidius igitur mihi uidetur non VII Id., quod Idelerus et ueteres grammatici putarunt, sed VI Id. indigitare, quemadmodum Clodius: τῆ πρὸ ς΄ εἰδῶν. ὁ ἀρκτοῦρος ὄρθρον δύεται: dixit tertiam a Nonis noctem cum euanescat eum remouere, accuratius locutus, quam cum paulo post u. 247, 48 eundem diem ex more fastorum sextum ab Idibus appellat, uti etiam multa cum interpretum molestia 2, 684. Caeterum per se patet eam temporis notam pertinere etiam ad ludos piscatorios u. 237—40, qui falso superioribus adiungi solent.

Chiron, quem Clodius V Non. Mai. oriri dicit, Ouidius 5, 379

Chiron, quem Clodius V Non. Mai. oriri dicit, Ouidius 5, 379 nocte mensis minus quaria prodeuntem facit, hoc est eodem die, et vesperi secundum Ptolemaeum p. 83 E. Idelerus ignorauit locutionem illam minus quartus, h. e. tertius. Ita Pont. 4, 5, 7: Luce minus decima dominam venietis ad urbem. Virg. ge. 4, 208: plus septima aestas.

Lyra, cuius occasus uespertinus non longe a ueritate bis indicatur, 1, 653 XI Kal. et 2, 73 IV Non. Febr., eodem loco notatur apud Clodium. Aut enim in priori Ouidii loco hine uocula referenda est uoce legentis eodem, quo u. 651 Haee, ad XVII Kal.,

aut, quia Clodius XI Kal. occidere eam dicit, Ouidius, ut solet, proxima nocte occidisse notat. Altero loco conuenit Ouidio cum Clodio, si adhibita Ideleri doctrina intellexeris Ouidium correxisse leuiter Clodii uerba. Is scripsit  $\tau \tilde{\eta}$   $\pi \rho \delta$   $\gamma'$   $\nu \omega \nu \tilde{\omega} \nu$   $\tau \delta$   $\mu \acute{\epsilon} \sigma \nu \tau \sigma \tilde{\nu}$   $\lambda \acute{\epsilon} \rho \nu \tau \sigma \rho \nu \tau \sigma \tilde{\nu}$   $\lambda \acute{\epsilon} \rho \nu \tau \sigma \rho \rho \nu \tau \sigma \rho$ 

Delphinus secundum ipsos astronomiae calculos uespere oritur IV Id. Iun. itemque apud Clodium et apud Ouidium 6, 471. Geminus p. 70 A proxime accedit, si Arcturi et Delphini numeros trans-

ponas, sed pro iy' et in', in' et xy' mutes.

Pliadas Ouidius dicit omnes aspici III Id. Mai., biduo quidem ante, quam reuera id fieri docet Idelerus p. 152. Sed Clodium reddit, qui inde a Nonis aliquoties, sed postremo IV Id. ortum Vergiliarum ascribit, nec omittit principium aestatis, quod caue credas ad eum diem magis, quam ad sideris ortum, tum perfectum, pertinere. Apud Geminum p. 69 D pro  $\vec{\epsilon} \nu \tau \vec{\eta} \times \beta'$  legas licet  $\times \delta'$ .

Eodem modo fine libri quinti astronomica quae restabant, ex quo solem in Geminos abire dixerat, (canem enim illuc non perti-

nere infra disces,) ita comprehendit:

Auferat ex oculis ueniens Aurora Booten, Continuaque die sidus Hyantis erit:

hoc est, simulatque arcturus occiderit, Hyadas pedetentim usque ad finem mensis continuo oriri. Nota, ut puto, structura grammatica. Cfr. 4, 775: eueniant et, h. e. si eueniant, faciemus; 3,809; 2,445; 5,534; 2,150,855. Sidus erit, ut 2,695 Luna fuit. Scilicet legerat apud Clodium Arcturum occidere XII Kal., ac deinde aliquoties Suculas, uel Taurum, cuius pars sunt, oriri (VII Kl' emendandum est δύεται), donec Kal. Iun. αὶ ὑάδες ὅλαι ἀνίσχουσιν: diebus intermediis certe non aberant.

Easdem Hyadas 4, 677 uesperi dicit occidere XVI uel XV Kal. Mai., neque a ueritate longe, et auctore Clodio.

Quod de Orione 6, 717 traditur, cum Clodio ex ed. Hasii minus conuenit, at ex uersione Leonici optime, qui XV Kal. Iul. humeros Orionis emergere dicit. De hac diuersitate eiusque causa infra leges. Geminus, siue Democritus apud Geminum p. 70 A fin., medius est inter utrumque. Vtut est, nego contra astronomiam peccari potuisse ab Ouidio, si is Clodium inspexit, apud quem sequenti

die diserte mane oriri dicitur, quod Eudoxi est apud Geminum p. 64 C. Intellexit igitur Ouidius, ut supra, finem noctis sequentis, idque eo magis, cum ortum Delphini adiungat pauloque superius repetat, quod indicat illud continua nocte. Oritur autem, uti uidimus, IV Id., repetitur autem etiam apud Clodium, et inde admonitus poeta eum posuit.

De Cancro quoque recte notat 1, 311 eum III Non. dimidia tantum parte extiturum esse. Brachia enim pridie eius diei matutino occiderant teste Clodio, ut proxima nocte frustra quaererentur. Correximus locum etiam e codd. III Nonas uesperi illa occidere, quod putat Idelerus, id minime dixit Ouidius. Biduum interest inter Ouidium Clodiumque et astronomorum calculos.

Non nimis differt a uero Crateris ortus uespertinus, quem poeta ex Clodio desumpsit, postrid. Id. Febr. Quod adiunxit de Angue et Coruo sane de suo et falso addidit docente Idelero.

Aquarium item recte uterque oriri media tenus parte dicit Non. Febr. Sequuntur loci, ubi Ouidius cum Clodio conspirat, sed cum illo a ueritate astronomiae recedit longius.

Quod 3, 407 post Arcturum, de quo postea leges, de Vindemitore dicitur: At non effugiet Vindemitor, quam apte dictum sit, immo latine dictum esse non intelliges, nisi secundum Clodium dictum perspexeris, qui tertio die ante Vindemitorem exoriri tradit, matutino quidem, quod negant astronomi.

De Lyrae exortu matutino Non. Ian. falsi sunt ueteres docente Idelero, omnes tamen cum Ouidio et Clodio ita habent.

Lyram III Non. Mai. exoriri praeter Ouidium et Clodium nemo tradit, quod sententiae nostrae egregie fauet: quamquam apud Columellam 11, 2 fortassis ita pro III Id. emendandum est. Sed quod Idelerus putat ortum uespertinum notare uoluisse Ouidium, eius opinionis neque causam uideo, et Clodius disertis uerbis habet:  $\dot{\eta}$   $\lambda \dot{\nu} \rho \alpha$   $\xi \omega \Im \epsilon \nu$   $\dot{\alpha} \nu i \sigma \chi \epsilon \iota$ .

Kal. April. Ouidius 4, 163 et Clodius Scorpium occidere annotant. De occasu matutino non optime conuenit, quem solus Columella tradit: sed credo de uespertino, de quo per Clodium cogitari liceret, peius etiam, quia Idelerus tacet.

Si locum de Boote 5, 733 ita interpretaris, quemadmodum supra dixi, ut ueniens Auroru significet occasum matutinum, non tamen VII Kl', sed eius diei, quem Clodius habet, XII Kl', non melius Ouidius quam Columella astronomiae conuenit: non duo dies, uti apud Idelerum, sed septem intercedent.

Item uno die peius conspirat Ouidius cum astronomia in Del-

phino 2, 79, quem re uera occidere monet Idelerus Kal. Febr., quique non, ut is cum aliis putauit, ab Ouidio III Non. refertur, sed secundum Clodium prid. Non., sequenti nocte post Leonis matutinum occasum, quem ad III Non. pertinere monstratum est.

Sequentur loci, quibus Clodius ab Ouidio aut recte, aut per-

peram discedere uidetur, sed non discedit.

Idelerus p. 160 docet: Betrachten wir den Antares als die Mitte des Scorpions, so liegt der 6 Mai in der Mitte zwischen den Tagen seines wahren und scheinbaren Frühaufgangs für Rom. Hoc est, 5, 417: Scorpios — a media parte netandus erit

recte reddere astronomorum calculos, si ortum matutinum liceat intelligere. De occasu tamen matutino ipse accipit et erroris insimulat poetam, quia nimirum Columella quoque prid. Non. Mai. occidere, non oriri Scorpium annotet. Quod e corrupto iam Clodio fluxisse puto, qui paulo ante uerum solus seruauit, IV. Non.: δ σκοφπίος ξωθεν ἀνίσχει. Hoc Eudoxus tradidit, quem corruptum eodem loco, certe eodem interstitio a VII Kal. Mai. Clodii ibi et ipsius corrupti Geminus laudat p. 69 D. Tribus locis astronomi ueteres emendandi sunt, quorum uno Clodius, altero Ouidius, nisi data opera mala interpretatione uexetur, rem seruarunt. Apud Ptolemaeum maior etiam confusio.

Quoniam Columella Clodium secutus est, licebit rursus hunc ex illo et Ouidio emendare Nonis Martiis. Nam quod 3, 449 de Pegaso est: Iamque ubi caeruleum uallabunt sidera caelum,

Suspice, Gorgonei colla uidebis equi,

recte tradi affirmat Idelerus p. 149, si de ortu matutino, quem Columella habet, accipi possit. Auctor uero sim, ut confidenter ita accipiatur, siquidem Vediouis festum nocturnum erat, ut omnium nocentium deorum, quod infra demonstrabitur. Iamque igitur est sub eius noctis finem. At Clodius perperam: Δύεται ὁ ἵππος ἀπὸ πρωΐ, etiam contra Ptolemaeum, qui aliquoties initio mensis et propridie Nonas Mart., h. e. 10 Phamenoth ortum indicat Equi.

Nonis Martiis etiam corrigendum est quod Clodius habet: δύεται δὲ καὶ ὁ ζέφανος ὄρθρος: primum quia superior nostra correctio in exordio eiusdem lemmatis id flagitat, legi Φαίνεται ὁ ἵππος ἀπὸ πρωί. φαίνεται δὲ καὶ ὁ ζέφανος ἑσπέρφ. Deinde, quia Ouidius ita demum recte post Equum dixit 3, 459:

Protinus aspicies uenienti nocte Coronam,

hoc est uesperi eiusdem diei. Postremo quia Ptolemaeus p. 82 D biduo ante, sed Geminus p. 68 E ipsis Nonis Martiis, die uigesimo primo ab ingressu solis in Pisces, qui secundum Ouidium et Clodium cadit in XV Kal. Mart., ortum uespertinum Coronae consignant. Nibil igitur hac coniectura uerisimilius. Cfr. Varro ap. Lyd. de mens. 4, 35,

Quod dicitur apud Quidium 5, 603, prid. Id. Mai. Tauri caput oriri, uide, flagitetne emendationem apud Tuscum III Id., ubi legitur: al νάδες δύονται (cod. λύονται). Si ortum eorum hic ille perscripsit, postero etiam die caput Tauri cerni, si res ferebat, recte Ouidius dixerit, uti Geminus p. 69 E triduo etiam postea. Ac triduo ante id diserte tradiderat Clodius: καὶ ἡ κεφαλή τοῦ ταύρου avaquivetai, quod certe neque cum illo sequenti lemmate stare potest, neque cum his uerbis, quae proxime praecedunt: ἡ δὲ νάς (cod. οίας) δύεται. Eadem certe die caput Tauri oriri et Hyades, quae sunt cornua in eo, occidere nequeunt. Quare in his uerbis aliud quid latere puto, fortasse: 'Ωρίων δύεται. Nam hoc ipso die, VI Id. Mai., siue 14 Pachon, et Ptolemaeus p. 86 C Orionem occidere, et Ouidius die sequenti frustra eundem quaeri narrat 5, 493,

quod apud Clodium eum legisse oportet.

Pari confidentia suppleri poterit Clodius VI Id. Apriles. Du-bium non est, nec erat quod Idelerus id operose astrueret, Ouidium 4, 385 loqui de VIII Id. Apr., quo die fasti Praenestini Iubam a Caesare in Africa victum tradunt. Tunc igitur Libra imbrem mouebat teste Ouidio. Imbres indicantur apud Clodium istis diebus, Libra non indicatur. At eo die, quo Plinius nat. hist. 18, 66 Libram a Caesare notatam tradit: Caesari VI Idus significatur imber libras occasu, quoque Geminus p. 69 B hoc habet: Καλίππω ζυγός "6χεται δύνειν, eo ipso die stribligo est in uerbis seruatis Clodii et lacunae indicium apud Hasium: τη πρό ς' είδων. 'Ο ζέφυρος όρθρου ἄργεται δύεσθαι . . . . . Eam lacunam infeliciter resarsisse Leonicum patet, qui ita: VI. Fauonius flare incipit matutino: Vergiliae occidunt. Vergilias enim ex proxime antecedenti lemmate intulit, ubi habes: τὸ λοιπὸν τῶν δάδων (alius codex πλειάδων, et Vergilias uertit Leonicus) δύεται. Ita igitur restitue: τῆ πρὸ ς΄ εἰδῶν. Ὁ ζέφυρος ὄρθρου. Άρχεται δύεσθαι ζυγόν. Pendula libra est proximo biduo occasura. Aliud etiam audeo. Nam quod statim adiungit Ouidius, Orionem quoque occasurum ante finem Megalesiorum, mirum, nisi idem temporis punctum notare uoluit, a. d. VI Idus Apr., qui dies praeter unum ultimus erat ludorum scenicorum, ut apud Clodium haec duo exciderint, ζυγον καὶ Ὠρίων, nisi deleto zephyro mauis: Ὁ ζυγος καὶ Ὠρίων ἄρχ. δύεσθαι.

Nec infelicius Clodium supplebis postridie Id. Mart. Eius enim lemmatis nihil extare uides apud Hasium, nisi haec: ις'. τῆ πρὸ ιζ' καλενδων Αποιλίων . . . . . . . Atqui Columella et Geminus

p. 68 E secundum Euctemonem eo ipso die occasum Scorpii notant, et eundem sine dubio Ouidius 3, 711. Nam quod dixit Idelerus, uerba debere ortum significare, non magis necesse est, quam 5, 417 occasum indicari.

Kal. Maiis rursus sine codice Caseolino frustra essemus. Capellam oriri dicit Ouidius. Leonicus: K. Canis occultatur: rores descendunt. Codex Lydi ueterrimus: Μάϊος. ά. Ὁ μὲν κύων κρύπτεται, δρόσος δὲ καταφαίνεται. Quaeso, quid hoc est locutionis, cum ista per μέν et δέ coniunguntur? Lego: ὁ μὲν κύων κρύπτεται, ἔριφος δὲ ἀναφαίνεται. εριφος Capella est Lydo etiam VIII Kal. Mai. Ita Ouidius accurate conuenit cum Clodio, et is non longe abest a Columella, qui III Kal. Mai. mane Capram oriri, sicuti etiam circa idem tempus Ptolemaeus, tradit.

Vno in loco Ouidius secundum Clodium est emendandus, 3, 406. Hic enim ita: ὁ ἀρκτοῦρος ἐν ἡμέρα ἀνίσχει, hoc est, oritur heliace. Atque ortum Bootae a. d. III Non. Mart. agnoscit in calendario quod supra edidi codex Vossianus. Extitisse igitur apud poetam olim existimo, littera pro apice addita:

Emerget, uisus effugietque tuos,

h. e. puncto temporis inter diluculum apparebit. Librarii astronomiae ignari utrumque, quod dicitur, concoquere non potuerunt.

Re uera discedit Ouidius a Clodio in his, ubi causam fortasse habuit. Biduo distulit Aquilae mentionem 5, 731, quam ipse VIII Kl', Clodius X Kal. lun. conspici dicit, ne seriem trium dierum festorum, qui praecedunt, interpellaret. Hyadas 6, 197 IV Non. Iun., et Aquilam 5, 196 Kal. Iun. ponit, accurate Ptolemaeum secutus 6

et 7 Pagni p. 87 E. At Clodius Aquilam Kal., Hyadas IV Non. habet. Scilicet tam apte Aquilae mentio prioribus sese adiungebat, quam moleste initio mensis ortus matutinus sideris alicuius ponebaquam moleste initio mensis ortus matutinus sideris alicuius ponebatur. Mense Ianuario posteriori Clodius quater notauerat Lyram occidere, eique signo bis postero die Leonis occasum ascripserat. Ouidius uero, qui a XV Kal. ad VII Kal. non, quod notaret, haberet, (quamobrem etiam praeter consuetum de feriis conceptiuis docere instituit,) elegit, qui in medium id spatium incideret, Lyrae occasum X Kal. Febr. 1, 653, et addidit postridie Leonem, u. 655, quamuis non tunc, sed aut quatriduo ante, aut quinto post die Lyrae adesse legisset. Cur Delphinum 1, 457 ad V Id. Ian. distulerit a Nonis, nec ipse exputo. Thyonae exortum XVII Kal. Iul. 6, 711 non a Tusco, sed ab eo, quem Ptolemaeus p. 88 D sequitur: δ λαμπρός τῶν ὑάδων ἐπιτέλλει, sumpsisse uidetur. Clodius enim nihil eiusmodi habet. In heliaco occasu Pliadum IV Non April nihil eiusmodi habet. In heliaco occasu Pliadum IV Non. April. 4, 165 manifesto Ouidius Democriti uerba secutus est, quae eodem die seruauit Geminus p. 69 Β, Δημοκρίτω πλειάδες κρύπτονται άμα ἡλίω ἀνίσχοντι, non Clodium, qui die demum sequenti occasum uespertinum habet. In his tribus tantum reuera discedit a Clodio data opera. Ter praeterea, ubi in die non discedit, ortum pro occasu, uel occasum pro ortu, uel uespere pro mane posuit, per errorem. Mirum id est in Cane, tam noto sidere, quod oriri dicit VII Kal. Mai. 4,904: exoriturque canis et u. 939: quo sidere moto; excusari potest in Hyadibus VI Non. Mai. 5, 165, et in Ophiucho, quem mane a. d. XI Kal. Iul. non occidentem, ut Clodius, sed surgentem facit 6, 733, et in Hyadibus, quas Clodius mane VI Non. Mai., Ouidius eodem die uesperi narrat exoriri 5, 163.

De his hactenus disputatis iam nune iudica, satisne demonstrent

De his hactenus disputatis iam nune iudica, satisne demonstrent ad unum potissimum auctorem referendum esse Ouidium. De iis uero, quae restant, quominus de omni argumento astronomico apud Ouidium dixerimus, non ante iudicato, quam ea legeris, quae infra de librorum quinque posteriorum Ouidii condicione disputabuntur. Sunt enim uersus de sideribus in fastis, qui expressi sunt ex commentariolo Tusci, sed non suo loco legi uidentur et alio olim pertinuerunt. Plane mirificum illud est, quod postquam, uti oportuit, mense Martio, VII Kal. April., aequinoctium uernum commemorauit 3, 877, quo die illud non quidem Varro r. rust. 1, 28 et Idelerus p. 150, sed tamen Clodius habet, deinde eodem proximi mensis die haec habet inde a u. 901:

Sex ubi quae restant luces Aprilis habebit, In medio cursu tempora ueris erunt; Et frustra pecudem quaeres Athamantidos Helles, Signaque dant imbres, exoriturque canis.

Verum Arietis occasum hoc die frustra quaeres in astronomorum scriptis, et uer medium nemo unquam contendit diuersum esse ab aequinoctio uerno. Priori mense apud Clodium aequinoctium, Arietem, imbres, omnia inuenies. Finge scriptos illos uersus de extremis Martii diebus, quod per primum profecto licet, nihil erit impedimenti, nisi quod Clodius έωθεν ανίσχειν Arietem dixit. At id fortasse Ouidius correxit sua experientia, nam Idelerus septimo die ante tunc Romae uesperi occidisse docet. Posthac uero quia mense Martio paulo ante eum diem Arietis in alia fabula mentio fuisset, illinc remoti sunt suffecto illo, quod hodie legimus, disticho 877, 78. Quis in Aprilem transtulerit, num post Nasonis mortem alius, nescimus, sed illum etiam clausulam exoriturque canis se dignissimam addidisse crediderim. Sunt etiam alii uersus, quos non eo loco, quo leguntur, positurus fuisse Ouidius uidetur. Nam 3, 399 alter ex Piscibus tertia nocte occidere dicitur. Vt nunc est, tertia nox a Kalendis Mart, intelligitur. At mirum, nisi de tertia a Nonis scripti fuerunt. Tunc enim Clodius: τη προ ζ είδων - καὶ όρθρου ὁ λχθύς ἀπὸ τοῦ νότου ἄρχεται κρύπτεσθαι, ubi aeque male in Hasii interpretatione est piscis a tergore, quam tertio die post νότον contra codicem, expulso νώτον, inter Lydi uerba adeo re-Australis enim intelligendus est piscis apud Quidium. contra atque Idelerus arbitratus est. Dein 5, 723 quod de a. d. XI Kl' lun. traditur, frustra quaeras apud Clodium: at fac noctem illam sequentem ad Idus pertinere, disces ab illo occasum matutinum esse intelligendum. Habes de omnibus siderum notis apud Quidium quod existimo.

## §. 3.

Quoniam demonstratum est, argumentum carminis Ouidiani e quot et qualibus partibus, et unde concinnatum esset, proxima quaestio erit de pertractatione lemmatum, de ipsius poetae in hac re eruditione, de doctrinae subsidiis et adiumentis, quibus usus est. Dicetur primo loco de fastorum et temporum, de quibus supra etiam occoeptum est, scientia.

Anni Romani priscam rationem credibile est ueteres annalium scriptores tradidisse, antiquiores etiam illis, qui a Macrobio sat. 1, 13, p. 253 Gron. in ea re nominantur, saeculi fere ab V. C. septimi. Fieri igitur potuisse existimo, ut C. Licinius Macer ea sententia,

quae profertur a Censorino c. 20, p. 105 Hauerc., aliorum secutus sit iudicium per manus traditum et uetustius temporibus Iunii Gracchani et M. Fuluii Nobilioris cos. anno V. C. 565, qui antiquissimi sunt corum, qui super anno Romano nominatim laudantur. M. Iunius utrum de ea re data opera ac singulari libro exposuerit, an in commentariorum libris, quos Varro de l. l. 6, 95 commemorauit, exploratum non est. Fragmenta eius huius generis sunt apud Varronem de l. l. 6, 33; Macr. 1, 13, p. 253; Censor. 20, p. 105; 22, p. 119, quae ab aliis sunt annotata: reliqua ex alius argumenti libris eius multo, quam adhuc factum est, diligentius e Cicerone, Festo, Gellio conquisita dabit propediem amicus quidam noster, cuius in prouinciam inuolare huius loci non est. Fuluius autem Nobilior cum fastorum tabulam, uel tabulas a se confectas in aede Herculis Musarum posuerit teste Macr. 1, 12, p. 244, tum etiam libros de eodem argumento composuisse uidetur, qui quanta auctoritate statim fuerint, docet locus Coelii Antipatri a Charisio adhibitus 1, p. 112 P.: Publicatos quippe fastos omnes et libros a Fuluio Nobiliori scriptos retulisse, quae uerba nescio an ex usu sermonis latini uix de alia re interpretari liceat, ac de homine aliquo in re controuersa publice ad Fuluii scripta prouocante. Ex commentario aliquo huius-modi luculentam partem Laurentius Lydus transtulit in librum suum de ostentis, cap. 16. Proximus, qui certa aetate de anni temporibus scripsit, est M. Terentius Varro, ut puto, in libris antiquitatum humanarum: quorum cum unus testibus Gell. 3, 2, Macr. 1, 3, p. 195 de diebus fuerit, interfuerit iis etiam ille, quem de saeculis inscriptum tradit Seruius ad Aen. 8, 526: medium igitur inter illos aliquem probabile est de annis fuisse, ita enim consucuit M. Terentius. Restant duo grammatici, quorum definiri oportet aetatem, L. Cincius et Cornelius Labeo. Lucii Cincii duo saltem plane diuersi commemorantur, annalium scriptor notissimus cognomine Alimentus tempore belli Punici secundi et negotiator quidam, ut uidetur, Romanus in Ciceronis epp. ad Att. 1, 7 et aliquoties praeterea. Vix igitur magis necesse est eum Lucium Cincium, qui a Festo p. 218 Muell. nominari utique uidetur, fuisse annalium auctorem, quam fuisse argentarium: uaria, quae sub Cincii nomine apud Festum allegantur, scripta eiusdem esse hominis conuenit, nisi manifesto dissimilia habuerunt argumenta; neque enim in ipsis Aeliorum nominibus indiscriminatim, uti uideri possit obiter legenti, positis errari passus est Verrius, quemadmodum demonstrabitur. Cum igitur grammatica pleraque sint, quae Cincii extant apud Festum, cumque id genus, quod multi iudicarunt et nemo non uidet, non optime Cincii

Alimenti aeuo, uitae, loco conueniat, non existimauerim eatenus tuendam esse Niebuhrii summi uiri sententiam pronunciatam in h. R. 2, p. 10, ut cum Bernhardyo u. dss. hist. litt. R. p. 256 ann. quem librum Cincii de uerbis priscis Festus laudat, dicamus fuisse de uerbis priscis Cincii. Festi Cincium esse eundem, cuius librum de fastis Macrobius sat. 1, 12, p. 244 commemorat, non fortasse necesse est, licebit tamen coniectare: aeque enim commode fastos a grammatico, quam ab historico scribi potuisse exemplis doceri potest. Id si conceditur, videor mihi accuratius L. Cincii grammatici aetatem indagaturus, quam hucusque factum est. Primum enim uixit post Junium Gracchanum et Fuluium Nobiliorem. Nam quos Cincius in libro fastorum imperite opinari de mense Aprili scripsit secundum Macrobii locum ind., Varro de l. l. 6, 33 docet illos fuisse, Deinde uixit non modo ante Verrium Flaccum, sed etiam, ut infra intelliges, ante Ouidium. Tum non uixit post Varronem, si uel minimum fidei est in Macrobio, qui paulo post consentire Cincio Varronem dixit, uti nec ante Aelium Stilonem, si modo Verrius Flaccus quoque et Festus, quoties id fieri potuit, temporis ordinem in nominandis scriptoribus secuti sunt: ubicunque consentiunt et plerumque cum dissentiunt Aelius antecedit Cincium. Fuerit igitur fortasse Cincius paulo ante Varronem Aelio magistro usus. Etiam monendum est, cum a Laurentio Lydo de mensibus 4, 92, p. 290 Rö. Cincii, qui Pωμαΐος σοφιζής appellatur 4, 44, p. 216, liber περί τῶν ξορτών nuncupatur, non id esse librum de fastis, sed de feriis: quare auctor fuerim apud Macrobium 1, 16, p. 267 in illis uerbis: quia Titius de feriis scribens, uti reponatur Cincius. Ea nomina permutata sunt apud Io. Sarisberiensem 8, 7, uel potius apud Macrobium 2, 9 fin., ubi uide Meursium. Vetus ed. Macrobii Ven. 1492 habet sat. 1, 12, p. 248, l. 2; ut Cigius arbitratur. Charisius 1, p. 107 P. Varronem et Tullium et Cintium coniungit. Consentius p. 2031 P. Cimum allegat. Postremo non dubito, quin quae Macrobius Sat. 3, 2, p. 386 de uoce uitulari, Festus p. 98, 22 Vrs. de rica, p. 205, 2 Muell, de offendicibus sub Titii nomine proferunt, sint ex L. Cincii libris de uerbis priscis, non ex C. Titii Sex. f. Sex, n. tribuni plebis a. V. C. 597 orationibus, - Admodum lubrica est quaestio de Cornelio Labeone, quem Macrobius sat. 1, 16, p. 268; 1, 18, p. 291; 3, 4, p. 391 scripsisse testatur libros de fastis, de oraculo Apollinis Clarii et aliquid de Penatibus, sed id fortasse in libris, qui appellati sunt de dis animalibus, uid. Seru. ad Aen. 3, 168. Libros de fastis Macrobius 1, 12 aliquoties ad partes uocat, quos etiam manifesto Lydus de mensibus 4, 1, p. 141; 4, 20,

p. 172 Rö. usurpauit, quanquam Labeonem tantum nominat: quod cum is etiam in libro de ostentis fecerit, ubi c. 3 et 42 Labeo Tarchontis libros interpretatus et de fulminibus commentatus esse dicitur, hac in re Fulgentius in expos. serm. ant. p. 769 Stau. fraudis absoluitur, qui similia Labeonis commemorat, et possit cogitari de Cornelio Labeone, non Antistio, uti Hasius censet. Caeterum ad utrum pertineant quae ex Labeone profert Augustinus de ciu. d. 2, 11; 14; 3, 25; 8, 13; 9, 19, in medio relinquo. De aetate Cornelii quaeritur. Possit in mentem uenire, diuersum non esse ab Antistio, transiisse hunc aliquando in gentem Corneliam et transtulisse in eam cognomen Antistiorum. Id quin ita rite fieri potuerit, uix dubito et (Q?) Antistii Labeonis aetas notissima est ex Gellio. Verum eius suspicionis causa nulla foret, nisi haec, quod quae ex Seruio annotaui, non sunt aliena ab Antistii commentariis iuris pontificii, siue pontificalis, deinde quod Macrobius 3, 9, p. 408 manifesto Antistii commentariorum librum octauum et sexagesimum solo cognomine usus allegat. Verum eius modi homines ut Festus et Macrobius ita tantum, si unum exscripserunt, ad communem accurationis normam exiguntur. Alia ratione usus Vaassenius animadu. p. 327 propter ea, quae apud Macrobium p. 268 leguntur, Cornelium Labeonem scripsisse ante legem Hortensiam de nundinis existimauit, quam legem anno V. C. 684 esse assignandam ibidem demonstratum iuit. Id si ita foret, cogitaret fortasse quis de Cornelio commentariorum scriptore, ter a Varrone de l. l. nuncupato, qui ab alio importuno cognomine 5, 148 liberari possit, si ita legatur: nec quod is, Cornelius stilo secutus. Sed Macrobius I, ind. non dicit ullos ex nominatis a se legem Hortensiam ignorasse, sed tueri se potuisse patrocinio uetustatis, et Niebuhrius h. R. 2, p. 243 iudicio Pighii ann. 1, p. 409 de lege lata a. V. C. 466 accessit. Aliud etiam argumentum de aetate Corn. Labeonis peti posset a Festo p. 134 Muell., ubi quod de Maii mensis ueriloquio postremum ponitur: an quod ipsi (ipi solent habere codd.) deae in multis Latinis ciuitatibus sacrificia fiebant . . , siue Muellerum seguaris , siue malis: quod Opi deae, totum illud Cornelii Labeonis apud Macr. 1, 12 p. 245 sententiam continere uidetur. Tamen si uel Verrius Flaccus eius libris uti potuit, Ouidium potuisse uix sequitur, usum esse 5, 81 - 106 non constat.

Ouidius de historia anni Romani 3, 99 — 154 uulgarem doctorum suae aetatis et posterioris opinionem sequitur, qualem exponit Macrob. 1, 12 et 13, et cuius uetustissimos auctores Censorinus 1, 20, p. 105 Iunium, Fuluium et Varronem prodit. Vixerunt hi ea

aetate, qua subtilior temporis administratio et olim administrati notitia uix ulla fuit: quapropter in indagando coniectura rem gessisse et a uero aberrasse uidentur, a quo Licin. Macer fortassis abfuit propius. De anno pristino duodecimestri Iosephi Scaligeri, de decimestri Niebuhrii praeclarae extant disputationes: utriusque anni rationum coniunctionem, quicquid monuit Niebuhrius h. R. 1, p. 313. nullam primitus affuisse puto, sed factam aliquando postquam gentes, quarum peculiaris unaquaeque fuit, coaluerunt, expositam fortassis in iure Papiriano, uid. Dion. Hal. 3, 36 fin. Eius uero conciliationis in testimonium coniicio sex mensium nomina ex anno Latinorum, altera sex ex anno, cuiuscunque gentis fuit, antequam cyclicus fieret, fuisse usurpata. Iam uero illi scriptores a Censorino nominati, qui notitiam de anno decimestri imperfectam haberent. uestigia exigua illa a Niebuhrio p. 315 annotata deprehenderent, nomine Decembris inducti undecunque argumenta maximam partem dissimilia conquisiuerunt, unde efficerent, ut Martius primus anni decimestris mensis fuisset. Ea argumenta iisdem paene uerbis proferunt Ouidius 3, 135-148 et Macrobius 1, 12, p. 242, 243, credo, ex Varrone, cuius cum uerbis de l. l. 9, 86 conferes Ouid, uers. 125. Niebuhrius cum p. 313 neget annum decimestrem solum in usu fuisse, quod non negauerim, quo iure p. 315 Martium proximum Decembri fuisse statuat, non intelligo: totum illud de additis Ianuario et Februario mensibus commenticium existimo. Si de illis argumentis quaeris, facile est dedocere: laurea curiarum et flaminum ignisque Vestae spectant ad perfectam superiori mense februationem: noui magistratus ad Regifugium: uectigalia ad magistratus: uotum, ut annare et perennare commode liceret, consueta erat formula aliorum quoque sacrorum, uid. Ou. 4, 775; 1, 87: mercedes Quinquatribus soluendae et coenae seruorum per se non sunt idoneae ad probandum. Consimilem, ut opinor, ob causam uisum est in anno duodecimestri Februarium aliquando ultimum mensem esse debuisse, quam opinionem posuerunt Ouidius 2, 47 sq. et Paulus Diaconus p. 85, 13 Muell. Ouidio in eo loco magnam iniuriam fecit Idelerus enchir. chron. 2, p. 53, quasi ignorasset, ut Varro loquitur, non minus in fornicibus propter sinistram dextram stare, quam propter sinistram dextram: scilicet tempora uers, 54 sunt dies prid. Kl' Febr. et Kal. Mart., spatium uers. 53 est menstruum. Apud Paulum codex a me usurpatus habet: quia tum extremo m. a. Praeter haec uerba totum id lemma Verrium olim a Varrone sumpsisse fidem facit Censorinus 1, 22, p. 121. Donec liquido ex bonis codd. docebitur ista uerba ex glossemate irrepsisse, omnia sua OuiHISTORIA : TO LXXIX

dium a Varrone accepisse existimabo, etiam illud de decemuiris consueti ordinis auctoribus. Nam Varro, si modo ex illis de intercalationis origine iudiciis a Macrobio 1, 13, p. 253, 254 commemoratis nullum ignorauit, cum Fuluium Nobiliorem refelleret, doceretque intercalatum iam anno V. C. 281 L. Pinario Mamercino, P. Furio coss., simul Sempronium Tuditanum et Cassium Heminam redarguit, qui decemuiros legibus scribendis auctores prodiderant: facile igitur erat suspicari hos aliud quid ab intercalatione non alienum innouasse. Scripsit fortasse Varro ab his primum intercalatum esse inter mensem Februarium, qui tunc esset extremus, et inter Kal. Martias, quae fuerant primae. Haec enim uerba ex eius epistolicis quaestionibus excerpta seruauit Seruius ad Virg. ge. 1, 43, sed leuiter corrupta ita: quae tum erant primae. Verum id nisi eo, quo tentaui, uel alio modo emendatur, Varronem credamus oportet annum Numae a Martio ad Februarium decurrentem et Ianuarium mensem undecimum sibi finxisse, cui rei, ut Philarg. ad Virg. ge. 3, 304 omittam, casu quodam conuenit locus de l. l. 6, 34, qui tamen nec coniecturae nostrae obstat: sui enim temporis ordinem usurpat. Sed cuiuscunque sententiam Ouidius in libro secundo expressit, aliquando eam deseruit. Nam in libro primo, quem solum ab eo retractatum demonstrabo, uers. 44 omnes codices praeter leuis momenti interpolatos quosdam habent: praeposuitque duos. Huius quoque mutatae sententiae si auctor quaerendus est, dabo Hyginum, cuius commentarios in Virgilium (Gell. 1, 21) paulo ante editos coniicio, quam ab Ouidio uatum studiosus nouorum appellaretur; trist. 3, 14, 7. Ex his commentariis inter multa, quae excerpsit, Macr. 1, 7, p. 217 hoc profert, Saturno et Iano duos continuos menses dicatos esse.

Transeo ad mensium nomina. De Ianuario nulla unquam fuit dubitatio: de Iano quae Ouidius persequitur, alibi explicabuntur. De Februarii nomine duplicem causam Ouidius habet, februationem aut Lupercaliorum, uers. 31, aut Feraliorum, uers. 33. Altera est Varronis, uid. de l. l. 6, 34 et Censorin. c. 22, p. 121, cuius illa uerba: februam autem non idem usquequaque dicitur, nam aliter in aliis sacris februatur, respondent Ouidianis uers. 21—28. Altera est Fuluii et Iunii, uid. Varr. l. ind. et Macrob. 1, 13 p. 250: lustrari autem eo mense ciuitatem necesse erat, quo instituit, ut iusta diis manibus soluerentur. De Martio mense sententiae duae leuiter discrepantes ab Ouidio auxilio opinionis istius de anno Romuli conciliantur 3, 97, 98: altera, uerss. 73—77 comprehensa, erat Fuluii et Iunii, uid. Censor. 22, p. 119; altera Varronis, ex quo quae Censorinus l. l. p. 120 et sine dubio Verrius Flaccus in fastigio tabulae

Praenestinae protulerunt, ita differunt ab Ouidianis uers. 87 - 96. ut Ouidius ad illustranda ipsa Varronis uerba, quae u. 85 sq. po-suisse uidetur, praeter populos foederis olim Latini etiam Sabinos et Aequos et alteris utris affines Pelignos, Hernicos, Faliscos nominet. Similiter in Aprili rem poeta gessit. Eius mensis appellationem Fuluius et Iunius ab Aphrodite repetiuerant, teste Varrone l. l. 6,33: ipse autem Varro ab aperiendo, Macrob. 1, 12, p. 244, Censor. l. ind. Vtramque originationem Verrius in capite tabulae Praen. perscripsit. Vetustiorem opinionem Quidius persequitur 4, u. 27-60, ac deinde exornat Varronianis, uti mox intelliges, argumentis: Varronianum ueriloquium improbat et impugnat inde a uersu 87. sed postquam multa edisseruit, nec a repetitionibus sibi temperauit u. 117-124, eleganti colore ipsos Varronianae sententiae articulos pro sua interpretatur. Nam ad Venerem accommodat, quod Varro teste Verrio et Macrobio dixerat aperiri fruges, uersu 128; flores, u. 127; terram, u. 126; maria, uu. 131, 132; caelum, u. 129. De Maio mense quamquam ingens auctorum controuersia fuit, prout dicit Macrobius p. 244 et exponit p. 245, nullos tamen praeter quos et alias sequi poeta uidetur. Nam quod primo loco nomen deducit a Maiestate, potest id quidem fecisse admonitus a Pisone illo, qui teste Macr. p. 245 Maiam, quae aliis esset, docuerat uocari Maiestam, si modo is Piso satis est antiquus: uix enim L. Calpurnium Pisonem Frugi intellexerim, sed eum, quem Arnobius 3, 38 inter Aelium et Granium, Plutarchus Caium et ἄνδρα ἱζορικόν, Mar. c. 45, Plinius h. n. 13, 13 § 87 L. Pisonem censorium, (nisi malueris Caesoninum, quod Calpurniorum frequens est cognomen,) et scriptorem commentariorum nuncupant: potest tamen illud etiam ipse poeta commentus esse. Sequitur apud eum inde a u. 57 Fuluii Nobilioris iudicium, Macr. p. 244, quod ipse Varro de l. l. 6, 33 perscripsit. Hic tamen alibi, paene dubito nunc num in libris antiquitatum, qui editi fuerunt ante libros Ciceroni inscriptos, reprehendit id inuentum et de Maia Mercurii matre commentatus est, Censorin. p. 120, quae Festus p. 134, 30 et Ouidius inde a u. 81 reddunt. Pleniorem tamen et abstrusiorem, quam defugit Ouidius, Varronis ex theologia naturali utriusque numinis definitionem Lydus de mensibus 4, 52 seruauit. De Iunio prima est Varronis sententia earum, quas multa declamatione, lepide illusa ab Arnobio 4, 16, exponere incipit Ouidius 6, 21, teste Censorino p. 120: Macrobius p. 248 Cincium auctorem scribit: eandem ex Verrio Flacco seruauit Paulus Diaconus p. 103 Muell. De Aricinorum et Praenestinorum mense Iunonio solum Cincium annotasse constat: quaeritur igitur,

utrum indidem, an ex Varrone sumpserit, quae praeter illos Ouidius u. 49 de Sabinorum et Faliscorum Iunone Curiti, uid. Dionys. Hal. 2, 50 et Tertull. adu. gentes c. 23, u. 60 de Iunone Lanuuinorum. de qua uid. laudatos a Weicherto poett. rell. p. 206, u. 61 de Tiburtinorum Iunone Curuli, de qua Seru. ad Aen. 1, 17, u. 60 de Iunone Laurentinorum commemorat. Potuisset addere Perusinam, Dio Cass. 48, 14, Gabinam, Seru. ad Aen. 7, 682, Veientinam. De Samia Iunone, u. 48, Varro aliquando egerat, uide Lactant. 1, 17 et Augustin, de c. d. 6, 7. Non grauabor hoc loco Ouidii uu. 45, 46 explicare et a correctione, cuius alicui in mentem uenire possit, uindicare: praesenti tempore utitur, quia anno V. C. 710 ac deinde a, 726 coloniae denuo Carthaginem deductae sunt, Iunonis sine dubio auspiciis, uid. Dion. Cass. 43, 50; 52, 43. Altera Iunii nominis originatio Fuluii fuit, Macr. p. 244, 245, quae apud Ouidium est u. 83 - 88. Quae praecedunt inde a uersu 65, sunt Ouidii. Tertio loco quod ueriloquium ex ore Concordiae profertur u. 91-96. nescimus, unde sit: potest igitur et hoc ipse commentus esse poeta, ab historico aliquo admonitus, quemadmodum Tuditanum in eadem re commemorat Macrobius 1, 16, p. 268.

Plurimum enim in carmine exornando ab historicis ueteribus profecit Ouidius, cuius rei exempla, eundem ordinem secuturus, quo supra ex chronicis, historicis, astronomicis, sacrificalibus conflatum carminis argumentum dixi, hoc loco enotabo. Temperandum est hac parte ab ineleganti et speculatoria rerum uulgarium dispunctione. Vulgaria enim sunt, quae Ouidius 3, 11-54; 2, 381-418; 3, 59-72; 4, 810-858; 5, 149-152; 2, 479-508; 2, 687-850de urbis et reipublicae Romanae incunabulis executus est: piget haec ad Dionysium et Liuium exigere, piget unum uel alterum ex annalium scriptoribus locum apponere, quos inuenire poteris apud Nonium s. u. Picumnus, cfr. 3, 37: Macr. 1, 10, cfr. 3, 55: Diomedem 1, p. 379 P., cfr. 3, 61: Servium ad Aen. 5, 755, cfr. 4, 825: Dionys. Hal. 2, 13, cfr. 4, 837: August. de c. d. 3, 6; 15, cfr. 4, 843, 493: Macr. 2, 16, cfr. 2, 715. Tantum non omnes euoluere potuisset poeta, et praeterea Varronem in eo libro, quo initia urbis Romae enarrauit teste Quintil. inst. 1, 6, 12. Istarum recularum certe ualde euiluerat annona; quae habere aliquid dignitatis solent, donec hominum ingenia quae uolunt et quibus assueuerunt honorant, non quae iubentur. Paene exploratum est plerasque illas fabulas ab Ennio tractatas fuisse, uide eius fragmenta ab E. Spangenbergio disposita lib. 1, u. 40-123, 156-181, 3, u. 22-29. Cui quamquam uersum, quem posuit 2, 487, surripuit Ouidius, minime tamen Virgiliano more aemulatus est, sed aut leuigata et urbana et familiari utitur elocutione, aut declamatoria, uelut in Regifugio, quod argumentum cum iam olim tragoediis celebratum fuerit, uid. Niebuhrium h. Ro. 1, p. 578, not., post Caesaris necem denuo increbuit, uid. Weichert. de Cass. Parm. p. 273, Ouidii uero aetate declamari coepit in rhetorum scholis, uid. Bonnell. de mut. sub pr. Caess. eloq. conditione p. 27, 28. Colorem eiusmodi in hac re proferre censeo Augustinum de c. d. 1, 19: mirabile dictu, duo fuerunt et adulterium unus commisit.

Sed ut ad grauiora ueniamus, ab Ennio desumpta mihi uidentur, quae Ouidius de Hercule in Italia commorante habet 1,540-584; 5, 643 - 660, nec credo perperam iudicasse de fragmentis quibusdam Hesselium p. 27-31. Proximus, quo plurimum usus uidetur, est M. Porcius Cato. Nam quae de Termino narrat 2. 665 - 672, fieri potest, ut apud plures ueteres legerit. Sed tamen cum alii, inprimis Varro, ut puto, in libro, ubi Capitolina iura pandebat, teste Augustino de c. d. 4, 23, narrauisse uideantur de Marte, Iuuentute et Termino, Catonem scimus in Originum libro primo Ouidianis simillima tradidisse, uid. Festum p. 12 Vrs. l. 30, s. u. Nequitum. Catonem ergo fortasse sequitur Seruius ad Aen. 9, 448: Lactantius 1, 20 Ouidium, apud quem noua Capitolia u. 665 interpretaberis ex Varrone de l. l. aut 5, 41, aut 5, 158. Quae de Sabinis raptis narrat Ouidius 3, 205 - 228 eundem in modum, quo etiam Plutarchus Rom. c. 19, Seru. ad Aen. 8, 635 et tantum non Festus p. 100, 30 Vrs., mirum nisi a M. Catone sumpta sunt. Solum enim hunc testimonio L. Valerii tribuni plebis apud Liu. 32, 5 scimus in Originibus tradidisse, Capitolio a Sabinis capto cum medio in foro signis collatis dimicaretur, intercursu matronarum inter acies duas proelium sedatum esse. Scilicet alii longe diuersa tradiderant, ut Cn. Gellius in annalibus, quem sequi Dionysium 2, 45, 46 liquido cognoscitur ex iis, quae seruauerunt Charisius 1, 39 P. et Gellius n. Att. 13, 22; ut ille, quem sequitur Augustinus c. d. 3, 13, quoniam de Fabio Pictore et Valerio Antiati et Sempr. Tuditano nihil disertius tradunt Plut. Rom. 14 et Macrob. 1, 16. Quae de Consualibus et Matronalibus annexuit Ouidius, num indidem sint, non dixerim, quamquam Seruius ubi de Matronalibus agit, ad Aen. 8, 638, testatur Catonem, quas poeta u. 230 Oebalides nominat, a Sabo Lacedaemonio deduxisse. De Consualibus a Romulo auctore Marte institutis conuenit Ouidio u. 197 sqq. cum eo, quisquis est, quem reddit Augustinus de c. d. 2, 17: ubi Mars filium suum pugnantem invaret, ut conjugiorum negatorum armis ulcisceretur in-

iuriam, et eo modo ad feminas, quas uoluerat, perueniret. De die isto Consualium, u. 200, perincertum est, utrum fastos Maffeanos sequatur Ouidius, an Fabium Pictorem. Is enim secundum Plutarchum Rom. 14 in. τετάρτω μηνὶ μετὰ τὴν κτίσιν Sabinas raptas tradidit, ac Nonis Iuliis Tertull. de spect. c. 5 Consualia fuisse docet. Versu superiori 199 displicet mihi codd. scriptura: para; recte enim Seruius ad Aen. 10, 245 annotauit de molestia in inferenda deinceps diuerso modo secunda persona. Coniicio: parat, cum c et t sint simillimae. De asylo Ouidiana 3, 430—34 ex Catone desumpta existimo leui indicio, propter uerba inde prolata a Gellio 18, 12: eodem conuenae plures accessitauere: eo res eorum auxit. Eorum non Romuli et Remi intelligo, sed ita, uti Plutarchus dixit Rom. c 9: ἱερόν τι φύξιμον κατασκευάσαντες — ἐδέχοντο. Aliter alios eam rem enarrasse cognosces ex August. c. d. 1, 34, coll. mythogr. Vat. p. 24 Mai. Quod Dionysius 2, 15 ait: ὅτω δὲ ἄρα θεῶν ἢ δαιμόνων etc., spectat ad discrimen eius narrationis, quam sequitur Ouidius, et Calpurnium Pisonem apud Seru. ad Aen. 2, 761 de deo Lycori, quod innuere etiam uidetur Geliius 5, 12. Certior res est de Catone in narrationcula de Mezentio et Vinalibus 4, 879—898. Scripserat ille tria bella propter Lauiniae matrimonium fuisse Latinis et Rutulis, Seru. ad Aen. 6, 760: primo Latinum occisum esse in arce Laurolauinii, id. ad 9, 745: Turnum fugisse et mox Mezentii opera implorata, cfr. Macrob. 3, 5, cecidisse in semox Mezentii opera implorata, cfr. Macrob. 3, 5, cecidisse in secundo, eodem uero etiam Aeneam raptum esse, Seru. ad 1, 267; 4, 620: postremo in Ascanium et Mezentium migrasse bella, ab Ascanio Mezentium occisum, id. ibid. Hinc neque uersu 879, si recte eum perpendas, discedit Ouidius, neque u. 895 Aeneas Mezentii interfector est intelligendus; duo bella eodem anno commissa dicuntur u. 897. De uoto ipso Aeneae quandoquidem Catonis uerba habemus apud Macrob. 3, 5, p. 395, patet ea aliter intellecta ab Ouidio, quam a Verrio Flacco, quem probabile est et ipsum Catonem sequi in tabula Praenestina et apud Festum p. 265, 30 Muell. Cfr. de uindemia Seru. ad ge. 2, 6. Vtramque tamen interpretationem peraeque illa uerba admittunt, et praeterea tertiam de uindemiis nunquam non et olim apud Latinos Ioui sacris, uid. Varr. de l. l. 6, 16. Longe aliter illam rem alios olim auctores tradidisse cognosces non e fictitio illo auctore de origine gentis Romadisse cognosces non e fictitio illo auctore de origine gentis Romanae, sed ex Festo p. 194, 15, Dionysio Hal. 1, 64, 65, Liuio 1, 3. Idoneum exemplum accuratae historiarum lectionis sunt uersus Ouidiani 3, 287—344, quos multa cum utilitate conferes cum narratiuncula, quam Arnobius 5, 1 ex secundo Antiatis libro, ipsis, ut

apparet, eius uerbis tradit. Quae praecedunt apud Ouidium de religiosis Numae institutis, peti sine dubio a multis poterant: ex Cassii Heminae annalibus aliquid eius modi commemorat Plinius nat. h. 18. 2 §. 7. Eorum autem, quae de ancili sequentur, auctorem ignoro, nec a quoquam, nisi a Plutarcho Num. 13, similia tradi memini. Valerii Antiatis annales quoniam ab Ouidio et Arnobio lecti sunt. non illicita est coniectura, illius esse narrationem de Matris Magnae e Phrygia arcessitu, quae extat apud Ouidium 4, 255 - 348, apud Arnobium ex historiis 7, c. 46 Or. cfr. 2, 73. Scimus enim ex Liuio 36, 36 Antiatem de ea re et ludis scenicis idcirco institutis scripsisse: quibus in ludis fabulas ab Quidio interpositas actas plerasque omnes fuisse et ipse u. 326, et Arnobius 4, 35; 5, 42; 7, 33 testatur. Historiam de sacrificio Fauni interrupto 2, 359 - 372 relatam inuenies apud Plutarchum Rom. 21 auctore Acilio Glabrione. peruetusto historico. Quae seguuntur apud Quidium ad uersum usque 380, et quae similia habentur apud Paulum Diaconum p. 87, 18 M., Festum p. 66, 10-17 Vrs., indidem fortasse fluxerunt: fuerunt certe, qui iam Romuli aetate tria Lupercorum agmina traderent, uelut Aelius Tubero apud Dionysium Hal. 1, 80. Apud Ouidium sane Iulii Luperci, quos nominari oportebat, nullam ob aliam causam omittuntur, quam quod liber imperfectus est, uti posthac intelliges: qua re excusanda illic cum alia sunt, tum molesta iteratio uerbi dabant u. 364 et 366. Codices alterum abiici distichon non patiuntur. Leuigaui tamen interim incommoditatem, feci ex negligenti oratione figuratam, grauiter interpungendo post prius dabant, leuius post alterum: cfr. 4, 549: Noctis erat medium: - sustulit: 5,535: Creuerat -: sumpsit. Quae Quidius 4,63 sq. persequitur, ualde conueniunt cum iis, quae Dionysius affert e τοῖς συγγράψασι τὰς 'Ρωμαϊκὰς ἀρχαιολογίας lib. 1, cc. 31, 34, 46, et summatim repetit c. 88. Eodem illa modo, quo apud Ouidium, extitisse apud Varronem docet Lydus de magg. l. 1, c. 5, p. 18. Interposuisse poetam nonnulla ex Catone, cuius Originum secundus et tertius liber continebat, unde quaeque ciuitas orta esset in Italia, ex Hygino de urbibus Italiae, ex Cornelio Sisenna et Sallustio, uid. Seru, ad Aen. 1, 242, unde plurima Virgilius libb. 7 et 11 Aeneidos sumpsit, apparet. Sunt quaedam, quae non adeo conuenirent apud Ouidium et alios, nisi ex communi origine repeterentur, quae tamen ignoratur. Ita historiam de tibicinibus Tiburtinis 6, 657-690 inuenies apud Plutarchum quaest. Rom. c. 55, non utique ex Ouidio, ut puto. De regum Albanorum stemmate apud Ou. 4, 37-54, Dionysium 1, 70, 71, Liuium 1, 3, Ouidii metam. 14, 609-22 se-

uerum est Niebuhrii iudicium hist. Ro. 1, p. 226, quod, ut par est, tamen reuereor. Neque enim multum illi obstat, quod Seruius ad ecl. 6, 3 tradit Virgilium gesta regum Albanorum coepta omisisse, nominum asperitate deterritum, aut quod Propertius 4, 2, 3 Iac. Reges, Alba, tuos et regum facta tuorum, et paulo post Ennium commemorat: et uerissime alibi iudicauit de fide auctoris de gente populi Rom., quo nihil fraudulentius esse potest. Non ausim omnia, quae Quidius, uetustissimus eorum, qui restant in hac re, auctorum, tradit, referre aut ad Ennium, a quo tamen uu. 31 - 37 Ouidius mutuatus est teste Philargyrio ad Virg. ge. 3, 35: aut ad Catonem, quamquam eum nominat Seruius ad Aen. 6, 760, qui et peculiaria profert, et in numero regum, omisso Aenea Siluio, consentit cum Ouidio paulo post ad u. 767: aut ad Cassium Heminam, quem sequitur priore loco in alia re Seruius testante Gellio 17, 21. Quos alios Seruius indicat ad 8, 71, minime necesse est, sint Liuio, uel Alexandro Polyhistore uetustiores: significatur fortasse ipse Quidius, quem certe sequitur Lactantius 1, 11 more suo. Caeterum quibus in nominibus et quo ordine differant reliqui testes ab Quidio, aut ille a se ipso, non opus est annotare. Si inspexeris, miraberis potissimum pro Remulo Ouidiano Alladae nomen apud Dionysium et admoneberis in eadem re Aeolidae Salmonei. Postremo de Iano fabulam 1, 265 - 274 narrat, quam attigerat etiam met. 14, 776 sq., utrobique historiae de Tarpeia annexam. Hinc quid colligi possit ad sacelli Iani situm definiendum, infra exponetur. Fabulam ab Ouidio indidem desumptam existimo, unde enotauit Macrobius 1, 9 fin., inter cuius uerba haec: quae sub radicibus collis Viminalis erat Bunsenius u. cl. in descr. Vrbis 1, p. 145, Nibbyi secutus opinionem, ab aliena manu profecta censet. Si quis Calpurnium Pisonem in annalibus illam rem tradidisse existimare uelit, non crediderim obstare, quod Varrone de l. l. 5, 165 teste is ipse Piso Numam claudendi Iani primum auctorem fecit, aut quod Dionysius 2, 39 longe diuersum ab Ouidiano iudicium eius de Tarpeia commemorat, Fieri enim potuisse posthac docebo, ut Ianum cum Tarpeia primus Ouidius coniunxerit, quamquam leue eius rei uestigium est in detruncato Festi lemmate: Tarpeiae effig. p. 363 sinistr. l. 16, 17 Muell. Quoniam de Fabiorum historia supra p. LXIII sententiam dixi, de Seruio Tullio uero aliisque infra dicturus sum, restat, ut fatear fabulae de obsidione Capitolina et Ioue Pistore 6, 349 - 394 nihil aliunde mihi innotuisse: Lactantius enim 1, 20 ex Ouidio profecit, Augustinus de c. d. 2, 22 et Seruius ad Aen. 8, 652 parum diserta, ant diversa tradunt.

Transeo ad fabularum astronomicarum auctores, quos secutus esse uideatur Quidius. Hac in re non est propositi mei telam egregie institutam per Odofredum Muellerum uirum perillustrem in prolegg, mythol. p. 191-205 ab Alexandrinorum initiis per grammaticorum Romanorum tempora ad eos usque auctores perducere, qui potissimi de eo argumento restant, Pseudo-Hyginum et interpretem Arateorum Claudii Germanici: quin ne de illis quidem huius est loci quaerere uel disputare uerbosius. De Hygino in Eratosthenicis p. 129 sqq. a Bernhardyo, u. cl., iudicatum est doctissime. Coniecturae, C. Iulii Hygini scripta retexta esse a sequioris aeui grammaticis, fortasse accedit, non detrahitur aliquid probabilitatis ex inuento ab Ang. Maio satis dissimili, sub eodem tamen nomine fabularum syntagmate, class, auct. e codd. Vat. to. 3, uid. praef. p. vr, vii: tamen mirum est fieri nusquam Hygini librorum mentionem, unde illa farrago confieri potuerit. Nisi forte ex genealogiarum libris unus fuit de familiis Troianis, uid. astron. poet. c. 12 p. 445 Stau., Seru. ad Aen. 5, 389. De interprete latino Arati nescio, an nemo adhuc inquisiuerit praeter Danielem Pareum Phil. f., cuius pereruditus commentarius ab ipsius manu scriptus seruatur in bibl. reg. Berol, inter mss. Diez. 4. 133. Hic Isidori Hispalensis illud opusculum esse censuit, propter scribendi genus potissimum: de quo difficile est iudicare, cum apertum sit Aldum, qui primus id commentum, ut ait, nuper in Sicilia repertum anno 1499 forma maxima una cum Firmico, Manilio, Arato, aliis edidit, multa mutasse, expleuisse, leuigasse. Vtor enim apographo eius libelli prout extat in codice Parisiensi olim Puteaneo, qui saeculi noni dicitur esse in catal. bibl. reg. to. 3 part. 4 p. 420, no. 7886: praeter ibi indicata continet etiam Arati et eius scholiorum uersionem latinam ignoto auctore, de qua re Heinsius in sylloge epp. 4, p. 354; in fine disp. Munckeri de Hyg. aet. et stilo sermo eius male intellectus redditur: ipse enim codicis partem priorem transcripsit. Ex eo codice cum appareat istunc librum peius etiam, quam Hyginianos, uexatum esse et luxatum a semibarbaris hominibus, nescio tamen, cur Lactantii testimonium spernendum sit, qui 1, 11, 64, quo in loco neque in Buenemanni, neque in Sparkii editione quicquam diuersae scripturae annotatur, Caesarem in Arato rem tradere dicit, quae apud interpretem, qui uocatur, Germanici hodie extat. Nouit ergo Lactantius hunc interpretem, nec diuersum ab ipso Germanico existimauit esse: nec credo huic sententiae quicquam obstare. Potuit, nisi fallor, iuuenili aetate cum grammaticae operam daret Germanicus et ligata, et soluta oratione Aratum interpretari, quandoquidem constat ex

principio libelli, de quo agimus, ad graeca Arati uerba eum spectare. Argumentum igitur illud de fabulis astronomicis tribus fortasse auctoribus aequalibus fere traditum habemus, quorum num Ouidius ab amico quid mutuatus sit, pro re nata ignorandum est, nec ualde scire attinet. Arati eiusque interpretum lectione nibil tunc uidetur fuisse frequentius: quem post Ciceronem, Cinnam, P. Varronem ipse Ouidius uertit.

Si de Graecis reiiciamus paulisper quaestionem, Romanorum ante Ouidium unus potissimum res eiusmodi insigni doctrina exposuerat, P. Nigidius Figulus. M. Terent. Varro et Q. Aelius Tubero num de fabulis astronomorum scripserint, ualde est incertum: posterioris nomen latet apud interpretem latinum Arati p. 53 Buhl., ubi pro: appellatur tyberone corrigendum est appellatur re-gia Tuberoni ex Plin. n. h. 18, 64. Nigidii fragmenta collegit I. Rutgersius in uar. lectt., astronomica inde a pag. 275. Ibi quod primum ponitur ex Seruio ad Aen. 11, 715: Nigidius de erra . . . Nam et Ligures etc., posset referri ad librum de cometis, quem allegat Lydus de ostent. c. 10, absque Gellii testimonio 3, 10 de erraticis stellis erronibus a Nigidio dictis esset. Reliquis e Seruio de sphaera graecanica et barbarica enotatis addes pauca uerba e codice Guelferbytano Seru. ad ge. 1, 218 prolata p. 204 ed. Lion. Quae e sphaera utraque interpres latinus Arati seruauit, differunt ab editis nonnunquam in codice Parisino. Fabulae Scorpii p. 44 Buhl. et Orionis p. 77 coniunguntur priori loco: mons Chius appellatur Chilippium, Celcinium: repones Pelinnaeum, uid. Dionys. perieg. u. 535 et Bernh. p. 671. Rex Bistoniorum Nisaeus nominatur. In Virgine et Geminis insanabilis prope est barbaries codicis. De Leone p. 52 B. codex ita: Nigius refert hunc leonem nutritum apud lunam iussu iunonis ad herculis exitium dimissumque caelo a iunone in terram arcadiam [l. Argolicam] in regionem nemeae, in qua speluncam esse, ubi hic leo uictus memoratur, quia mihi dymon nomine fuerit, omissis proximis uerbis: quam quidam Aphriso dicunt, quae fortasse irrepserunt ex Hyg. fab. 30. Pareus de Luna nutrice multa docta annotauerat et emendauerat: memoratur, quae Bembina n. f. sub monte quem quidam Apesanta dicunt, ex Strab. 8, 6, p. 210 Tauchn., fragm. Panyasidis apud Gaisf. poet. gr. min. t. 3, p. 270, n. 8. ed. Lips. Pausan. 2, 15. quidam Amphitreton Wessel. ad Diod. 4, 11. In Tauro p. 55 B. ludentem in templo ascolapi ludentem codex habet. Venit in mentem Ascalonitidis Veneris. In Ariete post ea, quae in uulgari editione p. 61 B. sub Nigidii nomine proferuntur, codex addit: Caetera ut superius scripta sunt refert. Scripta uero

sunt initio lemmatis longe a uulgatis recedentia, sed inutilia praeter haec postrema: Phrixum autem perlatum Colchos eius arietis immolasse pellemque eius auream ioui sacrasse, ideo eum parere ut heraoides quod deposito uellere aureo in caelum sit receptus. In Piscibus p. 62 B. Rutgersii correctionem sancit codex. In Aquario p. 68 B. omittit interpolata a Siculo, quem Aldus sequitur, librario uerba haec: in monte Aetna, qui est altissimus in Sicilia. Videtur etiam amplificari Nigidii testimonium, cum ita pergatur: Ab antiquis quidem dici aristheum apollinis filium. In Capricorno narratio uberior codicis Par. emendari propemodum potest: Nigidius de capricorno sic refert, immortali honore donatum quod [leg. quo] in tempore phico in monte Tauro speluncam haberet et Aegyptum incoleret. immortales conhibuisse dum possint [leg. consilium habuisse num possent] ei obsistere. cum eis consilium panderet [l. Pan daret], si neque terras relinquere uellent, neque phitonis immanitati resistere possint [l. possent], inconsulte [?] figuras immutarent in quamuis wellent, seu bestias seu uolucrem piscem pecudem [uid. Ald.], dum tempus ad ulciscendum se ostenderet. namque terras relinquere non dari potestatem immortalium [leg. -libus], configere [l. considere] autem cum sceleribus eius indignum deorum potestatis. sed ratione impios poeni splendore divini consilii [l. poenas pendere divinis cons.]. Itaque inmortales mutatis figuris ignotis [l. -ti] tiphonis ante oculos crebro uersabantur, unde adhuc multas bestias pro diis obseruant coluntque Aegyptii. Eo typhon conuenit et neminem deorum ibi uidet aduersari sibimet, uacuam terram cognouit dominantibus. Arbitratus deos se ueritos fuisse propter metum dominabatur et inperitus [l. inparatus ad] fortunae uarietatem et periouli instantis magnitudinem. Nam post XVIII dies, ut dicitur, consilium [l. - lio] deum repentino ab his discerptus. ob id factum hodieque quae [del.] in Aegypto hos dies XVIII festos perpetuos quodannis instituerunt. In quibus diebus si [quid] nascitur, amplius quam eos dies non viuit. Phyton interficitur in templo Aegypti Memphi, ubi mos fuit solio regio decorari reges, qui regna ineunt. ibi enim sacris initiantur primum ut dicitur satis religiose tonicatum [?] tauro quem apim appellant iugum portare quem deum maximum Aegyptii existimant. Vt cumque unum [?] perducentes ut labore periti existimentur humanae necessitatis ut [l. ne] crudelius quae sub eis sunt amputantur [arbitrentur?]. Deducuntur a sacerdote Eisidis in locum qui notatur adytos et iureiurando adiguntur neque mensem neque diem intercalandum iurarent quem in [??] festum diem immutaturos, sed CCCLXV peracturos, sicut institutum ita ab antiquis. deinde aliter

illius iurandum [l. aliud illis ius iurandum] in ponis [l. imponunt] statim [l. statum] per terram aquamque custodiendum comparandum [1. confirmandum]. qui tum demum diademate inposito potiuntur Aegyptiorum regno, sed ut illo reuertamur unde digressi sumus, igitur dii immortales postquam typhonem sed ideo [haec dele] poena affecerunt quamque [quia? cuius?] consilio sine turba tumultuque interfecerunt sancta [l. Pana] astrorum memoria decorauerunt et ei nomen Aegyptii pana [l. Aegipana] inposuerunt, quod cum caeteris si [l. -ri se] in bestias convertissent Pan se in capram transfigurasset. oppidumque - reliqua sunt apud Aldum et Buhlium. In Sagittario p. 72 B. praeter uerba procul abditum rep. pl. ad ped. ferientem non discedit scriptus liber ab edito. Prognosticorum interpretatio, unde duo Nigidii fragmenta excerpsit Rutgersius p. 282, quorum secundum paulo corruptius extat in editione principe Aldina, tota abest ab apographo Heinsiano codicis Parisini. Pergendum est ad fabulas ipsas ab Quidio traditas.

Primus est Delphin 2, 79 sq. Ibi quae fabula leuiter indicatur u. 81, eam exponit Hyginus poet. astr. 2, 17 secundum Eratosthenem, uid. Bernhardyi Eratosthenica p. 160, n. 38. Interpres latinus Arati apud Ald. et Buhl. p. 74 eandem ad Artemidorum refert; codex Parisinus habet: Artemmidorus in libris quos de amore fecit, et praeterea in ipsa fabula quaedam paruo momento diuersa. De Artemidoris compluribus agitur ab interpretibus Suidae sect. 1, p. 756 Bernh. nec ualde aliter a Meursio bibl. gr. 1, p. 1156 sq. ed. Lami. Praeterea adeundus est potissimum Iacobsius u. cl. in catalogo poet. epigr, anth. uol. 13, p. 863. Altera fabula de Arione non eget explicatione: Herodotum lectum esse ab Ouidio uel illa 2, 663, 664 argumento sunt. Quis eam fabulam ad nouem illas stellas accommodauerit, uereor, ne ignorandum sit: apud Hyginum certe ualde exiliter narratur, et potest, ut multa, ex Ouidio interpolata esse. Apud latinum Arati interpretem p. 76 B. inepto loco commemoratur, in codice Par. deest. Doctiora et paulum diuersa ex astronomorum scriptis seruauit Seruius ad ecl. 8, 55. - Sequitur Callisto et Arctophylax 2, 153 sq. Ad Hesiodum altera parte fabula refertur ab Hygino p. a. 2, 1, comment. Germ, p. 38 B. Is est ὁ την εἰς Ησίοδον ἀναφερομένην ποιήσας ἀςρονομίαν, Athen. 11, 491 C, in quem Callimachi epigr. 28 scriptum est. De Iunone mutationis auctore interpolator comm. Germ. p. 39 Ouidium antestatur: eadem tamen res traditur ab Hygino geneal. f. 177, unde cognoscitur Ouidium in uu. 191, 192 secutum esse Creticorum poetam, de quibus uide Munckeri annotationem, Arctophylaeis fabulam cum docta templi

Iouis Lycei mentione ab Ouidio omissa ab eodem Hesiodo solus scholiasta graecus Arati p. 54, 27 Bekk, repetit. Bootae appellatio 3, 405 est ab Arato Phaen. u. 92. - Narratiunculam de Coruo. Angue, Cratere 2, 241 inuenies apud Hyginum 40, p. 492, schol. Ar. graec. p. 90, 4 Bekk., comment. German. p. 88 B. Differt multum codex Parisiensis in hunc modum: Hoc signum commune est, quod est factum arcishonoratus [leg. fictum azvoov. oratus] est autem coruus ab Apolline sacrificio [l. -um] facto [l. facturo] de his respondenda [1. deis reddendam aquam] adferre de lacu quodam, auod fuit castum antequam uinum ostenderetur. Qui cum uidisset et [del.] ad fontem ficus grossos arbores habentes uolans consedit in eis donec maturae fierent. Post paucos dies peractos agros et [l. peracto sacrol ille ficus comedit. cum sensisset se peccasse eripit ex eo fontem aguam [1. -te anguem]. attulit cum inso cratere dicens excidisse quod fuerit in fontem aqua [l. anguis]. re cognita Apollo coruo inter homines [1. in certo mense] ad paucum tempus dedit sitim ut Aristoteles dicit in eo libro qui de bestiis scribitur. Auctor fabulae uetustior potest latere in primo mendo, quod attrectaui secundum Ideleri monitum de astron. Ou. p. 169. - Quae de utroque Pisce 2, 459 exponuntur, sunt a Diogene, uel Diogneto Erythraeo, ignoto mihi scriptore (uid. Voss. de hist. graec, p. 357 ed. sec.), teste Hygino p. a. 2, 30 p. 482. Cfr. schol. Ar. p. 72, 3 Bekk. Comm. Germ. p. 84 B. non huc facit, uti nec cod. Par., quamuis longe discedens ab editis. - Libro tertio de Ampelo fabulam u. 407 sq. fortasse commentus est ipse poeta, nusquam certe traditur; de Pegaso u. 449 sq. nihil opus est quaerere. Fabula de corona Ariadnae 3, 459 sq. illa est, quae incerto auctore ab Hygino p. a. 2, 5, p. 432 primo loco et secundo a schol. Ar. p. 58, 39 B. profertur: indicatur etiam in comm. Germ. p. 42 B, et apud Seru, ad Aen, 9, 125. Ad explicandos uero Ouidii uersus 510-13 spectant haec uerba Dan. Parei in schedis eius: ,Solebant nimirum οὐ μόνον τὸν ζέφανον, άλλα και αὐτην την Αριάδνην καταζερίζειν (haec frustra apud Hipparchum et Theonem quaesiui). Catullus (66, 60): Ariadneis aurea temporibus Fixa corona foret, Propertius (4, 16, 7 Iac.): Te quoque enim non esse rudem testatur in astris

Lyncibus in caelum uecta Ariadna tuis.'

Nondum poenitet eorum, quae olim ad trist. 2, 413 annotata sunt. — Milui fabula 3, 795 sq. iterum nescio unde sit. De Ariete 3, 853 sq. exponitur secundum Hesiodum teste comment. Germ. manu scripto et edito p. 60 B., Eratosthenem, teste schol. Arati p. 70, 181B. et comm. Germ. Paris., Pherecydem teste comm. Germ. edito.

Pherecydes est Atheniensis, inter cuius fragmenta de hac fabula disputatur a Sturzio lib. 10, n. 40, p. 170 sq. ed. prioris. De Pliadibus 4, 169 sq. nihil est apud Ouidium, quin ex Alexandro proferatur ab Hygino p. a. 2, 21 p. 470 et seqq. Quae p. 470 et 472 leguntur sunt etiam aliis uerbis in comm. Germ. Paris. Quae de Electra insunt uu. 177, 178 lecta sunt in ἐπικηδείφ Arati εἰς Θεόπροπον secundum schol. Ven. Iliad. σ, 486, είς Θεόπρομον secundum ed. Aldinam 1499 et Bekkerianam scholiorum Arati p. 74, 38. Alexandrum credo Cornelium Polyhistorem, qui ἀριθμοῦ κρείττω scripsit teste Suida. Vide Vossium hist. graec. p. 145. De Sterope diuersa traduntur apud Arnob. 4, 76 et quos annotat Orell. 2. p. 237. — De ipso Tauro bis agit Ouidius 4, 716 sq. et 5, 603 sq. De re omni quae scitu opus sunt, suppeditat comment. Germ. Parisiensis, si leniter emendatur. Is postquam de Europa quae edita p. 55 B. leguntur docuit, ita pergit: Haec nigidius. erat ostendens [l. Eratosthenes] dicit bouem [l. Ionem] esse quae fuit cum [loue]. priores partes parent, relicum corpus non apparet. spectat autem orientem ob id [quod] ab ioue honorata [est]. - Capellam poeta 5. 113 Oleniam uidetur appellasse secundum Aratum Phaen. u. 164. De Ioue in Creta educato ab Amalthea et aut Themide aut Melissa potest legisse uel in Didymi Χαλκεντέρου, aequalis fere sibi grammatici, libris έξηγήσεως Πινδαρικής, quam in hac re antestatur Lactantius 1, 22, uel apud Musaeum, Atheniensem, uid, Munckerum ad Hyg. p. a. 2, 13, et Fr. Passouium in editione Musaei recentioris, pagellis 47, 64-74. Hic etiam nominatur in comm. Germ. Paris. loco passim emendando: In hoc signo et capra est, quae Iouem nutriuit itemque haedi eius filii, ut Musaeus refert. datur Iouem infantem nutriendum Themidi et Amaltheae. Themis Amalthea eum tradidit [del.]. haec fuit domina caprae quae ex ea Iouem nutriuit. Esse autem hanc capellam solis [l. Oleni?] filiam, cuius aspectus tam atrox esse dicitur, ut Titanes eam timerent rogarentque matrem terram ut eam abderet. Terra autem in antro clausam Amaltheae tradidit custodiendam. Ibique Iouem infantem cum [l. Curetes et] curematheae [1. Corybantes] educasse. Hoedorum quoque mentionem quam fecit poeta u. 117, factam inuenit apud eosdem auctores, uel Parmeniscum, quem refert Hyginus p. a. 2, 13, p. 448: uide de hoc Vossium de hist. graec. p. 397 et Schweighaeuserum in ind. ad Athen. p. 160. - Quos diversos auctores Ouidius de Hyadibus 5, 167-182 referat, non ignoramus. Pherecydis iudicium continetur uersu 167, quod copiosius edito comm. Germ. p. 56 persequitur Parisinus, fere ad Hygini p. a. 2, 21 p. 469 similitudinem, nisi

quod nomina corrupta sunt, inprimis postremum: tenis, quod dolendum est propter Ouidii locum 6, 711, ubi ad Pherecydeam sententiam rediit. De hac uide Sturzium fragm. 16, p. 114 ed. pr. Superiori in loco quae restant a Musaeo petita sunt, teste comm. Germ, scripto et edito p. 56, et plerisque Hygini codd. p. a. p. 470, et cod. Guelf. Seruii ad ge. 1, 138. De matre discordia est inter libros Hygini: in comment. Germ. edito uidetur in et Hua Quidianum nomen latere; manu scriptus uitiose: M. ita refert, haec tibi ex oceano procreauit filias duodecim. - Quae de Chirone Quidius habet 5, 380-414, a comm. Germ. p. 87 Buhl. ad Antisthenem referentur, historicum fortasse a Diogene Laertio lib. 6, p. 377 ed. Casaub. commemoratum, cfr. Vossius de hist. gr. p. 325. Ea fabula excogitata mihi uidetur, uel ad astronomiam conuersa, ne uetus illa deserenda esset sententia, qua Sagittarii imago quindecim stellis expressa teste Hygino p. a. 3, 26, p. 528, comm. Germ. p. 73, habita est pro Centauro aliquo, uid. Hyg. p. a. 2, p. 479, comm. Germ. p. 72. Quippe negauerant quidam Centauro rem esse cum sagittis. testantibus iisdem ibidem. His responsum est illum arcum Herculis manu tenere, sagittam eiusdem ad pedes habere deformatam, prout est in comm. Germ.: iaculum ad pedes Sagittarii inter astra collocatum. Iidem elegantiores astronomi Centaurum proprie dictum. uiginti trium minimum stellarum imaginem, qui inde ab Hermippo Smyrnaeo (uid. Lozynski, Hermippi fragm. Bonnae 1831, p. 132,) Chiron dictus fuerat, propter Arae uicinitatem Pholum, aruspicii peritum, nuncupauerunt. Ea subtilitas mirum non est, quod errores peperit. Fuerunt, qui fabulam de hospitio Herculis Sagittario aptam transferrent ad Pholum: ut uidetur, Lucanus Phars, 6, 387; certe Seruius ad Aen. 8, 294. Ouidium uero, manifestum est, cum a Clodio Tusco sub Chironis nomine Centauri, qui bestiolam tenet, non sagittas, ortum et recte quidem, docente Idelero p. 165, traditum accepisset, exhibuisse fabulam et stellarum numerum, u. 414, Sagittarii. - Fabulam Orionis 5, 495 - 536 fere eodem modo, quo Hyginus p. a, 2, 34, p. 486 habet comm. Germ. Parisinus: Aristomachus dicit canbrisa [l. causam, Hyriea] quendam Thebis uoto petisse ut filium haberet. penes quem Iouis et Mercurius et Neptunus in [l. cum] hospitio deuenirent. [l. deuerterent,] inparauerunt ei, hostiam deiceret etc. Paulo aliter editus p. 76 B. et Seruius ad Aen. 1, 535. Fuisse dicuntur, qui de Aristonico, egregio grammatico, cogitauerint, de quo uide egregios grammaticos Lehrsium de Arist. stud, Hom. p. 3 et Muetzellium de Hes. theog. p. 288 sq. Quae sequuntur inde a uersu 537 discedunt leuiter a Nigidianis in comm.

Germ. p. 77 B., in Hyginum p. a. 2, 26, p. 478 illata uidentur ex Ouidio. Auctor fabulae de Geminis 5, 697 - 720 ea parte, qua notissima non est, uidetur mihi Patrocles Thurius, uid. Arnob. 4, 25, Clemens Alex. cohort. ad gent. p. 26, 11 Pott., quo usus Eratosthenes uidetur in geographicis, uid. Strab. 2, p. 107 sq. Tauchn. Comm. Germ. manu scr. haec habet, quae neque alibi deprehendo, neque emendare possum: Sunt qui dicunt Herculem tesbium [l, et Theseum] qui ee genitorum memoria populum possidere id quod duo maxime dicuntur artissimi sodalitate parique industria atque egregia uirtute decoratis apia quae caeteris inmortalibus restantibus. Namque Hercules duodecim atlis perfectisque ab euristeo sunt inperata propter Iunonis Iouisque certationem mortali memoria contentionis animantibus et putandae causa partem caeteris hominibus auxiliandae gratia egregios memorandosque labores perpessus eximia nobilitate praeter caeteros est peruulgatus, corumque alter est [iouis] alter neptuni filius. quorum non abest propinquitas. - Canem, quem 4, 939 Icarium dixerat, Erigoneium uocat poeta 5, 723 et alio loco fabulam eius se exposuisse affirmat: quod cum nusquam fecerit, imperfectum hac quoque parte carmen esse cognoscitur. De ea re eruditissimum fuit carmen Eratosthenis, cuius fragmenta illustrata uide in Bernhardyi Eratosthen. p. 150 - 158. Ascribo quaedam ex iis, quae in comm. Germ. Paris. different ab edito et Hygino: - canis leni uestigio eam accensam ad patris corpus perduxit. quae eius corpus sepelit. Ipsaque se in hymeto monte contulit ibique sibi laqueo mor-Tum dicitur Liber ab Ioue petisse propter quod Icatem adscinit. rius pater Erigonis fuisset syderum signis nobilitaretur. Ad ea quae uirgines Athenienses quotannis diem festum instituerunt Aras [1. Alώρας] quos nos Latine [oscilla] dicimus ideo quia illa pendente qui iacturi [l. -tem a uento iactari] conspexerunt, quod est apud graecos φέρεσθαι [l. αλωρεῖσθαι]. - De Serpentario Quidius agit 6, 735-62. Stamen fabulae a Pindaro et Pherecyde institutum, uid. interpp. Pyth. 3, 55 et Mueller. prol. mythol. p. 94, pertexuisse uidetur Eratosthenes in Mercurio, Hyg. p. a. 2, 14, p. 453: cfr. Arnob. 1, 41; 4, 24; Seru. ad Aen. 7, 761. Quae apud Hyginum eadem pagina sequuntur de Glauco, manifesto ex Ouidii uersibus 750 -53 male intellectis irrepserunt, non, quod Beinsius credidisse uidetur, Ouidii distichon ex Hygino. Apud hunc enim satis inepta ista est narratiuncula, apud poetam uero omnia perspicua, si in uersibus lenissime ita emendatis:

> Tunc, cum observatas anguis descendit ad umbras, Vsus et auxilio est augur ab angue dato

tenueris augurem esse Polyidum, uid. Hyg. geneal. f. 136, umbras cadauer, ut in metam. 8, 496: gelidaeque iacebitis umbrae: cfr. de manibus Seru. ad Aen. 3, 63. Obseruabat mortuum augur, dum inclusus cum eo de suscitando meditari cogitur. Atque hactenus de re astronomica ab Ouidio exornata.

Venio nunc ad antiquitates sacras ab Ouidio traditas, quae neque exigua pars carminis est, et plerorumque iudicio lectu dignissima, neque tamen aut explicata satis, aut facilis ad explicandum. De ea re praeter paucula quaedam inter historica supra a nobis occupata omnia reliqua sunt: non igitur ante hoc argumentum dimittemus, quam hac et proxima § fundamento quasi quaestionis acto singula quaeque commemorauerimus certe. Nihil enim praeter hoc praestare audeo. Non dubito, quin harum rerum intelligentes et probaturi sint, et expectaturi exordium sumi de eo, num Ouidius Verrii Flacci libris de significatione uerborum usus sit. Eorum librorum quanta fuerit doctrinae copia, testantur lacerae et ustulatae Festi reliquiae: uix de ulla re frustra ab Ouidio consulti fuissent, si modo editi sunt dum Ouidius carmen adornat, quod fecit ab anno V. C. 755 fere ad mortem usque anno 770. De aetate Verrii piget ex libris nonnullorum opiniones transcribere, quos de eiusmodi rebus uix serio inquisiuisse apparet. Satis esto Muelleri u. ill. iudicium poni. Scripsit praef. ad Fest. p. xxix compositos esse libros de sign. uerb. post annum V. C. 735, et addit Verrium Varronis gnauum cultorem et ipsum a Varrone cultum fuisse, scilicet secundum Macrob. sat. 1, 15, p. 262 Gr.: Sed Verrium Flaccum iuris pontificii peritissimum dicere solitum refert Varro etc. Voluit ergo intelligi admodum mature Verrium scripsisse, cuius auctoritate usus sit M. Ter. Varro, qui natus est teste Hieronymo circa annum V. C. 638, obiit anno 727. Obiisse igitur Verrius minimum et ipse nonagenarius, nec multo post annum 767 uidetur, nec edidisse quicquam post Ouidium. Putauerim tamen haec non firmiori niti fundamento, quam ea, quae Fogginius disseruit de duobus lemmatis in tabulis Praenestinis praef. p. xI, quorum si forte de altero, quo Tiberius Pont. Max. factus traditur, uera narrat, tamen de altero, quo res anno V. C. 774 gesta indicatur, ne ei assentiamur, ipse effecit, cum bis radio imitandum curauit. Manifestum enim est titulum VIII Kl' Mai, ascribi non potuisse antequam ista suspecta exarata essent superiori die. Lineola, de qua Fogginius disputat, eadem sine suspicione inuenitur XVI Kl' Mai., uel certe XIX Kl' Febr. Accedit alterum argumentum de posteriori Verrii aetate ex Festo p. 173, 23 et 24 ed. Vrs., ubi Opalia biduo celebrari dicuntur, quod

institutum esse oportet a Tiberio, uti supra dixi, p. xx, cum Caligula quintum Saturnalibus diem adiecisse dicatur a Dione. Id uero Festi esse additamentum ita supplendum: quorum alter et tertius.... certe non euincitur ex alio loco p. 64, 34 Vrs., ubi Saturnalia triduo agi dicuntur, quae apud Verrium uerba Varronis fuisse uidentur, cuius nomen more suo suppressit Festus. Sunt praeterea alia, quae sub Tiberio scripsisse Verrium indicare uideantur: illud, quod a Festo p. 4, 7 Vrs. Mutini Titini sacellum mansisse ab V. C. ad principatum Augusti Caesaris dicitur, si haec Verrii ipsa uerba fuerunt: illud, quod p. 153, 25 legitur, ubi nunc est aedes Concordiae, quae dedicata est a. V. C. 762 Dolabella et Silano coss.: illud, quod ex Festo p. 205, 26 Muell. collato Gellio 6, 6 et ex Paulo Diac. p. 33, 10 coll. Gell. 16, 6 cognosci uidetur Verrium Hygini libris de Virgilio, quos quando editos putem supra aliquando dixi, usum fuisse: illud, quod Ateii Capitonis semel de iure publico, septies de pontificio sententia profertur a Festo. Hunc hominem scimus uixisse sub Tiberio, uid. Tacit. ann. 3, 75, scimus scripsisse de iure humano atque divino coniectaneorum libros ducentos undesexaginta. Gell. 14, 7 et 8. Eorum librorum non est admodum uerisimile primos septem, uel octo fuisse de iure pontificio, reliquos ducentos quinquaginta fere de iure publico et priuato: ipsum corpus aequali librorum aut deinceps, aut sub Tiberio, Gell. 2, 24, editorum numero de utroque argumento egisse conuenit, aliquot libri appendicis loco fuisse uidentur, uide Gell. ll. indd. Si ergo ad Varronis exemplum priores libros de iure humano Ateius scripsit teste Gell. 4, 14, quid sequatur de eorum librorum aetate, quibus Verrius potissimum usus est, intelligis. Verum haec licebit pro incertis habeantur omnia, si modo illud, quod Muellerus u. ill. de Verrio a Varrone exculto, quod unicum est receptae de Verrii aetate opinionis retinaculum, pro certo nemo posthac habebit. Nimirum nisi me fallit coniectura in Macrobii illo loco corrigendum est ita: Sed Valerium Flaccum iuris pontif. per. Is est L. Valerius C. f. P. n. Flaccus flamen Martialis, qui in fastis Capitolinis consul anni V. C. 622 refertur, uide Pighii annal. 2, p. xv et 3, p. 13. Eum multo commodius, quam Verrium nominari potuisse a Varrone docet ipse hic in lib. de l. l. 6, 21 eius auctoritate sub Flacci nomine usus. Donec igitur de Verrii aetate luculentiora testimonia aliunde eruentur, id, quod quaerimus, ex collatis inter se Festo et Ouidio inuestigandum est. Eo in negotio non pigebit a leuissimis quibusque ordiri. Ou. 1, 56: Idibus alba Ioui grandior agna cadit. Paul. Diac. p. 104, 17: Idulis ouis dicebatur quae omnibus Idibus Ioui

mactabatur. - Ou. 1, 237: Inde diu genti mansit Saturnia nomen. Fest. p. 322, 24: Saturnia Italia et mons, qui nunc est Capitolinus, Saturnius appellabatur - . - Ou. 1, 276: cum strue ferta suis: ita enim legendum esse existimo, quamquam mutaui nihil. Paul. p. 85. 9: Fertum (ita cod. Berol., quem contuli; firctum, ferctum al.) genus libi dictum, quod crebrius ad sacra ferebatur, nec sine strue, altero genere libi, quae qui afferebant struferctarii appellabantur. Idem p. 295, 1: Strufertarios (Scurfertarios cod. Ber.) dicebant. qui quaedam sacrificia ad arbores fulgoritas (cod. Ber.) faciebant. a ferto (ferro c. B.) scilicet (del. c. B.), quodam sacrificii genere (gratia c. B.). - Ou. 1, 322: Semper agatne, rogat. Fest. p. 351, 10: arietem, qui pro se agatur, caedatur. - Ou. 1, 347: Hic qui nunc aperit percussi uiscera tauri. Paul. p. 50, 6: Clunaclum cultrum sanguinarium dictum, uel quia clunes hostiarum dividit, uel quia ad clunes dependet. - Ou. 1, 609: augusta uocantur Templa etc. Paul, p. 1, 15: Augustus locus sanctus ab auium gestu, uid. Muell, annot. - Ou. 2, 201: Carmentis portae dextra est via proxima Iano etc. Fest. p. 285, 5: Religioni est quibusdam porta Carmentali egredi et in aede Iani, quae est extra eam etc. Cfr. 334, 2. - Ou. 2, 235: Herculeae gentis. Paul. p. 87, 7: quod princeps gentis eius ex ea natus sit, cum qua Hercules in fouea concubuit. -Ou. 375: Fabios, 377: Quinctilios. Paul. p. 87, 18: Fauiani et Quintiliani appellabantur Luperci a Fauio et Quintilio praepositis suis. - Ou. 2, 475: Sine quod hasta curis priscis est dicta Sabinis, 478: Seu quia Romanis iunxerat ille Cures. Paul. p. 49, 10: Curis est Sabine hasta. unde Romulus Quirinus, qui eam ferebat, est dictus . . . Quidam [uero c. B.] eum dictum putant a Curibus, quae fuit urbs opulentissima Sabinorum. Suspicor tamen hic nonnihil ex Ouidio in Paulum irrepsisse, ut alibi. - Ou. 2, 535: Tegula porrectis (ita enim codd.) satis est uelata coronis. Fest. p. 218, 28: [Porricitur autem in mensis ar]isque quod consecran[dum est deo]. - Ou. 2, 558: Comat uirgineas hasta recurua manus. Paul, p. 62, 16: Caelibari hasta caput nubentis comebatur etc. -Ou. 3, 521: Qui tamen eiecta si forte tenebitur unda, Caelius accipiat puluerulentus equos. Paul, p. 131, 13: Martialis campus in Caelio monte dicitur, quod in eo Equiria solebant fieri, si (sed c. B.) quando aquae Tiberis campum Martium occupassent. - Ou. 3, 845: quod habet legem, capitis quae pendere poenas Ex illo iubeat furta reperta loco. Paul. p. 66, 1: Capitalis lucus, ubi si quid violatum est, caput violatoris expiatur. - Ou. 4, 364: Annis it insana nomine Gallus aqua. Qui bibit inde furit. Eadem plane Paulus p. 95,

13: credo tamen ex Ouidio interpolatum, ut etiam p. 63, 11, 12 haec nerba: quad et camillum dicebant, quae Muellero quoque displicent, ex Ou. 4, 779, et p. 103, 14 Iunonale nomen ex 6, 63. — Ou. 4. 761 sq. Nec Dryadas, nec nos uideamus labra Dianae, nec Faunum. Fest, p. 193, 5: Cincius quom qui deo deeque obstiterit, id est mi uiderit, quod uideri nefas esset. Paul, p. 187, 11: Oblucuviasse (oblucimasse c. B.) dicebant antiqui mente errasse, quasi in luco deorum alicui occurrisse. - Ou. ibid. u. 763: Pelle procul morbos etc. Fest. p. 210, 22: quom dicitur: Auertas morbum, mortem, labem. nebulam, impetiginem. - Ou. 4, 780: Las niueum potes purpureamque sapam. Paul. p. 56, 12: Burranica potio appellatur lacte mixtum sapa, a rufo colore, quem burrum uocant. - Ou. 4, 843: rutro Celer occupat ausum, Paul. p. 55, 2: a Celere, interfectore Remi. -Ou. 4, 936: Turpiaque obscenae, uidimus, exta canis etc. Fest. p. 285, 31 sin.: Rutilae canes, id est non procul a rubro colore, immolantur, ut ait Ateius Capito, canario sacrificio pro frugibus deprecandae sacuitiae causa sideris caniculae. Cfr. Paul. p. 45, 7 sq. -Ou. 5, 229: Mars quoque, si nescis, per nostras editus artes. Paul. p. 97, 8: (Gradiuus Mars) ut alii dicunt, quia gramine sit ortus, quod (del. c. B.) interpretantur, quia corona etc. - Ou. 6, 139, 141: Est illis strigibus nomen - seu carmine funt, Naeniaque in uolucres Marsa figurat anus. Fest. p. 314, 33 sin.: Strifgem, ut ait Verrilus Graeci syrnia ap[pellant . . . .] quod maleficis mulieribus nomen inditum est, quas volaticas etiam vocant. - Ou. 6. 206: Est ibi non paruae parua columna notae et sqq. Paul. p. 33, 7: - ante cuius templum erat columella, quae bellica uocabatur, super quam hastam iaciebant, quum bellum indicebatur. Haec omnia non ita sunt comparata, ut Ouidius quae Verrianis similia habet, ab illo habuisse debeat, cum quaedam apud uetustiores Verrio scriptores extitisse ipse Festus et Paulus annotauerint. De rebus priscis, sacris praesertim, et de uerborum significatione scripserunt plurimi. De utroque argumento Santra et Veranius. Santrae antiquitatum libri allegantur ab interpp. Maii ad Virg. Aen. 2, 171: liber eius tertius de antiquitate uerborum ab iisdem ad 5, 95. Apud Gellium 6, 15 cum aequalibus Aelio Stilone et Cincio componi uidetur: quam opinionem confirmat Hieronymus, is ipse, qui Suetonii libris de ill. gramm. excerptis Eusebium ditauit: Santram inter Varronem et Nepotem nominat praef. de script. eccles. c. 1. Huius loci indicium Ad. Lozynskio acceptum refero. Veranius pontificales quaestiones scripsit teste Macrob. sat. 3, 5, p. 394, aliquot libris, si forte alter Macrobii locus 3, 6, p. 398 ita corrigendus sit: Sed Veranius pontificalium eo libro, quem fecit de supplicationibus, ubi uulgo: pontificalis in eo; incertus sum fueritne inter hos libros ille de uerbis pontificalibus, quem allegat Macr. 2, 16, p. 377, et num recte ab Vrsino suppletum dicam Festum p. 158, 3 sin.: Veranius in libro sauem inscripsit priscarum uo cum. Attamen commentatum eum praeterea esse de uerbis priscis Q. Fabii Pictoris docet Macrob. 3, 2, p. 384. Vixit Veranius intra annos V. C. 664 et 767, uti cognoscitur e Festo p. 289, 24 sin. Scripserunt de iure pontificio commentarios Antistius Labeo libris minimum sexaginta octo, Macr. 3, 10, p. 408, Ateius Capito septem, Fest. p. 154, 31 dext.; C. Trebatius Testa de religionibus libros nouem aut plures, Macrob. 3, 7 fin.; M. Valerius Messala de Iano ea, quae Macr. 1, 9, p. 227 et Io. Lydus de mens. p. 144 Rö. seruarunt, num in libris de auspiciis, Gell. 13, 15, quos de explanatione auguriorum nuncupat Festus p. 161, 29 sin. et fortasse p. 253, 23 dext., an in aliis, nescio; Pomponius nescio quis de dea Murcia teste Augustino de c. d. 4, 16, fortasse idem grammaticus, quem Fest. p. 318, 1 sin. nominat; Lepidus de sacerdotibus teste Io. Lydo de magistr. 1, 17; Cornelius Epicadus de Argeis, Macr. 1, 11, p. 240; P. Nigidius Figulus de diis libros minimum undeuiginti, Macr. 3, 4, p. 391, de extis unum, Gell. 16, 6; Macr. 6, 9, p. 569, augurii priuati aliquot, Gell. 6, 6. Idem Nigidius num in commentariis grammaticis tam multa ex iure pontificio explicuerit, quam reliqui, qui abhinc enumerabuntur, dubitari possit. Eorum tamen in libro undetricesimo rem docuit, quam si Gellii locus 10, 5 non extaret, suspicaretur quis Ouidium 5, 281 petiuisse a Verrio, uid. Paul. p. 119, 2. Cornificii ea, quae Festus seruauit, quin sint ex eius etymorum libris, quos Macrobius passim, et tertium quidem sat. 1, 9, p. 226 allegat, uix est dubium: utrobique enim persimilia inuenta proferuntur, quae nec ab argumento Ouidii, nec ab ipsa eius argutia et facilitate longe absunt. Allegatur etiam eiusdem, si modo idem est, liber primus de coenis deorum apud Priscianum 6, p. 711 P. Ac quaeri possit, num cognomine fuerit Longus, quem fabulae cuiusdam auctorem scripsit Seruius ad Aen. 3, 332. Versus, quos Macrobius 6, 4 et 5 profert, certe sunt Cornificii Galli, de quo uide Weichertum, uirum egregium, poet. lat. rell. p. 165 sq. et nos in prolus. ad Ibin p. 363 - 65. Macrobii similem negligentiam supra deprehendimus in Labeonibus non discernendis. L. Cincii libros duos de uerbis priscis usurpatos a Verrio l'estus testatur: de aetate eius supra est dictum. Sinnius Capito, Ouidii et Clodii Tusci aequalis, apud Festum laudatur tum in grammaticis, tum in rebus sacris, tum praesertim in uetustorum prouerbiorum expositione. An-

tonium Gniphonem, quem Cicero audiuit, scripsisse de significatione uocabulorum iuris sacri maxime intelligitur ex Macrob. 3, 12, p. 412, Ateii philologi glossemata, quorum primus liber citatur apud Fest. p. 181, 17 sin., attigisse res sacras docet Festus p. 313, 14 sin. Cloatii sex loci qui apud Festum extant, de hoc genere sunt omnes, nec admodum similes illis, qui sub nomine Cloatii Veri enotati sunt a Macrobio et Gellio. De aliis scriptoribus coniectandi finis nullus foret. Eorum tamen, qui indicati sunt, cum plerique a Festo commemorentur, necesse est qui Verrium excribi ab Quidio potuisse existimat. potuisse illos quoque fateatur: quorum uel unus suffecit ad paucula illa subministranda. Certe suffecit is, quem nondum nominauimus, M. Terentius Varro, in cuius libris constat perscripta fuisse nonnulla eiusdem notae cum supra positis Verrio et Ouidio communia, quae annotanda sunt antequam ad grauiora pergatur. Ou. 4, 445: uegrandia farra colonis Quae male creuerunt; uescaque parua uocant. - cur non ego Vediouis aedem Aedem non magni suspicer esse Iouis? Paul. p. 379, 4: Vesculi male curati et graciles homines. Ve enim syllabam rei paruae praeponebant, unde Veiouem paruum Iouem et vegrandem fabam minutam dicebant. Ita vulgo legitur. in codice Berol. (ms. lat. oct. n. 10) postrema ita: unde Varro ioue paruum Iouem et caet. Is codex, pro cuius scripturis in ed. Lindem. eius editi libri scripturae annotari uidentur, cuius margini quaedam ex codice Niebuhrius ascripserat, uix enim tertia quaeque recte notatur, nec mihi uidetur esse saeculo decimo quinto uetustior, et uere aestimatus est a Muellero uiro perillustri. Quare fateor non multum esse tribuendum insperato illi testimonio, quo doceamur, quem intelligat Festus p. 372, 13 dext. mentione facta aliorum, qui uegrande male grande, uel paruum dixerint. Suspicor uero non tantum Paulum Berolinensem, sed etiam Monacensem et Guelferbytanum et omnes interpolatos esse isto in loco ex Ouidio. Sed rem ab Ouidio 5, 280, 281 indicatam: Aut pecus - hinc ipsa pecunia dicta est habet Festus p. 213, 18: Peculatus est nunc quidem qualecunque publicum furtum, sed inductum est a pecore, ut pecunia quoque ipsa, cfr. p. 237, 13 sin. Paul. p. 23, 8; 75, 11. Quae Varronis sunt, uid. Gell. 11, 1 et ipsum de l. 1. 5, 92. - Ou. 4, 791: An guod in his uitae causa est, haec perdidit exul, His noua fit coniunx. Paul, p. 2, 15: Aqua et igni tam interdici solet damnatis, quam accipiuntur nuptae. Varro de l. l. 5, 61: Igitur duplex causa nascendi ignis et aqua; ideo ea nuptiis in limine adhibentur quod conjungit. - Quae apud Quidium sunt 2, 519 non necesse est sint a Verrio potius, uid. Plin. n. h. 18, 7, coll. Paul. p. 3, 10, quam a

G 2

Cassio Hemina, Plin. ib. 2: quae tamen sequentur de fornacibus u, 525, fuerunt apud Varronem de uita P. R., uid. Nonium p. 531, 52; uti et ipsa de stultorum feriis expositio u. 531, Fest. p. 254, 3 dext.; p. 126, 12 dext., Varr. de l. l. 6, 13. Illud quoque proximum utrobique de colle Quirinali a Quirino dicto, Ou. u. 511, Fest, p. 254, 14, Varro habet 5, 51. - De Februario mense Paul. p. 85, 13 et de Martio Fest. p. 150, 17 et de Maio Fest. p. 134, 27, et de Iunio Paul, p. 103, 14 supra est dictum p. LXXIX, LXXX: iam confer de Feralibus Ou. 2, 569, Paul. p. 85, 11, Varron. de l. l. 6, 13, Macr. 1, 4, p. 200. — De Ianuale libo, Ou. 1, 127, et de fabarum usu Lemuralibus Varronis locos indicauit Muellerus ad Paul. p. 104, 18: 87, 13; etiam de Portuno ad Paul. p. 56, 5: conferes Ou. 6, 545, 46; Paul. p. 243, 1. In fine prioris Pauli loci non dubito, quin legendum sit portuum. Cod. Berol. ita: ex graeco descendit xleiw et κλείς, cuius rei tutelam Portunum esse putabant, qui clauum caet. - De Mamurii Veturii historia apud Ou. 3, 383 sqq. et Paul. p. 131, 7 sqq. judicabis ut libet, modo ne ancilis descriptionem u. 377 a Varroniana de l. l. 6, 43 differre putes: disertim enim Plutarchus Num. 13 γραμμής έλικοειδούς κεραίας quoque καμπάς habuisse testatur. — His hucusque expositis paulo grauius est quod Ouidius 6, 603 uerbis carpento patrios initura penates conspirat cum Verrio apud Paulum p. 332, 9: carpento superuecta sit properans in possessionem domus paternae, cfr. Festus p. 182, 21 sin., discedit a Liuio 1, 49: partemque sanguinis - cruento uehiculo - tulisse ad penates suos uirique sui. Quemadmodum tamen Ouidius uersu 601. coll, 3, 245 secutus est Varronem de l. l. 5, 49, dabitur infra inter fragmenta libri rerum diu. vir unum, quod huc pertineat. Maxime uero memorabilia haec duo sunt. Ou. 6, 266:

formae causa probanda subest.

Vesta eadem est et Terra: subest uigil ignis utrique: Significant sedem terra focusque suam.

(Quem uersum nondum ab ullo explicatum esse uideo. Ita enim argumentatur poeta. Foco pro Vestae nomine utitur, secundum graeci nominis significatum, uid. u. 301—4, unde rectissime Leontius Maii p. 169 ed. Ro.: Ouidius etiam in libro fastorum ab antiquis eam focum innuit nominatam. Quia ergo Latini dixerunt sedem, Tibull. 2, 4, 53, pro foco patrio, Ou. tr. 5, 11, 18, et pro terra patria, tr. 1, 1 extr., inde concluditur Terram et Vestalem focum, quem dixit August. de c. d. 2, 29 non esse diuersos. Similis ratiocinatio est de Cybele h. e. terra et Corybantibus, quibus significetur omnes pro terra sua debere pugnare apud Seruium ad Aen. 3, 113 et

OVIDIVS

mythogr. Vatic. p. 16 Mai. Sedem suam significat propriam cuiusque, ex singulari usu loquendi Ouidiano, uide fast. 4, 459: Vt uitulo mugit sua mater ab ubere rapto, trist. 3, 1, 66: Quos suus optaret non genuisse parens: deinde significat quod consuetum et conueniens est, fast. 2, 789: poscunt sua tempora somnum.)

Terra pilae similis, nullo fulcimine nixa Aëre subiecto tam graue pendet onus. Ipsa uolubilitas libratum sustinet orbem — —

u. 281: Par facies templi. Festus p. 262, 26 dext.: Rotundam aedem Vestae Numa Pompilius rex Romanorum consecrasse uidetur, quod eandem esse terram, qua uita hominum sustentaretur, crediderit: eamque pilae forma esse, ut sui simili templo dea colerctur. Verum haec ipsa placita esse Verrio Flacco antiquiora nullo negotio euincitur his Dionysii Hal. uerbis 2, 66: Έςία δὲ ἀνακεῖσθαι τὸ πῦρ νομίζουσιν ὅτι γῆ τε οὖσα ή θεὸς καὶ τὸν μέσον κατέχουσα τοῦ κόσμου τόπον caet. Verrium usum esse libris Dionysii, quem allegare uidetur p. 270, 1 sin., Niebuhrius iudicauit hist. Ro. 1, p. 237 ann.; quare non perspicio, cur Muellerus u. cl. ubi de edito a Verrio opere disputat. substiterit in anno V. C. 735, cum Dionysius suum ediderit a. 747. Caeterum peculiare est Ouidio, quod ratio redditur uu. 273 - 76 cur terra sit pila, cum mundi media sit. Id argumentum uerbosius persequitur Lactantius 3, 24, neque tamen, ut puto, ex solo Ouidio, quamuis nolubilitatem etiam appellet. Crediderim hoc quoque esse Varronis, qui etiam de l. l. 7, 17 et pilam, et mundi mediam terram nuncupat. - Alterum non parui momenti est quod apud Ouidium 1, 103 Ianus de se effatur:

Me Chaos antiqui, nam sum res prisca, uocabant.

Paulus p. 52, 11: Chaos appellat Hesiodus confusam quandam ab initio unitatem, hiantem patentemque in profundum. ex quo et xáo-neu (xaíveu c. B.) Graeci et nos hiare dicimus. Vnde Ianus detracta aspiratione nominatur ideo (nominatur, lacuna, eo c. B.) quod fuerit omnium primus: cui primo (om. c. B.) supplicabant uelut parenti et a quo rerum omnium factum putabant initium. Annotauit Muellerus: Haec de Iano doctrina Verrio peculiaris fuisse uidetur, hoc est, ut ego interpretor, Ouidium usum esse Verrio. Non auderem tanto uiro refragari, quod mihi uisus esse Verrio. Non audeom tanto uiro refragari, quod mihi uisus esse Verrio. Non audeom tanto uiro refragari, quod mihi uisus esse Verrio. Non audeom tanto uiro refragari, quod mihi uisus esse Verrio. Non audeom tanto uiro refragari, quod mihi uisus esse Verrio. Non audeom tanto uiro refragari, quod mihi uisus esse Verrio. Non audeom tanto uiro refragari, quod mihi uisus esse Verrio. Non audeom tanto uiro refragari, quod mihi uisus esse Verrio. Non audeom tanto uiro refragari, quod mihi uisus esse Verrio. Non audeom tanto uiro refragari, quod mihi uisus esse Verrio. Non audeom tanto uiro refragari, quod mihi uisus esse Verrio. Non audeom tanto uiro refragari, quod mihi uisus esse Verrio. Non audeom tanto uiro refragari, quod mihi uisus esse Verrio. Non audeom tanto uiro refragari, quod mihi uisus esse Verrio. Non audeom tanto uiro refragari, quod mihi uisus esse Verrio. Non audeom tanto uiro refragari, quod mihi uisus esse Verrio. Non audeom tanto uiro refragari, quod mihi uisus esse Verrio peculiaris fuisce uidetur, hoc est, ut ego interpretor, Ouidium usum esse Verrio peculiaris fuisce uidetur, hoc est, ut ego interpretor, Ouidium usum esse Verrio peculiaris fuisce uidetur, hoc est, ut ego interpretor, ouidium usum esse Verrio peculiaris fuisce uidetur, hoc est, ut ego interpretor, ouidium usum esse Verrio peculiaris fuisce uidetur, hoc est, ut ego interpretor, ouidium usum esse Verrio peculiaris fuisce uidetur, hoc est, ut ego interpretor, ouidium usum esse verrio

rios legisse apparet, nam de magistr. 3, 8 Aemilium quendam historiarum Sallustii et de mens. 3, 46 Polemonem nescio quem Lucani interpretem ad partes uocauit. Quare quae apud Paulum leguntur aut ipsius Pauli esse, aut certe Verrii non esse putauerim. An credibile est eum a chao repetiuisse Ianum initiatorem, qui inchoandi uerbum teste Diomede 1, p. 361 P. negauerit uenire a chao contra Varronem, qui manifesto affirmauit, uid. de 1, 1, 5, 19, 20, ut illius esse uideantur quae consueta negligentia pro Verrianis excerpsit Paulus p. 107, 8. Scilicet bifrons, ut ipse Ianus, ista est originatio: explicatur Ianus de initio rerum mundique partium concordia; uetus ista Etruscorum de Iano fuit opinio, uid. Lyd. de mens. p. 56, 57 Sch.: deinde ad graecam incompositorum eorum elementorum appellationem, quae est ab hiando, ipsum nomen refertur. Satis erit, si auctorem dabo, qui utrumque illud protulit, incertum, quo, uel numquo nexu, quandoquidem beati Augustini interfuit, ut eius sententiae in speciem quam absurdissimam detorquerentur. Hic igitur de c. d. 7, 7 et 8 Varronem Ianum mundum esse et duas facies ante et retro habere, quod hiatus noster cum os aperimus mundo similis uideatur, docuisse narrat. Quantulum desit ad sententiam Ouidianam, intelligis. Hactenus de iis, quae apud Ouidium et Verrii expilatores similia extant. Ex his multa satis dissimilia futura, aut nos eorum alios, quam Verrium, auctores deprehensuros fuisse, si hic Festi et Pauli manus expertus non fuisset, certissimum est. Mitto alios locos plurimos, qui huc non pertinent, ubi ab his sententiae Verrio supponuntur, de quibus Verrius iudicauerat: uide sis Muellerum ad Paul. p. 2, 9; 35, 11, alibi. Verum ille locus Festi p. 178, 6 sin. egregie ex Pauli uerbis (inter quae posteri etiam c. B. omittit) suppletus a Muellero, cuius haec sunt postrema: atri hi diles esse iudica- ti sunt, quod quotiescunque Romani du ces belli ge- rendi causa his diebus supplicauere, malle remp, ges- sere, si solus superesset, nemo, opinor, dubitaret expressum ab Ouidio affirmare 1, 57 sq.: - proximus ater erit.

Omen ab euentu est, illis nam Roma diebus Damna sub aduerso tristia Marte tulit.

Atqui ipsa Verrii uerba ex quarto libro de uerborum significatione seruata sunt a Gellio 5, 17: quoties belli gerendi gratia res diuina postridie Kalendas, Nonas, Idus a magistratu po. Ro. facta esset, cius belli proximo deinceps proelio rem publicam male gestam esse. Quae si Ouidius legit, negligenter scripsit: accuratiores enim Verrius auctores de hac re secutus est, quam fuerunt Cn. Gellius et Cass. Hemina a Macrobio allegati sat. 1, 16 in hunc modum: Q. Sul-

picium trib, mil, ad Alliam adversum Gallos pugnaturum rem divinam dimicandi gratia fecisse postridie Idus Quinctiles: item apud Cremeram multisque aliis temporibus et locis post sacrificium die postero celebratum male cessisse conflictum. Manifestum est haec ita intelligi potuisse, uti ab Ouidio factum et a Plutarcho quaest. Ro. c. 25: πότερον, ως οἱ πλεῖζοι νομίζουσιν, καὶ Δίβιος (certe non 6, 1) ἱζορεῖ, μετὰ τὰς Κυϊντιλίας εἰδοῦς — ἔξάγοντες οἱ χιλίαρχοι τὸ ζράτευμα περί τὸν Αλλίαν ποταμον έκρατήθησαν υπό Κελτων μάγη -, cui opinioni hic posthac opponit diem Alliensem tamen uulgo non haberi postr. Idus. Hoc igitur annumerabis supra disputatis de ueterum historicorum lectione. Sunt praeterea alia et uaria, quae apud Verrium aliter atque apud Ouidium extitisse appareat: non leuia eiusmodi dico, qualia sunt hostiae et fori boarii explicationes apud Paulum p. 102, 8; 30, 5, Ou. 1, 336; 582: non illa, quae partim similia, partim dissimilia sunt, uelut apud Paul. p. 10, 5, coll. Ou. 1, 319 - 331: non de historico genere quae interdum lectissima habuit, uelut de Ser. Tullii natalibus, uid. Fest. p. 174, 16 dext., de M. Iunio Bruto quod sagaciter ex Paulo p. 31, 15 assecutus est Muellerus, quae tamen iure suo auersari potuit poeta. Quamquam illud, quod apud Festum p. 372, 1 sin. de Matronalium, ut puto, origine traditur, non erat alienum ab Quidii instituto 3, 243. Dissentiunt aperte Ouidius et Verrius, cum ille 3, 95 Pelignos Sabinorum gentem appellat astipulante Niebuhrio hist. Ro. 1, p. 111, hic ex Illyrico ortos affirmauit, Paul. p. 222, 10: cum Verrius palatii incola scripsit piscatorios ludos fieri trans Tiberim, uid. Fest. p. 213, 1 sin. et p. 238, 24 dext., Ouidius uero 6, 237 in campo Martio: cum grammaticus Quinquatrus Mineruae sacras censuit esse propter aedem in Auentino dedicatam, Fest. p. 257, 7 sin., poeta in Coelio monte 3, 835. Sententia Verrii de earum feriarum nomine, quam eodem loco Festus tradit, fuit etiam Varronis de 1. l. 6, 14, quam deseruit Ouidius 3, 810 populari scilicet in carmine. Duo sunt satis grauia et memorabilia, in quibus manifesto a Verrio discedit poeta et Varronem sequitur: primum si conferas haec Varr. de l. l. 5, 158: Cliuos Publicius ab a editibus plebei Publicis, qui eum publice aedificarunt; Ouid. 5, 287:

Plebis ad aediles perducta licentia talis
Publicios —;

Fest. p. 239, 28 dext.: Publicius cliuus appellatur, quem duo fratres L. M. Publici Malleoli aediles cur. — munierunt. Adeundus est Niebuhrius hist. Ro. 3, p. 47. Deinde conferantur quae de sacro Argeorum tradunt Ouidius 5, 621 — 662, Festus p. 334, 16 sin. —

19 dext. Nouit poeta Sinnii Capitonis sententiam, quam ipse Verrius probauit, nouit praeterea tres alias, quas Verrius commemorauit, sed sequitur uu. 639-660 Varronianam, propositam, ut opinor, in antigg. rer. humanarum uel diuinarum, repetitam ut multa de l. 1. 5, 45: Argeos dictos putant a principibus, qui cum Hercule Argiuo uenere Romam et in Saturnia subsederunt. Eadem sententia fuit Cornelii Epicadi, docente Macrobio sat. 1, 12, p. 240, 241. Festi lemma in hunc modum supplendum esse existimo inde a uersu decimo: Vestales uirgines. Varro dicilt, morante in Italia | Hercule quod qui ibi ei]us comitum habitaue- || rint Graii uoluerint eti]am haberi atq; Arga-||ei sepulcra manda]ucrint arui, quorum pro-||curatorum memori]am redintegrari eo ge-||nere sacrificii. Santr]a legatum quendam Arga-||eum dicit in negot liis Romae mortuum esse. is ut | redhiberi posse t institutum esse a sacerdotibus, ut | effigies s]cirpea ex omnibus curiis quia publicae | rei causa internu]ntiauisset, caet. Superiora de sententia Manilii, quam Ouidius uu, 625-632 expressit, rectius sunt restituta ex Dionysio Hal. 1, 19 et 38, nisi forte propius accedendum est ad Ouidii uerba u. 627: duo corpora gentes, siue legendum est: quot corpora gentes. Verum cum omnia quaecunque Dionysius Manilium tradidisse scribit, apud Macrobium sat. 1, 7, p. 219 sq. proferantur ex Varrone, inde cognosci reor L. Manilii isto testimonio, quod bilem mouit Niebuhrio h. R. 1, p. 13, ipsum Varronem usum esse, uti fortasse de l. l. 5, 31. Verrius igitur non exiguum Varronis locum integrum transcripsisse uidetur. Atque id suspicor non bic tantum ab eo factum, sed saepissime, eiusque suspicionis unum argumentum proferam. Verrii aetate cum Aelii quinque, uel sex scriptis inclaruissent, uide elegantem et prisco Batauorum splendore dignam I. A. C. uan Heusdii disquisitionem de L. Aelio Stilone Trai, 1839, p. 61, ubi addere potueris de Sex. Aelio Gell. 4, 1, Vaassen. animadu. p. 223, de Q. Aelio Tuberone Icto Gell. 1, 22; 14, 7, 8, qui, nisi fallor, diuersus fuit ab hictorico apud eundem 7, 9, Dion, Hal. 1, 7, Seru. ad Aen. 4, 390, Charis. 2, p. 81 aliisque commemorato, de Aelio Gallo recentiori Vaassen. l. ind., hi, inquam, cum eodem fuerint gentili nomine, necesse est cauerit Verrius Flaccus, ne confunderentur. Quod eum ita fecisse existimo, ut aut Aelii Stilonis nomen perscripserit plenius, quod plerumque fit in grammaticis apud Festum, factumque est rectissime a Muellero in supplemento p. 217, 13 dext. secundum Varr. de 1, 1, 5, 25, faciendumque uidetur p, 355, 27 dext.: Tumulum L.] Aelius, vel: Stilo] Aelius, quemadmodum Aurelius Opilius qui est p. 141, 30 sin. et esse uidetur p. 257, 28 dext., pleOVIDIVS CY

rumque Opilius Aurelius nominatur: aut si Aelium nuncuparet, ascripsit Verrius titulum operis, uti p. 141, 28, uel certe significauit, uti manifesto factum p. 352, 5, 6 sin., ubi perperam suppletur: ut notaluit Aelius in XII. signi- || ficationum uerborum, pro eo, quod ex p. 290, 25 dext. facile deprehenditur: . . . . (h. e. nescio quod lemmatis uerbum) notaluit Aelius in XII significare . . . . (h. e. nescio quid). Addendum igitur hoc Aelii Stilonis fragmentis ab Heusdio collectis, cum minime constet Aelium Gallum duodecim libros scripsisse, pec is, ut mihi persuasi firmiter, unquam apud Festum nominetur Aelius. Ita enim uelim existimari, ubicunque apud Festum et Paulum Aelius simpliciter extat, esse eum locum desumptum non ex libro aliquo Aelii Stilonis, sed ex scriptis discipulorum eius, Varronis potissimum et Cincii, quin fortasse Varronis solius, quem ex libris de l. l., ex Gellio 1, 18, ex lib. de re rust. 3, 12 sermones retulisse constat Aelii, uti familiariter simul et honorifice eum appellat, quod nescio an alii, praesertim Verrio, qui uix uidere potuit Stilonem, non licuerit. Haec si probabilis est coniectura, nouum negligentiae Festi documentum habemus, qui Verrii et eorum quos is allegauit, uel refutauit, auctoritates perturbauit. Inprimis Varronis nomen saepissime intercidisse cognosci potest ex Muelleri commentariis: addi poterunt pauca haec, quae omissa uideo, Varroniana: apud Gell. 18, 19; 2, 10; 15, 30 coll. Paul. p. 111, 11; 88, 4, Fest. p. 206, 30 dext., Gell. 2, 11, coll. Fulgent. de prisc. serm. 5 et Fest. p. 190, 21 dext., Censorin. c. 17, p. 84 coll. Fest. p. 329, 1 dext. Quae cum ita sint, nescio an ex eo, quod Ouidius Verrii libros usurpauerit, argumentum de aetate Verrii peti nequeat, cum ab hoc tot in rebus ad Varronem remittamur. Ouidium adiisse Varronis scripta aliquot in superioribus saepe est commonstratum: annotabo hoc loco unum et alterum eius uersum, quo librorum de lingua latina admonebar. Ou. 1, 225: Laudamus neteres, sed nostris utimur annis; Varro 5,9: quom poeticis multis uerbis magis delecter, quam utar, antiquis magis utar, quam delecter. Ou. 2, 699: ut secum tueatur bella precantur; Varr. 7, 12: ut cum dicimus bellum tueor. Ou. 3, 125: ad usque decem numero crescente uenitur, Principium spatiis sumitur inde nouis; Varr. 9, 86: regula est numerus nouenarius, quod ab uno ad nouem cum peruenimus, rursus redimus ad unum. Ou. 3, 128-132; Varr. 5, 89. Ou. 3, 245: excubias ubi rex Romanus agebat, Qui nunc Esquilius n. c. h.; Varr. 5, 49: Exquiliae. Alii has scripsere ab excubiis regis dictas. Ou. 6, 301: At focus a flammis et quod fouet omnia dictus; Servius ad Aen. 11, 211: An quod focum dicat ubicumque

ignis est et fouetur, unde et Varro focum diei uult. Hoc aeque recte in libro quinto de l. l., atque in quinto rerum diuinarum scribi potuit: ex quinto de l. l. est etiam alterum fragmentum, quod latuit editores, seruatum a Lydo de magistr. 2, 13. Pertinent haec ad examinandam Muelleri sententiam de librorum de l. l. editione, repetitam nuper in praef. Festi p. xxx. Haec quoque cum ita sint. nescio an conducibile sit existimare de rebus sacris Ouidium inprimis consuluisse Varronis libros rerum diuinarum, ac de ea re inquirere diligentius. Atque ea quaestio qualemcunque euentum est habitura, scito rem ita esse comparatam, ut ulterius progredi cum fructu non liceat sitque in ea acquiescendum. Colligenda itaque Varronis eorum librorum fragmenta sunt eo consilio, ut si possit, inde explicetur Ouidius, si non potest, explicetur eo loco, ubi Varro de rebus iisdem egit, Collecta postremo extant in ed. Varr. Durdracena anni 1619, ubi quae occupata sunt, hoc signo \* notaui. Auctiora promiserant olim Ludouicus Carrio, nuper L. H. Krahnerus: uellem, edidissent; res enim est, etiam si peculiari consilio, uti dixi, perficitur, difficilis et prope inuidiosa.

## S. 4.

# M. TERENTII VARRONIS ANTIQQ. RERVM DIVINARVM LIBER PRIMVS.

\* Fragm. 1. Acron ad Hor. epp. 1, 10, 49, p. 414 ed. Basil. Fabric. 1555: Vacuna —. Sed Varro in primo rer. divin. Victoriam ait et ea maxime hi gaudent, qui sapientia vincunt. Commentator Cruquii p. 547 ed. 1579: Sed Varro primo rerum divinarum Minerum dicit, quod ea maxime hi gaudent, qui sapientiae vacant.

\* 2. Augustinus de c. d. 6, 4: Varronis igitur — haec ratio est: Sicut prior est, inquit, pictor, quam tabula picta, prior faber, quam aedificium, ita priores sunt civitates, quam ea, quae a civitatibus sunt instituta. — Nam ut ipse dicit, si omnis esset natura deorum, de qua scriberet, scribendi ordine rebus humanis praeponenda esset.

3. August. 6, 3: In divinis identidem rebus cadem ab illo diuisionis forma servata est, quantum attinet ad ea, quae diis exhibenda sunt. Exhibentur enim ab hominibus in locis et temporibus sacra. Haec quatuor, quae dixi, libris complexus est ternis: nam tres priores de hominibus scripsit, sequentes de locis, tertios de temporibus, quartos de sacris, etiam hic qui exhibeant, ubi exhibeant, quando exhibeant, quid exhibeant, subtilissima distinctione commendans. Sed quia oportebat dicere et maxime id expectabatur, quibus exhibeant, de ipsis quoque diis tres conscripsit extremos. ut quinquies terni quindecim fierent. Sunt autem omnes, ut diximus, sedecim, quia et istorum exordio unum singularem, qui prius de omnibus loqueretur, apposuit; quo absoluto consequenter ex illa quinquepartita distributione tres praecedentes, qui ad homines pertinent, ita subdivisit, ut primus sit de pontificibus, secundus de auguribus, tertius de quindecimuiris sacrorum: secundos tres ad loca pertinentes ita, ut in uno corum de sacellis, altero de sacris aedibus diceret, tertio de locis religiosis. Tres porro, qui istos sequuntur, ad tempora pertinent, id est ad dies festos, ita, ut unum faceret de feriis, alterum de ludis circensibus, de scenicis tertium. Quartorum trium ad sacra pertinentium uni dedit consecrationes, alteri sacra privata, ultimo publica. Hanc webut pompam obsequiorum [leg. exequiarum] in tribus, qui restant, dii ipsi sequentur extremi, quibus iste universus cultus impensus est; in primo dii certi, in secundo incerti, in tertio cuncti [leg. cunctis] novissimo dii praecipui atque selecti.

\* 4. August. 4, 27: Relatum est in litteris doctissimum pontificem Scaeuolam disputasse tria genera tradita deorum, unum a poetis, alterum a philosophis, tertium a principibus ciuitatis. Idem 6, 5: tria genera theologiae dicit (Varro) esse, id est rationis, quae de diis explicatur, eorumque unum μυθικόν appellari, alterum φυσικόν, tertium ciuile. — Deinde ait: μυθικόν appellant, quo maxime utuntur poetae, φυσικόν, quo philosophi, ciuile, quo populi.

5. August. 6, 5: Primum, inquit, quod dixi, in eo sunt multa contra dignitatem et naturam immortalium ficta. In hoc enim est ut deus alius ex capite, alius ex femore sit, alius ex guttis sanguinis natus: in hoc ut dii furati sint, ut adulterauerint, ut seruierint homini: denique in hoc omnia diis adtribuuntur, quae non modo in hominem, sed etiam quae in contemptissimum hominem cadere possunt. Cfr. 4, 27.

6. August. 6, 5: Secundum genus est, inquit, quod demonstraut, de quo multos libros philosophi reliquerunt, in quibus est, dii qui sint, ubi, quod genus, quale, ex quonam tempore, an a sempiterno fuerint, an ex igne sint, ut credit Heraclitus, an ex numeris, ut Pythagoras, an ex atomis, ut Epicurus. Sic alia, quae facilius intra parietes in schola, quam extra in foro ferre possunt aures.

- 7. August. 7, 6: Dicit ergo idem Varro adhuc de naturali theologia praeloquens deum se arbitrari esse animam mundi, quem Graeci uocant κόσμον, et hunc ipsum mundum esse deum. Sed sicut hominem sapientem, cum sit ex corpore et animo, tamen ab animo dici sapientem, ita mundum deum dici ab animo, cum sit ex animo et corpore. adiungit mundum diuidi in duas partes, caelum et terram, et caelum bifariam in aethera et aëra, terram uero in aquam et humum. E quibus summum esse aethera, secundum aëra, tertiam aquam, infimam terram. Quas omnes quatuor partes animarum esse plenas, in aethere et aëre immortalium, in aqua et terra mortalium; a summo autem circuitu caeli usque ad circulum lunae aethereas animas esse astra ac stellas eosque caelestes deos non modo intelligi esse, sed etiam uideri; inter lunae uero gyrum et nimborum ac uentorum cacumina aëreas esse animas, sed eas animo, non oculis uideri et uocari heroas et lares et genios.
- 8. Seru. ad Aen. 6, 703: in quo tractat de Platonis dogmate, quod in Phaedone positum est  $\pi \epsilon \varrho i$   $\psi \nu \chi \tilde{\eta} \varsigma$  —. De qua re etiam Varro in primo divinarum plenissime tractavit.
- 9. August. 4, 31: Quid ipse Varro nonne ita confitetur, non se illa iudicio suo sequi, quae ciuitatem Romanam instituisse commemorat, ut si eam ciuitatem nouam constitueret, ex naturae potius formula deos nominaque deorum se fuisse dedicaturum non dubitet confiteri?
- 10. August. 7, 5: Primum eas interpretationes sic Varro commendat, ut dicat antiquos simulacra deorum et insignia ornatusque confinxisse, quae cum oculis animaduertissent hi, qui adissent doctrinae mysteria, possent animam mundi ac partes eius, id est deos ueros animo uidere: quorum qui simulacra specie hominis fecerunt hoc uideri secutos, quod mortalium animus, qui est in corpore humano, simillimus est immortalis animi.
- 11. August. 4, 9: quod ipsi etiam Varroni ita displicet, ut nequaquam tamen dicere et scribere dubitaret, quod hi qui populis instituerunt simulacra et metum dempserunt, et errorem addiderunt.
- 12. Arnob. 7, 1: Varronis uestri sententia Quia, inquit, dii ueri neque desiderant ea, neque deposcunt: ex aere autem facti, testa, gypso, uel marmore multo minus haec curant; carent enim sensu, neque ulla contrahitur si ea non feceris, culpa, neque ulla, si feceris, gratia.

13. August. 4, 31: Sed iam quoniam in uetere populo esset accepta ab antiquis, nominum et cognominum historiam tenere ut tradita est debere se dicit et ad eum finem illam scribere et perscrutari, ut potius eos magis colere, quam despicere uulgus uelit.

14. August. 6,5: Tertium genus est, inquit, quod in urbibus ciues, maxime sacerdotes nosse atque administrare debent, in quo est, quos deos publice colere et quae sacra

et sacrificia facere quemque par sit.

15. August. 6, 6: Ait enim ea, quae scribunt poetae, minus esse, quam ut populi sequi debeant: quae autem philosophi, plus, quam ut ea uulgum scrutari expediat. Quae sic abhorrent, inquit, ut tamen ex utroque genere ad civiles rationes assumpta sint non pauca. Quare quae sunt communia cum poetis una cum civilibus scribemus.

16. August. 4, 22: — pro ingenti beneficio (cfr. 6,2 fin. de Metello) Varro iactat praestare se ciuibus suis, quia non solum commemorat deos, quos coli oporteat a Romanis, uerum etiam dicit quid ad quemque pertineat. Quomodo nihil prodest, inquit, homines alicuius medici nomen formamque nosse et quid sit medicus ignorare, ita dicit etc. — Ex eo enim poterimus, inquit, scire, quem cuiusque rei causa deum aduocare atque inuocare debeamus, ne faciamus ut mimi solent et optemus a Libero aquam, a Lymphis uinum. Cfr. Aug. 6, 1 med.

Notantur praeterea in ed. Durd. tria ex Nonio, quibus addi possit aliud p. 197 Merc., quorum sensum et cohaerentiam non assequor; itaque quod et posthaec faciam, omisi. Istaec mea ita disposui, ut quam minime haerendum et commorandum esset in iis, quae ad Ouidium nihil conferunt. Itaque priora tria interpretor de rebus extrariis in hoc opere. Fragmentum tertium, quod credibile est sub finem libri locum habuisse, de reliquorum librorum ordine monebat, quem eundem saepe secutus uidetur M. Terentius. Vide locum ex Menippea satira apud Gell. 13, 11: - ex rebus quatuor si belli homunculi collecti sunt, si electus locus, si tempus lectum, si apparatus non neglectus: quemadmodum in eo genere multa dialectice se dixisse affirmat apud Cic. acad. initio. Vel uide de l. 1. 7, 5: primum de locis; dein de his, quae in locis sunt; tertio de temporibus; tum quae cum temporibus sunt coniuncta. Fragm. secundum excusat, quod contra morem consuetum libros de antiqq. rerum humanarum scripserit ante hos, de quibus agimus. Nam de illis quaerere supersedeo, nec habeo dicere num utrique eodem tempore, an deinceps publicati fuerint. De rerum diuinarum librorum

editione cognoscendum est. Missi sunt ad C. Caesarem pontificem maximum testibus August. 7, 35, Lactant. 1, 6, Quando id factum sit, fortasse (nosti enim cum de fragmentis disputatur iam dudum sollertissimorum hominum exemplo ludere licere) in ipso procemio indicium fragmenti primi uerbis Varro posuit: Verum uideri quod dicatur de Vacuna et Victoria, nam nisi Caesar uicisset, neque se habiturum fuisse quod per otium scriberet, neque Caesarem quod scriptum sibique inscriptum legeret. Res certe ita se habuit, nec puto ante annum fere V. C. 707 libros de iure sacro Caesari dedicari potuisse. Esto Varronem nunquam non uel inter negotia otium sibi fecisse, qui inter munera tribunatus, aedilitatis, Illuiratus, XXuiratus, qui inter bellum piraticum, qui ipso illo maxime sollicito tempore, quod fuit inter res infeliciter a se Gadibus et in Hispania gestas et pugnam Pharsalicam, quo tempore minime societatem Pompeianorum abiurauit, docente I. G. Schneidero de uita et scriptis Varronis p. 222, tamen in pristina bonarum litterarum consuetudine permansit teste Cicerone epp. 9, 1, quod intellexerim, Varronem post biennii interuallum perrexisse in eodem antiquitatum argumento et animum tunc applicasse ad sacras. Verum Caesarem ex quo Cicerone et Antonio coss. nefaria largitione contra legem Corneliam annos natus triginta sex necdum praetorius pontifex max. factus est, Romae fuit donec anno proximo praeturam gessit, ac deinde cum consul fuit anno V. C. 694, tum cum bellum ciuile mouit. Non igitur credibile est Varronem ueteris iuris obseruantissimum pontifici maximo libros in prouinciam misisse, quem Roma abesse fas non erat: Plut. Ti. Gracch. c. 21: ὑπεξῆλθε τῆς Ἰταλίας ὁ Νασικάς, καίπερ ενδεδεμένος ταῖς μεγίζαις ιερουργίαις. ην γὰρ ὁ μέγιζος καὶ πρῶτος τῶν ἱερέων. Cum primum Romae Caesar affuit, quaeritur, num Varro ibi, an in Asia cum Pompeio fuerit. Anno 694 Varro ex lege Caesaris XXuir agris in Campania diuidendis fuisse creditur: certius est eum sub finem superioris anni satiram Τρικαράνου nomine in Illuiros scripsisse, Appian. b. c. 2, 9. Inde ab anno 704 arma tulit Varro contra Caesarem pro Pompeio. Gravius est quod ante pugnam Pharsalicam Caesarem quicquam pro pontifice egisse minime constat: omina pessima et prodigia, quibus inde ab eius pontificatus initio pleni sunt historicorum libri, pons sublicius diffractus, leges Clodii irreligiosae et uiolata ab eodem sacra Bonae deae in domo pontificis max., nundinae Kl' Ian., alia plurima neque expiata sunt ab eo, et partim eius culpa inciderunt. Dedicationes aedium sacrarum non memini eius referri ante pugnam Pharsalicam, uid. App. b. c. 2, 90. Aram unam extruxit

ad tropaea Pompeii, Dio 41, 24, sed templa spoliauit ubique terrarum plurima, Dio 41, 39; 42, 34, 48; 43, 47, 49; Appian. b. c. 2. 41: Suet. Caes. 54. Ad annum igitur 705 usque mitti hi libri ad Caesarem poterant magna cum utilitate, si legere modo uoluisset, ut quid pontificem deceret, disceret: metuendum scilicet erat, ne eum qui se iuberet assurgere uetustis ceremoniis ut illum C. Trebatium, Suet. c, 78, minus familiari uultu respiceret. Varro uero mittendorum librorum, siue scripti iam fuerunt, siue scribere tunc coepit, non ante consilium capere potuit, quam cum Caesare in gratiam rediisset, quod factum esse uidetur sub finem anni 707, siquidem euentum habuerunt quae Cicero epp. 9, 6 et 7 suasit, quarum posteriorem manifestum est loqui non de Caesaris aduentu post bellum Africanum, sed ex Ponto. Nimirum non est necesse editum hoc corpus fuisse ante adaucta a Caesare sacerdotum collegia anno V. C. 707, teste Dione Cassio 42, 51, quia quartum legisti librum fuisse de XVuiris, iique dicendi fuerint XVIuiri, uide Muell, ad Varr. de l. l. 7, 88: ipse Dio uetus nomen seruatum indicat cum scribit 44, 15: ἱερέων τῶν πεντεκαίδεκα καλουμένων. Fatendum potius est, ab ea re, qua primum pontificem max. Caesar se exhibuit, confirmari potuisse in proposito Varronem. Num quid de editionis tempore colligi possit ex eo, quod ludos nullos Varro commemorauit praeter scenicos et circenses, cum sciamus in amplitheatro primos factos esse ab ipso Caesare anno 708, Dio 43, 22 et interpp., ipse nescio. Illud quoque, quod apud Seru. ad Aen. 8, 698 legitur: Varro indignatur Alexandrinos deos Romae coli, primum perincertum est, num ad hos libros pertineat, deinde potest referri ad gliscentem eam peruersitatem inter annos 695, quo primum expulsa sunt ista numina teste Tertull. adu. gent. c. 6, et 706, quo iterum teste Dione 42, 26, et 711, quo reducta esse docet Dio 47, 15. Satis igitur esto hos libros rerum diuinarum scriptos esse ante libros de l. l., quod patet ex 6, 13 et 18, et biennio ante academicas Ciceronis quaestiones prodiisse. Ibi enim 1, 2 fin. in antiquitatum procemiis philosophiae se operam dedisse ipse Varro ait, hoc est in libris singularibus utrique corpori praepositis: deinde supra § 2 paulo diutius, quam consueuerint, musae Varronis siluisse dicuntur, idque quamdiu fuerit, docet epistola Ciceronis ad Atticum

Fragmenta apud Augustinum indicata non est dissimulandum dubitationibus haud raro esse obnoxia. Velut illud, quod nono loco transcripsi, ipse Augustinus 6, 4, ubi de primo potissimum libro Varronis disceptat, alibi positum fuisse narrat, et quod tertium de-

cimum feci, confertur cum sententia Varronis, quam alio loco de religionibus loquens dixerit. Quaeri potest, num ii loci diuersi huius ipsius libri fuerint, an totius corporis, quemadmodum manifesto 6, 6, quae dicuntur ab Augustino: Et tamen alio loco dicit de generationibus deorum caet., pertinent ad librum quartum decimum, uel sextum decimum, et in postremo libro iterum Varronem physica disseruisse certum est ex Aug. 7, 17; an denique ad aliud opus, forsitan librum de cultu deorum, quem ipse Augustinus aliquoties nominat, uide quae notantur in ed. Durdr. p. 50, 51. Tamen hanc ipsam appellationem fuisse inditam primo huic rerum diuinarum libro coniectura foret, cui non multum obstat apud Augustinum, et patrocinantur multa ab aliis de eiusmodi titulorum licentia obseruata, ut illi quoque fortasse loci transcribendi fuissent. Potuissent certe minuta multa alia ex Augustino colligi, quae ad summam et tenorem disputationis cognoscendum minus faciunt.

Huius disputationis primaria pars non dubito, quin illa fuerit, ubi de naturali deorum interpretatione Seruio teste plenissime, ut autem ipse dixisse uidetur paucissima, uid. August. 7, 5, praelocutus est. Hanc ab ipso indicari existimo, cum apud Ciceronem in antiquitatum procemiis multa a se philosophice dicta affirmat. Hanc derique causam fuisse existimo, cur Cicero ab eo Antiochi philosophiam probari existimauerit, huiusque partes in academicis ei tuendas dederit. Stoicus caeteroquin fuit Varro, nisi ubi cynicum secutus est, praesertim cum libros de l. l. scriberet, uide Mueller. praef. p. v. vi; sed uidebatur Ciceroni, nec iniuria, ad academiam inclinare, quia Seruio teste stoicorum placitis admiscuit Platonica. Quemadmodum in fragmento 7 primum comma est stoicum, explicatio, quae sequitur, simillima Platonicis in epinomide p. 981, ubi de duplici genere corporum a numine divino non eodem modo afflatorum disputat. Et tamen mera stoica illa sunt, quae Augustinus 7, 23 ex libro ultimo rer, diu. excerpsit; confer plane gemina haec apud Diog. Laert, lib. 7, p. 522 ed. Cas. 1616: εἰς ਬπαν αὐτοῦ μέρος διήκοντος τοῦ νοῦ, καθάπεο ἐφ' ἡμῶν τῆς ψυχῆς, ἀλλ' ἤδη δι' ὧν μὲν μᾶλλον, δι' ὧν δὲ ἦττον. δι' ὧν μὲν γὰο ὡς Εξις κεχώρηκεν, ώς διὰ τῶν ὀςῶν καὶ τῶν νεύρων, δι' ὧν δὲ ώς νοῖς διά του ήγεμονικού, και όλον τον κόσμον ζώον όντα και έμψυχον καὶ λογικόν, ἔχειν ἡγεμονικὸν τὸν αἰθέρα —. Quid intersit inter utraque discriminis, licebit animaduertere in re, quae ab Ouidio non est aliena. Is ubi dixit 3, 111:

> Libera currebant et inobseruata per annum Sidera; constabat sed tamen esse deos,

meminisse uidetur eorum, qui cum disputarent omnia sidera partes Iouis esse et omnia vivere atque rationales animas habere et ideo sine controuersia deos esse, ut legitur apud Augustinum 4, 11, religionem subuerterunt. De ea re Plato sententiam dixit epin. l. l. ita: νομίσαι δέ δη δεῖ πάντα τὰ κατ' οὐρανον ταῦτα εἶναι ζώων γένη. ὁ δή πῶν χρή φάναι θεῖον γένος ἄςρων γεγονέναι, σώματος μέν τυχὸν καλλίσου, ψυχῆς δὲ εὐδαιμονεςάτης τε καὶ ἀρίσης. sed interpretatus est p. 983, b: θεον δή φημί τον αίτιον έσεσθαι, καὶ οὖποθ' ἐτέρως εἶναι δυνατόν. ἔμφυχον μέν γὰρ οὖποτε γένοιτ' αν ετέρως πλην διά θεόν. Verum stoici, qui ipsum ignem aethereum ήγεμονικον dicerent, quibusque οὐρανὸς esset ή ἐσχάτη περιφέρεια, εν ή πῶν Ἱδρυται τὸ θεῖον, Diog, Laert. p. 522, unde excogitata est κοσμογονία, quam eodem modo apud Diogenem p. 524 et Ouidium 5, 11-16 deprehendes, ipsa sidera, quae ex mobilissima purissimaque aetheris parte gignerentur, neque ulla praeterea admixta natura essent, necesse erat longe diuerso modo in deorum numero haberent, uid. Cic. de nat. deor. 2, cap. 15. Quod si Varro, ut in loco ind. Augustini est, peruenire tantum in astra uim aetheream dixit, usus est Platonico in sententia stoicorum temperamento: sed dubito, an eo uerbo rem perturbauerit Augustinus.

#### LIBER SECVNDVS.

Fragm. 1. Multa ex hoc libro excerpsit Dionysius Halicarnassensis, qui cum 2, 21, 22, 63 fin. 64, 70, 72, 73 de sacerdotum collegiis a Romulo et Numa constitutis exposuerit, professus est c. 21: λέγω δὲ ἃ Τερέντιος Οὐάδοων ἐν ἀρχαιολογίαις ἔγραψεν, ἀνὴρ τῶν κατὰ τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ἀκμασάντων πολυπειρότατος.

\* 2. Seru. ad Aen. 1, 382: Varro in secundo rerum divinarum dicit: Ex quo de Troia est egressus Aeneas, Veneris eum per diem cotidie stellam uidisse, donec ad agrum Laurentem ueniret, in quo eam non uidit ulterius, qua re et terrás cognouit esse fatales.

\* 3. Seru. ad Aen. 3, 256: Varro in secundo Divinarum dixit: oraculum hoc a Dodonaeo Ioue apud Epirum acceperunt.

\* 4. Gell. noct. Att. 10, 15: Verba M. Varronis ex secundo rerum divinarum super flamine Diali haec sunt: Is solus album habet galerum, uel quod maximus est, uel quod Ioui immolata hostia alba fieri oporteat.

? 5. Seru. ad Aen. 8, 285: Salii Martis et Herculis, quoniam Chaldaei stellam Martis Herculem dicunt, quos Varro sequitur.

Ou. 1,333: Vique ea non certa est, ita rex placare sacrorum Numina lanigerae coniuge debet ouis.

Rex sacrificulus qui sit, docebunt Festus p. 318, 29 sin., Dion. Hal. 4, 74 fin., 5, 1, Plutarch. quaest. Ro. c. 63. Ad eius muneris originem respicit Varro de l. l. 6, 12, qui locus optime poetam illustrat, sed metuo, ut satis intelligi possit ita scriptus et interductus, quemadmodum Muellerus uoluisse uidetur: Agonales, per quos rex in regia arietem immolat, dicti ab agone eo, quod interrogatur a principe ciuitatis, et princeps gregis immolatur. Regem sacrorum dici principem ciuitatis, nisi acumen insit, ferri uix potest. Legerim: ab agoge, eo, quod interrogatur. Lusus non est frigidior, quam cum superiori pagina aestas ab aideovau, aeuum ab àci ov repetitur.—

1. 587: Idibus in magni castus Iouis aede sacerdos

Semimaris flammis uiscera libat ouis.

Num de oue Iduli haec intelligenda sint, non satis scio: conuenit locus, uid. Varr. de l. l. 5, 47: qua sacra quotquot mensibus feruntur in arcem, coll. Fest. p. 290, 33 dext., 293, 4 sin.: conuenit persona, uid. Macrob. 1, 15, p. 262: et omnibus Idibus Ioui immolatur a flamine: disconuenire uidetur sacrum, uid. Ou. 1, 56, ubi quod dicitur magis cum fragm. 4 supra posito, quam cum hoc loco quadrat. Flamen apud Macrobium et Ou. 2, 21 est Dialis, cuius maxima fuit dignatio, Fest. p. 154, 26 dext., cuius etiam domus Flaminia dicebatur, uid. Muell. ad Paul. p. 89, 10. Cessauit id flaminium Varronis aetate, uid. Dio 54, 36, de quo tamen in fr. 4 et de l. l. 6, 16 tanquam in usu fuerit, loquentem habes: scimus ex Tac. ann. 3, 58 eius munia pontifices obiisse. Ouidii aetate quia restitutum fuit ab Augusto pont. max., una cum lupercali sacro, ut puto, quod inde pendebat teste Ou. 2, 280 secundum codd.:

Flamen ad haec prisco more Dialis erit,

inde igitur fit, quod poeta 2, 27 et 6, 226 Flaminicum, quam etiam Macrobius et Festus et Paulus aliquoties appellant, uidisse se, uel audiuisse narrat. Posteriori loco quae caerimoniae commemorantur, eas inuenies in Masurii Sabini uerbis apud Gell. 10, 15: quibus uerbis ne illud obstare credas, quod cum flamen Dialis nodum in se nullum habuerit, teste Paulo p. 82, 19, flaminica cincta dicatur ab Ouidio 3, 397, adibis Paulum p. 65, 3: quod de ferro dicitur 6, 230, id nunquam licuisse dicunt Seru. ad Aen. 1, 448, Lyd. de mens. 1, 9, p. 34 Rö.: Εςε τοὺς ἱερεῖς χαλκαῖς ψαλίσιν, ἀλλ' οὐ σιδηραῖς ἀποκείρεσθαι, cfr. Macr. 5, 19, p. 510. — Curionatum et curionium sacrum Ouidius 2, 525 commemorat, de qua re uid. Dionys. Hal. 2, 64, Paul. Diac, p. 49, 4, 9; 62, 11. Vtrum id quod in foro,

u. 527, actum dicit poeta, re uera eius aetate fieri consueuerit, an id ex Varrone desumpserit, qui de rebus priscis peraeque ac de quotidianis locutus uidetur, nescio: dea Fornax nusquam, quod sciam, nisi a Lactantio secundum Ouidium nominatur, quamobrem cogitabam num Stata Mater esset, de qua Festus p. 317, 2 sin. -De lictore, flaminio sine dubio, 2, 23 commemorato conferes Paulum Diac. p. 82, 8; 93, 9. De genere sacri alibi dicetur. - 4, 910 Quirinalis flamen sacrificat Robigo, Sabinorum puto deo, ut plerique dii certi Varronis sunt: quare Nomentum non sine causa fortasse commemoratur u. 905. Quaerendum esse puto, cuius regionis fuerit ager Turax, Semurius, Lutirius, Solinius a Larentia populo relictus teste Catone apud Macr. 1, 10, p. 230, cum propterea ab eodem flamine Quirinali sacrificari consueuerit, uid. Gell. 6, 7. -De Vestalibus et Saliis propter 3, 11, 387 nihil attinet Gell. 1, 12; 6, 7, Dionys. 2, 67-69, uel Foggin. p. 20 sq., 30 sq., Lyd. 4, 2, uel Hartungi et Ambroschii libros allegare. Vnum restat, quo commode hanc annotationem claudam. Seruius ad Aen. 11, 339 ita habet: Nam futile was quoddam est lato ore, fundo angusto, quo utebantur in sacris Vestae, quia aqua ad sacra Vestae hausta in terra non ponitur; quod si fiat piaculum est. Vnde excogitatum est uas, quod stare non posset, sed positum statim effunderetur. Cfr. Paul. p. 89, 4 et Leont. p. 169 Mai, Hinc licebit fictilem urnam apud Ou. u. 13 non necessaria sed non futili coniectura tentare. Adeundus est etiam Paulus p. 16, 6.

#### LIBER TERTIVS.

\* Fragm. 1. Nonius Marc. p. 334: Varro divinarum rerum lib. 3: Lucius Scipio cum aurum factum haberet in cista uiminea, fulmine ita est ictus, ut cista esset integra, aurum colliquisset.

2. Seru. ad Aen. 1, 42: Sed cum Varro divinarum 5 [leg. 3] quatuor diis fulmina assignet —.

3. Seru. ad Aen. 3, 359: Varro autem quatuor genera divinationum dicit, terram, aërem, aquam, ignem: geomantis, aëromantis, pyromantis, hydromantis. Cfr. Leontius p. 257 sq.

?\* 4. Macrob. sat. 1, 16, p. 266: — sicut Varro in augurum libris [libro?] scribit in [leg. inesse cfr. Gell. 13, 14, Seru. ad Aen. 3, 537; 8, 95, alios] haec werba: Viros wocare feriis non oportet: si wocarit piaculum esto.

5. Fest. p. 290, 5 sin: nam [consules in comitiis nunc] in per-

petuum auguribus praesentibus ut]untur, ut ait [Varro, olim uero tantum in auspi]cio — —. Cfr. Varro de l. l. 6, 95.

- 6. Festus p. 261, 26 dext.: Quinque genera signorum obseruant augures publici [ex caelo, ex auibus, ex tripudiis] ex quadripedibus, ex [diris, ut est apud Varronem.]
- 7. Velius Longus de orthogr. p. 2233 P.: Varro arispex, ab aruiga, quae esset hostia.

Mirifica sunt illa Ambroschii u. d., Stud. u. And. p. 49, ann. 45: Auch führt Gell. u. a. O. aus Varro's zweitem Buche der ant. r. d. eine auf den Flamen Dialis bezügliche Vorschrift an. Dort nämlich hatte Varro nach August. 6, 3 über die Augures geschrieben, und da im Inhaltsverzeichnisse der Varronischen Schrift bei Aug. der Flamines nicht Erwähnung geschieht, so scheint es, dass er dieselben unter den Augures behandelt. Scilicet idem Augustinus 7, 1 dixit theologiam ciuilem a Varrone sedecim uoluminibus explicatam esse.

De auspiciis apud Ouidium multa sunt, quibus illustrandis pauca, sed propria ascribam. Versum 1, 73 cum uu 165—170 conciliandi nulla quidem est difficultas; confer ad hos Lyd. de mens. p. 58 Sch.: οἰωνοῦ δὲ χάριν οἱ ἄρχοντες ἐπὶ τῶν βημάτων ἐγίγνοντο caet., inprimis ad u. 169 narratiunculam de Norbano consule a. V. C. 772 apud Dion. 57, 18. Ad uu 178—182 cfr. Paul. p. 121, 15, sed uota publica a. d. III Non. fieri solita disces ex Dione 59, 24, Lydo de mens. 4, 10, p. 160 Rö. Ad uu. 185—188 uid. Lyd. I. l., de stipe u. 189 Morcell. de stil. inscr. 1, p. 39, Heinecc. antiqq. 2, 7, 10. — Loco Ouidii 2, 499 quemadmodum ex integerrimis quibusque codd. exprimendum curaui:

Cum subito motu sepes tremuere sinistrae nullum fere est ad interpretationem praesidium, nisi in loco Festi p. 245, 11 dext. ab Augustino eleganter sane, sed audacter reficto ita: Propter]uia app[ellantur auspicia, quae se propter uiam] ostent[ant.]

## LIBER QVARTVS.

- \* Fragm. 1. Charis. 1, p. 77 P.: Antistita Varro divinarum quarto. Cfr. Gell. 13, 20.
- 2. Seru. ad Aen. 3, 444: In foliis autem palmarum Sibyllam scribere solere testatur Varro.
- 3. Id. ib. 445: Nam Sibylla appellatiuum est nomen, adeo ut Varro quot Sibyllae fuerint, scripserit. Cfr. August. 18, 23.

- 4. Id. ad 6, 36: Multae autem fuerunt, ut supra diximus, quas omnes Varro commemorat in libris rerum divinarum et requirit, a qua sint fata Romana conscripta. Ducitur tamen Varro ut Erythraeam credat scripsisse, quia post incensum Apollinis templum, in quo fuerant apud Erythram insulam, ipsa inuenta sunt carmina.
- 5. Id. ib. 74: ut Varro dicit: In foliis palmae interdum notis, interdum scribebant sermonibus.
- \*6. Nonius p. 222: Varro rer. divin. lib. 4: Ibi cum amissam capram desiderarent animaduertissentque quendam specum tenebricosum —.
- \* 7. Lactantius 1, 6: M. Varro, quo nemo unquam doctior ne apud Graecos quidem, neque apud Latinos uixit, in libris rerum diuinarum, quos ad C. Caesarem scripsit pontif. max., cum de XV uiris loqueretur, Sibyllinos libros ait non fuisse unius Sibyllae—uide caetera, satis luculenta, quae nolo transcribere. Cfr. eundem 3, 15 et Lydum de mens. 4, 34 cum annotatione Rötheri.
- 8. Dionys. Hal. 4, 62: Οὖτοι διέμειναν οἱ χρησμοὶ μεχρὶ τοῦ Μαρσικοῦ κληθέντος πολέμου —. οἱ δὲ νῦν ὄντες ἐκ πολλῶν εἰσι συμφόρητοι τῶν τόπων, οἱ μὲν ἐκ τῶν ἐν Ἰταλία πόλεων κομισθέντες, οἱ δ' ἐξ Ἐρυθρῶν τῶν ἐν Ἰσια κατὰ δόγμα βουλῆς ἀποςαλέντων πρεσβευτῶν ἐπὶ τὴν ἀντιγραφήν, οἱ δ' ἔξ ἄλλων πόλεων καὶ παρ' ἀνδρῶν ἰδιωτῶν μεταγραφέντες ἐν οἶς εὐρίσκονταί τινες ἐμπεποιημένοι τοῖς Σιβυλλείοις, ἐλέγχονται δὲ ταῖς καλουμέναις ἀκροςιχίσι λέγω δὲ ἃ Τερέντιος Οὐάβοων ἱςόρηκεν ἐν τῆ θεολογικῆ πραγματεία.

Ouidiana huc pertinent 4, 257 sq., de quibus supra p. LXXXIV dictum est, et 4, 875, de quo infra ad lib. VI dicetur.

### LIBER QVINTVS.

- Fragm. 1. Varro apud August. 7, 28: quoniam ut in primo libro dixi de locis, duo sunt principia deorum animaduersa, de caelo et terra, a quo dii partim dicuntur caelestes, partim terrestres.
- 2. Seru. ad ecl. 5, 66: Varro diis superis altaria, terrestribus aras, inferis focos dicari affirmat.
- \* 3. Macrob. sat. 3, 2, p. 385: Inde Varro divinarum libro quinto dicit aras primum asas dictas, quod esset necessarium a sacrificantibus eas teneri: ansis autem teneri solere uasa quis dubitet? commutatione ergo litterarum aras dici coeptas, ut Valesios et Fu-

sios dictos prius nunc Valerios et Furios dici. Cfr. Ou. trist. 5, 2, 44. Velius Longus de orthogr. p. 2230 P. de harena.

Seru. ad Aen. 4, 219: ueteres asas dicebant, postea immutata littera s in r, aras dixerunt, sicut Valesios Valer., Fus. Fur., quod Varro libro quinto rerum diuinarum plenius narrat. Necesse enim erat aras a sacrificantibus teneri, quod si non fieret, diis sacrificatio grata non esset.

- 4. Macrob. sat. 1, 9, p. 227: unde et Varro libro quinto rerum diuinarum scribit Iano duodecim aras pro totidem mensibus dedicatus.
- 5. Seru. ad Aen. 3, 134: Sane Varro rerum divinarum refert inter sacratas aras focos quoque sacrari solere, ut in Capitolio Ioui, Iunoni, Mineruae, nec minus in plurimis urbibus oppidisque, et id tam publice quam privatim solere fieri, focum autem dictum a foui ut colinam ab eo, quod ibi ignis colatur, nec licere uel privata, uel publica sacra sine foco fieri.
- 6. Seru. ad Aen. 8, 363: Varro enim diuinarum lib. IV [leg. V] Victorem Herculem putat dictum quod omne genus animalium decies uicerit. Eadem Macrob. sat. 3, 6, p. 397, nisi quod molestam uocem decies omittit.

Sacella, hoc est, ut C. Trebatius apud Gellium 6, 12 definiuit, loci parui deo sacrati cum aris commemorantur apud Ouidium 1, 257, 258, 275; ibid. 581; ibid. 629; ibid. 709; 2, 670, 681; 3, 837; 5, 130; 6, 350; ibid. 791, de quibus ordine exponetur.

De Iani sacello Sachsii et Caninae opiniones uide in eorum libris, descr. urb. Ro. 1, p. 98, de foro Ro. p. 22. Niebuhrii iudicium hoc fuit, hist. Ro. 1, p. 324: Iani templum situm fuisse medio loco inter Quirinalem et Palatinum montem propter uiam sacram. Eius sententiae argumenta uidetur secutus esse haecce. Varro portam Ianualem, hoc est eum ianum, prope quem Ouidio teste 1, 257 Iani sacellum fuit, in uetustissimi Palatii circuitu fuisse narrat de l. 1. 5, 165. Idem ibidem § 156 Lautolas prope Ianum commemorat, quas cum Paulus Diac, p. 118, 5 extra Vrbem ponat, intellexisse Verrium Flaccum urbem Romuli recte perspexit Muellerus. Deinde easdem Lautolas sub Carinis fuisse testatur Seruius ad Aen. 8. 361, ubi inter alias super lautarum Carinarum appellatione opiniones hanc tradit: Alii quod Romani Sabinis instantibus fugientes eruptione aquae feruentis et ipsi liberati et hostes ab insequendo repressi .... quia calida aqua lauandis unlneribus apta fuit, locus Lautulus appellatus est. Eam interpretationem primum per se minime suspectam, aut optimo quouis uetere grammatico indignam ha-

beo, deinde sperni posse nego cum pariter attingat tria de lano et Lautolis testimonia magni pretii, apud Paulum I. ind., apud Augustinum de c. d. 3, 13: - clausisque portis se tuebantur, quibus dolo apertis admissisque hostibus intra moenia, apud Macrob. sat. 1, 9 extr. Esto hunc Macrobium cum eam portam Ianualem sub radicibus collis Viminalis fuisse dicat, minus accurate loqui; incredibile enim est uetus Romuli pomoerium eo usque pertigisse: illud tamen aptissime eius uerbis admonemur, si necesse sit Niebuhrii iudicium de Iano in uia, quae fuerit inter Quirinalem et Palatinum montem, sito deserere, non nisi orientem uersus esse decedendum, Carinas enim esse montis Esquilini partem amplitheatro Flauio proximam non est ignotum, uid. Varr. de l. l. 5, 47, 48, Seru. loc. ind., Bunsen descr. Vrb. 1, p. 138, Ambrosch Stud. p. 128. De minore Velabro, quod non longe a Lautolis fuisse testatur Varro 5, 156, minus explorata adhuc res est: ualde enim ambigue Bunsen uir perillustris descr. Vrb. 1, p. 133: Hier (h. e. beim Seuerusbogen, p. 135) war das wahrscheinlich bis nach der Subura sich hinziehende kleine Velabrum. Istoc enim de Carinis et Subura, quae sub iis fuit, Varr. 5, 48, conuenit iis, quae annotauimus, illud de Capitolio unde colligatur, mox intelliges, utrumque simul uereor ut esse potuerit. Manifestum est Niebuhrium noluisse ideo, quia Quidius u. 263 Capitolium ac deinde u. 265 portam Ianualem commemorauit, sacellum Iani prope Mamertinum carcerem sub Capitolio collocare, nec cur noluerit obscurum, quod palatium non ad Saturnium olim montem pertinuit, sed portam Saturniam, siue Pandanam oppidi Saturnii, non arcis, uti Bunsen descr. 1, p. 145 interpretatur, Varro scripsit 5, 42. Idque cum prudentissime mihi uideatur fecisse Niebuhrius, Bunsen u. perill. quasi errorem eius excusare, uel potius urbane dissimulare uoluisse uidetur. Hic enim de intellectu Ouidii certus, Seruii loco spreto, uel praeterito certe crisin orditur a loco Procopii pridem noto bell. Goth. 1, 25, ubi de Iano: ¿χει δε τον νεών εν τη άγορα προ του βουλευτηρίου, ολίγον ύπερβάντι τὰ τρία φᾶτα. Interpretatur igitur uir celeberrimus άγορὰν locum sub carcere Mamertino, extra forum Romanum et Augustum, annal. dell' instit. archeol. 1836, p. 268: quae disseruntur ad eam rem tuendam coniectura nituntur. Deinde βουλευτήριον Nibbyum secutus intelligit secretarium senatus, quod fuisse aliquando sub Capitolio uetus titulus in aede diui Adriani repertus docere sane uidetur: quia tamen non optime latinum illud ad graecum collineat, additur, secretarium senatus etiam senatum appellatum uideri, id nomen fortasse inde a Domitiani aetate inualuisse, aedificiumque in

notitia Vrbis eo nomine relatum eodem in loco situm esse potuisse. Tria fata explicantur de rostris Flauiis, sine ullo argumento, quantum intelligo, cum apud Anastasium in uita Honorii et in uita Adriani Sacram Viam significet ea appellatio. Indigent ergo ista eo quod ita affirmatur: Il résulte clairement de tout le recit d'Ouide, lorsqu'on l'applique à la localité, que ce temple de Ianus n'était dans son origine que la porte de l'arx du Capitole. C'est précisement ce que Niebuhr a rendu probable par des inductions historiques. Vtor Niebuhrii editione anni 1830, ubi longe diuersa leguntur: si quod forte aliud eius scriptum ista uerba innuunt, sustineo iudicium. Apud Quidium cum u. 266 codices habeant oppositas seras, apparet portam indicari, non qua eruperint Sabini, sed qua irrupturi fuerint, prout etiam est met. 14, 780 sqq. Fecit igitur poeta quod poetae licebat, praeteritis his, quae Dionysius 2, 41 tradit: 'Ο δε Τάτιος καὶ οἱ Σαβίνοι φρουρίου γενόμενοι καρτερού κύριοι καὶ πλείζα τῶν Ρωμαίων αποσκευής αμοχθί παρειληφότες έκ του ασφαλούς ήδη τον πόλεμον διέφερον, festinauit ad rem parrandam, quam praeteriit Dionysius, sed cum aliis comprehendit uerbis sequentibus: μέγιζαι δέ έχ παρατάξεως όλαις ταῖς δυνάμεσι, πρὸς ἀλλήλας μάχαι διτταὶ καὶ φόνος ἐκατέρων πολύς. Versus 263, 264, quorum in posteriori codd. scripturam, quam exhibeo, uelim perpendi ab archaeologis, utramque ex annalibus excerptam historiam in sermone garruli seniliter dei connectere uidentur: uersu 265 si paulo longius iter indicatur, aptius id est, quam si omnia, ut putari uideo, in monte Capitolino transiguntur. Nihil igitur apud Ouidium est, nisi forte uere asseuerant elegantes homines a grammaticis et editoribus omnium minime intelligi ueteres scriptores, nibil est, inquam, quo cogamur testimonia de Iani sacelli loco supra indicata insuper habere; id unum restat, ut de duobus foris, u. 258, doceatur, in quorum confinio id positum fuisse conuenit. Alterum si Romanum fuit, alterum sub Carinis fuerit necesse est, quod credo promiscue forum piscatorium et macellum dictum, uide de postrema appellatione Varr. de l. l. 5, 146, 147, Paul. Diac. p. 48, 15 cum annot. Muell. Hoc nomine Paulus Diac. p. 125, 7, illo Liuius 40, 51 id extructum narrant anno V. C. 573 a M. Aemilio Lepido et M. Fuluio Nobiliore censoribus. Locus definitur non longe a Sacra uia, Varr. de l. l. 5, 152, nec multo longius a foro, quam fuerunt lautomiae et Atrium Regium, Liu. 26, 27. Ipsae adeo lautomiae, si Bunsenii disputationem ann. t. 8, p. 227 sequi uelis, non longissime a foro piscatorio afuerint: sed alia suadet Varr. de l. l. 5, 151, prout etiam edisseruit Bunsenius descr. Vrb. 3, 1, p. 70, 71.

Ara maxima Herculis in foro boario, uti assignificat Ouidius 1, 582, uel potius teste Dionysio 1, 40: βοαρίας λεγομένης άγο-ρᾶς πλησίον, superfuit utriusque aetate; ita enim Graeculus dicit: ὅρχοι τε γὰρ ἐπ' αὐτῷ καὶ συνθῆκαι τοῖς βουλομένοις βεβαίως τι διαπράττεσθαι καὶ δεκατεύσεις χρημάτων γίγνονται συχναὶ κατ' εθχάς. τη μέντοι κατασκευή πολύ της δόξης έςὶ καταδεέ-CERROC. Diuersa igitur fuisse uidetur ab aede Herculis Victoris in foro boario, quae commemoratur apud utrumque fragmenti 6 auctorem post excripta uerba ita pergentem: Romae autem Victoris Herculis aedes duae sunt, una ad portam Trigeminam, altera in foro boario, quae uerba si Varronis forent, non recte huic libro fragmentum assignauissem; deinde apud Festum p. 242, 32 dext., ubi Aemiliana nuncupari uidetur. Caeterum Aram ipsum sibi Herculem constituisse consentiunt Ouidio Dionysius 1, 40 med. et Festus p. 237, 24 sin., sed iidem docent uu. 579, 580 non ad sacrificium illud, quod Potitiorum et Pinariorum posthac fuit, pertinere. Festus enim uti etiam Macrobius l. ind. aiunt decimas consecrari Herculi illo in loco ex iosius instituto. Taurus igitur unus Ioui immolatus auctor sim ut referatur ad aliud sacellum ab Hercule tunc consecratum, cuius meminit Dionysius c. 39 his uerbis: — ἱδούεται πλησοίον τοῦ τόπου Διὸς Εύρεσίου βωμόν, ὅς ἐςὶ τῆς Ῥώμης παρὰ τῆ Τριδύμη πύλη· καὶ θύει τῷ θεῷ δάμαλιν ἕνα τῆς εὐρέσεως τῶν βοῶν χαριζήριον. ταύτην ἔτι καὶ εἰς ἐμὲ τὴν θυσίαν ἡ Ῥωμαίων πόλις συνετέλει, νομίμοις Έλληνικοῖς ἄπασιν εν αὐτῆ χρω-μένη, καθάπερ εκεῖνος κατεςήσατο.

De Carmentae sacello quod indicatur 1, 629, tenuis restat notitia in uerbis Dionysii 1, 32: καὶ βωμούς ἐθεασάμην ἱδονμένους, Καρμέντη μὲν ὑπὸ τῷ καλουμένω Καπιτωλίω παρὰ ταῖς Καρμεντίσι πύλαις — et Verrii Flacci in tabula prima Praenestina: HERCVLES. DICITVR. INSTITVIS... SI. FIDENAS. EO. DIE. CEPISSIT.

De ara Pacis 1, 709 supra p. xvIII, xxxvIII, xLIII; de Termini in Capitolio sacello 2, 670 p. LXXXII est dictum; de altero eiusdem in uia Laurentina 2, 679, 682 nihil praeter ea, quae apud Dionys. Hal. 2, 74 leges, mihi innotuit. Itaque pergo ad Mineruium, quod eodem loco designatur ab Ouidio 3, 835 sq. et Varrone de l. l. 5, 47, cfr. Bunsen descr. Vrb. 3, 1, p. 479. Inter sacella, siue aediculas referendum esse putaui, quamquam ipsa lege dedicationis (uide de his Muell. ad Fest. p. 157, 27 dext.) exempta ex illis quodammodo fuisse uidetur. Nam, ut est in Digestis lib. 48, tit. 13, IX: Paulus: sacrilegi capite puniuntur. Sunt autem sacri-

legi qui publica sacra compilauerunt: at qui prinata sacra, uel aediculas incustoditas temptauerunt, amplius quam fures, minus quam sacrilegi merentur. Huius uero aediculae lex in eum modum fuit, ut in titulo Gruteriano p. 1076, n. 10: SI.QVIS.FVRAVERIT. PROINDE.OBLIGATVS.ERIT. AC.SI.SACRILEGIVM.COMMISERIT. cfr. Paul. p. 66, 1. Furta reperta quae dicit Ouidius u. 846, dubito utrum intelligam de lance et licio, uid. Paul. p. 117, 2, an quod Masurii Sabini sententia furti faciendi finis est cum perlatum est quo ferri coeperat, Gell. 11, 18. Certe intelligis non perite annotasse Burmannum.

Larum Praestitum aram, quam Kl' Mai. dedicatam ait poeta 5, 130, ipsum se addit frustra quaesiuisse u. 143: ne de loco eius sollicitemur. Plutarchus quaest. Ro. c. 51 more suo antiquariorum scripta expilauit, res superesset necne, non curauit. Tempus dedicationis autem poeta u. 131 indicauit, ubi tamen scripturae multa est difficultas. Altera codicum est auctoritas: Vouerat illa midem Curius. A M'. Curio Dentato Lares Praestites commendari certe, quicquid aliis placet, poterant, uti a P. Aemilio Permarini et a Q. Fuluio Flacco fortassis Hostilii: quamquam displicet uoueri siana et ipsum vouere cum de dedicatione quaeratur. Verum ista scriptura a nullo exploratae fidei libro uetere confirmatur. Optimus et uetustissimus Petauianus paulo ante eum locum desinit, proximi sex saeculorum decimi, undecimi, duodecimi ad unum omnes habent: Ara erat illa quidem Curibus. Hoc molestissime dici nec tolerari posse ipsi ueteres interpolatores perspexerunt: hodie quin multis probetur, uix dubito; et ecce dum haec scribo affertur ad me libellus nouus Hertzbergii, cuius plagulas peruoluens p. 43 annotatum uideo isto modo, additur tamen etiam Curium dici potuisse pro Ouirite uel Romulo, uel Numa, uel Tatio. Vtinam non euoluissem! Curibus explicandum uidetur ex altero illo 6, 216: sic uoluere Cures; aliter Propert. 5, 4, 9. Aram Larum a Tatio dedicatam esse tradit Varro de l. l. 5, 74. Restat igitur exordium uersus coniectura quam potest lenissima sanandum, quod librarios corrupisse eo tempore existimo, quo uncialium litterarum increbuit usus: una tenuissima linea tunc distabat Ara et Cura: cfr. Tu mihi cura Phaon, nymphis curaque amorque fui, Cura pii diis sunt, Caeterum si Varro scribere potuit Sabinos dictos esse ἀπὸ τοῦ σέβεσθαι, Fest. p. 343, 33 dext., potuit parechesi ludere poeta, ut in illo Venus in uenis.

De ara Iouis Pistoris 6, 350 supra p. LXXXV fassus sum ignorantiam.

Restat sacellum Larum 6, 791. Ita appellatur a Tacito

ann. 12, 24; in monumento Ancyrano uero tab. 1 dext. init. aedes Larum in summa sacra via inter ea recensetur, quae Augustus fecisse, non refecisse, aut perfecisse se profitetur. Titulus dedicationis superesse uidetur inter inscriptiones Orellianas n. 1668, ubi notantur coss. C. Caluisius Sabinus, L. Passienus Rufus, h. e. annus V. C. 750. Quare quod Hertzbergium in postremis opusculi foliis affirmare uideo Dionysium Hal. 1, 63 loqui de Laribus, id spero eum in prioribus, allatis testimoniis de sacello Larum eo in loco etiam ante editos Dionysii libros posito, confirmasse: ego nullum repperi. Carmen Ouidianum hac parte imperfectum puto, cum tam insigne tamque tractabile principis factum tam exiliter annotetur. Nam praeter diem locus tantum indicatur, in summa sacra uia, ubi cum poma ueniisse constet ex Varrone de re rust. 1, 2, p. 8, 4 Scal., cfr. not. p. 196, de floribus et coronis non est improbabile, quae ad Lares maxime pertinebant, uid. Suet. Oct. 57, Paul. Diac. p. 69, 6.

#### LIBER SEXTYS.

Fragm. 1. August. 3, 17 fin. Nam quae tunc uelut ad sedandam pestilentiam diligenter repetita fuerunt atque reparata, nisi postea eodem modo neglecta atque usurpata latitarent, non utique magnae peritiae Varronis tribueretur, quod scribens de aedibus sacris tam multa ignorata commemorat.

2. Seru. ad Aen. 2, 512: Varro locum quatuor angulis conclusum aedem docet uocari debere. Idem rerum divinarum libro sexto intulit, ideo loca sacra civitates habere uoluisse, ne per continua aedificia incendia prolaberentur, et ut essent, quo confugerent plerique cum familia sua in periculis.

- \*3. Id. ib. u. 225: Varro autem rerum divinarum libro XXVII delubrum esse dicit aut ubi plura numina sub uno tecto sunt, ut Capitolium, aut ubi praeter aedem area sit adsumpta deum causa, ut in circo Flaminio Ioui Statori, aut in quo loco dei dicatum sit simulacrum; ut in quo figunt candelam, candelabrum appellant, sic in quo deum ponant, delubrum. Eadem Macrobius sat. 3, 4, p. 390, sed ex libro octauo rerum divinarum, et adiicit: His a Varrone praescriptis intelligere possumus id potissimum ab eo probatum, quod ex sua consuetudine in ultimo posuit. Cfr. etiam Asconium Pedianum ed. Popmae Col. 1578, p. 5.
- 4. August. 6,7: Quid de Ioue senserunt, qui eius nutricem in Capitolio posuerunt? Epulones etiam deos parasitos Iouis ad

eius mensam qui constituerunt — . Varro dixit; — nec ubi ludos scenicos exponebat, sed ubi Capitolina iura pandebat. — inferius: non theatrorum, sed templorum, non fabulosae, sed ciuilis theologiae —.

- \* 5. Philargyr. ad ge. 4, 265: Varro divinarum lib. VI: Canalis eas dispessit. Templa feminino genere canales dixit.
- \*6. Nonius p. 473: Varro rerum diuinarum lib. VII (leg. VI): Postquam uidit misericordia labasci mentem infirmam populi. Gell. 17, 21: damnatusque capitis saxo Tarpeio, ut M. Varro ait, praeceps datus.
- \* 7. Macrob. 1, 8, p. 222: quamuis Varro libro sexto, qui est de sacris aedibus, scribat aedem Saturni ad forum faciendam locasse L. Tarquinium regem, T. uero Lartium dictatorem Saturnalibus eam dedicasse.
- 8. Plin. nat. hist. 8, 47, § 194: Lanam in colu et fuso Tanaquilis, quae eadem Caia Caecilia uocata est, in templo Sangi durasse prodente se auctor est M. Varro.

Ipsis Kl' Ian. Ouidius dedicatam aedem Aesculapii et proximam ei louis scripsit. Inter utramque dedicationem centum fere anni fuerunt. Nam Aesculapii aedem paulo post annum V. C. 460 factam tradit Liuius 10 extr. et epit. 11 et idem 34, 53 de anno 560 ita: in insula Iouis aedem C. Servilius duumuir dedicavit: uota erat sex annis ante Gallico bello ab L. Furio Purpureone praetore, ab eodem postea consule locata. Vbi de uota aede narratur apud Liuium 31, 21, codd. ita habent: aedemque deo Ioui uouit, uel aedemque d'o Ioui; aedomque Diioui tentabat Valesius; Sigonius aedesque duas Ioui. Suaserim aedemque Vedioui. Neque enim multo grauius est ferendum Liuium a se ipso dissentire, quam Ouidium a Verrio Flacco in tabula prima Praenestina, ubi clare legitur ... LA-PIO. VEDIOVI. IN. INSVLA. Vitruuius 3, 1 aedem Iouis etiam nuncupat, nec scio num codices discrepent: editione Rodii utor. Quod a Sachsio 1, p. 413 Blondus et ab eodem et Nardino 3, p. 351 Marlianus et a Nardino Andr. Fuluius uestigia quaedam templi Aesculapii uidisse dicuntur in inferiore insulae parte, ubi bodie diui Bartolommei aedes, id de priori utroque, Rom. inst. lib. 2 p. 252 ed. Bas. et Vrb. top. 5, 16 p. 246 Gr. falso traditur, tertius ad manus mihi non fuit. Templum Pompeii Festi aetate fortassis euanuerat, uid. Paul. Diac. p. 110, 14 Muell.

Sequitur apud Ouidium III Id. Ian. aedes Iuturnae, de qua multo luculentius Rufo et Victore, qui Ouidium tantum exscripserunt, testimonium inter alia Varronis uerba extat apud Ser-

uium ad Aen. 12, 139. Quod quia ab omnibus topographis insuper habitum uideo, apponam: Huic Fonti per Aquaminum inopum (leg. flaminem minorem) sacrificari solet, cui Lutatius Catulus primus templum in campo Martio fecit etc. Opinor, Catulus censor anno 689, uid. interpp. ad Dion. 37, 9. Alia quaedam de loco templi inuenies apud Nardinum 3, p. 125 ed. quart.

XVII Kl' Febr. aedes Concordiae dedicata est cum olim, ut puto, anno 388 a M. Furio Camillo, uid, Liu. 6, 42. Plut. Cam. c. 42, tum anno 763 a Tiberio, P. Dolabella C. Silano cos., uti grauis testis Verrius perscripsit in fastis Praenestinis, nec fortasse dissentiente Dione 56, 25, quem qui inspexerit, intelliget id factum segregari a consulatu proximo Lepidi et Tauri. Quoniam de tempore in confesso est, uidendum est de loco. Hunc antiqui et noui templi eundem fuisse et res ipsa flagitat, et uerba Ouidii prospicies Latiam turbam collata cum Plutarcheis ίερον είς την άγοραν και την ἐκκλησίαν ἄποπτον. Atque Ouidius cum addat de templo Iunonis Monetae, hoc est de monte Capitolino, efficit, ut recte ad partes uocari uideantur loci duo, alter Seruii ad Aen. 2, 116: Ossa Orestis condita sunt ante templum Saturni, quod est ante cliuum Capitolinum iuxta Concordiae templum et Dionis Cassii 58, 11: ή γερουσία πλησίον τοῦ οἰκήματος (h. e. prope carcerem Mamertinum) έν τω Όμονοείω άθροισθείσα etc. Ita a quatuor partibus circumscriptum templum facile, sed insigni fortunae beneficio agnitum est ab antiquariis. Anno abhinc uigesimo tertio reperta sunt uestigia templi e marmore candido (ita refert Sachs. 1, p. 710, quamquam nihil de ea re in Kunstbl. 1818 n. 3 aut apud Nibbyum lego) prout apud Ouidium est, supra arcum Septimii Seueri, non longe a carcere, qui ubi fuerit, haud est obscurum. Adiicit Nibbyus ad Nardin. 2, p. 196 cellam eius templi iam tunc forum uersus spectantem apparuisse. Anno 1833 plura sunt eruta, inprimis scalae a foro assurgentes, uid. annali dell' instituto di corr. arch. 1834 p. 18, Canina descrizione storica del foro R. p. 112. Restabat, ut de templo Saturni errores tollerentur, quod factum est a uiro ill. Bunsen ann. 1834, p. 17. bulletino 1835, p. 74, annal. 1836, p. 221. Hoc postremo loco docemur rem ad Ouidium quae egregie pertinet, Tiberium ueteris templi ambitum dilatasse, ita ut iustum et commodum interuallum inter ipsum et Saturni aedem absumeretur. Possit nunc quaestio institui de eo, num illud uetus Camilli templum perstiterit ad Tiberii usque tempora, uel potius, cum id probabile minime sit, iacueritne Ciceronis et Varronis aetate id templum, an diuersum non fuerit ab Opimiano. Quatuor sunt scriptorum loci satis memorabi-

les, Varronis de l. l. 5, 156: Senaculum supra graecostasim, ubi aedis Concordiae et basilica Opimia: senaculum uocatum ubi senatus, aut ubi seniores consisterent, Festi p. 153 Vrs.: Senacula tria -, unum ubi nunc est aedis Concordiae inter Capitolium et forum, in quo solebant magistratus cum senioribus deliberare, Liuii 41, 27; et porticum ab aede Saturni in Capitolium ad senaculum et supra id curiam, Augustini de c. d. 3, 25: Eleganti sane senatusconsulto eo inso loco, ubi funereus tumultus ille commissus est, ubi tot ciues ordinis cuiusque ceciderunt, aedes Concordiae facta est. Locus Festi si de eodem senaculo intelligitur ac Varronianus, quae Muelleri uiri ill. sententia est in annotatis ad Festum p. 346, necesse est basilica Onimia et graecostasis et curia Hostilia ab eo loco, quo posita sunt in eleganti tabula Bunseniana commigrent sub ipsum Capitolium. prout Vulcani aream collocat Dion. Hal. 2, 50. Nescio an etiam basilica Porcia locum sit mutatura, siquidem ea in lautumiis et atrio Maenio extructa fuit, Liu. 39, 44, lautomias uero Varro 5, 151 sub Capitolio, partem domus Maenianae ipse uir ill. p. 232 ibidem ponit. Concidet, nisi fallor, maxima pars utriusque fori Romani et Caesaris a uiro perillustri exornati. Ea ruina ita auerruncatur, si Varronis uerba redduntur uti fecit p. 236: Au dessus de la grécostase il y a le sénaculum où se trouve le temple de la Concorde fait par Opimius et la basilique Opimia, deinde si Festus, uel etiam Verrius erroris de aede Capitolina et Opimiana insimulatur, Liuii uero locus alio modo eluditur. In tanto discrimine non ausim affirmare Augustini opinionem ex Varronis rerum diuinarum libris fluxisse. Quos quamuis non segniter peruoluisse uideatur, et quamuis re uera seditio Gracchana in Capitolio exarserit, uid. App. 1, 26, potest tamen et ipse Opimianam et Tiberianam aedem confudisse.

Castorum templum in Regillensi pugna ab A. Postumio uotum, biennio post dedicatum narrat Liu. 2, 42. Superfuisse id templum anno V. C. 747 Dionysius Halic. 6, 13 uidetur testari, refectum tamen aliquando fuit a L. Metello, Cic. pro Scauro § 46 et schol. p. 28, 4 Orell.; uid. Nibby del foro Rom. p. 70, Nardin. 2, p. 168. Aliter opinatur Sachs. 1, p. 550. Istud tamen in foro templum mirum, nisi eodem illo anno, quo Dionysius historiam suam edidit, quo Dio 55, 8 πολλὰ τῶν ἐν τῆ ἀγορῷ οἰκοδομημάτων κεκαῦσθαι memorat, absumptum est. Nam anno 759 denuo a Tiberio dedicatum traditur a Dione 55, 27, alio die atque pristinum, uti ex Ouidio et Praenestinis fastis cognoscitur; nam Postumianum Dionysio et aliquanto disertius Liuio narrante Id. Quintil. consecratum est. Num alio etiam loco, prope lacum Iuturnae tamen, ex-

tructum tunc fuerit, cum nemo refectum, uel restitutum tantum tradat, supersedeo quaerere; Ouidius quem locum eius nouerit, sciendum est. De quo sane nonnihil dubitationis relinquitur ex monumenti Ancyrani uerbis: basilicam (Iuliam) quae fuit inter aedem Castoris et aedem Saturni. Nam cum Saturni templum et Iulia basilica ubi fuerint, accurate constet, quaeritur, num proxime hanc a latere dextro, an spatio aliquo intermisso, non maiore tamen eo, quam quantum inter basilicam et Saturni aedem intercedit, Castorum templum sit intelligendum: et utrum forum ipsum attigerit, an quia longissima fuit basilica, aliquantum recesserit a foro. De priori isto discrimine conferes quae Bunsen uir. ill. diuersa protulit in bull. 1835 et in ann. 1836; posteriorem in modum discedunt Bunsen et Canina. Prominuisse in forum dicit Ambrosch, Stud. p. 97.

Kl' Febr. templum Iunonis Sospitae dedicatum dicitur non longe ab aede Matris Magnae: fuit ergo in Palatino monte et diuersum ab altero in foro olitorio, de quo uid. Sachsium 1, p. 429. Quamquam intelligo nunc Bunsenium in addendis t. 3, 1, p. 664 coniecturam posuisse speciosam de templo Magnae Matris in foro olitorio.

Fauni templum commemoratur a Vitruuio 3, 1. Tempus, quo locatum et dedicatum est, Liuius tradit 34, 53. Locum in capite insulae clare designat Ouidius. Marlianum lib. 5, c. 16 p. 246 ed. Graeu. eius uestigia quaedam suo tempore cerni potuisse uideo affirmare. Id tamen testimonium iure fortasse neglexerunt topographi.

Templum Iunonis Lucinae quo loco et quando dedicatum fuerit, quaeritur. Locum Esquilias nominant Verrius in fastis Praen. et Ouidius. Si accuratiora desideras, caue Ouidii uersum 245 cum interpolatoribus Italis accipias de domo Seruii Tullii. Excubiae regis quas etiam Varro dicit de l. l. 5, 49, illae sunt, quas a Collina ad Esquilinam usque portam Strabone teste l. 5, c. 3, § 7, p. 314 Cor. Seruius Tullius, Plinio n. h. 3, § 67 aliisque Tarquinius Superbus egit, quasque designat Festus p. 117, 10. In Esquilino colle mons Cespius, Varr. § 50, in Cespio monte is locus, ubi hodie aedes Mariae Maioris est, aedem Iunonis hanc habuit ex sententia topographorum, uid. Sachs. 1, p. 476, Nibbyum ad Nard. 2, p. 36: qui quae notat de pauimento de mosaico bianco e nero a fiorami, che si trouò nell' ristaurare la Basilica (di Maria Maggiore) per ordine di Benedetto XIV, anno 1748, ut addit Fogginus p. 21, miror a nemine dum accommodata esse ad Ouidii uerba 3, 254: Ferte deae flores, gaudet florentibus herbis. De tempore non multo peius uidetur esse prouisum. Verrius in tabula secunda Praenestina: IVNONI.LVCINAE.EXQVILIIS.QVOD.EO.DIE.AEDIS. EI.....TA.EST.PER.MATRONAS.QVAM.VOVERAT.ALBI.....VEL.VXOR.SI.PVERVM.... cfr. Paul. Diac. p. 147, 5 M. Plinius autem n. h. 16, 44, §. 245: Romae lotos in Lucinae area anno qui fuit sine magistratibus CCCLXIX aede condita. Ita libri: addendum esse decennium primus uidit Fogginius p. 22. Probabile est haec cum Ouidianis tam congrua a Varrone profecta esse, uti et illa, quae apud Plinium proxime sequuntur, conferenda cum Ou. 2, 435—452. Versum 3, 205 ad aliam aedem spectare non est quod moneam.

Templi Vediouis Nonis Martiis dedicati locum accurate definiuit Ouidius. Ea loci nota etiam postquam ignorari coepit alterum Vediouis templum in insula esse, a scriptoribus addi solet, sed diuerso modo. Inter duos lucos locutione etiam Vitruuius 4, 7 utitur, eamque tralaticiam fuisse Dionysius 2, 15 demonstrat. Gellius 5, 12 obiter dixit inter arcem et Capitolium. Varro in fragm. 4 supra posito, quocum cfr. Ou. 3, 443, in Capitolio simpliciter. Plinius nat. hist. 16, 40, § 215: Nonne simulacrum Vediouis in arce e cupressu durat a condita Vrbe DCLImo anno dicatum. Hic uero reconditius quid latere, neque quicquam profici opinor Fogginii explicatione p. 27, aut Sachsii 1, p. 458. Verrius enim in fastis Praenestinis ita reliquit: VedIOVI. ARCIS. VEDIOVIS. INTER. DVOS. LVCOS. Hoc si componitur cum Ouidii uerbis, quibus uers. 431 quem locum Liuius 1, 8 et Dio 47, 19 postea saeptum uel obstructum uidentur credidisse, iam tunc a Romulo munitum saxeo aggere scripsit, credibile est arcis Vediouis appellationem olim in usu fuisse. Non explicauit hanc rem Bunsen descr. Vrb. 3, 1, p. 11 sqq. Caeterum sapienter Ouidius cauit, ne apertis uerbis, uti Dionysius fecit, templi illam dedicationem Non. Mart. ad Romulum referret. Aram a Tatio consecratam Varro de l. l. 5, 74 a Muellero correctus tradit. Templum quo anno postremum dicatum sit, ignoramus, nisi forte apud Plinium DLX legendum sit, et Liuius quod alii annalium auctores a L. Furio Purpureone templum Vediouis in insula, alii in arce factum tradiderint, illos loco supra indicato, hos 35, 41 secutus fuerit.

De aede Diui Iulii quam Ouidius 3, 704 commemorat, uelim adiri topographos Nardinum 2, p. 169 ed. quart., Nibbyum de foro p. 92, Sachsium 1, p. 623, Caninam de foro p. 102, 103, Bunsen. annal. 8, p. 277, 258, Ambroschium in studiis etc. Dedicatam esse XV Kl' Sept. nouimus ex fastis Antiatinis. Nihil praeterea ha-

beo, quod addam iis, qui scriptorum locos collegerunt: si qua falso adhibita sunt, uelut a Nibbyo fragmentum Capitolinum basilicae Iuliae, facile id ab intelligentibus cognoscitur.

De Lunae in Auentino monte templo, quod extremo Martio

mense dedicatum est, supra p. xLIV dictum est.

De templo Magnae Matris Idaeae eorum, quae Ouidius 4, 347, 348 docet, nihil aliunde notum est. Scipionem Nasicam membranae ueteres non perstitisse auctorem templi testantur, quod cum ambiguum sit, nemo tamen, neque Liuius 36, 36, neque Aur. Victor de uir. ill. 44, Nasicam aedis auctorem facit. Mireris etiam de Metello ab Ouidio u. 351 tradi rem, quam posteriori aliquo tempore institutam esse credibile non est; uetustissimus enim. Romae quoque teste Dion. Hal. 2, 19 sub fin., mos fuit τῶν μητραγυρ-Tov. a Demosthene iam et comicis Atticis notatus, quamuis certissimum sit nusquam de primo templo id tradi, quod Nardinus 3 p. 190 affirmat: con doni, che il popolo ui porto, gli fu fatto il tempio proprio. Quare dubito, utrum Metellus aliquis duumuir cum M. Iunio Bruto aedem anno 563, an post incendium, de quo Iul. Obseq. § 99. anno 643 dedicauerit. Augusti restitutio quando coepta et quando nondum perfecta fuerit, supra p. xxv ex Dionis loco 55, 12 coniecturam posui, quam Sachsio fortasse debeo. Isto in loco τὸ παλάτιον montis appellationem esse usus loquendi Dionis patitur, vid. 53, 16, sed imprimis 46, 33, ubi τὸ τῆς μητρὸς τῶν θεῶν ἄναλμα τὸ ἐν τῶ παλατίω ὄν. Sensus num patiatur, non dixerim confidentius. Verum 2, 59 apud Ouidium Caetera retulerim ad aedes sacras potissimum montis Palatini restitutas, quas ipse Augustus in mon. Ancyr. tab. 1 dextr. nominat: AEDEM. IVVENTVTIS. AE-DEM. MATRIS. MAGNAE. IN. PALATIO. FECI, quippe quae numina u. 66 in statione ante domum eius adesse jubeantur. Vel sic igitur aedes magnae Matris quam reposuit Augustus, non longius a palatio afuerit oportet, quam templum Apollinis Palatini, quod posuit.

Aedes Fortunae Publicae duas nuncupat Ouidius Non. April. et VIII Kl' Iun. Vtramque in colle Quirinali fuisse docent lemmata iisdem diebus in fastorum fragmentis Praen., Amitern., Esquil., Venus. ascripta. Nec audiendus est Fogginius p. 120, qui idem templum modo uotum, modo dedicatum intelligit. Scilicet uota ad ueteres lapides non pertinent. Altera itaque est quae Primigenia nomen habuit, quod nomen cum in lapide Esquilino duabus litteris PR expressum legatur, exposuerunt interpretes Dionis 42, 26 Populi Romani, perperam sane, sed non multum abest, quin ita ac-

cepisse Quidium existimem 5,729. Dedicata ea aedes est anno V. C. 558 decimo anno, postquam uota est teste Liuio 34, 53. Commemoratur postremum a Liuio 43, 13. Nam a Dione loco indicato Tin quidem ή δημοσία καλουμένη nominatur, sed neque tertia illa appellatio additur, et debile argumentum peteretur ex eo, quod editiora loca fulmine magis feriuntur, contra uero illud ualidissimum est, nisi jam pridem in obliuionem cessisset ea aedes, notam dedicationis adesse debuisse in fastis Maffeanis. Locum tamen, ubi fuerit, non male ex eo indagauit Sachsius, quod a Plutarcho quaest. Ro. c. 106. de fort. Ro. c. 10 in Capitolio posita dicitur. Id intelligendum uidetur Capitolium uetus prope templum Florae, uid. Varr. 1. 1. 5, 158, in extrema et remotissima montis Quirinalis ora, uid. Nard. 2, p. 85 sq. Siue igitur extra, siue intra pomoerium fuit, accurate hoc respondet uerbis Verrii Flacci, quibus alteram Fortunae Publicae aedem, mense Aprili dedicatam, ab illa uetustiori, ut puto, distinguit: FORTVNAE. PVBLICAE. CITERIO ... IN. COLLE. De Fortuna citeriore et breui quae philosophatur Fogginius, lege apud ipsum. Collis citerior Quirinalis est decliuis in uallem Quirini, quae dicitur a Iuuenale 2, 133. Ita enim ex membranis Ilfeldensibus potissimum edidi apud Ouidium. Istaec uero Fortunae Publicae aedes a quo et quando dedicata sit, ex toto me latet, nec usquam praeter supra indicatum Dionis locum commemorari eam existimo.

Aedem Iouis Victoris, quam Id. April. dedicatam tradit Ouidius, uotam esse a Q. Fabio Maximo Rulliano anno V. C. 458 narrat Liuius 10, 29; commemorat bis Dio Cassius anno V. C. 712 et 807 lib. 47, 40 et 60, 35. De regione decima P. Victori fides non est habenda.

Atrium Libertatis, quod iisdem Idibus April. inauguratum memoriae prodidit Naso, nescimus, quanto temporis spatio ante annum 542 extructum fuerit. Tunc enim primum commemoratur a Liuio 25, 7; postea instauratum idem tradit 34, 44 his uerbis: Atrium Libertatis et uilla publica ab iisdem refecta amplificataque. Alibi, 43, 16, ita: censores extemplo in Atrium Libertatis escenderunt, et ibi signatis tabellis publicis clausoque tabulario etc. Postremo 45, 15: ut ex quatuor urbanis tribubus unam palam in Atrio Libertatis sortirentur (censores), in quam omnes qui seruitutem seruissent coniicerent. Ex his locis liquido apparet id Atrium censui censendo et censoribus inseruiisse eodem fere modo, quo de uilla publica id notum est ex Liuio 4, 22 coll. Varrone de re rust. 3, 2. Itaque quod certo non constat, nec tamen improbabile est, hoc est,

fuisse utrumque aedificium in campo Martio extremo, quem in modum uillam designat Varro loco indicato, ut eo quoque nomine simul notari uideantur apud Liuium. Rursus uero quod exploratum est, Atrium in loco editiori collocatum fuit, Iam uero inter Bellorii Capitolina fragmenta tab. vi unum est, quod dimidiam partem basilicae alicuius cum ipsis his litteris: BASIL, ad caput eius uero aliud quoddam aedificium quadratum cum hoc titulo: LIBERTATIS delineatum ostendit. Appingi consueuit huic marmoris frusto aliud minutum, in quo perscriptum est: EMILI, quo factum est, ut basilica illa Aemilia intelligeretur et proxime eam, in foro Romano scilicet, uel prope, uel post forum, Atrium Libertatis: ita enim supplendam esse inscriptionem plerisque recte ut puto uisum est. Ecce autem exsurgit testis oculatus Ludouicus Canina, qui litterarum modum in uerbis BASIL et EMILI diuersum, in alio uero frusto tab. xvi fissuram marmoris, litterarum magnitudinem, columnarum ordines, omnia eiusmodi deprehendi affirmet, de foro p. 90 sq. 140 sq. 179, ut nisi hominem ualde improbum putare uelis, plane persuadearis depictam in utroque illo fragmento basilicam Vlpiam nos habere. Vir ill. Bunsen nullo uerbo, ne urbanissimo quidem, finxisse quicquam Caninam indicauit. Permirum autem esset, si ignorasset ea, quae de asteriscis appositis mihi innotuerunt per Bunsenium, qui quamquam in tabula sua id signum basilicae apposuit, Gerhardus tamen in fronte libelli della bas, Giul, Ro, 1823 ita delineauit fragmentum, ut pars tantum eius periisse et reficta esse uideatur. Apud Bellorium ed. Rom. 1673 litterarum nullum est discrimen. - Cum ergo basilica Vlpia ubi fuerit, constet, uid. Caninam p. 140, Platner. descr. Vrb. 3, 1, p. 286, Bunsen. annal. 1837 p. 42, necesse est Atrium Libertatis fuerit in extrema parte montis Quirinalis, qua campum Martium spectat. Siue autem supra basilicam situm fuerit, quemadmodum Bunsen, in lapide Capitolino uocem illam reliquam interpretatur, siue Caninam sequeris, qui ita: si potrebbe credere, che trouandosi il detto atrio nel luogo, oue Traiano stabili di edificare il suo foro -, e percio lo stesso atrio uenendo distrutto, ne auesse Traiano conseruata memoria in una parte della sua basilica; utcunque uidebitur, proximus est is locus illi turri delle milizie Tiberiane, de qua quae traduntur apud Nardinum 2 p. 71 uera iudicat et memorabilia ipse Bunsen. l. ind. p. 40. Quod si haec fidem merentur, apprime conveniunt cum verbis Taciti hist. 1, 31: Praeceptum Amulio Sereno et Domitio Sabino primipilaribus, ut Germanicos milites e Libertatis Atrio accerserent. Vnde si ii milites longum et deuium iter habuerunt, uti dicit Suet. Galb. 20, uix utique e foro Romano uenisse putabimus, uti Bunsen. statuere uidetur, qui non nisi unum Atrium Lib. fuisse affirmat ann. 8 p. 253: Tacite le nomme encore sans aucune indication particuliere -. En admettant même pour un moment, qu'il y cût eu deux, - ce qui rien ne instifie, et en supposant, que la basilique, qui sur le plan capitolin se voit devant l'A. L., soit celle de Traian, ce qui me paraît impossible à cause de monumens qui entourent la basilique (quorum alterum, quod sane negotium facessit, ualde diuerso modo a Canina et in postrema Bunsen, tabula delineari uideo); il faudrait en outre supposer, que par un hazard des plus extraordinaires un edifice appelé atrium lib. se fut trouvé derrière la basilique de Traian, précisément comme du temps de Cicéron l'atr. lib., dont il parle, se trouvait derrière la basilique de Paulus. Prope forum Augusti uir illustr. ann. 9 p. 21 tale aliquod aedificium fuisse statuit. Sed uideamus de Ciceronis loco, qui est ad Att. 4, 16: Paullus in medio foro basilicam iam paene texuit iisdem antiquis columnis, illam autem, quam locauit, facit magnificentissimam. Quid quaeris? nihil gratius illo monumento, nihil gloriosius. Itaque Caesaris amici (me dico et Oppium, dirumparis licet) in monumentum illud, quod tu tollere laudibus solebas, ut forum laxaremus et usque ad Atrium Libertatis explicaremus, contempsimus sexcenties HS: cum prinatis non poterat transigi minore pecunia. Efficiemus rem gloriosissimam: nam in campo Martio Septa tributis comitiis marmorea sumus et tecta facturi, eaque cingemus excelsa porticu, ut mille passuum conficiatur; simul adiungetur huic operi uilla etiam publica. Dices, quid mihi hoc monumentum proderit? - Ita hunc locum qui totum intuetur, intelliget primo et postremo loco de rebus diuersis agi, quaeri autem, quorsum media referenda sint. Si uno tenore conjunguntur, uti fieri uideo, omnia usque ad rem gloriosissimam, locutio mediocriter procedit, ne minuta carpam; minime tamen intelligitur, quid adeo in basilica illa Attici interfuerit, qui a forensi uita abhorrebat: deinde qui aedificium locat, solum antea emerit, oportet: postremo si hoc praepostere Cicero tantum scripserit fortasse, non Paullus fecit, si tamen ad hanc rem numos a Caesare accepit, neque hoc, neque ipsa pecuniae summa conuenit cum ea, quam Appianus bell. ciu. 2, 26 et Plutarchus Caes. 29 tradunt, sed differt integris mille talentis, siue ducenties quadragies sestertio, uide utriusque aetatis testes Cic. pro Rabir. Post. c. 8, § 21, Gell. 5, 2; Gronou, de sestert. p. 69 sqq. Sin hoc dixit Cicero: quoniam Caesari omnia publica monumenta grata sint, se quoque in monumentum, quod tamen non ad uilem iudiciorum usum, sed ad rempublicam (quas res sibi opponit etiam 4, 15, ubi de Procilio) spectet, pecuniam decreuisse; ita demum salse responderit Atticus monumentum marmoreum nihil esse profuturum, ubi succus et sanguis ciuitatis amissus sit. Quoniam uero uillam publicam, quae non longe a Capitolio fuit, septis adiunctum iri dicitur, non est mirum, si iis ampliandis solum (ita enim, uel aream, quia boni codices corum habent pro foro, legendum uidetur) usque fere ad montem Quirinalem et Atrium Libertatis coëmendum Senatus decreuit. Quod quominus uel perfectum tunc putetur, non impedient uestigia, si qua extant Septorum post incendium Tito imperatore, uid. Dion. 66, 24, alio loco restitutorum. Hactenus de eo Atrio Libertatis, quod ab Ouidio innui probabile est. Alterum, quod ab Asinio Pollione conditum Suet. Aug. 29 tradit, additum fortassis aedi Libertatis in Auentino ab Augusto restitutae, eo nomine commemorandum est, quod eius respectu Ouidius coepit uers. 624 dixisse uidetur. Parum dilucide de eo annotauit Thorbeckius de Asin. Poll. p. 39—41.

Ae dis Bonae deae dedicatio Kl' Mai. et auctores indicantur ab Ouidio. Commemoratur etiam in Clodii facinore a schol. Iuuenal. 6, 337 et Liuii epit. lib. 103. De Liuia admodum incerta res est: neque enim illud τεμένισμα esse puto, quod apud Dionem 55, 8 Liuium appellatur. Neque in monumento Ancyrano de eius restitutione uiuo Augusto traditur, neque post eius mortem si facta fuisset, de ea re Ouidium scribere potuisse existimo. De loco utiliter disputauit Bunsen descr. Vrb. 3, 1, p. 407—409. Nihil habeo quod addam.

Martis Vltoris templum dedicatum IIII Id. Mai. testantur Ouidius et fasti Maffeani: annus erat ab V. C. 752, uti supra dictum est, p. Iv. Votum fuerat bello Philippensi teste Suet. Aug. 29. Aedificari non est coeptum ante annum 734, narrante Dione 54, 8, frustra eius fidem eleuante Sachsio 2, p. 94. Eum Dionis locum primus emendauit Massonus in uita Ouidii p. 109, quam emendationem cum plerique docti homines probauerint, uid. annot. Sturz. t. 2, p. 104 sq., improbauit Bunsen. descr. Vrb. 3, 1, p. 40. Locus et ipsa forma templi perspicue secundum luculenta, quae supersunt, uestigia definitur a Canina p. 107 seq., Bunsen. ann. 9, p. 20 seq. Descriptio tamen Ouidiana 3, 553—569 interprete hic illic adhuc indiget. Gigantea tropaea uers. 555 fortasse referenda sunt ad imaginem in fastigii fronte insculptam. Proximi uersus, commode illustrantur Suetonii uerbis loc. ind.: Sanxit, ut de bellis triumphisque hic consuleretur senatus, quique uictores redissent, huc insignia triumphorum inferrent. Qui dii summa tenentes u. 560 intelligendi sint,

difficile est dictu: egregie tamen ad eam locutionem quadrat Bunsenii coniectura, qui imum locum in mediis fere gradibus statuam Augusti tenuisse censet p. 20. In summis ergo gradibus ab utroque latere Mars et Venus, prout Ouid. trist. 2, 295, 96 tradit, fuerunt, deinde in porticu sinistra e regione Veneris Aeneas et qui uers. 564 indicantur, in altera a latere Martis Romulus. Certe enim falluntur, qui uersus 563—66, inprimis postremum, interpretantur de opere in ualuis templi caelato, non ad statuas quinquaginta sex triumphali habitu in utroque hemicyclio referunt.

Mercurii aedem dedicatam tradit Liuius Id. Mai. anni V. C. 259, lib. 2, 22 et 27. Locus non nisi in notitia Vrbis reg. XI, sed minus etiam definite, quam apud Ouidium, indicatur. Itaque gratissimum est Francesci Angeloni testimonium de aedicula Mercurii, tra il Cerchio Mussimo e'l Monte Auentino' effossa, quod uide

apud Nardin. 3, p. 245.

Aedem Iunonis Monetae dedicatam Kal. Iun. Ouidius et Macrob. sat. 1, 12, p. 248, anno V. C. 410 Liuius 7, 28 tradunt. Auctorem L. Furium Camillum poeta et Liuius, uotae aedis tempus dimicationem contra Auruncos nuncupat Liuius. Restituta deinde uidetur anno V. C. 581, uid. Liu. 42, 7. Inerant libri lintei, Liu. 4, 7, 20. Posita fuit in arce in area domus M. Manlii Capitolini, dirutae anno V. C. 371: uide Liu. 6, 20 et Niebuhrii praeclaram disputationem hist. Ro. 2, 680 sq. Quae Ouidius de eo Manlio habet, credo desumpta esse ex hoc sexto Varronis libro, quem eodem modo de loco templi disseruisse coniecerim propter fragmenta duo supra sexto loco proposita. Is situs accuratius definitur uersu Ouidii 1, 638, ubi Concordiae templum prope gradus Monetae esse dicitur, de quibus gradibus non est facile disputare, si Romae non fueris, sed difficillimum uel Romanis, uelut Caninae p. 55, qui ueterem tuentur opinionem, Arcem Capitolii fuisse uersus meridiem, templum Iouis uero ubi hodie Araceli. Contrarium enim docuit Niebuhrius hist. Ro. 1, 558 cum aliis, uid. annal. inst. 6, p. 20, 21. Centum gradus apud Tac. hist. 3, 71. huc non pertinere certum est. Vide de hac re Buns. descr. 3, 1, p. 17 et de aede Monetae p. 38.

Aedes Martis ante portam Capenam eodem die, sed anno V. C. 367 teste Liuio 6, 5 dedicata est. Posthac a Sulla refectam quo teste Neapolis tradiderit, me fugit. Locus ubi fuerit, non est ignotus, si fidem meretur inscriptio apud Gruterum p. 152, 7, reperta Nardino teste 1, p. 144 eo in loco, ubi Sachsius 1, p. 386 miliarium numero I insignitum effossum esse affirmat. Iste titulus melioris aeui scriptionem sane prae se ferens dicit cliuom Martis

pecunia publica in planitium redactum esse, hoc est, uti alia monumenta a Nardino adhibita docent, substructionibus adiectis superiori parte exaequatum esse. Miliarium uero illud, quod hodie seruatur, uid. Bunsen, descr. Vrb. 3, 1, p. 100, uiae Appiae appositum fuisse constat, a qua uia aedem non longe afuisse non quidem Liuius 10, 23, quod falso putat Sachsius, immo ne 38, 28 quidem arguit, Seruius tamen ad Aen. 1, 296 indicat. Aut igitur mille passibus, aut amplius distabat ea aedes cliuo imposita a porta Capena, quae Ouidii aeuo fuit. Potest adeo a uero non longe abesse Appianus, qui bell. ciu. 3, 41 quindecim stadia, h. e. paene duo millia passuum tradit. De tecta uia ad proximum Varronis librum exponetur.

Tertiae aedis eodem die cum superioribus duabus dedicatae nomen, locum, tempus non tenemus exacte. Tempestatis appellatur ab Ouidio et in notitia Vrbis, Tempestatum in titulo sepulcrali L. Scipionis Barbati f. cos. a. V. C. 494, uide Bunsen. et Platner. in descr. Vrb. t. 3, p. 1, p. 616, et apud Horatium ecl. 10, 24. In regione prima circa portam Capenam notitia eam recenset. Auctor ille idem L. Cornelius L. f. Cn. n. Scipio fuit, uid.

Flor. 2, 2, 15, 16.

Templa Bellonae et Herculis Custodis propridie et pridie Non. Iun. dedicata sunt testibus Ouidio et lapide Venusino. Alterum fecit Appius Claudius Caecus, non in censura anni V. C. 442, uti uideri possit secundum lapidem litteratum, quem interpretatur Morcellius de stilo inscr. 1, p. 263, cfr. Niebuhr. hist. Ro. 3, p. 430, sed post annum 456, quo uotum narratur a Liuio 10, 19. Plinius, quem uide nat. hist. 35, 3, § 12, fortasse id traditum alicubi inuenit anno 459. Herculis templi historiam solus Quidius prodit, decretum fuisse ex iussu librorum Sibyllinorum, perfectum a L. Sulla dictatore: ea enim potestate probasse uidetur, quod censorum alias fuit, Liu. 4, 22. De loco harum aedium uereor, ut accuratius quid sciri possit, quam ab Ouidio traditur, apud quem etsi probabilius est summum Circum u. 205 significare partem anteriorem, contra atque Sachsio placet 1, p. 402, tamen quantumuis notis Circi Flaminii finibus secundum eos, quos Nardinus 3 p. 21 adhibet, testes, altera pars u. 209 tribus, uel quatuor modis intelligi potest, si distinguas, uti monet Sachsius p. 528 et 539, Herculem Musarum et Custodem, non confundas, uti idem fecit p. 402. Is Hercules Magnus Custos in Circo Flaminio, non Circi Flaminii, uti apud P. Victorem est, in ipso marmore Capranicorum prid. Id. Aug. perperam ascribitur pro Hercule Inuicto ad Circum Maximum.

De Semonis Sanci templo si Ouidius consuluit Varronem,

ex cuius disputatione ista supra proposita fragm. 8 desumpta uidentur, uix satis accurate eum sequitur. Nam istoc apud Varronem extitisse credibile non est, quod Ouidius tradere uidetur, Nonis Iun. a Sabinis primum aedem istam positam esse: id eo die fecisse Sp. Postumium Album Regillensem anno V. C. 288 scimus ex Dion. Hal. 9, 60. Qui uero negant a Sabinis ullam aedem factam, refelluntur testimonio Tertulliani ad nat. 2, 9: Est et Sancus propter hospitalitatem a rege Plotio fanum consecutus, quem locum nouit iam Heinsius, neque tamen emendauit, ut oportet: rege Tatio. Et haec igitur distincte et alia, uelut quae Dionysius I. ind. et 4, 58 coll. Paul. Diac. 56, 1 Muell. et Liuius 8, 20 habent, apud Varronem extabant. Ex Liuii his uerbis: aenei orbes facti positi in sacello Sanci uersus aedem Quirini, quamquam de ipsa aede dicta uidentur, quod negabat Nardinus 2, p. 74, caue tamen tanta confidentia de loco eius decernas, atque fit a Sachsio 1, p. 147. Neque enim de colle Muciali, siue Martiali, ubi sitam fuisse Varro de 1, 1, 5, 52 tradit, neque de aede Quirini quicquam exploratum esse uideo.

Aedes Mentis et uota est cum aede Veneris Erycinae anno V. C. 537, ex iussu librorum Sibyllinorum, Liu. 22, 9, et utraque biennio post eodem in loco dedicata est; Liu. 23, 31: duumuiri creati sunt - aedibus dedicandis, Menti Octacilius, Fabius Veneri Erycinae: utraque in Capitolio est, canali uno discretae. Potuerunt ergo de his aedibus illa Varronis uerba dici, quae ex hoc ipso libro afferuntur a Virgilii interprete, si scilicet hic more consueto grammaticorum locum ab alio quodam excerptum perperam accepit: nusquam enim, quod sciam, canales dicuntur ipsa templa. Ita saepissime peccare λεξιθηφοῦντας istos et opinor constat, et saepe, nouissime apud Festum et Paulum, deprehendi, uerum si qua enotaui, ad manum non sunt. Varronem igitur coniicio utriusque aedis dedicationis etiam eundem diem, VI Id. Iun. tradidisse; fortasse etiam causam adiecit, unde intelligeretur, cur eo die Mentis in Capitolio sacrum in tabula Maff. et Venus. annotetur, Veneris Erycinae non notetur. Mentis enim aedes restituta uidetur circa annum V. C. 650 ab Aemilio Scauro, Cic. de nat. deor. 2, 23; Plutarch. de fort. Ro. c. 5. Ouidius 4, 871 sq. istam Veneris Erycinae in Capitolio aedem ex decemuirorum responso factam confundit cum Venere Erycina ante portam Collinam, regionis uel sextae, uel quintae (Rufo enim et Victori nihil tribuendum est), quae facta est aedes anno V. C. 571, Liu. 40, 34. Nam quod tradit de carmine Sibyllae in illud tantum templum quadrat, tempus uero post captas Syracusas huic soli conuenit. Quare uel hanc ob causam cauendum est, ne quid reconditius de templi Veneris dedicatione uernis Vinalibus comperisse Ouidius credatur, quod ignorauerint Varro et Verrius, uti supra p. xLV11 sq. dixi. Nec illa enim, quae Naso 4, 155 sq. scripsit, de Veneris Verticordiae aede Kalendis de-dicata sunt intelligenda, de qua praeterquod consecrata dicitur dirorum ominum causa anno V. C. 640 ab Iul. Obs. § 97, ignorantur omnia. Scilicet quod Macrob, sat. 1, 12 habet: non tamen negat Verrius Flaccus hoc die postea constitutum, ut matronae Veneri sacrum facerent, cuius rei causam, quia huic loco non conuenit, praetereundum est, si intelligendum esset de Veneris Verticordiae cultu eo die constituto propter obscaenissimum omen, quod puero suo narrare Macrobius uerecundatus sit, ascripsisset Verrius de eo templo et sacro aliquid in tabula Praenestina, cuius eo die titulus adeo integer extat, ut mirer Veneris nomen affricare uelle Fogginium. Nihil igitur dicunt Ouidius et Verrius, nisi Fortunae Virili diuersis in locis supplicatum esse, a matronis in aede Veneris Verticordiae, quam puto a Plutarcho de fort. Ro. c. 10 Ἐπιταλάριον dici; ibi enim βωμὸν Ἄρρενος Τύχης fuisse scribit: a mulieribus humilioribus uero, uti Verrius scribit, in balineis publicis. Nihil nisi de Fortuna Virili loqui uerecundatus est Macrobius.

De Vesta e aede V Id. Iun. a Numa dedicata pleraque, quae Ouidius habet, Varronis esse praeter ea, quae supra p. c1 a me disputata sunt, argumento est consensus Dionysii Hal. 2, 66: τινές μέν οὖν οὐθέν ἔξω τοῦ φανεροῦ πυρὸς εἶναί φασι τὸ τηρούμε-νον· τὴν δὲ φυλακὴν αὐτοῦ παρθένοις ἀνακεῖσθαι μᾶλλον ἢ ἀνδράσι ποιούνται κατά τὸ εἰκός, ὅτι πῦρ μεν ἀμίαντον, παρθένος δέ ἄφθαρτον, et Augustini 4, 10: Vestam non nisi ignem esse - pertinentem ad focos, sine quibus ciuitas esse non potest: et ideo illi uirgines solere seruire, quod sicut ex uirgine, ita nihil ex igne nascatur, cum Ouidianis uu. 289 - 298; cfr. Cic. de nat. deor. 3, 80, Ou. fast. 3, 45, Niebuhr. hist. R. 1, p. 244. Metelli quoque pont. max. facinus Dionysius proxima pagina, August. 3, 18 et Ouidius uu. 437-454 eodem modo tradunt: uide de eo commentatum Pighium ann. 2, p. 66 ad annum V. C. 512. Lubet hoc loco annotare Dionysium 2, 50 non discedere a Varrone de l. l. 5, 74, si spernas scripturas codd. Goth. et Hafn., ortas ex Florentino, in quo una syllaba Vestae nominis intercidisse uidetur: nimirum Ἐννάλιος est Quirinus, uide, si opus habes, Ambrosch. Stud. p. 155 annot. De loco templi et quarumdam sacrarum aedium, quae cum illo commemorantur ab Quidio, inquiramus. Ea in re priorum ante Ambroschium topographorum, nisi ubi ad eorum opiniones redeo, men-

tionem omittam; satis enim copiose de illis u. d. Vratislauiensis retulit. Templum igitur Vestae in foro ponit Dionysius 2, 66: e regione templi Vespasiani et Concordiae Statius silu. 1, 1, 35: in imis radicibus Palatini montis Horatius carm. 1, 2, 16, Atrium Vestae quid fuerit aedificii, in quo Vestales habitasse constat ex Gell. 1. 12. Plin. epp. 7, 19, inprimis templone astructum fuerit necne, uetus est lis. Ambroschius adhaesisse potius existimat p. 35, 36 et prope ridicule illud non ante, sed pone templum (quod a foro aditum habuisse necesse est) ponit p. 104, ob causam quam intelliges. Verum nullus uetus scriptor Atrium cum templo Vestae coniunctum fuisse disertis uerbis dixit: P. Victori quo iure quicquam, et multum adeo saepe tribuat, uiderit Ambroschius: Martialis et Herodiani testimoniis rem confici certe nec ipse credidit: Dionysius uero cum dicit Vestales degere παρὰ τῆ θεῷ, ἔνθα δι' ἡμέρας μὲν οὐδεὶς ἀπείργεται τῶν βουλομένων εἰσιέναι, νύκτωρ δὲ οὐδενὶ τῶν ἀρρένων θέμις, necesse est, loquatur de alia re ac de templo Vestae. Extat autem testimonium Seruii ad Aen. 7, 153: Ad atrium autem Vestae conveniebat (senatus) quod a templo remotum fuerat. Hoc cur non sit spernendum, mox apparebit: intelligis certe uersus Ouidianos 305-310 huic rei non aduersari; nam si quid aedificii ante Vestalem focum fuisset, non ante focos in scamnis, sed per atria consedisse homines dixisset poeta; nec absurdum fuit peculiare aedificium Vestae Atrii nomine consecrari, cui uestibula, atria, limina omnia sacra erant, u. 303, Leontius p. 177 ed. Mai. Causam, cur id separare a templo ausi non sunt docti uiri, suspicor fuisse quia separatim neque describitur a ueteribus, neque commemorari uideretur, Miror tamen ab Ambroschio Atrium regium, quod bis apud Liuium nominatur 26, 27 et 27, 11, non modo habitum esse pro Regia, quae saepe commemoratur, sed ne causam quidem proferri eius sententiae p. 95, aut usquam. Nam nisi fallor is potissimum, qui Regiam nomen habere crederet a rege Numa, debebat ad Liuii illos locos exigere Ouidianum u. 263:

> Hic locus exiguus, qui sustinet Atria Vestae, Tunc erat intonsi regia magna Numae.

Pro ea re docemur ab Ambroschio p. 36 potuisse fieri, ut hoc in loco aliam famam de regia Numae sequeretur Ouidius, atque trist. 3, 1, 30, ubi Regiam eam, de qua potissimum inquisiuit, Ambroschius agnoscit. Mirum profecto, cum poeta de ambitu aedificii monet, cuius nec uola nec uestigium nec ipsum nomen superfuit: eam aream, cui postea inaedificatum sit Atrium, olim habuisse domum Numae. Ego uero non aream, cui impositum est Atrium, intelligo,

sed quam Paulo Diac. teste p. 13, 10 medium continet atque includit in genus aedificii, eamque non uacuam, sed ipsa Ouidii aetate ibi Regiam fuisse: quae ergo de situ Regiae ueterum testimonia collegit Ambroschius, ea pertinere etiam ad Atrium. Perquam igitur accurate teneremus hanc rem, si modo tota illa Ambroschii disputatio de Sacra uia uulgo dicta satis firmis niteretur argumentis. Orditur rectissime ab eo, eundem tractum indicari uerbis Varronianis: quae est a foro cunti primore cliuo et Verrianis uel Festi: a regia ad domum regis sacrificuli, sed praecipitat rem, cum statim p. 4 pro explorato sumit eius uiae nullam partem infra cliuum Palatinum fuisse et conturbat quaestionem, cum id, quod certum esse debebat, incertum reddit coniectura proximo regiae cliuo: uix exercitatissimus aliquis ita recte auspicabitur disputationem. Si uulgata scriptura retinetur, quam suspectam non habuerim, significat circa finem fori subter montem Palatinum esse Sacram uiam, quae uulgo dicatur: necesse est sane, quia forum uersus orientem praecluditur cliuo, ascenderit uia partim in cliuum, sed Regia, prout est in Bunseni tabula, uel prope templum Castoris esse potuit, quandoquidem fornix Fabianus fuit teste schol. in Cic. Verr. 1, 7, 19 iuxta Regiam in sacra via et teste altero p. 399 Or. post templum Castoris: nam cum nouerimus ex Plut. Cic. c. 22 Sacram viam per medium forum duxisse, causam non uideo, cur fornix Fabianus locum in Via noua, ubi teste Ouidio u. 396 in forum ea siue Sacram uiam exiit. relinquat. De altero Sacrae uiae termino non ualde refragor Ambroschio, domum regis sacrorum concedo prope ascensum in palatium in summa Sacra uia fuisse, sed moneo de Verrii tantum tempore id constare; Ambroschius cum templum Vestae recte in foro ponat, Atrium eidem contiguum fuisse contendat, ubi locum Dionis 54, 27: την μέντοι τοῦ βασιλέως τῶν ἱερῶν (οἴκησιν) ταῖς ἀειπαρθένοις έδωκεν έπειδή ομότοιχος ταις ολκήσεσιν αυτών ην interpretari satagit de eadem regis sacrorum in summa Sacra uia domo, nihil ei prodest Atrium quod post aedem collocare uelit, nisi etiam in totius Sacrae uiae longitudinem extraxerit, ut utrumque eius terminum attingat: nam recto angulo Regiam descripsit. Sed mihi displicet Regiam nominatam fuisse a Numae habitatione; fidem habeo Seruio ad Aen. 8, 363 de domo regis sacrificuli. Ambroschii de hoc loco disputatio p. 25 quam milii satisfaciat, non necesse est aperiam: pontificem, qui nuncupatur, non uidetur perspexisse esse Euandrum. Tum demum, cum Caesares pontifices maximi coeperunt habitare in palatio, credo sub palatio in summa Sacra uia aedes datas publice regi sacrorum, qui anno V. C. 741 nullus fuisse utique uidetur.

Aedes Matris Matutae et Fortunae postquam III Id. Iun. a Seruio Tullio consecratae sunt. Matutae aedes primum refecta est anno V. C. 359 a M. Furio Camillo, Liu. 5, 19 et 23; Plut. Cam. 5. Posthac quia uicinae fuisse uidentur in foro boario, de quo utriusque loco non lubet Italorum coniecturas recoquere, quae ne concoquere quidem possis, uicissitudines quasdam simul subierunt. Arserunt enim anno V. C. 541, Liu. 24, 47, de quo incendio Ouid. uers, 625 et Dion. Hal, 4, 40; sed restitui coeperunt proximo anno. Liu. 25, 7. Fornicibus utraque ornata est anno V. C. 558, Liu. 33, 27. Non arserunt cum forum boarium conflagraret anno V. C. 560, Liu. 35, 40. Praeterea de aede Matutae nihil proditur, nisi quod Liuius 41, 28 de anno V. C. 578, et quae Maii interpp. Virg. ad ge. 3, 1 corrupta habent: . . . Matuta, cuius templum Atilius Romulus uouit; intellige M. Atilium Regulum praetorem, de quo Liu. 24, 44 et 25, 3. Fortunae autem aedem superfuisse Ouidii aetate testatur Dionysius Hal. loco indicato. Statuam durasse ad Seiani exitum, qui eam domi suae habuit, tradunt Plinius nat. hist. 8, 48, § 197 et Dio Cass. 58, 7. Quo magis miror doctos homines eius Fortunae cognomen aliquod coniectura sibi inueniendum putasse, quod si habuisset, uix ignoraremus. Bonam Fortunam appellatam uoluit Burmannus, aliter alii, Neapolis et topographi Virilem, eiusque opinionis argumentum petebant ex Varronis uerbis de uita P. R., a Plinio loco ind. § 194 adhibitis, seruatis apud Nonium s. u. Vndulatum, quae de statua ista Seruiana agunt. Ab ea re admoneor, ut quae de Fortuna Virili falsa circumferuntur, annotem. Eius templum, quod prope Lautolas fuerit, ab Ouidio indicari 4, 145 sq. adhuc creditur. Quasi non iampridem Fogginius p. 41 ex Verrii Flacci uerbis docuerit de balnels quibusuis poetam loqui: quod tum denique mirum non erit, si intelligetur templum Fortunae Virilis nullum unquam fuisse. Quod ab Anco Martio Plutarchus de fort. Ro. c. 5 et 10 'Aνδρείας Τύχης factum dicit, id dubitare non oportebat Wyttenbachius animadu. p. 98, quin peraeque utroque loco intelligendum esset de Forte Fortuna: unde enim scire potuisset Plutarchus, num Fortunam sine cognomine ille rex a fortitudine dictam putauerit? Dionysium 4, 27 eodem modo errasse de nominatiuo casu Fortis Fortunae manifestum est ex ipsius loci prope Tiberim significatione, quod fraudi fuit Niebuhrio hist. Ro. 2, p. 116, ut Bunsenium 3, 1, p. 343 et alios taceam. Sed modo uideo Bunsenium in addendis p. 665 intellexisse errorem et ipsa nostra occupasse. Si quis est qui animum inducat, me ingeniosorum hominum scripta compilasse, licebit fruatur sua opinione.

Concordiae aedem eodem die ab Ouidio commemoratam ante porticum Liuiae, in qua fuit, extructam non esse scimus, nec multo post illam factam esse, ut puto, conuenit. Porticus aedificari coepit anno V. C. 739, teste Dione 54, 23. Quando perfecta sit, ignoramus, certe tamen antequam Ouidius artis amatoriae 1, uers. 71 scriberet. Creditur quidem uulgo eius dedicatio anno V. C. 765 a Dione tradi his uerbis 56, 27: ή τε 50ὰ ἡ Λιονία καλουμένη ψκοδομήθη τε ές τιμὴν τοῦ τε Γαίου καὶ τοῦ Λουκίου τῶν Καισάρων καὶ τότε καθιερώθη. Suspicor tamen maiorem in modum, scribendum esse ή Ιουλία καλουμένη. Memini enim basilicam Pauli etiam 50àv dicere Dionem 49, 42 et 54, 24. Anno igitur 765 dedicata uidetur basilica Iulia, de qua in mon. Ancyr. tab. I dext.: basilicam quae fuit inter aedem Castoris et aedem . . . . coepta profligataque opera a patre meo perfeci et eandem basilicam consumptam incendio ampliato eius solo sub titulo nominis filiorum meorum .... haui et si uiuus non perfecissem perfici ab heredibus meis iussi. Hoc si recte coniicio, habebis, quod addas archaeologorum disputationibus de basilica nobilissima; cognoscitur etiam Ancyranam tabulam ante annum 765 esse conceptam, hoc est antequam supremum testamentum Augustus faceret, Suet. Aug. 101. Caeterum crediderim falsum illum P. Victorem, qui pleraque sua ex bonis scriptoribus corrasit, emendatam Dionis scripturam non ignorasse: solus enim non basilicam, sed porticum Iuliam in regione octaua recenset, Liuiam porticum bona fide notitia Vrbis in regione tertia fuisse testatur: nec accuratiora de ea temploue ipso Concordiae definire ausim.

Idibus Iun., fortassis anno V. C. 560, Liu. 35, 41, Iouis aedes dedicata est, quem Inuicti cognomen habuisse negat Neapolis contra diserta Ciceronis de legg. 2, 11 et Augustini de ciu. d. 5, 11 init. testimonia.

De templo Mineruae in Auentino, quod XIII Kl' Iul. dedicatum ait Ouidius, ita existimo. Si exploratum esset de duobus Mineruae in eo monte templis, propter uerbum ab Ouidio usurpatum Coepit uers. 728 quod antiquius fuisset, isto die consecratum oporteret. Iam uero de duobus templis nihil constat, duplex tantum dedicationis tempus traditur, XIII Kl' Iul. ab Ouidio fastisque Amiterninis et Esquilinis, XIV Kl' April. uero a Verrio Flacco in tabula secunda Praenestina et apud Festum p. 65, 6 Vrs. Haec si quis interpretari uelit de restitutione eius templi, quod Festo auctore 141, 26 Vrs. bello Punico secundo in monte Auentino fuit, moneo primum nihil de instauratione tradi; titulus enim ille apud Gruterum p. 39, 5, qui Sullani temporis putatur, supposititius uidetur: deinde

etiamsi exempla suppetunt sacrarum aedium, quae postquam renouatae sunt, alio atque olim die sunt dedicatae, tamen quia Maffeanum marmor XIII Kl' Iul. notam NP omittit et secundum ipsa Verrii uerba utroque loco de Quinquatribus, noua dedicatio, quod Ouidio aduersatur, caderet in mensem Iunium. Quare uetus illud templum ante Ouidii aetatem non restitutum, dedicationis autem eius dies ambigua fide traditus esse uidetur: Ouidius eos sequitur, qui mense Martio Mineruam Captam, Iunio Auentinam consecratam putarunt, marmor Maff. obscuram memoriam neglexit. Posteriores fastorum lapides num ideo annotatum habeant, quia post Tiberium eo die aedes ista Auentinensis restituta fuerit, nescio: recensetur tamen illa in notitia Vrbis.

Summani templum quando dedicatum sit, accuratius, quam apud Ouidium, nusquam traditur. A Plinio nat. hist. 29, 4 prope Iuuentutis aedem fuisse commemoratur. Iuuentutis autem templa cum duo fuerint, alterum in Capitolio, alterum in Circo Maximo, dedicatum anno 561, Liu. 36, 36, Sachsius 1, p. 460 erroris coarguitur a fastis Amiterninis, Esquilinis, Venusinis, qui Summanum ad Circum Max. XII Kl' Iul. ascriptum habent. Plinius quod narrat, circa Lupercal factum esse uidetur teste Plutarcho Rom. c. 21.

De aede Fortis Fortunae VIII Kl' Iul. a Seruio Tullio dedicata consentit Ouidius cum Varrone de l. l. 6, 17. Idem hic quin in libris rerum diuinarum plura subtilius annotauerit, uelut anno 459 restitutam esse aedem non ipso uetere loco, Liu. 10, 46, non dubito. Trans Tiberim eam fuisse ex Ouidii uerss. 777, 779, 780 intellexit etiam falsus ille Victor, qui tamen cum in aduersa ripa reg. XIII propter uersum 784 templum Fortunae Dubiae commentus est, ridicule fecit, sed credulos habuit Nardinum 3, p. 335 et Foggin. p. 122 et Sachsium 1, p. 240. Multo rectius, ut opinor, utemur eo Ouidii uersu ad discernendam ueterem Seruii aedem Fortunae ab ea, quae anno V. C. 769 in Caesaris hortis dicata est teste Tacito ann. 2, 41, quam Ouidius nouit fortasse, sed non commemorauit. In fastis enim Amiterninis cum ita eodem die annotetur: Forti Fortunae Transtiber, ad milliar, prim. et sext., facile intelligitur ad utrum uiae Portuensis miliarium Quidii uerba sint accommodanda et quanta Caesaris hortorum longinquitas indicetur apud Horatium sat. 1, 9, 18.

Iouis Statoris quoque templi V Kl' Iul. locum accuratius, quam historiam tradit poeta. Quod a Romulo conditum dixit conuenit cum Dionysii Hal. uerbis 2, 50, sed iudicandum est ex Liuii testimonio 10, 37. Locum uero designat sub Palatino monte prope

domum regis sacrificuli, qui uulgo terminus Sacrae uiae habebatur secundum Festum p. 101, 1 Vrs.: ita enim intelligendus est Plutarchus uit. Cicer. c. 16 cum dicit id templum ίδουμένον εν ἀρχη της ξερας όδου πρός τὸ παλάτιον ανιόντων, coll. Quid. trist. 3, 1, 30 sq., ubi nolim cum Bunsenio u, ill. annal. 9, p. 18 librum a foro Augusti potius, quam a tabernis bibliopolarum in foro Caesaris, Martial. 1, 107, 10, uenientem intelligi. Alterius Iouis Statoris aedis mentionem fecisse Varronem ex fragmento 2 huius libri a Macrobio et Seruio tradito intelligitur. Fuit ea aedes in Circo Flaminio, uel secundum inscriptionem a Fabretto propositam ad Circum Flaminium: uide Schneider. ad Vitruu. 3, 2, 5 p. 172. Hic uir doctissimus quamquam disputauit diligentissime, uix tamen credo in Vitruuii uerbis: in porticu Metelli Iouis Statoris Hermodori interductu onus esse. Nibbyus enim ad Nard, 3, p. 11, 12 satis argute demonstrauit porticum Metelli attigisse Circum Flaminium et utrumque monumentum ea uicinitate superfuisse saeculo duodecimo. Ex narratiuncula Plinii nat. hist. 36, 5, § 43 fuit cum emendandum crederem Tertullianum adu, Marc. 1, p. 136 ed. Paris. 1580: homo deum commentabitur, quomodo - Metellus Alternum (uulg. Alburnum). Caeterum neglectum uideo a Schneidero et topographis locum Festi qu. 16, 5, 12 Muell., ubi aedes Iouis Metellina commemoratur.

Quirini fana ab antiquissimo tempore duo fuisse uidentur. Sacellum commemoratur a Festo p. 63, 22 Vrs., quod existimo fanum et aram dici a Varrone de l. l. 5, 51, coll. § 73 et quae ex Varrone Dionys. 2, 48 corrupit. In aede Quirini senatum consultum esse Liuius tradit 4, 21, quam aedem intellexit Ouidius 2, 511. cuius memoriam Quirinalium feriae conseruarunt. De neutro igitur fano loquitur Ouidius III Kl' Iul. Sacelli dedicationis diem si probabile esset in annalibus inueniri potuisse, non de trabea u. 796 mentionem iniecisset, quae ad Sabinum numen non pertinet, uid. 2,503; 6, 375; Liu. 1, 41, nec fastis Venusinis eo die ascriptum esset Ouir. in colle, sed ad port. Coll. Non igitur propter rei uetustatem, ut alias, factum est, ut illud marmor et Ouidius eius templi meminerint, fasti Maffeani indicium eius nullum habeant. Quas enim praeterea aedes Quirini dedicatas nouimus, superfuisse paene oportet Ouidii aetate. Altera est Papiriana anno V. C. 461 consecrata, Liu. 10, 46; Plin. nat. hist. 7, 60, § 213. Ea uidetur indicari apud Varronem de l. l. 5, 52; arsit anno V. C. 705, Dio 41, 14; restitutam fuisse anno V. C. 709 uidetur colligi posse ex Cic. ad Att. 13, 28. Alteram dedicauit Augustus anno V. C. 738, Dio 54, 19. Diuersas eas aedes fuisse antiquarii statuunt his argumentis: quia Victor et

Rufus templum nouum Quirini in septima, templum Quirini in sexta regione ponunt: quia exploratum habent templi antiquioris uestigia superfuisse saeculo XVI prope ecclesiam di St. Andrea in monte Canallo, unde gradus marmorei translati sint in Arcem Capitolinam. Nard. 2, p. 75. Eos gradus Sachsius 1, p. 410 uidetur olim a Papirio factos putare et p. 174 uim facit Varroni, ut de eadem aede loqui cogatur. Quoniam de altero templo in reg. VI constare uisum est, nouum reg. VII id putant, quod a Vitruuio 7, 9 et Martiale 10, 58, 10 non longe utique a Circo Florae fuisse indicatur. Verum Victor et Rufus nihil nisi Varronem et Dionem exscripserunt, Vitruuius post annum V. C. 724 non scripsit, uid. Sachs. 1, p. 579: res ergo in eo potius uersatur, num quid de Augusti templo supersit in regione sexta. Negat Nibbyus aut gradus unquam ullos inde in Capitolium ablatos, aut uestigia luculenta extare, annot, ad Nard. 3. p. 75, 77. Multo igitur plus hic quoque praesidii est in grammatica, quam in topographis. Videlicet usus loquendi Dionis et ratio fastorum Maffeanorum obstant, quominus templum Papirianum eodem loco ab Augusto instauratum et mense Iunio dedicatum existimem. Dio locutione έκ καινης ita plerumque utitur, ut contrarium restituendo notetur, uid. 43, 50; 44, 5; 57, 10, nusquam, quod meminerim, ut ista ipsa notio insit. Fasti Maffeani nullum templum ab Augusto ante annum 757 dedicatum litteris NP non indicant. Notatur igitur ab Ouidio et fastis Venusinis dedicatio aedis Papirianae anno V. C. 709 refectae, quae in eum incidebat diem, qui anno superiore a C. Caesare mensi Iunio adiectus fuerat, Macrob. sat. 1, 14, p. 256. In iis diebus adiecticiis cum id secutum fuisse Caesarem constet, ne ullarum feriarum consueta diei nota ante Kalendas proximas mutaretur, et ut omnes illi dies fasti essent, sitque probabile Quirini ferias semper actas III Kl' Iul., ex quo Papirius eo die aedem dedicauit, manifestum est alteram utram legem migrandam fuisse. Credo utique translatas ex edicto pontificio ferias: id tamen impedire non potuit, quin Ouidius aedis Papirianae dedicationem pristinam ex annalibus enotaret.

Prid. Kal. Iul. censeo Ouidio notandum fuisse de aede Herculis Musarum a Fuluio Nobiliore in censura anni 575 dedicata, quam posthac restituisse dicitur Marcius Philippus, Augusti uitricus, Suet. Aug. c. 29. Ouidius antiquiorem aedis auctorem reticet, de quo testimoniis ueterum a Nardino collectis 3, p. 27 adde Macrob. sat. 1, 12, p. 244; scilicet adulandi studio inlectus, quamobrem nec de aede a Philippo hoc die dedicata fidem ei habuerim. Porticum Philippi certe, quam circa Herculis templum fuisse testatur Martia-

lis 5, 49, 13, sed cuius auctorem nemo tradit, non esset improbabile una opera extructam esse cum porticu Octaviae, quacum eadem inscriptione comprehenditur in fragmento marmoris apud Bellor. tab. 2. Verum nec aedes ipsa Octaviano uel triumuiro potuit dedicari a Marcio Philippo, quem anno V. C. 705 superstitem non fuisse clare cognoscitur ex Dionis 41, 14 uerbis de Perperna, eius in censura olim collega. Quare non dubito, quin Suetonius quae loco supra ind. posuit, ex solius tituli fide scripserit, sub quo ab Octaviano, uel Octavia ea aedes in honorem vitrici extructa est. Ordine uero temporis cum Suetonius ea templa recenseat, quorum primum facit Herculis Musarum, ualde id conuenit cum Dionis testimonio, 49, 43, porticum Octaviae extrui coeptam anno 721, quo cur uti noluerit Muellerus u. ill. praef. ad Festum p. xxix, me fugit. Quidni igitur quae eodem loco eodem tempore coepta sunt, eodem etiam die dedicata putentur, alio uidelicet atque prid. Kal. Iul., quo nullius aedis consecratae notam habet marmor Maffeanum. Fuluianae aedis memoria multo iustius omittitur in isto marmore, quam apud Ouidium.

### LIBER SEPTIMVS.

- \* Fragm. 1. Gell. 18, 12: Potest etiam id quoque ab eodem Varrone in VII divinarum similiter dictum videri: Inter duas filias regum quid mutet, inter Antigonam et Tulliam est animaduertere.
- 2. Fest. p. 270, 21 sin: Ruminalem ficum appel]latam ait Varro|| rer. diu. VII in Palatii fauc]ibus quod sub ea ar-||bore lupa a monte decurrens] Remo et Romulo || mammam praebuerit. mamm]a autem rumis di-||cebatur.]

Credibile est M. Terentium initio huius libri disseruisse de duplici non solum uocis religiosus significatu, uelut legis apud Gellium 4, 9, sed de locorum religiosorum discrimine. Namque manifestum est alio modo ita appellatum esse Aequimelium, Varr. de l. l. 5, 157, Campum sceleratum, Paul. p. 332, 7, uel locum illum, de quo Festus p. 174, 22 sin. et Niebuhr. h. R. 2, 144, atque appellata sunt loca, ubi occubuerunt Gracchi, Plut. C. Gr. c. 18, uel Doliola, Varr. l. ind., uel alia id genus plurima. Quid mutaret, h. e. interesset, uid. Muell. ad de l. l. 9, 54, docuit primum exemplo Antigonae. Huius enim locum religiosum propter pietatem fuisse inuenio apud Pausaniam 9, 25, 2: καλεῖται δὲ ὁ σύμπας οὖτος τόπος σύρμα ἀντιγόνης ὡς γὰρ τὸν τοῦ Πολυνείκους ἄρασθαι οἱ προθυμουμένη νεκρὸν οὐδεμία ἐφαίνετο ῥαςώνη, δεύτερα ἐπενόησεν ἕλκειν αὐτερος σύρεμία ἐφαίνετο ἡαςώνη, δεύτερα ἐπενόησεν ἕλκειν αὐτ

τόν, ές ο είλκυσεν τε και επέβαλεν επί τοῦ Ἐτεοκλέους την πυour. Aliter tamen Soph. Ant. u. 258 Dind. Deinde commemorauit impium Tulliae facinus in cadauere paterno proculcando, quod item nomen loco indidit. Is locus describitur ab Ouidio 6, 601-610. Fuit inter Esquilias et Cyprium uicum, Varro de l. l. 5, 159: olim secundum quosdam dictus Orbius uicus, uid. Reisk. ad Dionys. Hal. 4, 39 fin., Fest. p. 182, 21 sin., ubi priorem quoque partem supplementi Vrsiniani non credo aptissimam; quod quia quiuis intelliget et emendari potest aliquot modis, nec ad hanc rem pertinet, manum abstineo: Virbius tamen uicus appellatur a Liuio 1, 48, nec credo emendandum Vrbius. Non sine causa Dianii meminisse Liuius uidetur. Virbius non semper pro Hippolyto habitus fortasse est et uetus fabula de heroe Italico equis tracto potuit transferri in regem a mulis calcatum, quo tempore illud peruulgari coepit, quod Ouidium a uetustiori poeta sumpsisse apparet, u. 595, Regiam rem scelus esse. Scilicet de eiusdem Seruii Tullii natalibus narratur Caeculi fabella Praenestina simili modo translata, uid. Seru. et interpp. Maii ad Aen. 7, 678 et 681. Sceleratus igitur uicus, qui superfuit Ouidii et Liuii aetate, nomen fortasse aliunde habuit, quam ipse sagacissimus Varro exposuit.

Casa Romuli quae obiter commemoratur 1, 199, inter locos sacros uix recte habetur. Ipsum enim locum suum mutauit nec in ullo ipsa perstitit. Bis arsisse eam Ouidii aetate commemorat Dio Cass. 48, 43; 54, 29, fuitque aliquando in Capitolio teste Arellio Fusco apud Senecam rhet. controu. 9, p. 137 ed. Bip. Olim uero in palatio fuisse ad suam usque aetatem, de qua Dodwell. diss. § 9, ait Dionys. Hal. 1, 79, p. 205 R., cfr. Plut. Rom. c. 20, p. 49 Sch.

Vada Tarenti nominantur 1, 501. Heinsius scribendum putauit Terenti contra libros suos et nostros, quotquot auctoritatem habent. Hos igitur sequor, non philosophemata Hartungi. Reliquorum scriptorum, quos testes adhibuit Heinsius, uetustiores sunt Varro apud Censorin. c. 17, p. 85, ubi libri itidem discrepant, Valerius Max. 2, 4, 6—12 ed. Pigh., ubi ipsa narratio scripturae Tarent. suffragari uidetur, Festus p. 351, 8 dext., ubi ipsum nomen intercidit. Apud Statium 4, 1, 38 parentis habere editos libros notat Marklandus p. 190 et indicare uidetur Heinsius; altero in loco 1, 4, 18 de codd. nihil constare reor. De Martialis uersibus expecto uiri doctissimi Gottingensis disputationem: mirarer, si constaret scriptura. Interim cum etiam Zosimus 2, 1—3, inprimis p. 120 et 123 Cellar. et Paulus Diaconus p. 350, 6 discedant, hac me opinione solabor, ipsos ueteres dissensisse. Nec, ut puto, Paulus iste eiusque

librorum consensus obstabit, quominus supplementum Festi quod uiolentum nec aptum esse censeo, emendetur in eam sententiam ita: [Tarentum, || in campo Martio loc[um, Terentum ait ab eo || dicendum fuisse, quod t[erra ibi per ludos || Secularis Ditis patris[aram occulens tera-||tur ab equis quadrigari[is, quod (nomen) fabulae fu-|| tilitas aequiperet mo[leste nomini urbis Tarenti-|| nae. quod quam aniliter rela[tum sit etc. Ex istis uero testimoniis locus Valerii Maximi proxime ad Ouidium accedit: loquitur enim de ripa Tiberina. Quamobrem ad partes uocauerim Seruii locum ad Aen. 8, 63: (Tiberis) in aliqua etiam urbis parte Turentum (cod. Guelf. Terentus) dicitur, eo quod ripas terat. Nec puto spernendam esse Nardini coniecturam 3, p. 97 de quella ripa del campo Marzio, ch'è presso piazza Nicosia e S. Lucia della Tinta, dalla curuatura del Teuere sempre battuta.

Ab isto Seruii testimonio emoneor, ut iam nunc de Ouidii uersibus 4, 329 et 330 agam, in quibus loci religiosi, sed ficti a poeta mentionem agnosco. Heinsius, qui uerba nondum satis intelligeret. sequendos putauit codices, quos probasset alibi plerumque: recte fecit. Posteriores editores, uti solent metuentes de sua existimatione, si quod Heinsius edixisset non intelligerent, quicquid uolunt somniare, nescio quid docent de sinistro alueo Tiberis in mare profluentis prope Ostiam nauigationi aptiore. Restabat igitur ut indocte insulam Veneris cum insula Aesculapii confunderent, uti factum est a Cellario geogr. ant. 1, p. 634: memini id etiam in quodam Sickleri libro me deprehendere. Nam nisi Ostiam forte etiam putauerunt esse prope insulam Aesculapii, aut exploratum habuerunt insulam Veneris quoque ut illam olim non fuisse, quod nusquam traditur, non meminerunt aduentum nauis Ostiam iam u. 291 assignificari. Libri igitur fide digni quod exhibent, Atria Tiberina, non Ostia, explicandum est de domicilio dei fluuiatilis; cfr. met. 8, 562:

Pumice multicauo nec leuibus atria tophis Structa subit.

Virg. Aen. 8, 65: Hic mihi magna domus.

De ea Tiberini regia facile potuit fabula excogitari aut a prioribus, aut ab Ouidio, si in altera utra inflexi (u. 329) fluminis ripa antri speciem effecerant undae, uid. fast. 5, 662, quemadmodum Seruius loc. ind. tradit: Stringentem ripas] radentem, imminuentem. Nam hoc est Tiberini fluminis proprium, adeo ut ab antiquis Rumon dictus sit, quasi ripas ruminans et exedens. In sacris etiam Serra dicebatur —. Cfr. ad 8, 95. Si Romae essem, quaererem rei uestigia circa Campo Morto uel Pisciarello et cauponam di mezzo

camino, inter quae satis fortiter in sinistram partem circumagitur Tiberis. Sed haec incertiora, illud uero paene certum est nec ab ullo archaeologo eleuandum, alteram scripturam librorum Italorum, Ostia, ortam esse ex glossemate petito e Seruii commentariis ad Aen. 8, 65: Alii Romam dicunt Tiberini domicilium, alii Ostia dicunt, ob hoc quod nos cum per diuersa dicurrerimus officia, in domum nostram nos recipimus ibique requiescimus, ut idem hic cum per reliqua spatia discurrerit, recipiat se per ostia in mare. Testimonio sunt ueteres Itali interpretes in ed. Mediol. Ouidii 1510, meliora sua plerumque e scholiis ueteribus furati, quorum Marsus Virgilii locum apponit, Antonius Fanensis ita annotat: Fabulantur ibi esse regiam Tyberini, ubi fluuius flectitur sinistrorsum: rectissime; adde Seruium ad Aen. 1, 168: aut uerum dicit et est historia, aut ad laudem pertinet loci.

Redeo in ordinem ad lacum Iuturnae, qui commemoratur 1, 708: stagna 2, 603 quae leguntur, fortasse in campo Martio fuerunt. Sed illum locum religiosum in foro fuisse testatur Dionysius 6, 13, p. 1068, 13 R. Alia de eo scriptorum testimonia et de situ eius disputationes legere poteris apud archaeologos omnes et in libello Ambroschii p. 100. Non multum in hac re, quae pertinet ad aedis Castorum locum definiendum, uide supra p. cxxvi, adhuc est expeditum. Candidos et eruditos homines iudicare uelim de his, quae in mentem mihi ueniebant. Fragmenta duo Capitolina delineata in Bellorii tabb. XII et XVI coniunxit in basilicae Iuliae imaginem primus Nibbyus del foro p. 178, monente tamen Ed. Gerhardo grauissima quaedam, ut uidetur, contra, de bas. Iul. p. 18, n. 2; nonnihil etiam Bunsen, bull. 1835, p. 81. Illa Gerhardi si tamen eludi possint, quia Canina, uir non leuis, non iis mouetur de foro p. 86, uel si altera certe pars anterior basilicae recte agnita sit, litteras transuersas eidem ascriptas TVRNI falso concesserim a Canina suppletas de aede SaTVRNI, sed crediderim significasse lacum Iu-TVRNE, quemadmodum in alio fragmento GRECOSTASIS legitur. Eius fontis, quem cum Plutarchus etiamtum nouerit, fatendum est etiam saeculo post hunc notari potuisse, si locum ita assequeremur. uideretur Castorum aedes ipsum uestibulum basilicae a Canina ad fragmenti fidem delineatum, in quo statua ista fortasse fuit Amullino et Frontone coss. posita, uid. bullet. 1835, p. 37, attigisse nec recessisse a foro.

Lucus Helerni in carmine Ouidiano, prout edidi, bis commemoratur 2, 67 sq., 6, 105, neque usquam praeterea, nisi forte, quod miror ab aliis nondum esse tentatum, apud Paulum Diac.

p. 93. 13 legendum est: Furuum bouem immolabant Elerno. Nam Aternus fluuius Muelleri nescio quomodo displicet et codices plane eodem modo discedunt, ut Ouidiani utroque in loco, quorum in priori non dubitaui Heinsii coniecturam repraesentare: quod si recte feci, licebit conjecturam non certissimam concipere, si minus, non multum interest, in tenebras omnia abstruduntur. Nimirum quando Ouidius hunc locum religiosum suburbanum ad excessum 'Tiberis fluuii ex urbe scripsit libro secundo, ex libro sexto credo cognosci non esse intelligendam regionem tertiam decimam montis Auentini. uti existimant topographi post Panuinium, sed proximam transtiberinam. Nam cum fabulas de Carna et Cardea ingeniose concinnauerit poeta, ne confudisse dicam, Helerni mentio manifesto spectat ad eius deae cum Iano necessitudinem, quem cum habitasse Ianiculum fama esset, huius montis rupes et anfractus nomen Cranaae indidisse nymphae finxit poeta. Ac fieri potuit, ut Helernum ab herna, rupe dictum esse scriberet aut Varro, aut alius.

De portae Carmentalis religione 2, 201 conciliauit poeta diuersorum auctorum iudicia, quae indicantur apud Festum p. 334, 3 sin. uerbis: appellatur a quibusdam. Aliis enim religio fuit circa totam Carmentalem portam et templum Iani, quod erat extra eam, teste Fest. p. 285, 5 sin.; aliis circa dextrum tantum portae fornicem, quem in modum Liuius 2, 49: Infelici uia dextro iano portae Carmentalis profecti —. Distichon quod est in uulgatis exemplaribus 203, 204 partim ex Paulo Diacono effictum, partim ineptum est, totum uero ab eximio codice Parisiensi et quibusdam aliis abesse uides. De situ portae Carmentalis adibis Niebuhrium, h. R. 2, p. 222, ann. 444, uel Bunsen. descr. Vrb. to. 1, p. 629, to. 3, sect. 1, p. 27.

De Lupercali 2, 379 et de fico Ruminali u. 410 simul agendum est. Nam eodem loco fuisse in Palatino monte testatur Dionysius Halicarnassensis; de Lupercali his uerbis 1, 79, p. 203: ἐλέγετο δὲ Πανὸς εἶναι τὸ νάπος καὶ βωμὸς ἦν αὐτόθι τοῦ θεοῦ· — τὸ μὲν οὖν ἄλσος οὖν ἔτι διαμένει, τὸ δὲ ἄντρον, ἐξ οὖ ἡ λιβὰς ἐκδίδοται, τῷ Παλαντίω προσωκοδομημένον δείκννται κατὰ τὴν ἐπὶ τὸν ἱππόδρομον φέρουσαν ὁδόν, quicum conferes Liu. 1, 5: Iam tum in Palatino monte Lupercal hoc fuisse ludiorum ferunt; de fico Ruminali autem his, quae proxime sequuntur: καὶ τέμενός ἐξιν αὐτοῦ πλησίον, ἔνθα εἶκων κεῖται τοῦ πάθους, λύκαινα παιδίοις δυσὶ τοὺς μαςοὺς ἐπέχουσα, χάλκεα ποιήματα παλαιᾶς ἐργασίας. Reiskius haec omnia typographos iussit pro uerbis Fabii Pictoris exprimere: eorum unciolorum beneficio

posthac factum est, ut quidam mirum quantum supra Niebuhrium sibi sapere uiderentur (in Petersenii nescio quo libello statim ab initio id legi) sibique de suo Reiskiano exemplari gratularentur; Niebuhrium etenim miro errore uerba Fabiana apud Reiskium p. 205. lin. 2 habuisse pro Dionysianis hist. Ro. 1, p. 283 ann. 679. Non memini cuiusmodi reliqua sint in eo libello: istoc exordium ludicrum. quod memini probari a quibusdam, obiter hic redarguo. Verba ista παλαιᾶς ἐργασίας iam non sunt Fabii Pictoris: nam uiginti, uel summum triginta annis ante hunc natum simulacrum illud lupae et geminorum positum est ad ficum Ruminalem teste Liuio 10, 23 fin. Nisi quis forte Bunsenii auctoritate contendet ficum Ruminalem nusquam nisi in foro fuisse: haec enim uerba eius uiri ill. leguntur ann. 8, p. 249: à coté de ce figuier et au forum comme le dit expressément Tite Live, les frères Ogulnii placèrent la louve de bronze. Hic quoque, ut supra p. cxx, suspendo iudicium: credo magis Liuii codices innui exemplari meo auctiores. Sed tamen in monte Palatino Varro quoque de l. i. 5, 54 ficum Ruminalem scripsit: quod testimonium si forte Bunsenius ex sua comitii descriptione interpretabitur, non est huius loci sententiam dicere de eo, num Capitolino, an Palatino monti propius id fuisse putem. Verum aliquanto disertius Seruius ad Aen. 8, 90: ficus Ruminalis, ad quam eiecti sunt Remus et Romulus, quae fuit, ubi nunc est Lupercal in Circo. Hunc tamen auctorem non probare intelligo recentiores topographos. Ergo ipse Plinius n. h. 15, 18, § 77, qui cum Tacito ann. 13 extr. reapse testatur in comitio et am fuisse ficum Ruminalem, tamen ita ob memoriam alterius uetustioris appellatam et transisse putari dicit, igitur aliunde, nisi fallor, e Lupercali: ibi si arbor nulla fuit Dionysii aetate, inde docemur Liuii uerba 1, 4: ubi nunc ficus Ruminalis est et Quidii u. 411: remanent uestigia intelligenda esse de ipso nomine loci religiosi simulacro illo indicati. quod adhuc superesse affirmauit Niebuhrius h. R. 1, 232. Facile cognoscitur, cur Festi locum supra pro fr. 2 positum alio supplemento iure meo instruxerim, atque quod ab Vrsino excogitatum explicatur a u. cl. Muellero. Ficus Ruminalis mentionem etiam factam a Varrone in scenicarum originum libro primo testatur Charisius p. 103 P. Cuius illa sit eius nominis interpretatio, qua Liuius loco ind. et Ouidius usi sunt, non inuenio. Expulsa est ex eo uersu scriptura codicum suspectorum eademque coniectura Scaligeri, forma nominis, quam praeter aetatis suae, immo sermonis latini usum nouare hoc in loco non licebat poetae meo iudicio. De eo genere loquendi, quod reduxi, olim annotatum est ad Ibin u. 48.

Lucus Lucinae 2, 436 commemoratur etiam a Varrone de 1. 1. 5, 49.

Capreae paludem 2, 489 quanto librorum ueterum consensu ediderim, uides. Res est obscurior, quam ut supra libros audere quicquam liceat. Heinsius egregie annotauit: quatuor scriptorum locis ab eo prolatis, quorum tres isti scripturae patrocinantur, adde Paulum Diac. p. 65, 5, Liu. 1, 16, Plut, Rom. p. 56, 7 Sch. Num. p. 98, 5, qui consentiunt in caprae palude. In campo Martio fuisse constat. Ibidem columna bellica, 6, 205 sqq., de qua uid. ad 1b. 48. Infra omisi.

Lucus Fauni commemoratur 3, 295; 4, 649: Iouis Elicii item in Auentino locus religiosus 3, 328, de quo Plutarchus Num. c. 15: τὸν δὲ τόπον Ἰλίκιον ἀπ' ἐκείνου προσαγορευθῆναι. Aram Iouis Elicii tradunt Varro de l. l. 6, 94, Liu. 1, 20.

Locus religiosus fuit, ubi quotannis lauatio Matris deum celebrabatur, quam primum factam indicat Ouidius 4, 339. Videbis de sacro locoque interpretes, Orellium et L. Viuem, ad Arnob. 7, 32 et August. c. d. 2, 4. Nibil enim amplius, quam quod Ouidius docet, alii habent scriptores.

De luco Robiginis aeque magna est difficultas in concilianda Ouidii narratione 4, 905 sqq. cum Verrii lemmate in tabula tertia Praenestina: FERIAE . ROBIGO . VIA . CLAVDIA . AD . MILLIA-RIVM. V, atque in accommodandis his uerbis ad Pauli Diaconi testimonium p. 45, 7: Catularia porta Romae dicta est quia non longe ab ea ad placandum caniculae sidus etc. Si de eodem loco et sacrificio ista omnia intelligenda sunt, (neque detrectare licebit hanc sollicitudinem quamdiu nibil praeterea exploratum erit) certe ferri non potest Sachsii interpretatio 1, p. 222 putantis Ouidium Nomento redeuntem, quod minus duodeuiginti millia passuum Roma distat, fecisse iter aeque magnum trans uiam Salariam ad eam uiam Clodiam, sine Claudiam, quae secundum tabulam Peutinger. fol. 5 ed. Monac. a uia Flaminia sinistrorsum ad Rubras discessit, circa milliarium a porta Flaminia nonum, monstrante Fogginio p. 64, tum Nibbyo, Nard. to. 4, p. 65 sqq.: neque ergo quid Ouidii uersu 906 fiat, intelligitur, neque ista uia Claudia habuit milliarium quintum, Ex eo, quod Antonini itinerarium p. 65 ed. Schott. 1600 uia Clodia Romam perueniri docet, nihil certi colligi potest de porta, qua urbem introiri necesse fuerit. Sed tamen Ouidius Pont. 1, 8, 43:

quos piniferis positos in collibus hortos Spectat Flaminiae Clodia iuncta viae

commemorat, eosdem sine dubio, qui tr. 1, 11, 37; 4, 8, 27 nomi-

nantur, quosque in monte Pincio fuisse non utique male coniecit Fogginius, cum hortos ibi plurimos fuisse constet; nam si multa millia Roma afuissent, dicerentur rura, uel praedium. Fac igitur uiam Claudiam incoepisse ab aliqua porta praeter Flaminiam, quae aut unicum, aut in libris pontificum Catulariae nomen habuerit, atque inde ad pontem Miluium perduxisse: si Ouidius Nomentana uia relicta per actus semitasque hortos suos petiit, necesse est intra milliarium quintum uiam Clodiam attigerit; conueniunt omnia. Fogginii fere haec est disputatio, cui confidere hucusque noluerunt topographi, nec incognitam alias uiae Clodiae partem in mappis perscripserunt: maxime, ut puto, quia de porta Catularia nihil plane est exploratum, uid. Bunsen. descr. Vrb. 1, p. 627.

De aqua Mercurii ante portam Capenam, 5, 673, nihil memini me alibi legere. Ab eadem uero porta Capena ad aedem Martis, de qua superiori libro dictum est, ducebat u i a tecta, quam magno consensu boni libri nominant apud Quidium 6, 192. Non lubet de uia recta, quae alibi fuit, aut de fornicata disputare: breuiter de hoc loco religioso transigam. Mirum legi in codice egregio Monacensi olim Mallersdorfiano glossema: extra uiam tectam, quae et hodie est Romae. Burmannus ita annotauit: Si ostendi posset per hanc uiam sacram quandam pompam duci solitam, in quam ex aedibus despicere non licebat, posset tecta uia capi ut uelatae uiae apud nostrum 3 am. 13, 12; sed nihil mihi de illa lectum est. Cogitauit de re, quam narrat Macrob. sat. 1, 6, p. 209. Atqui pompae ex ista aede duae certe duci consueuerunt, altera equitum Id. Iuliis, de qua Dion. Hal. 6, 13, altera pontificum, cum aquaelicii causa manalis lapis ex eodem loco in urbem pertraheretur, docente Paulo Diac. p. 128, 5 et 6; p. 2, 12.

Locus antiquitus religiosus, cui tamen Vestalibus potissimum caerimonia et honos exhibebatur, in Noua uia commemorari uidetur 6, 395—97. Eundem enim assignificari puto a Varrone loco, qui fortasse satis est integer in codicibus, de l. l. 5, 43: quoius uestigia, quod ea, qua tum, dicitur Velabrum et unde escendebant ad summam nouam uiam, locus sacellum Labrum: nam a Velabro diversum fuisse illum locum Ouidius u. 405 indicare uidetur.

Lucus is, qui 6, 503 indicatur, ubi situs fuerit, potissimum ex eo loco et Liuio 39, 12 sqq. cognoscitur; proxime ripam Tiberis, secundum uerba Liuii: matronas Baccharum habitu crinibus sparsis cum ardentibus facibus decurrere ad Tiberim; quam proxime a mari, Ou. u. 502, non tamen sub ipso Auentino, u. 518, nec longe, si fieri potest, a foro boario et templo Matutae fuisse conuenit. Hinc recte

regionem undecimam assecutus uidetur falsus ille P. Victor, nec opus habuisset alteram Matutae in eadem aedem comminisci. Stimula dea commemoratur secundum Varronem ab Augustino de c. d. 4, 11 et 16; lucus ab ea nusquam, nisi a schol. Iuuen. 2, 3 secundum Oui-

dium, ut puto, appellatur.

De porta Fenestella, 6, 578, uaria fuerunt doctorum iudicia: parum perspicua mihi uisa sunt quae Sachsius 1, p. 227 scripsit: Hartungus more suo leuiter 2, p. 234. Res est elicienda ex his Plutarchi locis, quaest. Ro. c. 36: Διὰ τί πύλην μίαν θυρίδα καλούσι (την γάρ φενέζραν τούτο σημαίνειν) και παρ' αὐτην δ καλούμενος Τύχης θάλαμός έςι; et de fort. Ro. c. 10: - ωςε καὶ συνείναι δοκείν αὐτῷ τὴν Τύχην διά τινος θυρίδος καταβαίνουσαν είς τὸ δωμάτιον, ὁ νῦν Φενες έλλαν πύλην καλοῦσιν. Inuenit igitur hic mentionem factam aediculae Fortunae, quam ignorare uidetur Ouidius, dedicatae prope portam, cuius meminit tanquam superstitis poeta. Ea Fortuna quo cognomine olim consecrata fuerit, et numquid ueteris memoriae uerbis δ καλ. Τύχ. θάλ. insit, nescio: non tamen hoc crediderim. Aediculam instructam fuisse suspicor minusculo eiusmodi ostio, quod appellari festram docuit olim Antonius Gnipho teste Macrob. sat. 3, 12, p, 412, 13. Inde quia festram antiquos dixisse fenestram constat, Paul. Diac. p. 91, 5, ab istoc suo templo Fortuna rite cognomen Fenestellae nacta uidetur: similia sunt Iupiter Vimineus, Tigillus, Hercules Musarum. Vbicunque uero illa aedicula fuit, nam de monte Esquilino minime exploratum habeo, prope portam aliquam uetustam fuit secundum Plutarchum. Res uero est notissima portarum nomina multarum a sacellis proximis petita fuisse: de Carmentali, Lauernali, Libitinensi uix ulla est dubitatio; de Fontinali uidetur testari Paulus Diac. p. 85, 3, de Minucia diserte testatur p. 147, 4: Minucia porta appellata est eo, quod proxima esset sacello Minutii, Ex illo Fortunae cognomine quo modo fabula illa de uisente amatorem Fortuna paene oriri debuerit, intelligis, cuius memoria adhaesit ei aedificio, quod cum ea appellatione nouissime superfuit: quid superfuerit Plutarchi aetate, inutile foret quaerere; fortasse nihil, et uidetur diuersas priorum antiquariorum opiniones secutus, quorum quidam portae prope iam euanidae reliquias ipsius sacelli esse putauerint.

### LIBER OCTAVVS.

Fragm. 1. Gell. n. A. 2, 28: — ubi terram mouisse senserant, nunciatumue erat, ferias eius rei causa edicto imperabant, sed dei nomen ita, uti solet, cui seruari ferias oporteret, statuere et edicere

quiescebant, ne alium pro alio nominando falsa religione populum adligarent. Eas ferias si quis polluisset, piaculoque ob hanc rem opus esset, hostiam si deo, si dea e immolabant, idque ita ex decreto pontificum observatum esse M. Varro dicit, quoniam et qua ui et per quem deorum dearumue terra tremeret, incertum esset.

2. Seru. ad ge. 1, 269: Sane sciendum secundum Varronem contra religionem esse, si uel irrigentur agri, uel lauentur animalia festis diebus: nymphae enim sine piaculo non possunt moueri.

3. Plut. quaest. Ro. c. 105. Διὰ τίνα αἰτίαν ἐν ταῖς δημοσίαις ἐορταῖς ἔθος οὐκ ἔςι γαμεῖσθαι παρθένους, αἱ δὲ χῆραι γαμοῦνται; πότερον, ὡς ὁ Βάξοων εἴρηκεν, ὕτι λυπούμεναι μὲν αἱ παρθένοι γαμοῦνται, χαίρουσαι δὲ αἱ γυναῖκες, ἑορτῆ δὲ δεῖ μηθὲν λυπουμένους ποιεῖν, μηδὲ πρὸς ἀνάγκην; — Cfr. Macr. sat. 1, 15, p. 262.

De feriis iis, quae ad deos non pertinuerunt, Varronem egisse in libris sex rerum humanarum, quos de temporibus scripsit, oportet: de imperatiuis magistratuum, uid. Macr. sat. 1, 16, p. 264, quales a Bibulo collega indictas neglexisse Caesarem traditur: de nundinis, uid. Seruium ad ge. 1, 275 et Macrobium p. 268 Varronem laudantes: de belli feriis librum humanarum antestatur Gellius 1, 25. De feriis sacris uero multa ex hoc libro se repetiuisse in sexto de 1. 1. ipse indicat § 13: ut in antiquitatum libris demonstraui. hoc genere requirebatur quibus residerentur, a quibus, et inprimis quando, quoniam de sacris temporibus potissimum agebatur. Hinc esse uidetur, quod quae feriarum discrimina a scriptoribus traduntur, ad eam normam fere definiuntur. Vtrum diis certis, an incertis, quales in fragm. 1 indicantur, observarentur, totusne populus, an pars eius iis teneretur, non aeque interfuisse uidetur, certe ad nomina feriarum generibus imposita nihil momenti habuit. Itaque primum discrimen a Seruio ad Aen. 1, 632 traditur legitimarum h. e., ut ego interpretor, earum, quae more recepto quandocunque agebantur, et indictarum, siue indictiuarum, quae, inquit, subito ad praesens tempus indicebantur cuicunque deo opus uisum est. Legitimas aut fuisse statas, aut conceptiuas Varro docet de l. l. 6, § 25 et 26 idemque conceptiuas dirimit ibidem in annales et non annales. Conceptiuas non annales non uidentur nouisse Paulus p. 62, 15 et Macr. 1, 16, p, 264: hic tamen cum quotannis in dies certos uel etiam incertos ferias concipi solitas tradit, nouum annalium discrimen inducit, non negligendum, quippe exemplis demonstrari aeque potest ac reliqua. Quinque sunt genera, quorum unumquoduis aut publicum, aut non publicum. De indictiuis dixi, nec credo falso,

certe enim diuersae fuerunt a conceptiuis non annalibus, quarum exemplo sunto, si publicas quaeris, nouemdiales, uid. Liu. 1, 31; si partis populi, porca praecidanea Cereris, qua non quotannis opus fuisse docet Gellius 4, 6; si priuatas, denicales, uid. Paul. p. 70, 9. Quae restant sex discrimina illustrabuntur exemplis Ouidianis.

Sementinas ferias ab Quidio 1, 658 sq. commemoratas inter conceptiuas recensent Paulus et Macrobius locis indicatis, inter annales Varro de l. l. 6, 26: diebus certis astrictas non fuisse ipse poeta monet u. 661 astipulante Laur. Lydo de mensibus 3, 6, p. 80 Rö. in hunc modum: Αί τοῦ σπόρου ξορταί, αι λεγόμεναι παρά 'Ρωμαίοις σημαντίβαι, τουτέςι σπόριμοι, ούκ έλαγον ώρισμένην ήμέραν - , ήγοντο δε επί δύο ημέρας, ούκ εφεξής, άλλα μέσον γινομένων έπτά. και τη μέν πρώτη ιεροποίουν Δήμητρι, οίον τη Γη - είτα μετά έπτα ημέρας Κόρη. Postremo publicas ferias fuisse cognoscitur ex Varrone de re rust. 1, 3, ubi homines urbani cuiusque ordinis otiosi conueniunt in aedem Telluris. Quare non iniuria quaesitum est a Neapoli, quid esset, quod apud Ouidium u. 669 pagani potissimum feriari iubeantur, et num forte de alteris feriis. Paganalibus, quae tamen sementinas proxime attigerint, dicatur. De Paganalibus insignis est locus Dionysii Hal. 4, 15: appellat ξορτήν εν ταῖς πάνυ τιμίαν aitque celebrari diis peculiaribus pagorum custodibus, ex quibus unam Empandam nouisse uidemur, uid. Paul. Diac. p. 76, 11, nisi forte ibi quoque pagani ut alibi, si recte memini, apud eundem opponuntur Christianis. Conueniunt haec Dionysii non utique optime ad Ouidium, quamquam u. 670 pagani foci nuncupantur. Grauius tamen est quod Paganalia, ut puto, ipsa illa Dionysii omnium pagorum, non singulorum, uti uult Scaliger in coniectaneis p. 80, a Varrone § 24 componentur cum Septimontio, ut inter dies statutos fuisse uideantur. Idem uero Varro § 26 significare uidetur sementinas ferias qui dici consueuerint a pontificibus, in agris celebrari paganicarum nomine. Quare non de diuersis feriis intelligendum putauerim Ouidium, sed de iisdem diuerso modo in urbe et in agris celebrandis. Velut oscilla nemo unquam in Vrbe instituit: celebratum tamen eum ritum feriis sementinis disertim tradit Probus ad Virg. ge. 2, 385. Paganicas ergo ferias proprie dictas habes exemplum feriarum annalium incerti temporis nec totius populi.

Eiusdem generis atque sementinae publicae fuerunt Fornacalia. Nam quotannis non certo quidem die, sed tamen intra Kalendas Februarias et Quirinalia, ut puto, a curione maximo indici, siue concipi solitas testatur Quidius 2, 525. Ab omnibus ciuibus factas

affirmauit Labeo apud Festum p. 253, 14 sin. Quare mirari subeat, quod Varro 6, 13 Quirinalia dixit ferias eorum, qui Furnacalibus suis non fuerint feriati. Quasi non omnium eadem fuerint Fornacalia, contra atque Ouidius u. 528 tradit. Dicta est supra p. cxv coniectura de Fornacalium caerimonia aliquando a foro in singulos uicos relata.

De Parentalibus supra p. xL exposui. Fugiebat me tunc, quod maximi est ad coniecturam meam momenti, in fastis rusticis Farnesianis mense Februario post Lupercalia indici Parentalia. Nondum tamen satis noui, in quot dies, et num in certos, an incertos concipi consueuerint. Ferias annales incerti temporis, quae inciderunt in priores sex menses, plane praeteritas ab Quidio nullas existimo praeter Latinas, de quibus adi Varronem 6, 25, Niebuhrium h. R. 2, p. 38 sqq., Vaassenium animadu. p. 245 sq., p. 294 sqq. Nam Compitalia uerna, uid. Suet. Oct. 31, conceptiuas ferias, testibus Macrobio 1, 5 fin., Gell. 10, 24 et Paulo Diac. p. 62, 15, ne Varronis quis nimis uetustum testimonium dicat, tractaturus fuisse copiose uidetur Ouidius. Etenim in libro secundo, ubi multa a poeta hiulca et incongrua sunt relicta, quae a u. 671 ad 617 de dea Tacita uel Muta Larum matre leguntur, non ad Feralia, sed ad Compitalia siue Lararia, Fest. p. 253, 16 sin., spectauisse puto, uide de eadem in illis caerimonia Macrobium 1, 7, p. 220 sq., de reliquis uero, quae Ouidio commemorandae restabant, Festum p. 257, 1 sin., Paulum p. 69, 6, p. 121, 17: Dionysii Hal. 4, 14 mirificus est error de his feriis.

Feriae annales populares in certum diem concipi solitae fuerunt Caristia, 2, 615, quantum intelligo. Nam si statae fuissent, credo, notarentur in fastis Maffeanis. Fastorum Lambecianorum, ubi eodem die quo apud Ouidium extant, non magna est auctoritas. Praeterea nusquam commemorantur nisi apud Valer. Max. 2, 1, 8 et in fastis rusticis Farnes., quae ab aliis obseruata sunt. In his autem fastis uerba CARA COGNAT. recte se habere demonstrat Tertullianus de idololatr. p. 621 editionis quam supra indicaui, qui curae cognationis honoraria nuncupat. Feriae eiusdem cum his generis neque tamen uniuersi populi non fortasse omnes a statiuis populi partium dignoscere ualeo. Vnum tamen extra dubitationem positum existimo exemplum, ferias stultorum, quae diuersi uix esse potuerunt generis a Fornacalibus non stultorum.

Restant igitur statiuae utriusque notae. Earum quae uniuersi populi Romani non fuerunt, in fastis Maffeanis notantur illae, de quibus supra p. xlix dixi. De Agonalibus III Id. Dec. supra me aliquando in errorem inlexerunt Fogginius p. 74 sq. et qui Festum

p. 340, 7 sin. suppleuerunt ante Muellerum, cui plane assentior. Si missos facias pueros linonios feriatos VII Kl' Mai. secundum Verrii tabulam Praenestinam et ea collegia, ad quae Quinquatrus et Idus Maiae potissimum pertinuerunt, uid. Ou. 3, 821 sqq., 5, 675 sqq., restant feriae piscatorum, quando diem festum scripsit Ouidius u. 239 et omnes festi sunt feriati secundum Macr. sat. 1, 11 extr., VI Id. Iun., uti supra demonstrabam p. LXVII, et Kalendae Apriles, de quarum feriis quod satis est paulo antehac dixi p. cxxxvII et cxL.

Feriarum statarum discrimen fuit potissimum maiorum et minorum. Omnes signari, uel significari litteris NP in tabulis supra est notatum. Omnes uno die transigebantur, non continuis pluribus: quod num in annalibus et conceptiuis idem sit obseruatum, non satis habeo exploratum. Tertullianus ex auctoritate Verrii Flacci ita scripsit de idololatr. p. 622 ed. Par.: Nam ethnicis semel annuus dies quisque festus est -: excerpe singulas solennitates nationum et in ordinem texe, pentecosten implere non poterunt. Idem excerpsit Festus p. 257, 1 sin., ubi de Quinquatribus Varroniana de l. l. 6. 14 exponuntur, quae neglexisse Ouidium 3, 810 patet, Minoribus feriis statutis accenseo omnes propter Caesarum res gestas in fastos introductas, de quibus quod satis sit in superioribus est annotatum. Proximae illis sunt quae propter templorum et sacellorum dedicationes institutae non omnes eiusdem fuere celebritatis. Cum de tabula Maffeana disceptarem, docui de iis, quae leuiter indicatae in ea reperiuntur: si disputationes de sacellis aedibusque sacris Ouidianis adieris, intelliges, cum uniuscuiusuis dedicationis causa ferias fuisse certo constet, quas addiderit Ouidius: si quae utrobique omissae sunt, proxima § recensebuntur. Itaque maiores ferias appellauerim eas, quarum peculiaria nomina cum in fastis marmoreis quibusuis indicantur, tum a Varrone de l. l. 6, 12-23 explicantur. Earum omnium peraeque insignis fuit uetustas, si discesseris ab Augustalibus IV Id. Oct., quae obnoxia aeui Quidiani prauitas interposuit. Reliquarum nullas Cn. Flauio, immo fortasse nullas decemuiris legibus scribendis constat esse recentiores: partim ultimam attingunt antiquitatem, partim non longe different a minoribus propter templorum dedicationes ex S. C. plerumque inductis. Nam et mirum est, et certum Megalesia et Floralia, quae constat saeculo ab V. C. sexto instituta esse, quamquam priora a Varrone § 15, scilicet propter ludorum dies deorum causa institutos, recensentur, eodem modo ac reliquos in fastis nullis perscripta haberi. Nouissima igitur sunt Fordicidia, Liberalia, Cerealia. Fordicidia si Telluri residebantur, prout dicit Ouidius 4, 665, quam rem paene dubiam

mihi facit Arnobius 7, 22: Telluri, inquiunt, matri scrofa inciens immolatur et foeta, - nec Telluri gravidas atque foetas ob honorem foecunditatis ipsius - et quod Tellus est mater, consimiliter gravidis accipienda est scrofis, adde quae de Numa Quidius habet; sed tamen si forte ille dies Telluris natalis habitus est, uid. Arnob. 7, 32, ut Quinquatrus Mineruae, aedem Telluris primam paulo post Sp. Cassii condemnationem factam tradunt Dionysius Hal. 8, 79, Valer. Max. 6, 3, 2. Liberalia uero et Cerealia introducta esse post templa Liberi et Cereris a Postumio anno V. C. 260 dedicata uidetur assignificare Dionysius 6, 17: ἀνῶνάς τε καὶ θυσίας τοῖς θεοῖς ἀπὸ τετταράκοντα ταλάντων ἐποίει, καὶ ναῶν κατασκευὰς Εξεμίσθωσε Δήμητοι καὶ Διονύσω καὶ Κόρη κατ' εὐχήν. εύχας - εποιήσατο - ναούς τε αὐτοῖς καθιδούσεσθαι καὶ θνσίας καταςήσεσθαι καθ' έκας ον ένιαντόν. Feriae publicae praeterea ad templorum publicas dedicationes referuntur ab Quidio Carmentalia 1, 461 coll. 463, Quirinalia 2, 507, 508, Quinquatrus 3, 837, 838, coll. Fest. p. 257, 7 sin., Vestalia 6, 257-60, Matralia 6, 479 sq., a Varrone fortasse Saturnalia supra lib. vi, fr. 7, certe Portunalia et Vinalia rustica de l. l. 6, 19, 20. Earum feriarum, quae restant, aliae ipso nomine indicant, cui deo agendae fuerint, uelut Lupercalia, Terminalia, Parilia, Robigalia, Neptunalia, Furrinalia, Consualia, Volcanalia, Opiconsiuia, Volturnalia, Fontinalia, Opalia, Larentalia, quorum tamen numinum aliquot ne sacella quidem habuisse uidentur: aliae uetustiores etiam, uel diuersae originis esse apparent, de quarum significatu maximae fuerunt dissensiones. Velut Ouidius bina Agonalia V Id. Ian. et XII Kl' Iun. aut Iani esse dicit 1, 317; 5, 721, aut certe non monuit posteriora esse Vediouis, prout fasti Venus. habent. Tertia III Id. Dec. quoniam Muellerus ad Fest. p. 340 effecit, ne pro Septimontio habeantur, cuiusmodi fuerint, plane ignoramus. De Tubilustrio primo dictum est supra p. xLII: de utrisque uide Festum p. 352, 21 sin. De Vinalibus expositum est p. xLv1 sq., de Lemuralibus praeter Ouidiana non multum notum est, uide tamen Vaassen. animadu. p. 242. De iis, quae ad Ouidium non pertinent, dicere non attinet, nisi forte de Poplifugio, siue Poplifugiis uti Macrobius, siue, uti Muellerus scribit, Poplifugia, quae Fugalia sine dubio appellantur ab Augustino de c. d. 2, 6: nec ubi Fugalia celebrarentur effusa omni licentia turpitudinum et uere Fugalia, sed pudoris et honestatis. Hoc enim nomen Niebuhrius h. R. 1, p. 566 ad Regifugium accommodauit, quo die licenter quicquam, prout in illa uitulatione, uid. Macr. 3, 2, p. 386, actum esse Ouidius non tradit. Poplifugia quam

uetustae feriae fuerint, maxime ex eo cognoscitur, quod Varro adeo nullum earum originis uestigium repperit, ut de tempore satis recenti cogitare licuerit. Ioui dicatas fuisse suspicor propter locum Dionis 47, 18 de die natali C. Caesaris. Is dies in fastis Maffeanis IV Id. Iul. indicatur consueta feriarum nota, annotatur in fastis Amitern. et Antiat., prout reuera fuit teste Macr. 1, 12, p. 248. Sed triumuiri, ne in ludos Apollinares eius diei celebritas incideret, εψηφίσαντο τῆ προτεραία τὰ γενέσια ἀγάλλεσθαι, quod non uidetur intelligendum pridie eius diei, uti a Sturzio factum, sed pridie ludos Apollinares, h. e. die Poplifugiorum. Additur igitur decretum esse, ut qui eum diem neglexisset, Ioui et Diuo Iulio sacer esset. Certum tamen est ex tabula Maffeana id decretum totum rescissum postea esse ab Augusto.

### LIBER NONVS.

Fragm. 1. Macr. sat. 1, 11, p. 233; ex senatus itaque consulto et Maeuia lege ad propitiandum Iouem additus est illis circensibus dies is, qui instauraticius dictus est, non a patibulo, ut quidam putant, Graeco nomine ἀπὸ τοῦ ζαυροῦ, sed a redintegratione, ut Varroni placet, qui instaurare ait esse instar nouare. Credibile est narrationem, quae ante haec a Macrobio traditur, ex Varronis hoc libro innotuisse Augustino, qui eandem habet de c, d. 4, 26 et 8, 13. Is et Liuius 2, 36 de ludis magnis, siue Romanis in circo maximo istam ob causam instauratis testantur: solus Valerius Maximus 1, 7, 4 de Plebeiis in circo Flaminio. Nam Dionysius Hal. 7, 69 aliiue non accurate rem scripserunt.

2. Fest. p. 351, 22 dext. Taurios] ludos Varro ait uocari, quod — piget reliqua transscribere, in quorum supplemento, ne nimis sint inepta, non mihi satisfacio. Huc retuli propter Varr. de l. l. 5, 154.

De ludis circensibus primo loco egisse Varro uidetur quia et uetustiores essent scenicis, et sine illis saepissime edi consueuerint, nunquam uero scenici sine circensibus. Quod a Graecis ἱπποδρομίαι nuncupari solent, argumento est, quid praeter ipsum locum potissimum peculiare habuerint. Itaque uetustissimam id genus celebritatem crediderim fuisse Equiria, quae ab Ouidio 2, 857 et 3, 519 memorantur: nam Consualia, de quibus 3, 199, mulis fiebant teste Paulo p. 148, 1. Priora quae Ouidius habet, Equiria Varro omittit, qui de alteris ita 6, 13: Equiria ab equorum cursu, eo die enim ludis currunt in Martio campo. Lydus de mens. 4, 9, p. 158

tertia annotat: τη δὲ έξης, ήτις ἐςὶ πρὸ τεσσάρων Νωνών Ίανουαρίου, εσγόλαζον διά τὰ ίερα τὰ ίπποδρόμια, uti placet editoribus. Instituta esse a Romulo tradit Paulus p. 81, 11: locum in Coelio monte ab Ouidio 3, 522 indicatum Martialem campum nominat p. 131, 13. Is ipse locus si a Liuio 3, 63 Martius uocatur. quae egregia est Niebuhrii coniectura h. Ro. 3, p. 425 ann. 827, probabile est, nisi fallor, in pratis Flaminiis fieri olim consucuisse Equiria: utrobique enim in eiusdem dei tutela senatus erat. Ac cum ludos publicos Ouidii aetate cum dignitate factos fuisse oporteat, neque sit necesse gramineum campum ab Ouidio alium significari, quam ipsum campum Martium, quantusquantus fuit (de ludis piscatoriis in gramine campi 6, 237 quia quod genus fuerit, omnino ignoro, nihil definio); cum praeterea prata Flaminia, siue campum Flaminium posthac inclusum fuisse circo Flaminio nouerimus ex Varrone de l. l. 5, 154, Liuio 3, 54 fin., censeo Equiria acta in circo Flaminio indicare Ouidium, uti Plebeios circenses, de quibus loqui uidetur Varro apud Seru. ad ge. 3, 18: Olim enim in litore fluminis circenses agitabantur, in altero latere positis gladiis, ut ab utraque parte esset ignaviae praesens periculum. De eo circo scribi potuisse Ouidii u. 521 docet Dio Cass. 56, 27: τά τε Αρεια τότε μέν έπειδή ὁ Τίβερις τὸν ἱππόδρομον προκατέσγε ἐν τῆ τοῦ Αὐγούσου άγορα καὶ ίππων δρόμω καὶ θηρίων σφαγή ἐτιμήθη. Haec uerba quoniam de ipsis Equiriis dici non existimo, referenda erunt ad ludos Martis Vltoris IV Id. Mai., quod alterum est exemplum circensium sine scenicis apud Ouidium 5, 597, ac de loco, quo hi agi sint soliti, certiores nos faciunt: de quo alias tradi quicquam haud memini. Equorum probatio pridie circenses Romanos et Plebeios annotatur in tabula Maffeana: in ludis Martis Vltoris commemorari uidetur a Dione 55, 10: canum probatio sub Nerone ab eodem traditur 61, 6.

Quando circenses ludi scenicis iuncti fuerunt, ultimum locum obtinuerunt, non eodem ubique dierum numero. Illud de Floralibus quoque Ouidius testatur 5, 189:

Circus in hunc exit clamataque palma theatris, hoc est, circenses tum fieri, cum post scenicos palma data sit. De ea palma locum olim emendabam Ouidii trist. 2, 507. Conferes de fabularum iudicibus quae annotauit et quos indicauit Weichertus poet. rell. p. 336. Florales circenses ubi acti fuerint ante extructum circum Florae, quem a scriptore nullo tabula Maffeana uetustiore aut aequali commemorari certum est, nescio: nec memini disertim equorum certamen in iis ludis tradi, ut fortasse uenatio tantum in

circo fuerit, de quo genere uide Bulenger. de uenat. circ. in Graeu. thes. 9, p. 758.

Ludorum circensium initium saepe factum est pompa, de qua Dionys. Hal. 7, 72, Appian. bell. ciu. 2, 101, Ou. am. 3, 2; sed quorum ludorum et qua de causa, exploratum non est. Ex iis, quos Quidius describit, Megalenses pompam habuisse affirmat IV ld. Apr. 4. 391: de Cerealibus minime id sane demonstrat Varro de r. r. 1, 2, ubi illud ouum commemorat, quod in Cereali pompa solet esse primum, omnium tamen maxime probabile est, cum in ipsas ferias Cereris inciderint circenses. Cerealibus equos certauisse testatur etiam Dio Cass. 47, 40: καὶ οἱ ἀγορανόμοι τοῦ πλήθους ὁπλομαγίας ανώνας αντί της ίπποδρομίας τη Δήμητρι επετέλεσαν: uulpecularum illud spectaculum, de quo Quid, u. 681 sq., certe fuit uenatio nel post, uel inter equorum cursus exhiberi solita, quemadmodum Bulengerus l. ind. docet. Aediles plebis ludorum Cereris curatores dici uidentur, quos Cerealium nomine C. Caesar quatuor antiquis addidit teste eodem Dione 43, 51: a quo inde tempore dubitari possit, an circenses Cereales in circo Flaminio editi sint. Verum cum hoc perincertum sit, illud certum est, me supra p. 1x propter ista Dionis uerba Ciceronis locum in Verr. 2, 5, 14 perperam interpretatum esse de ludis Romanis ab aedilibus plebis edendis. Eo ex Ciceronis loco docemur Cereris et Liberi eosdem fuisse ludos: quos tamen olim separatim actos aut coniectat, aut traditum accepit Ouidius 3, 785, unicus quod sciam eius rei auctor. Vulpes olim ad Liberalia pertinuisse possit alicui in mentem uenire: de qua re, ut opinor, infra agetur.

Varro cum uetusto more ludos Romanorum cauea et circo diuideret, cfr. Cic. de legg. 2, 15, §. 38, gladiatorios accensuisse circensibus uidetur. Quorum, ut Varroniano dicam ordine, curatores legitimi erant praetores, uid. Dion. Cass. 54, 2; 55, 31; 56, 25; 59, 14: locus forum, uid. Lipsium saturn. 1, 17, posthac amphitheatra, inprimis, puto, Statilianum, Dio 51, 23: tempus statutum secundum Ouid. 3, 811, 813 Quinquatrus, et fortasse secundum Dionem 54, 2: δίς ἐν ἐκάστω ἔτει, alterum, quod ignoramus.

# LIBER DECIMYS.

Fr. 1. August. de c. d. 1, 32: Ludi scenici, spectacula turpitudinum — non hominum uitiis, sed deorum uestrorum iussis Romae instituti sunt. Dii propter sedandam corporum pestilentiam ludos sibi scenicos exhiberi iubebant. — Id. ibid. 2, 8: illos ludos — ipsos

deos ut sibi solenniter ederentur et honori suo consecrarentur acerbe imperando et quodammodo extorquendo fecisse. — Nam ingrauescente pestilentia ludi scenici auctoritate pont. Romae primitus instituti sunt. — Id. ib. 3, 17: inde in hac pestilentia scenicos ludos, aliam nouam pestem — intulerunt. Vid. Liu. 7 init.

- 2. Macrob. sat. 6, 4 med.: cum Varro rerum divinarum libro decimo dixerit: nonnullis magistratibus in oppido id genus umbraculi concessum.
- 3. Seru. ad Aen. 10, 894: unde et pueri quos in ludis uidemus ea parte qua cernunt stantes cernui uocantur, ut etiam Varro in ludis theatralibus docet. Cfr. Non. p. 20 s. u. Cernuus.

Locos Augustini a Varrone non esse alienos uidetur cognosci ex eo quod initio libri 4 de c. d. legis: Haec — probauimus — partim ex litteris eorum, qui non tanquam in contumeliam, sed tanquam in honorem deorum suorum ista conscripta posteris reliquerunt; ita ut uir doctissimus apud eos Varro caet. Verba a Macrobio seruata fortassis ad ipsum scenae nomen explicandum illustrandumue pertinuerunt, quem ad modum apud Seruium est ad Aen. 1, 164: Et dicta scena àπò τῆς σκιᾶς: apud antiquos enim theatralis scena parietem non habebat, sed de frondibus umbracula quaerebant. Fragm. 3 siue ita scribendum est, siue rectius est libris theatralibus quod a Burmanno annotatur, possit etiam ad unum ex libris, qui laudantur a Charisio de originibus scenicis, de actione scenica spectare.

Quidii hoc loco commemorandi sunt trini ludi scenici, Megalesiaci Cereales Florales; alios enim indicare non potuit. Quamquam Cereales scenicos fuisse non habeo, qui doceam, nisi ex eo, quod conjuncti fuerunt Liberalibus, uid. Ou, lib. 3, 786, Cic. Verr. 2, 5, 14. Liberalia autem non tantum scenici secundum Tertulliani locum, quem supra posui p. vIII, sed etiam scenicorum omnium origo secundum Seruium ad ge. 2, 381. De Megalesiacis res longe est exploratissima: ipse Naso 4, 326 cum Callimacho fr. 442 Bl. ἀμάρτυρον οὐδεν ἀείδω inquit et utitur notissimae alicuius fabulae, uel tralaticii argumenti testimonio. Idem facit Arnobius 4, 35 et 5, 42. Attinem cantauisse Neronem tradit Dio Cass. 61, 20. Floralium ludorum insignis fuit licentia, Ou. 4, 946; 5, 183, notata a Catone utroque grauiter, uid. Muell. ad Fest. p. 144, 10, interpp. ad Valer. Max. 2, 10, 8, a patribus christianis frequenter, Arnob. 3, 23; 7, 33. Lactant. 1, 20, Minuc. Fel. 25, August. 2, 26. Crediderim mimos potissimum, obscaena iocantes, turpia imitantes, Ou. tr. 2, 497, 515, Lentulorum et Hostiliorum uenustates, ut ait Tertull. adu. gent. c. 15,

tunc actos esse. De luminibus quae codex perbonus Ouidii 5, 364 tribus diebus affuisse tradit, locus est insignis Dionis Cassii 58, 19, unde tamen cognosci nequit ludisne scenicis, an circensibus, an utrisque ille mos peculiaris fuerit. Maxima est difficultas, immo maxima mea ignorantia de locis, quibus hi ludi acti sunt. Terna theatra mense Aprili personuisse dicit Naso tr. 3, 12, 24. Sunt ea Pompeii, Balbi, Marcelli, de quibus adi Dion. Cass. 39, 38; 54, 25, 26, Locus Dionis quam faueat suspicioni cunctis his simul spectacula fuisse. nescio, ac sunt quaedam non grauissima quidem, sed tamen memorabilia, quae magis etiam rem conturbent. Auctor orationis de haruspicum responsis c. 12, p. 340 W. dicit ludos Megalesiacos factos in palatio ante templum in ipso matris deum conspectu: de aeuo maiorum intellectum uix potuit uelle. Simile est quod de ludis Florae habet Augustinus c. d. 2, 26: ante ipsum tamen delubrum, ubi simulacrum illud locatum conspiciebamus, universi undique confluentes et ubi quisque poterat stantes ludos qui agebantur intentissimi spectabamus intuentes alternante conspectu hinc meretriciam pompam, illinc uirginem deam, illam suppliciter adorari, ante illam turpia celebrari: non ibi pudibundos magis, nullam uerecundiorem scenicam widimus.

# LIBER VNDECIMVS.

\* Fr. 1. Non. Marc. p. 194, 17: Varro rerum divinarum lib. XI: Tragita vincula baltea sunt.

\* 2. Id. p. 220, 22: Varro rerum divinarum lib. XI: Prosiciem extorum uel in mensam porrigere. Cfr. Muell. ad Paul. p. 225, 15. Fest. p. 157, 26 dext. 158, 18 sin. 329, 30 sin.

Ex tam paucis uerbis de argumento libri colligi nihil potest. Aliud quod huc pertinere potuisset apud Diomedem 3, p. 484 P., ex 1, 2, 18 de re rust. esse uidetur. Consecrantur igitur numina apud Cicer. de legg. 2, 11, quemadmodum apud Ouidium sacrantur 6, 201, dedicantur 6, 631, uouentur 1, 642: de eo genere est Fornax 2, 523, Salus 3, 879, Libertas 4, 623, Tempestas 6, 193, Mens 6, 241. Consecrantur homines inter deos superos: Quirinus 2, 496, Diuus Iulius 2, 144; 3, 703, ne de Anna Perenna, Matuta, Castoribus, aliis dicam. Deos manes ludis funebribus consecrari Varro docuisse uidetur, uid. August. c. d. 8, 26: tanquam hoc sit maximum diuinitatis indicium, quod non soleant ludi nisi numinibus celebrari, et Plutarch. quaest. Ro. p. 82 Reisk.: ως φησι Βάβοων — καύσαντες τοὺς γονεῖς ὅταν δοτέω πρῶτον ἐντύχωσι, θεὸν γεγονέναι τὸν τεθνηκότα λέγονσιν.

Alio modo consecratur Mamurius 3, 390, quem locum ex Ouidii sententia rectissime credo exposuisse Vossium de idolol. 1, p. 50: alio Galli Matris Magnae, uid. Seru. ad Aen. 4, 558. Consecrantur denique res teste Aelio Gallo apud Fest. p. 321, 3 sin. siue aedis, siue ara, sine signum, sine locus, sine pecunia, sine quid aliud. De aedibus memini disserere Vaassen, anim, p. 100-107: pecuniam commemorat Ou. 5, 291. Pertinent huc quaecunque ad sacrificia adhibentur, mola salsa cum uulgaris, uid. Fest, p. 141, 31, Arnob. 5, 2, Seru. ad Aen. 2, 133, tum altera illa, de qua Seru. ad ecl. 8, 82, fabae Lemuralium et Parentalium, de quibus Varro apud Non. p. 335. 16. Paul. p. 87, 13, Laur. Lydus suo loco, hedera Bacchi, myrtus Veneris, infinita alia. Inprimis uero pertinent quaecunque in sacris incenduntur, immolantur, pollucentur, ut ait Tertullianus, quorum causas et discrimen recte tradit Seruius ad ge. 2, 380, Aen. 3, 118 similitudinem aut dissimilitudinem. Vtraque quot uicissitudines admittat, argumento sunt apud Ouidium 2,576 maena diuae Maniae διά την του δνόματος οίχειότητα consecrata, quem ad modum τρίγλη Hecatae τριμόρφω, tum rutila canis Robigalibus 4, 941. Nescio an illam rationem Verrius spectauerit, ex cuius opere originem ducunt Placidi glossae p. 436 M., ubi inter agonias hostiae ab hostiendo aequae dicuntur, alio quidem modo, atque apud Seru. Aen. 2. 156. Totum eum locum de agoniis iuris pontificii salebris data opera relictis complexus est poeta 1, 321-458. De ordine uersuum 323-331 proferenda est Io, Schraderi acutissimi uiri sententia, quam ab eius ore a nescio quo exceptam inueni in uolumine quodam bibliothecae Gothanae ducalis, tum in schedis eius autographis Berolinepsibus. Duplicem ob causam, quia in Heinsiana recensione uu. 329, 330 uerbo finito carent, tum quia uersus 331 inepte jungatur proximo superiori, nec satis id enunciet, quo opus sit, uersus 325, 326 transponendos censebat post u. 330: omnia tunc recte fore. Prius incommodum defugi una cum codicum non optimorum auctoritate, alterum argumentum per est subtile, sed caret eo pondere, quod ille accedere opinabatur ex multorum codicum in ipso uersuum ordine inconstantia. Proxima ab aliis sunt explicata. Versus 345, 346 ob oculos habuisse uidetur Tertull. adu. Marcion. 1, p. 137 ed. Par.: unus de sepibus flosculus, non dico de pratis. Versum 349, quamquam ab aliis notatum est, moneo profectum uideri a Varronis de re rust. 2, 4 med. uerbis: ab suillo enim pecoris genere immolandi initium primum sumptum uidetur, cuius uestigia caet., quia ea ab octogenario Varrone repeti potuerunt ex hoc antiquitatum, in quo uersamur, libro. Eandem Varronis industriam nescio

quo modo referunt quae de capro Liberi patris hostia, u. 359. Seruius habet ad ge. 2, 384: utres uero fiebant ad insultationem etiam mortuorum caprorum, ne quid ex his esset, quod non sentiret iniuriam: quorum exta in uerubus colurnis, quod aeque uitibus inimicae coruli essent, torrebautur, ad ge. 2, 396. Proxima de Aristaeo et bouis sacrificio excerpta sunt ex Virgilii georg. libro quarto, nisi quod taurus apud Ouidium tellure obruitur. Versu 381 quid secundum libros non interpolatos ediderim, uides, nec de commoditate locutionis dubitabis. Consentius p. 2054 cum praecipit pascere iuuencam et pasci aeque recte, praeter hunc Ouidii locum Ennii uersum apud Paulum Diaconum p. 59, 5 et Martialis 9, 80, 2 potuit spectare. Temporum imparilitas in pascit et carpsit nolim displiceat. Ad u. 386 ascripsi locum Leontii p. 228 M. ubi dea Celeritas Solis filia dicitur. Genus illud sacrificii certe exul poeta memoriter ex Xenophontis anab. 4, 5, 35 repetiuit: doctiora habet Festus p. 181, sin. coll. Seruio ad ge. 1, 12. De cane immolato u. 389 praeter annotationem Neapolis poteris adire nostram ad trist. 1. 9. 19. tum Arnobium 4. 25 eiusque interpretes. Fabula Priapi aut Alexandrina est, de quo genere infra alicubi annotabitur, proditurque fortassis ea origo adiectiuo corimbifer, u. 393, quod apud Nonnum Callimachi imitatorem extat Dionys. 14, 310, aut, quod item exemplo non caret, ab Ouidio est excogitata et quasi attexta ueteri illi de Priapo et Lotide, de qua uid. met. 9, 347, Seru. ad ge. 2, 84. Eadem de Vesta et Priapo narratur libro sexto. Vtramque nouisse uidetur Arnobius 3, 10 et praesertim 5, 9. Dubium uix est, quin altero utro loco illam subtraxisset Ouidius, si carmen absoluisset: credo posteriori, sed non ideo, quia aut res aut oratio illic displiceat, quemadmodum Heinsius immerito 6, 340 culpabat usum uocis apta, quae uox in sacris et religionibus propria est, uid. Acro ad Hor. carm. 3, 8: superis erat aptior alba victima, Seru. ad ge. 2, 395: tunc enim est aptum sacrificium, cfr. ad ge. 1, 350, Macrob. sat. 1, 17: apta religione celebrare. Videntur mihi haec ex uetustiori usu relicta et ad ipsum u. 1, 392 et 2, 514 facere. Est ea uox ex iis, quorum tenues parui discriminis umbras lexicographos omittere monet Huschkius ad Tib. 1, 6, 1. Vide, quid aptum dicatur apud Tib. 1, 4, 54, Prop. 5, 9, 50, Ou. fast. 1, 697; 5, 104, am. 2, 1, 36; 3, 4, 12. Versu 395 quod edidi non eget interpretatione multoque minus defensione. Deos Lycaei nec Schraderus intelligebat qui essent praeter ipsos Panas u. 397. Hic uir superiori uersui de trietericis ascripserat uersum Virgilii Aen. 4, 303 ita a se tentatum: nocturnusque boat clamore Cithaeron. Versu 404 non agnosco necessitatem scribendi:

Miscendas parce, intelligo: large agebat. Non equidem alterum, si libri optimi haberent, molestum esset, quemadmodum si quis apud Tibullum 3, 6, 3 pariter medicande intelligere uelit de mixtione Graeca uini, ἴσον ἴσως ut est apud Athenaeum 10, 27: simplicissima eius loci interpretatio ex Ou. art. am. 1, 256 fugit Huschkium certe, alii enim ad manum non sunt interpretes; metuo ne occupata sit, putida non est. Proximum est columba sacrificium u. 451, ubi non dubitaui Heinsii ingeniosam coniecturam repraesentare, de qua Schraderus iuuenibus suis ita dictauit: Aras quidem calidas proprie dici regerit Burmannus atque ideo uulgatam seruandam. Sed eiusmodi defensio friuola est et critico indigna. Non quaeritur, num calidi foci recte dici queant, quod nemo negauit, sed num huic loco conueniant, quod solida ratione negauit Heinsius. Proximum est Isidis sacrificium u. 453, de quo annotatis ab Heinsio adiicies Pausaniam 10, 32, unde maxime intelliges cur lauta dicatur: θύουσι δέ καὶ βοῦς καὶ ξλάφους οἱ εὐδαιμονέςεροι, ὅσοι δέ εἰσιν ἀποδέοντες πλούτω, καὶ χῆνας καὶ ὄρνιθας τὰς μελεαγρίδας. νσὶ δὲ ἐς τὴν θυσίαν οὐ νομίζουσιν οὐδέ οἰσὶ χρησθαι καὶ αἰξίν. Consentit interpres Veronensis ad Aen. 2, 714. Postremo de gallo gallinaceo quod narratur u. 455, 56, difficillimum est explicatu: lubet differre aliquantisper in librum XIV aut XV quaestionem.

### LIBER DYODECIMVS.

Fragm. Nonius p. 510, 2: Varro rerum divinarum: Etenim ut deos colere debet communitus civitas, sic singulae familiae debemus.

Exempla dant Festus p. 242, 28 dext. dies natales, operationes, denecales, Tertullianus de idolol. p. 624 ed. Par.: Circa officia uero privatarum et communium solennitatum ut togae purae, ut sponsalium, ut nuptialium, ut nominalium nullum putem periculum. Haec secundum Festum uidentur dicta fuisse sacra propria: de quibus fere Dio Cass. 57, 11: ὁ Τιβέριος τοῖς ἐταίροις — θύονσι συνεώρταζε. Alia uero sunt quae συγγενικὰ dicit Dionysius Hal. 2, 65, uelut gentis Claudiae propudianus porcus, Fest. p. 238, 17 dext.

Ad Ouidium festino. Domesticum aliquod sacrificium 2, 23 indicari uidetur, codicum tamen scripturae uocis postremae metuo ut explicari possint. Siue emendandum est uersis, quod recedit longius a librorum auctoritate et tueri se potest Senecae fragmento apud Diomedem 1, p. 375 P., siue legendum ternus, quod in codicis Mallersdorfiani praeclari scriptura, qualem aliis in locis obseruaui,

addito superne s, uix differt ab eo, quod illic clare scriptum habet ternis, sed in quo usum singularis numeri exemplis astruere non possum: rem credo intelligendam, de qua ex Varrone refert Augustinus de c. d. 6, 9: Tamen mulieri foetae post partum tres deos custodes commemorat adhiberi, ne Siluanus deus per noctem ingrediatur et uexet, eorumque custodum significandorum causa tres homines noctu circumire limina domus et primo limen securi ferire, postea pilo, tertio deuerrere scopis. Adde Paulum Diaconum p. 78, 1: Nam exuerrae sunt purgatio quaedam domus, ex qua mortuus ad sepulturam ferendus est, quae fit per euerriatorem certo genere scoparum adhibito ab extra uerrendo dictarum. Purgationem siue februationem utrobique credo agnosci. De lictore flaminio supra p. cxv breuiter annotaui.

Aliud sacrum priuatum, quod temporis decursu tantumnon publicum factum est, fuit Veneris Kalendis Aprilibus, de quo supra p. cxxxvii et p. cxl dictum est: sed restat locus Laur. Lydi 4, 45 p. 218 Rö., qui egregie illustrat quae de Fortuna Virili Verrius, de Venere Verticordia Onidius habent: Ταῖς τοίνυν καλένδαις Ἀπριλίαις αἱ σεμναὶ γυναικῶν ὑπὲρ ὁμονοίας καὶ βίου σώφρονος ἐτίμων τὴν Ἀφροδίτην· αἱ δὲ τοῦ πλήθους γυναῖκες ἐν τοῖς τῶν ἀνδρῶν βαλανείοις ἐλούοντο πρὸς θεραπείαν αὐτῆς μυρσίνη ἐξεμμέναι. Balneas matronarum idem describit 4, 24 p. 178, τόπους ἡσυχίους ἔξω τοῦ πλήθους, οῦς ἔτι καὶ νῦν ματρωνίκια καλοῦσυν. Hoc igitur est, quod Verrius teste Macrobio 1, 12, p. 177 testatus est postea constitutum, ut matronae Veneri sacrum facerent Kalendis Aprilibus, quod priuato cultu Venus coniungi coeperat cum Fortuna Virili, cuius nec ipsum publicum sacrum existimasse uidetur, cum tabula Praen. frequenter mulieres supplicare ei scripserit.

# LIBER TERTIVS DECIMVS.

Fr. 1. Plutarchus quaest. Ro. p. 150 Reisk. Διὰ τί τῷ Ἡρακλεῖ γιγνομένης θυσίας ἄλλον οὐδένα θεῶν ὀνομάζουσιν, οὐδὲ
φαίνεται κύων ἐντὸς τῶν περιβόλων; ὡς Βάδδων ἱςόρηκεν.

2. August. c. d. 3, 9: Nam quid ille molitus sit et quibus artibus deos tales sibi uel ciuitati consociare potuerit, Varro prodit.

Loquitur Augustinus de sacris Iouis Elicii: credibile est de his hoc in libro egisse Varronem. Eorundem originem narrat Arnobius initio libri quinti praemissis inter alia his uerbis: Quae si uobis uiderentur ineptiarum talium fabulae, neque in usu retineretis quaedam suo, neque per cursus annuos laetitias exerceretis ut festas, ne-

que ut rerum simulacra gestarum sacrorum conservaretis in ritibus. ex quibus tam multis unum interim ponam. Si quid ergo huic fidei est, in ritu sacri quod ad aram Iouis Elicii in Auentino monte fiebat, fabellae notissimae memoria conseruata est, actum est aliquid eorum, quae Ouidium ex Valerio Antiate retulisse supra intelleximus. Idem de pluribus sacris disertius tradit Tertull, ad nat. 2, 7 sub fin. Eam ob causam suspicor poetam nostrum nonnunguam fabularum quas narrat quasi fundamentum habuisse ipsarum ueterum cerimoniarum enarrationem fortassis Varronianam. Non id improbabile puto in causa illa, cur Faunus uestes oderit 2, 305 - 358. Lvdus inter sacra Herculis Victoris III Non. Apr. commemorat. de mens. 4, 46, p. 220: διὸ δὴ καὶ ἐν τοῖς τούτου μυςηρίοις τοὺς ἄδόενας γυναικείαις σολαίς κοσμούσιν, cfr. de magg. 3, 64: άλλά καὶ τούς καλουμένους σάνδυκας -. Τοιούτω τον Ἡρακλέα γιτῶνι περιβαλούσα 'Ομφάλη ποτέ αλσχρώς έρωντα παρεθήλυνεν. Ταύτη και Ηρακλής Σάνδων άνηνέχθη -. Sed aliquanto illustrius exemplum est in Anna Perenna 3, 677-694. Causa cur obscaenae cantilenae eius feriis usurpentur, redditur quod ea administra Mars non felicius Vulcano nuptias Mineruae expetiuerit. Illum uero eius deae procum non memini commemorari nisi in religionis eius, quam Ouidius 3, 393 sq. annotauit, explicatione apud Porphyr. ad Hor. epp. 2, 2, 209: Maio mense religio est nubere et item Martio, in quo de nuptiis habito certamine a Minerua Mars uictus est: obtenta uirginitate Minerua Nerine est appellata. Si infaustum illud tempus coepit ipsis Kalendis, uti assignificat Ouidius, desiit ergo fortassis in Tubilustrium X Kl' Apr., tunc enim τιμάς 'Αρεος καὶ Νερίνης ascripsit Lydus de mens. 4, 42, p. 206, qua re iterum dissensio Quidii et Verrii Flacci, de qua dixi supra p. xLII, conciliatur. Idibus ergo Martiis ex uulgari opinione etiamtum deperibat deam amator: manifestum est eam ipsam temporis conuenientiam causae fuisse, cur Anna ei negotio interponeretur. In Cereris sacris 4, 494, 555, 556 ipse poeta cerimoniam ad quam fabula pertineret indicauit. In Bacchi mellis inuentoris fabula 3, 735 quod est oblectamentum nascitur certe ex mimica et animali narrandi argutia: crederes poetam quia Liberalia urbana, ut infra dicetur, angustioribus finibus coercebantur, ad rusticos latinos sese applicuisse, de quibus Virgilius ge. 2, 396 sq. Aliud eiusmodi uide apud Neap. ad 4, 235 ex Plut. adu. Col. c. 33 fin. Denique quae 6, 523 de hospitio Carmentae et Matris Matutae proferuntur, nituntur fortasse nescio qua utriusque sacrorum coniunctione, cum utraque dea, Carmenta secundum ea, quae paulo inferius a nobis dicentur. Matuta uero a Strabone et Plinio notante

Muellero Etrusc. 2, p. 55 ann. 53, pro Είλει θνία habita fuerit. Carmenta et Hercules num eo modo coniuncti fuerint sacro, quem ad modum fabula copulantur ab Ouidio 1, 583 et Dionysio Hal. 1, 40, an tantum Carmenta cum Euandro Graeca traditione, Euander cum Hercule uicinitate sacellorum prope portam Trigeminam, uid. Dionys. 1, 32, p. 89, 9 et c. 39, p. 100, 14, id in medio relinquo.

Pergo ad sacra non tecte a poeta indicata, sed data opera enarrata, quorum primum esto id genus, quod ferias non habuit adiunctas, eamque ob causam in fastis lapideis non comparet. De sacro Helerni 2, 67 quo usque coniectando progrediendum putaui, id feci supra p. cxlix: audaciora scripsit Hartungus 2, 58, qui causam non reddidit, cur Lucaria cum mense Iulio clare indicentur in fastorum tabulis, quae restant, Februario mense praetermittantur. De ferali tempore eodem mense dixi supra p. xxxix sq. Non poenitebit ad loci eius Ouidiani intellectum quaedam adiicere. Quod demonstratum ibam, dies nefastos ultra Idus Februarias et Lupercalia pertinuisse, id clarius, quam quos adhibui, testatur Plutarchus Rom. 21: Τὰ δὲ Λουπερχάλια τῶ μεν χρόνω δόξειεν ὰν είναι καθάρσια. δράται γάρ έν ημέραις άποφράσι του Φεβρουαρίου unvoc. Ii uero dies religiosi a Kalendis decurrentes teste tabula Maffeana num omnes ferales dicti fuerint, an ab Idibus tantum eam appellationem admiserint, ualde fit dubium ex Laur. Lydi loco 4. 24, p. 176: Είδοῖς Φεβρουαρίαις. ἀπὸ ταύτης τῆς ἡμέρας ἀπὸ ώρας έκτης διὰ τὰς τῶν κατοιχομένων χοὰς τὰ ἱερὰ κατησφαλίζοντο, και οι άργοντες εν σχήματι ιδιωτών προήεσαν άγρι της προ οκτώ καλενδών Μαρτίων. Postrema uerba, quibus Feralia innui ex sequentibus patet, errorem numeri continent. Reliqua si fidem merentur, uersus Ouidiani 557 sqq. pertinent ad populare Parentalium sacrum, nec discrepant a Ciceronis ad Att. loco, Dies autem nefasti fastorum Maff. antecedunt Parentalia, quem ad modum Parentalia Feralia proprie dicta. Dies quibus ancilia mouentur, a Liuio 37, 33 commemoratos, noluit Ouidius 3, 395 accuratius designare: infaustos nuptiis esse monet. Τριακονθήμερον nominat Polybius excerpt, legat. c. 23: id totum mensem Martium intelligi non est necesse propter interpretis Horatiani locum paulo superius positum, quo Maius et Martius menses nuptiis infausti dicebantur: Martio enim eius religionis terminum uidebamur deprehendere Tubilustrium, ferias fortis deae, Mineruae siue Nerinae, cuius cum Marte certamen ήγοις δπλων καὶ σάλπιγξι, ut ait Lydus, Salii prosecuti fuerint. Dionysius Hal. 2, 70: έορτη δέ αὐτῶν ἐςι περὶ τὰ Παναθήναια, τω καλουμένω Μαρτίω μηνί, δημοτελής έπὶ πολ-

λας ήμέρας αγομένη. Festus p. 329, 7 sin.: Salios, quibus per omnis dies, ubicumque manent caet., ubi uid. Muell. Dubium uix est, quin cum in fastis Praenestinis Tubilustrio assignentur feriae Martis, id eodem modo fiat, atque in tabula Vaticana XIV KI' Apr. et prid. Id. Mart., significetque cerimoniam a publicis eorum dierum feriis diuersam adeo, ut uel fasti Herwartiani audiendi sint. qui VII Id., quo die nulla feriarum nota in ullis aliis est, ascribunt: arma ancilia mouent, et prid. Idus: Mamuralia, de qua re uide Röth, ad Lyd. 4, 36, p. 196. Nam quod tradit Varro de l. l. 5, 85 in comitio quotannis Salios salitauisse, id factum esse Quinquatribus docet fragmentum eius diei Praenestinum. Nec Kalendis ergo Martiis, quibus ferias Martis tradit tabula Verrii, aliud quid in honorem Martis actum est, atque quod Ouidius u. 259 sq. summatim annotauit. Flaminicae in fine eius loci u. 397 longas sordes poeta indicere uidetur, ubi intelligendum illud quoque est, quod 6, 231 legitur. Sed inter dies Saliares eo castu opus erat XVII et XVI Kl' Apr. etiam propter cerimoniam Argeorum, uid. Gell. 10, 15, 30, quae redit prid. Id. Mai., nisi forte tunc quoque biduo actam indicare uoluit Dionys. Hal. 1, 38, p. 97, l. 3 R. Neutro loco feriarum nota in tabulis lapideis inuenitur. Ipsum sacrum 5, 621-652 ex Varronis potissimum sententia interpretatum esse Ouidium supra p. crv ostendi. Pertinet ad eam sententiam et aliis exemplis, quae in promptu non habeo, a Varrone illustratum putauerim, quod Seruius habet ad Aen. 11, 186: quia apud uarias gentes diuersa fuerunt genera sepulturae: inde est quod alii obruuntur, alii exuruntur, alii proprias remittuntur ad patrias. Fortasse etiam non est dissimile quod Appianus parrat bell. ciu. 2, 39: τον Ηρακλέα το σωμα (Ionii) θάψαντα εμβαλείν ες τὸ πέλαγος, ίνα επώνυμον αὐτοῦ γένοιτο. Necesse certe est illam quoque opinionem de prisco sepulturae genere niti aliquo more aliunde cognito, quemadmodum reliquae interpretationes ab Ouidio proditae, siue tres sunt, ut supra dixi, siue una tantum de sexagenariis duplici modo, aut oraculo illo de Aboriginibus, aut prouerbio illo ex collectione Sinniana illustrata. In uerbis Ouidianis u. 626 mendum Arnobio 2, 68 et Lactantio epit, 23 uetustius auxilio codicis Gottingensis, qui Iouem Dodonaeum suppeditat, sustuli. Proximus tamen uersus 626 minime uitio carere uidetur: gentes, quod uocabulum Ouidius u. 641 et 6, 202 aliter et ita usurpat, ut Varro de l. l. 5, 155 nationes, Appian. b. c. 2, 18 έθνη, de Pelasgis intelligi fortasse potest, quamquam obscurissime dictum est: duo uero corpora non mittebantur, sed aut uiginti quatuor, aut triginta, Varro de l. l. 7, 44, Dionys. 1, 38, cum ArgeoPVBLICIS CLXXI

rum sacraria fuisse uiginti septem testetur Varro l. l. 5, 45. Potest Quidius in re adeo difficili numerum illum pleniorem Dionysii comparasse ac retulisse ad numerum curiarum aut tribuum scribendo: quot corpora gentes, h. e. φράτρας, curias, uid. Dionys. 1, 8, coll. Paul. Diac. p. 49, 4, aut uide Fest. p. 233, 25 dextr. et Niebuhr. hist. Ro. 1, p. 465. Hyperbaton foret idem quod metam. 3, 420 secundum bonos libros: geminum ceu lumina sidus. Postremo u. 661 in librorum scriptura agnoscis Ouidianam consuetudinem, am. 3, 1, 31; 6, 79. De Argeis uideo disputasse Clausenium in libro ingeniosissimo, cuius nunc demum compos sum factus, p. 934 sqq. In eo libro quantum post primam lectionem iudicare licet, saepius id fit, quod hoc quoque loco: interpretationem pulchre excogitatam cum probatum itur per argumenta, ne imago tantum sit, ea argumenta sunt doctiora quam ualidiora; doctrina uero ipsa illa Clausenii, quae tanta est, quanta in nullo, qui hoc litterarum genus attigimus, non solet ea, quae fuerunt apud Romanos, ab iis, quae credita sunt, discernere. Velut sacraria argeorum putat fuisse puteorum in argillacea terra: originatio admirabiliter astruitur: si quaeras, ubi Romae argillarum Cumanarum uestigia fuerint, indicatur solum Argiletum cum Iani Lautolis, quae coniectura, nec recte ut puto, coniunguntur, quamquam de ea re insigne glossema codicis Monacensis edidi ad fast. 6, 404. Deinde quod p. 941 indicatur Saturno ea sacra fieri, qui deus scilicet obscura in lucem proferat, id minime traditur usquam: nihil nisi sacrificii humani speciem grammatici spectauerunt, qui de Saturno in hac re narrarunt. Quae de superstitione illa communi disputantur, qua eo tempore, cum natatio in flumine incipit, fluuius de ponte placandus fuerit, p. 942, 943, aptissima sunt: sed tamen illud prouerbium de sexagenariis, de quo uide etiam Nonium p. 523, 21, quantum intelligam, aut sacri humani memoriam seruat, aut ex more comitiorum translatum est: non potest utroque modo uerum et uetustum esse, ut senes etiam in comitiis deo fluuiatili Petroniae amnis traditi fuerint, uti Clausenius uelit p. 944.

Venio ad ea sacra, quae cum feriis publicis coniuncta fuerunt. Maximum in his est momentum ad deorum quibus fiebant cognoscendas naturas, quae per uaria commenta saepe sunt obscuratae, uti proximis libris docebitur. Maximum etiam in hac re momentum saepe est in auctoritate Ouidii, quae sola aut antiquissima haud semel, sed interdum imperfecta extat. De Iani sacro Kal. Ian. 1, 127 tenue est indicium: reliquae cerimoniae ab ara et sacello seiunctae uix huc pertinent. Fuerunt eius prima Agonalia, de quibus uide

supra p. cxiv. De Iuturnalibus breuissimus est poeta 1, 463; celebrata ab iis dicit Seruius loco supra p. cxxv indicato, qui artificium aqua exercent, puta coquis, pistoribus, caet. Clausenius p. 709 nimis docte aquilices intelligit. Carmentae sacrificandi ritum tradit 1, 627-634, unde discimus utrumque illum diem festum celebratum fuisse a praegnantibus. De alterno illo nomine u. 633, ita enim uelut in Iano 1, 129 accipiendum est et prope acceptum a Macrobio sat. 1, 7, p. 151, tum de omni deae provincia posthae dicetur. Nunc manifestum est pueros uirginesque u. 628 nihil esse aliud, quam partus u. 623. Cum Quidius supra nihil nisi fatidicum deae numen esse pronunciauerit, hic eius sententia uideri possit propter carpenta amissa et recuperata deae supplicari coeptum esse. quae simile nomen haberet, uota quae ei fierent non esse facta antequam matronae abortus uoluntarios fecissent; quod ridiculum foret; neque enim propter nomen, sed propter usum carpenta ad Carmentam pertinent, uid. Fest. p. 154, 13-19 dext. De moris ipsius initio uid. Fest. p. 245, 3 sin., a quo discedit Ou, fast. 6, 603 et a se ipso Verrius, si moris post intermissionem reducti et instituti sacri idem tempus consignauit in fastis Praenestinis, quod Ouidius traditum accepit, idque eius lemma, quod Fogginii culpa et nostra supra p. cxx1 minus emendatum descripsimus, cum in addendis secundis uoluminis Fogginiani ita reddatur: HIC.DIES.DI-CITVR.INSTIT........SI. FID., caet., si id lemma, inquam, a Clausenio p. 884 recte suppletur A. Seruilio dictatore anni V. C. 322; Aemilium Mamercum anni 333 dictatorem Fogginius uolebat: nihilo commodius. Quod Clausenius putat Carmentae uota facta esse quia cuniculus ille, quo urbs capta sit, quasi pro utero, unde milites ederentur, habitus sit, inuenustum credo commentum, malim cogitare de carmine illo, quo ex urbibus hostium dei euocabantur teste Seruio ad Aen. 2, 244. Sed quod proximum annotat, apud Liuium 27, 37 pompam propter infantem prodigiosum natum non casu per Carmentalem portam duci, acutissime est observatum. Quae uu. 629, 630 monentur, sacri eius argumento optime conueniunt, quamquam in aliquot praeterea sacris ac sacellis idem obseruatum tradit Varro de l. l. 7, 84, cfr. Fest. p. 161, 3 sin. Quod ad uerba Ouidiana attinet, cum u. 622 comparabis Aug. de c. d. 7, 3: et ideo his etiam pracesse quae ad substituendas homines pertinent; u. 635 aegre fortasse feres blandam scripturam a me exterminatam, nec tamen poenitet factum. Num Idibus Ian. 1, 587 ueruex pro oue, uti dicebam p. cxiv, mactari consueuerit propter ferias Augustales, uid. p. Lx, nescio. De sacro Concordiae 1, 637 nihil mihi innotuit. De sacrificio quod indicatur 1, 671, uide p. c.v. Proximum est ritus sacrificandi indicium in Pacis feriis 1, 711, frondes Actiacae. Quamquam ea Pax plus uiginti annis post Actiam pugnam dedicata est. et quamquam Paulus Diac. p. 192, 4 habeat quod coniecturae Actaeis suffragetur, certum tamen est laurum intelligendam, cuius maior a cultu Palatini Apollinis usus fuit, ut conferri possit quod de colocasiis notat Seruius ad ecl. 4, 20. Pertinent huc quae doctissime annotauit Fr. Iacobus ad Manilium 1, 11 in scriptione scholastica 1830 p. 9: Somniabant quippe homines et Augusti aeuo et sub Neroniani imperii principio post finitum siderum decursum auream illam aetatem, naturae dona largissima, perpetuam mortalium pacem, morum honestatem, denique beatissima reditura otia -. Ea igitur pax intelligenda, quam u. sq. legimus. Nam quantulum temporis intersit inter Nasonem et Manilium memini aliquando me demonstrare. De sacrificio quod traditur 2, 69, 70, diuerso fortasse a sacro Helerni, nihil potui indagare. Nonis Febr. 2, 119 quid non actum sit, disputaui p. LXI. Faunus quomodo cultus sit Nonis Febr. 2, 193, non constat: de Nonis Decembribus testis est Horatius carm. 3, 18. Sequuntur Lupercalia, de quorum ritibus ea fere habet poeta 2, 265 sqq., quae aliunde et uulgo nota sunt: uide ergo Hartungum 2, p. 179. Vnum praetermissum est, de quo posthac exponetur, lupercorum Juliorum ut fieret mentio. Marinus quidam siue Marianus lupercaliorum poeta et uersus eius iambici a Seruio et Philarygrio ad ecl. 1, 20 adhibentur. In uersu Ouidiano 274 audacter me fecisse fateor quod coniecturam recepi: nititur illa tamen in omnium emendatissimorum codicum scriptura, in Pausaniae testimonio 8, 16, in eiusmodi nominum uariatione. Nam de Megara et Megaris res est notissima: Himera, non Himeram nuncupat Ouidius 4, 475, et eodem uersu Tauromenen secundum codicem fide dignissimum pro Tauromenio, Piraea plurali numero 4, 563: Πελλήνη Laconica urbs, uid. Schneider. ad Xen. hell. 7, 5, 9, apud Strabonem 8, 7, p. 224 est τὰ Πέλλανα. Ad uersum Ouidii 2, 295 ascripsi quem imitatus est in uoce frondes, Virg. Aen. 8, 318, et qui simile dixit Dionem Cass. 62, 5: nav de devogov olulu: minora abiicio. Quirinalium cerimoniam publicam nullam tradit Ouidius 2, 473 - 510, nec multum est quod apud Festum p. 217, 13 tradi uidetur. Versus Ouidii 2, 291 cum de solis defectione non uideatur agere, non eget Scaligeri defensione de emend. temp. l. 5, p. 395: solus Augustinus, sed is ualde ridicula cum argumentatione de c. d. 3, 14 plenilunium et solis defectum simul fuisse credidit. De Feralibus quae sequentur 2, 567 post supra dicta nihil restat annotandum praeter etymologiae

Ouidianae uestigium apud Paulum Diaconum p. 11, 14. In Charistiis u. 629 cum scripturam auctoritate codicum mutarem, obuersabatur mihi locus Pauli Diac. p. 122, 3, Versus 635 scripturam nostram ut rotundiorem probabat Schraderus. Termini, quem ioculariter ad priscam precandi formulam sine deus, sine dea, Arnob. 3. 8. alloquitur Ouidius 2, 630, sacrum Dionysius Hal. 2, 74 docet, ut et Ouidius habet, publicum et populare fuisse: sed de publici loco. sacello ad uiam Laurentinam, supra p. cxxx nescio quomodo me fugerit testimonium Strabonis 5, p. 372 Tauchn. De uictima dissentit Ouidius a Dionysio. De Regifugio supra p. clviii et de Equiriis proxima legisti quae noui. Kalendis Martiis matronales ferias, quas dicit Tertullianus de idolol. p. 623 ed. Par., non plenissime enarrat Ouidius. Narrato Sabinarum raptu, et quemadmodum primum gener atque socer diris concurrerint armis, Martial. 9, 70, 3, tum interuentu matronarum et paruulorum fantium et infantium in gratiam redierint, qua in re uersum 224 tenerrimi affectus plenum non credo difficilem intellectu, nisi qui barbarus sit: hinc igitur concludit u. 229 eum ipsum diem, quo primum, i. e. olim id gestum fuerit, seruasse rei memoriam. Altera est suspicio u. 231 - 234 diem non traditum esse, sed electum data opera uel propter animosum matronarum factum, uel propter Iliam. Hinc particularum ratio intelligetur, quas mutaui. Sequitur quarta causa apud poetam u, 235-244, quae nisi fallor indidem sumpta est, unde haec Verrii apud Festum p. 372, 1 sin.: Vernae, qui in uillis uere nati, quod tempus duce natura feturae est: et tunc rem divinam instituerit Marti Numa Pompilius pacis concordiaeue obtinendae gratia inter Sabinos Romanosque, "ut uernae uiuerent neu uincerent." Romanos enim uernas appellabant, id est ibidem natos, quos uincere perniciosum arbitrium Sabinis, qui coniuncti erant cum P. R. Huius lemmatis pars prior non male conuenit uerbis Ouidianis, inter quae de militia partus conferes heroid. 11, 48: Et rudis ad partus et noua miles eram; Manil, 2, 20: Militiamque soli; eund. 4, 404: Luxuriae quoque militia est. Altera pars agit de ritu sacro ultimae antiquitatis. Vix putauerim Ouidii aetate aut per matronas, aut per sacerdotes alios, quam Salios Marti Kalendis Martiis quicquam rei diuinae publice factum: feriae Martis in tabula Praenestina annotatae quid significent, supra coniecturam posui: quod Ouidius dicit u. 251 matrum, siue corrigendum est, quod propemodum puto, matris eum turbam frequentare, intelligi licet de mensis eius principio. Neque tamen est negandum in uita domestica multa de ueteri sacro remansisse, inprimis quod Macrobius tradit sat, 1, 12,

n. 170, seruis coenas apposuisse matronas, quodque apud Lydum de mens. 3, 15 p. 114 uerbis: δι Αρεος τιμήν δουλεύουσι τοῖς άρρεσι των ολκετων δια την κοείττονα φύσιν et comparatione facta cum Saturnalibus, ubi τοῖς ξαυτών δούλοις ἐδούλευον ὅπως μὴ ταις άληθείωις νεμεσητόν τι παθόντες είς δουλείαν πολεμίων καταπέσωσιν, ita profertur, ut indoctioris paulo grammatici interpretatio sacri illius pro uernis olim facti uideatur. Alio modo a ueteri sacro pendet quod Acro et schol. Crug. ad Hor. carm. 3, 8, 1 tradunt: Kalendis Martiis Matronalia dicebantur eo quod mariti pro conservatione conjugii supplicabant. De munusculis eo die missis uide Hartungum 2, 65. De γλυκέσι πόμασί τε καὶ σιτίοις quae Lydus tradit 4, 20 p. 186, dubito, utrum ad Matronalia posteriori mulieroso tempore non minus ad Kalendarum Ianuar., quam ad Saturnaliorum (uid. Foggin. p. 22), ut uidetur, exemplum exculta, an ad ferias Lucinae pertineant, de quarum peculiaribus cerimoniis ab Quidio u, 253 - 258 commemoratis alteram supra attingebam p. cxxvII, alteram astruit Seruius ad Aen. 4, 518: Iunonis Lucinae sacra non licet accedere nisi solutis nodis. Templi auctorem Fogginius in add. alteris coniicit fuisse M. Albinum trib. mil., Liu. 6, 30. Ferias publicas propter initum ab Augusto pontificatum max. Ouidius 3, 415 - 428 celebrat. In iis uersibus prauas scripturas duas potissimum expuli, u. 418 Cratera, quia si is poni iubeatur in aede Vestae, absonum hoc est, sin in priuatis epulis, aeque bene codd. meliorum auctoritas, quod probum uerbum Virgilii et Ouidii ipsius est, conuenit titulo fastorum Praen.: pOPVLVS.CORONATVS. FERIATVS. Ludos pontificales hoc die quotannis editos ab Augusto putauit Fogginius p. 23. Turpis interpolatio insederat uersum 423, sine dubio ex Prop. 5, 4, 69 petita: si quis ergo ullus eorum librorum, qui illam suppeditant, uetustus est, nec Politiani coniectura placuit Naugerio, non ignotus fuit Propertius ante Pontanum; sed credo Heinsium de codice Vrsini falsum esse. Offensioni fuerat interpolatori et Heinsio, quod praeter Vestam, quam Troicam dictam saepissime loci demonstrabunt a Clausenio p. 923 ann. 1110 plenissime collecti, etiam Palladium innuitur. Postquam enim sacer ignis altero mense post acceptum pontificatum max. ab Augusto translatus est in palatium, restitit tamen etiam cum Palladio non translato in ueteri aede, uti praeter locum Ouidii trist. 3, 1, 29 docet Dionysius Hal. 1, 69: καὶ τὸ μεμυθευμένον Παλλάδιον, δ φασι τὰς ίεράς φυλάττειν παρθένους έν ναζω κείμενον Έςίας, ένθα καὶ τὸ άθάνατον διασώζεται πύρ -, coll. 2, 66, cum pontificatum Augusti significet 1, 70, p. 177, l. 7-10. Vestae ergo prid. Non.

Mart. res sacra fiebat, quia eo die eam attigerit Augustus, u. 425, hoc est eius curam susceperit, cfr. 6, 449, anno V. C. 741, uid. Dion. Cass. 54, 27; 55, 12. Maluit uero id munus mereri, u. 419, quam locutionem perperam acceptam ab Heinsio memini usurpari a Virgilio Aen. 8, 322 et illustrari a Theoph. Kiesslingio carissimo praeceptore meo ad nescio quem Taciti locum, quia designatus est cum primum a Diuo Iulio adoptaretur anno V. C. 710, uid. Dion. 44, 3: quod anno V. C. 718 Lepido succedere noluit teste Dione 49, 15, id huc non pertinet. In Vediouis feriis Nonis Mart. 3, 429 sq. nulla est apud Ouidium mentio humani sacrificii, de quo Gell, 5, 12, 12. De uerbis poetae nihil est, quod moneam, praeter quam de uersu 445. Possit in mentem uenire legendum: farra colonis, secundum Varronem de l. l. 5, 21: Ab eo colonis locus communis -. Nam profecto cur colonae magis, quam uiri eorum ea uoce utantur, non uideo: nec id nouasse librarium probabile est, nisi propter male acceptum scripturae compendium, cuius uetustatem intelliges si euolueris 4, 405 quae annotaui. Sed tamen non est ideo necessaria emendatio, quod uescum ad colonos non pertineat: uocabulum desuetum erat Virgilii et Ouidii aetate, uid. Philarg. ad ge. 3, 175, uoces uetustiores rustici retinuerunt, teste Seruio ad ge. 1, 120, ut mihi annotaui: non reperio id apud Burmannum, siue erraui in numero, siue apud recentiorem editorem extat, quo tunc utebar. Post Equiria altera, quorum interior cognitio aeque ac priorum impedita est, sequuntur feriae Annae Perennae inde a u. 523, Reticuit Ouidius partem eorum, quae Macrobius 1, 12 p. 169 et totum quod Lydus 4, 36, p, 195 tradunt, ille his uerbis: Eodem quoque mense et publice et prinatim ad Annam Perennam sacrificatum itur, ut annare et perennare commode liceat, hic loco ita interpungendo: ueσομηνίαν. καὶ εὐγαὶ δημόσιαι ὑπέρ τοῦ ὑγιεινὸν γενέσθαι τὸν ἐνιαυτόν, proxima enim neque num huc pertineant, neque quomodo emendanda sint, habeo dicere. Reliquas tamen cerimonias diligenter et genialiter Ouidius enarrat. Locum designat u. 525, quem strictius definit lapis Vaticanus: uia Flaminia ad lapidem primum, et pomiferum nemus appellat Martialis 4, 64, 17. Haec ipsa appellatio cultus ciuilis potissimi indicium habet, in quo plane nihil uideo quod Clausenii ambagibus de aquae mysteriis patrocinetur. Scaliger in annotatione ad Festum primum post ipsum poetam u. 654 eam interpretationis uiam institerat. Re uera utraque apud Ouidium fabula u. 545 - 655 et u. 673 - 674 subdialis plebeculae commissatio astruitur. Vescuntur in agris, inquit u. 655, Et celebrant largo teque diemque mero: ita enim, uel, remque diemque, emendandum

censeo. Et u. 670 sq. liba diuiduntur, non sine Callimachi imitatione fr. 454: "Εκ τ' ἄρτους σιπύηθεν άλις κατέθηκεν έλουσα. Potandi illa argutia u. 531 sq. non est quod illustretur locis Horatii et Martialis parum idoneis. Accessit illuc ludicrae actionis quoddam genus e theatris repetitum: eum in modum unde multa relata suspiceris, fuit mimus Laberii Anna Perenna, quem ipsum Ouidium imitatum esse conjectare licebit: aliquot ex eo uerba excerpsit Gellius 7, 16: gubernium dixerat quem Ouidius moderatorem u. 593 loco perdifficili, necdum, fateor, persanato. Sed maxime memorabile ad ea, quae de dea posthac dicenda erunt, illud est, quod de obscaenis cantilenis Quidius u. 675, 695, et de impudicis rebus, uirgineo cruore, si scriptura constat, Martialis I. ind. tradunt. Nemo sanus apud Ouidium cocunt u. 676 in hanc partem intelliget: cacemphaton imprudenti excidit ut 5, 617 et alias. Certa probra accipio ut certos hinnitus met. 2, 668, certum furorem Pont. 2, 1, 11: potest tamen etiam aliter. Liberalibus 3, 713 sqq. iterum reticuit Ouidius sacrum publicum eiusque rationem, de qua nec alibi quicquam legi. Servius ad ecl. 5, 29: Hoc aperte ad Caesarem pertinet, quem constat primum sacra Liberi patris transtulisse Romam. nescio quantum fidei mereatur. Toga libera eo die sumi solita non attinet ad sacrum publicum, uix adeo illud, quod de anibus Liberi sacerdotibus cum libis et foculo per oppidum sedentibus Varro habet l. l. 6, 14, quo referendus est Tertullianus apolog. c. 42: non in publico Liberalibus discumbo, et unde explicandus poeta u. 761 -767. Peculiaris, nisi fallor, Romanis superstitio dulcia consecrandi Libero, quae inimica sunt uino, uid. Macrob. sat. 7, 7, sed cuius uestigium extat in sacris Bonae deae, cum uas uinarium mellarium nuncupatur, Macr. 1, 12, p. 172. Festi lemma p. 318, 23 sin. non spectare ad Liberalia, uti Scaligero uisum, recte assecutus est Muellerus. De Liberalibus rusticis Seruii locum supra indicabam; alterum Augustini cum uberiore de his sacris disputatione inuenies infra libro de deis selectis. Quae Ouidius inde a uersu 727 narrat de omni ritu sacrificiorum a Libero commento, uti loquitur u. 785 (et secundum eum Tertull. adu. Marcionem 2 p. 149 Par: quod prius domicilium homini commentata (l. commenta) est), ea ipse poeta mihi commentus esse uidetur ex ritu illo positis foculis sacrificandi, ex suffimentorum patria, ex graeco θριάμβου significatu, de quo uide Rötheri annotationem ad Lyd. de mens. p. 4: eum enim graecum significatum cum romano ita conciliauerunt, si quid suspicor, poetae Ouidio paulo uetustiores, ut thriumphari dicerent quae a furentibus bacchis expugnarentur: bouem si lacerarunt, id genus

aliquod animalis sacrificii fuisse interpretatur poeta u. 732. In hunc modum emendandus est locus metam. 11, 22: Maenades Orphei titulum rapuere triumphi: nam quod legitur: theatri, ineptum est: Planudes uerum legit, eadem scripturae diversitas extat fast. 5, 189: de titulis triumphi lege trist. 4, 2, 20. Quinquatruum quoque publicum sacrum nullum commemorat poeta, priuatas cerimonias plurimas, de quibus certatim annotauerunt interpretes: ad uersum 833 referes Festum p. 333, 19 sin. De Tubilustrio u. 849 paulo plura. quam Quidius, annotauit Verrius in tabula Praenestina, quorum fructuosa est interpretatio Fogginii, quem adibis collato Clausenio p. 1240 sqq. De reliquis mensis Martii sacris remitto te ad ea, quae dicta sunt supra p. XLII, XLIII. Kalendis Aprilibus, ut supra dicebam, nihil publici sacri agnoscit Verrius: at poeta quae 4, 135-138 de lauatione Veneris habet, ubi de redimiculis euclues Festum p. 273. 12 sin. et 265, 3 sin., ad rem diuinam publice in templo aliquo factam referenda sine dubio sunt. Non habeo, quomodo eam differentiam interpreter, nisi forte putandum est ad fanum nescio quod Veneris ex eorum numero, in quibus lectisternium maiorem partem anni fieri solitum tradit Liuius 36, 1 illo die frequenter affuisse mulieres Romanas, et lectisternia cum lauatione coniuncta fuisse. Ad priuatas eius diei cerimonias adde quod apud Ou. art. am. 1, 405, 406 legis de utrisque, Martiis et Aprilibus, Kalendis. In sacris Magnae matris multa cautione opus est, ne Ouidium interpretemur ad posteriorum scriptorum testimonia, Locus Herodiani 1, 10, 5, quem quia Neapolis primus adhibuit, uidebis apud ipsum, Macrobius sat. 1, 21, p. 210 de Hilariis a. d. VIII Kl' Apr., quae ad Megalensia sine dubio pertinent, Augustinus c. d. 2, 4: Caclesti uirgini et Berecyntiae matri deorum omnium ante eius lecticam die solenni lauationis eius talia per publicum cantitabantur a neguissimis scenicis -. Tertullianus adu. gent. c. 24: M. Aurelio apud Sirmium reip, exempto die XVI Kl' April. archigallus ille sanctissimus die IX Kal. earundem, quo sanguinem impurum lacertos quoque castrando libabat, pro salute imperatoris Marci iam interempti solita aeque imperia mandauit, Lydus de mens. 4, 41, p. 206: Τη προ δεχαμιάς καλενδών Απριλίων δένδρον πίτυς παρά των δενδροφύρων ξφέρετο έν τῷ παλατίω, quicum conferendum puto Arnob. 5, 7 med., 16, denique multa quae idem Arnobius 5, 16 et 42 tradit: haec, inquam, omnia demonstrare uidentur, quod ipse Lydus affirmat, imperatorum tempore aucta et mutata haec sacra esse. Quare nunc ualde dubito, num a lauatione exordium ceperint a. d. VI Kal, Apr. Quidii aeuo, quod certatim docent interpretes Ar-

nobii 7, 32 et Fogginius p. 42, quodque supra p. cli ipse credeham. Id genus testes non sunt admittendi, nisi ubi uerba Quidii illustrant, u. 186 exululata, Seru. ad ge. 2, 394: hymni uero matris deum ubique propriam h. e. graecam linguam requirunt, u. 185, 243 molles ministri, August. c. d. 2, 7: Galli abscinderentur, molles consecrarentur, insani secarentur, ib. 7, 26; de mollibus eidem Matri magnae consecratis, u. 220: primis turres urbibus dedit, Lyd. 3, 34 p. 128: πόλεως έςι καταρκτική. De u. 353 uide Gellium apud Heinsium, neue puta proximum medela egere: Burmannus ascribere poterat Virg. ge. 2, 372, Stat. silu. 4, 6, 9. Ad uu. 367-372 utilis est Arnobius, si modo et hic fide dignus, 5, 16: quid temperatus ab alimonio panis, cui rei nomen dedistis castus? nonne illius temporis imitatio est, quo se numen ab Cereris fruge uiolentia maeroris abstinuit? - Sed interpretationis Ouidianae fundamentum erit Varro apud Augustinum c. d. 7, 24 et fortassis in u. 363 idem apud Paul. Diac. 95, 13 et apud Lydum de magistr. 3, 74, nisi mauis Callimachum apud Plin. n. h. 31, 1, 5, Blomf. p. 206: deinde Dionys. Hal. 2, 19. Nihil necesse puto exscribere praeter haec Augustini: quod sedes fingantur circa eam et: confictio leonum, unde intelligitur in Ou. u. 215 simulacra leonum prope sedile siue tensam deae, quae gestabatur, u. 185, uix uehebatur, ut apud Seru. ad ge. 1, 163 est, esse cogitanda. Simili modo errauit Seruius ad Aen. 10, 220, Gallos motu capitis comam rotantes ululatu futura praenunciauisse: meminerat ariolorum Plautinorum capillum promittentium: Lucani tamen locus, quem apponit, facit ad Ouidii uersum 244. De Cerealibus agit Ouidius prid. Id. Apr., u. 619 et ducentis triginta qui antecedunt, nec intelligit ferias publicas Cerealiorum. sed ludos Cereales, cfr. Macrob. sat. 1, 4, p. 140. Cerealia in tabula Maffeana consignantur a, d. XIII Kl'. Albae igitur, u. 619, etiam ludorum diebus in usu erant, nihil necesse est ad sacrum eas pertinere solum. Credi possit anticipare Quidium sacri mentionem uu. 407-416. Sed uidetur rusticum sacrificium innui neutri diei astrictum, de quo colonos etiam admonet Virgilius ge. 1, 339, fortassis Ambarualia, uti Seruius tradit. Publice auctoritate pontificum quid actum sit Cerealibus, reticet poeta, estque difficillimum de lectisternio Cereris Idibus apud Arnob. 7, 32, de porca aurea et argentea apud Festum p. 238, 11 dext. et si quae alia illuc pertinere potuerint, statuere. Quippe alterum fuit sacrum anniuersarium Cereris, h. e., ut puto, annale, ut Varro dixit de l. l. 6, 25, quod tantum certo mense concipiebatur. Eum mensem oportet fuisse Augustum, si recte Liuius 22, 56 et 34, 6 narrat intermissum, dum

triginta diebus matronae lugent eos, qui in Cannensi pugna a. d. IIII Non. Sextil., Gell. 5, 17 fin., occisi fuerant, Centum diebus luxisse uult Paul. Diac. p. 97, 4; id si constaret, crederem sacri mentionem excidisse apud Lydum mense Octobri 4, 85, p. 284: Valer. Max. 1, 1, 15 de Septembri testari uidetur. Hoc igitur matronarum sacrum, de quo loqui uidentur Cic. pro Balb. 24, 55. Seru. ad Aen. 4, 58, Arnob. 2, 73, aeque a feriis Cereris diuersum est, ac sacrum Bonae deae a feriis eius Kl' Mai, nec quicquam rei habet cum ludis Cereris. Namque hos cum nouem, non, ut sunt, octo dierum putaret Vaassenius animadu. p. 314 sq., acute tamen suspicatus est Ouidium met. 10, 431 sq. praeter albas et primitias frugum, de quibus nihil traditur in Thesmophoriis graecis, etiam nouem illas noctes transtulisse e castu Romano. Leuiusculum est quod de nucum sparsione XIII Kl' Mai, habet Festus p. 177. 20 dext. et rectius adhibuissem libro IX. De Fordicidiorum sacro, quod tam clare traditur ab Ouidio u. 634, 665 Telluri fieri, pudet quod supra p. clviii in eundem errorem incidi cum Laur. Lydo, qui de menss. 4, 49, p. 228 nec ipse Telluri, sed Cereri celebrata dicit. Scilicet uterque obliti eramus testibus Ouidio 1, 671 et Fabio Pictore apud Seruium ad ge. 1, 21 alterum etiam sacrum esse, quod Telluri et Cercri exhibitum est, cuius ad ritum, Ou. 1, 672, loci illi Arnobiani egregie collineant. Parilium ritus sollemnis a solo Quidio proditur, accurate, ut uidetur, et simplicissime. Nihil enim aliud, quam duo haec uerba calendarii Farnesiani interpretatur: OVES.LVSTRANTVR. Mira sane res, cum Palem deam armentorum et gregum omnium tutelam cum alii testes ueteres, tum pronemodum ipse Ouidius scripserint. Sitne id explicandum ex ueteri paupertate, coll. Virg. ecl. 10, 17, et inprimis uersus Ouidiani 3. 191 emendata, quam reduxi, scriptura, nescio. Illud non credo admittendum, quod Clausenius p. 882 sibi uisus est animaduertisse. ideo lacte et milio rem sacram fieri, Ou. u. 743, 746, quia uitulis hoc potissimum mense nascentibus secundum Palladium tostum molitumque milium cum lacte misceatur. Nam tantumnon idem in aliis quoque sacris usurpatum est, uid. Fest. p. 348, 19 sin. Refertur hoc inter argumenta, quibus probetur nominis Parilium originationem a pariendo fuisse uetustam: estque paulo grauius reliquis, quae nugatoria sunt. Tibulli uersum 2, 5, 91: Et fetus matrona dabit non necessario spectare ad Palilia docuit Huschkius: Festi locus p. 245, 31-34 dext. licenter suppletus ab Vrsino fuit: Ouidii uersibus 771 aut adeo 791 usus nemo est. Quare grammaticorum illa fuit opinio, quam sequuntur Dionys. Hal. 1, 88, p. 229, 3, Mar.

Victorinus p. 2470 P. et Paulus Diac. p. 222, 12, uel si cui uetustior illa nominis forma negotium facessebat: nulla ne priuata quidem superstitione subnixa fuisse uidetur, ut ad eam sacri partem respexerit Varro uerbis his a schol. Persii 1, 72 seruatis: Palilia tam publica quam prinata sunt. Prinatum sacrum non puto dicine eius quidem modi, de quo Festus p. 321, 11 sin., sed partim per Vestales, uti indicat Quidius u. 640, 731, partim sine pontifice a priuatis confieri. Quod dixi uetustiorem formam Parilia, in eo egregium suffragatorem habeo Goettlingium, hist, reip. Ro. p. 168 ann. 4. qui docta coniectura Aprilis nomen inde repetit. Credibile est Cincium aut Caesarem abstersisse uocabulo aeruginem et emonuisse de analogia: libris Varronis manu scriptis si fides est, is manum scientiae inuisae prius dedit quam Cicero, cuius Philippicarum fragmentum traditur a schol. Persii l. ind.: Palilia, quae nunc Parilia mutatis litteris dicimus, uel quod eo die condita Roma est, accensis manipulis, accenso faeno colitur. Hic locus non dicitur inueniri in corpore Tulliano, uti nec alter, qui ex libro quarto enotatur a Nonio p. 373, 29. Non est otium inquirendi, ubi excidisse potuerit. et num pertinuerit ad uictoriam Caii Caesaris Hispaniensem, de qua disserui supra p. xxvi. De Vinalibus supra dictum est p. xxv sq. Vnum addendum est, quod ad has priores eius nominis ferias pertinere et uulgaris illius erroris argumentum continere uidetur: Plutarchus quaest, ro. c. 45 uini quandam uim effusam narrat των Οὐενεραλίων τῆ έορτῆ. De canario sacrificio Robigalibus 4, uers. 906-910, 933-936 nihil est, quod annotatis ab Heinsio et Neapoli addatur, nisi forte ad u. 933 uerba Seruii ad Aen. 12, 169: ideo magistratus et sacrificaturi togam praetextam habent et manus ablutas detergere lineis mantilibus curant. In Vestae sacro IIII Kl' Mai., quod u. 953 laurus stare iubentur, sunt eae, quas πρὸ τῶν βασιλείων προτίθεσθαι ait Dio Cass. 53, 16, quaeque ramulorum forma in numis Augusti saepe exprimuntur. Fortassis eo die renouabantur, quemadmodum in prisca aede Kal. Martiis, Ou. 3, 141. Kal'. Mai. larum Praestitum cultus obsoleuerat. Bonae deae feriae propter templi dedicationem diuersas fuisse a sacro eius opertaneo. in quo Clodius deliquit, cognoscitur ex Cic. ep. ad Att. 1, 12 scripta Kal. Ian., nec, ut uidetur, de rebus semestribus. Ad ferias illas num referendum sit, quod Lydus 4, 52, p. 238 ait: πρώτη δε εορτή τοῦ Μαΐου παρά Ρωμαίοις αἱ περὶ σεισμῶν ἰκεσίαι, nescio. Terram eo mense potissimum mouere idem Lydus de ostent. c. 18 affirmat: cur ob eam rem Faunae Fatuae, quae a fatiscendo nomen haberet, sacrificatum sit, Clausenius inter tot philosophemata p. 850

sqq. facillime inuenisset: Claudia quae commemoratur u. 155, si esset illa Magnae matris testimonio probata, uti uolunt interpretes et Clausenius p. 850, anno duodecimo post famam ab ea recuperatam terra dies duodequadraginta mouit, Liu. 35, 40. Sed eam Quidius 4. 313. Liuius 29, 14, Macrobius sat. 2, 5, p. 237 matronam faciunt, non uirginem. Quare praestiterit uersus Ouidii 5, 155, 156 accipere de Claudia Vestali aliqua; unam eius nominis Valer. Max. 5, 4, 6 habet et terrae motum eius aetate consignauit Iul. Obsequens c. 86 (25), a. V. C. 620, c. 89 (27), a. V. C. 627. De Lemuralibus pleraque recte illustrauit Neapolis, Varronis quoque fragmento ex l. 1 de uita p. Ro. apud Non. p. 135, 16 adhibito: originatio nominis Ouidiana num indidem desumpta sit, ignoratur: leue eius rei indicium inuenies apud Seru. ad Aen. 1, 276: Remo scilicet interempto - natam constat pestilentiam, unde consulta oracula dixerunt placandos esse manes fratris extincti. Non Lemuria tunc instituta dicuntur: sed tamen pestilentia etiam Parentalia exacta sunt, Ou. 2, 547, 548, 553, ubi suburbanos rogos festiue interpretatur Hartungus 1, p. 55: brannte des Nachts auf einmal die ganze Stadt wie ein einziger großer Scheiterhaufen. De sacris Martis Vltoris nihil comperi. De Idibus Maiis consentiunt Macrob. sat. 1, 12, p. 171: hoc mense mercatores omnes Maiae pariter Mercurioque sacrificant, et Lydus de mens. 4, 53, p. 244: ηὔχοντο δὲ Μαία τε και Έρμη οί πραγματευταί ακίνδυνα τα των κερδών είναι, ut eundem diem uideatur Varro innuisse apud Censorin. c. 22: quod eo mense tam Romae quam extra in Latio res diuina Maio fiat et Mercurio. Maiae ergo sus praegnans hoc die mactata est teste Macrobio l. ind. Huius sacri non meminit Ouidius: de aqua Mercurii uero quae commemorat, uidentur illustrari his Lydi uerbis p. 238: καὶ ἔφορον δὲ τῶν ὑδάτων τὸν Ἑρμῆν εἶναι παραλαμβάνομεν, καὶ διὰ ταύτην την αιτίαν έν τοῖς αὐτοῦ (hoc male reddit Röth. in eius fanis) πηγαί ανατίθενται ή φρέατα δρύττεται. Nonnihil de sacrificio Mercurii est apud Fest. p. 297, 15 dext. De Kalendis Iuniis fragmentum Varronis est apud Nonium p. 341, 29: quod Kalendis Iuniis et publice et prinatim fanatam (l. fabaciam) pultem dis mactat. Ibi quod dicitur publice, pertinet fortassis ad sacrum Iunonis in Capitolio, cui posthac Hadriani imperatoris tempore alium ritum additum commemorat Lydus 4, 57, p. 248. Nam toto mense rebus divinis fabas adhibitas tradit Macrobius sat. 1, 12, p. 173, neque uidetur Ouidii aetate sacellum Carnae in Caelio monte, quod idem Macrobius nouit, superfuisse. Si superfuisset, sacri potius illic facti, quam Helerni u. 105 meminisset poeta,

quod longe sine dubio abfuit a Caelio monte, nec fortassis omnino attinebat ad Iunium mensem. Priuata religio u. 181, 182 quin eodem modo Carnae memoriam seruauerit, atque rustici nostri in simillima superstitione, non memini quo die, de diua matre Holla narrant, dubium uix est. Ad statum sacrificium Dii Fidii u. 213 sq. quodammodo referri poterunt Varro de l. l. 5, 66 et quos Muellerus annotauit. De sacris Vestae a. d. V Id. tria sunt, quae Ouidius tradit. Primum continetur uersibus 296 - 304: Vestae mitti patellas, quia olim epulae ante ipsam aedem institutae eum in modum libari consueuerint. Nam quamquam u. 300 deos quos innuat poeta, obscurius est, id tamen distichon non spectare ad morem priscum, quo Seruio teste ad Aen. 1, 636 in atriis edebant sedentes, liquet e proximo de Vacuna. Aedes igitur u. 296 dicuntur pro aede secundum Seruii observationem Aen. 2, 487: numero plurali et de domibus et de templo. Distichon 297, 298 difficile est intellectu, siue recte edidi, siue praestat: inde precamur, quod per libros licet. Coniectare in carminis parte non elaborata non ausim. Quoniam igitur nemo demonstrauit apud Romanos in precationum exordiis Vestam esse nuncupatam, credo Ouidium praeter uestibuli ueriloquium a Vesta, Seru. ad Aen. 2, 469, quod, prout libros sequeris, aut posuit, aut intelligi uoluit, meminisse etiam appellationis technicae, ut Pont, 2, 5, 68 coloris rhetorici. Cicero in oratore c. 15: Vestibula nimirum honesta aditusque ad causam faciet illustres. Eodem uocabulo significari potuerunt exordia precationum. De patella accurate scripsit Clausenius p. 632. Alterum est de feriis pistorum et asinorum u. 305, 311, 341. Causam, quam reddit poeta u. 307-312, paulo aliter profert Lydus de mens. 4, 59, p. 250: διά τὸ τοὺς ἀργαίους τὸν ἄρτον ἐν τοῖς ἱεροῖς τῆς Εςίας κατασχενάζειν. Verum paniceis illis asinorum monilibus u. 305, 341. quae etiam in capite Octobris equi, nec a Sacrauiensibus solum, ut uidetur, usurpahantur, Paul. Diac. p. 220, 21, tantum non tribuerim. Non est probabile hanc Vestalium cerimoniam post annum demum V. C. 580 esse introductam: ante id uero tempus testibus iis, quos poteris inuenire apud Creuzer, antiq. Ro. §. 282 et Forcellin, s. u. pistor, hoc nomen ad panem coquendum nihil attinebat, solo pistrino continebatur, quae asinorum quoque prouincia est. Pistrini igitur tutela erat Vesta: neque id mirum, quando Vestales teste Seruio ecl. 8, 82 pinsunt ac molunt molam castam, sic dictam fortassis quia secundum Seru. Aen. 1, 179 flamines farinam fermentatam contingere non licebat. Num Iouis Pistoris feriae, u. 344, si modo in hunc diem inciderunt, id effecerint, ut ἀρτοποιοί quoque Vestam colerent, aliter quaeri non potest nisi addubitato Ouidii testimonio de eius arae consecratione u. 398, de qua adi Niebuhr. h. R. 2, p. 615. Tertia est cerimonia matronarum u, 391. Processionem in nuditate pedum dixit librarius ille supra p. LVII, nudipedalia ueteribus tribuens cum Tertulliano apolog. c. 40 et de ieiun. adu. psychicos sub finem. Clausenius p. 628 ipsum Vestae templum ita adiri solitum existimat. Quaestio est topographica: non credo Vestae aedem fuisse in ipso Velabro, sed matronas sollemni pompa, quemadmodum Ouidius u, 399 et Lydus l. ind. indicant, circa aras spatiantes (Seru. ad Aen. 4, 62) deuenisse in sacellum istud ad infimam nouam uiam, de quo dixi p. clii. Matralibus qui ritus in publico sacro obtinuerunt, omnes ex Graecia allati uidentur. Ipsa liba u. 470, 476, 525, quae testuacia, ut alii notarunt, appellat Varro de l. l. 5, 106, inuenio Epidauri usurpata fuisse apud Pausaniam 3, 23: ές τοῦτο τὸ ὑδωρ ἐν τῆ ἑορτῆ τῆς Ἰνοῦς ἐμβάλλουσιν άλφίτων μάζας. Alterum, quod famulae arcentur, u. 475, 545. praeter unam uapulantem, uti tradit Plutarchus Camill. c. 5 init., quaest, ro. c. 16, id eodem posteriori in loco testante ad Chaeronensium consuetudinem proxime accedit. Tertium de priuignorum cura u. 555 graecae fabulae conuenit et uidetur a Plutarcho loco priori ad graecam cerimoniam referri. Idem ibidem addit: zal δρώσι περί την θυσίαν α ταις Διονύσου τροφοίς και τοις διά την παλλακήν πάθεσι της Ίνους προσέοικεν, unde cognoscitur Ouidium u. 483 - 509 non fabulam arcessiuisse, sed sacrum interpretatum esse: hac re illa nituntur, quae supra p. clxvIII, clxIX coniiciebam. Quintum simili coniectura commendauit Clausenius p. 876: coniunctum fuisse affirmat sacrum Fortunae et Matutae: pro sororibus habitas, Fortunam Primigeniam, Matutam fatidicam fuisse. Quae omnia non laudabili genere argumentationis nituntur: nihil meretur refelli praeter ultimum: si Albunea Seruio teste Aen. 7, 83 a quibusdam habita pro Leucothea, Matuta plerumque Leucothea dicta est, bilem mouere possit, qui ideo mauult Albuneam Matutae nomine impertire, quam de causa istius comparationis quaerere, quae posita est primum in nomine a colore ducto, deinde hydromantia, quam in graeco numine Pausanias loco paulo superius indicato prodidit. Illud tamen notabile est, quod Ouidius u. 620, 621 indicat, matronas et Seruianam Fortunam et Praenestinam excoluisse, uid. Cic. de diuin. 2, 41. Cfr. Clausen. p. 767, ann. 1416a. De Quinquatribus minoribus Id. Iun. praeter quod supra p, LXXXIV indicaui et quae Heinsius adiecit facillima inuentu, nihil est, quod annotetur, nisi de toga u. 648 testimonia Nonii p. 540, 31 et Seruii

ad Aen. 1, 282. De a. d. XVII Kl' Iul. uidebis Varr. de l. l. 6, 32, Fest. p. 258, 25 sin., p. 344, 13 dext., a quo tamen leuiter, ut in ea re decebat poetam, dissentit Ouidius. De Summani sacrificio u. 725 non multum est quod Festus p. 348, 5 dext. tradit. Supremum quod de sacrorum publicorum ritibus Ouidius prodidit, est u. 775 et 777.

## LIBER QVARTVS DECIMVS.

- Fr. 1. Seru. ad Aen. 8, 275: Varro dicit deos alios esse, qui ab initio certi et sempiterni sunt, alios, qui immortales ex hominibus facti sunt: et de his ipsis alios esse priuatos, alios communes: priuatos, quos unaquaeque gens colit, ut nos Faunum, Thebani Amphiaraum, Lacedaemonii Tyndareum (Tertull. ad nat. 2, 7: ut Mopsus Africanus et Bocotus Amphiaraus ex emend. Gothofr.): communes, quos uniuersi, ut Castorem, Pollucem, Liberum, Herculem.
- 2. Tertull, ad nat. 2, 9: Nos uero bifariam Romanorum deos recognosci[mus], communes et proprios, id est, quos cum omnibus habent et quos [ipsi] sunt commenti. Quare [cum] communes dei quam physico quam in mythico compre[hendan]tur —.
- 3. Seru. ad Aen. 2, 141: conscia numina ueri.] Bene medium tenuit: nam ea numina inuocans, quae sunt conscia numina ueritatis: quia et pontifices dicunt singulis actibus proprios deos praeesse: hos Varro certos (ita ed. Burm.) deos appellat.
- 4. Seru. ad ge. 1, 21: studium quibus arua tueri:] nomina haec numinum in indigitamentis inueniuntur, id est, in libris pontificalibus, qui et nomina deorum et rationem ipsorum nominum continent: quae etiam Varro dicit, nam ut supra diximus nomina numinibus ex officiis constat imposita.
- 5. August. de c. d. 6, 9: Denique et ipse Varro commemorare et enumerare deos coepit a conceptione hominis, quorum numeros exorsus est a Iano (Tertull. ad nat. 2, 11: deus Conseuius quidam, qui consationibus concubitalibus praesit. Aug. 7, 2: Ibi est et Saturnus propter ipsum semen.) eamque seriem perduxit usque ad decrepiti hominis mortem et deos ad ipsum hominem pertinentes clausit ad Naeniam deam (Arnob. 4, 7, Fest. p. 161, 33 dext.) quae in funeribus senum cantatur. Id. ib. 4, 11: praesit nomine Liberi uirorum seminibus (id. 7, 2: qui marem effuso semine liberat) et nomine Liberae feminarum (7, 2: ut etiam ipsa emisso semine liberatur; 7, 3: Libera, quae Ceres seu Venus est feminis): (Gellius 3, 16: Varro Parca, inquit, immutata littera una a partu no-

minata: item Nona et Decima a partus tempestivo tempore: cfr. Tertull. de anima c. 37 ed. Pamel.) ipse sit Diespiter. qui partum perducat in diem (Tertull. ad nat. 2, 11: qui puerum perducat ad partum): ipse sit dea Mena (cfr. 7, 2. Tert. ad nat. 2, 11: Flunionia quae infantem in utero [nutriat]) quam praefecerunt menstruis feminarum: ipse Lucina quae a parturientibus inuocetur: (7, 2: Vitumnus et Sentinus, quorum alter uitam, alter sensus puerperio largiantur, cfr. Tertull. ad nat. 2, 11.) ipse opem ferat nascentibus excipiens eos sinu terrae et uocetur Opis: (Tert. de an. c. 37: Partula, quae partum gubernet, ad nat. 2, 11: Candelifera quoniam ad candelae lumina pariebant:) ipse in uagitu os aperiat et uocetur deus Vaticanus (Gell. 16, 17: M. Varro in libris divinarum -: nam sicut Aius, inquit, deus appellatus araque ei statuta est, quae est in infima noua uia, quod eo in loco divinitus uox edita erat: ita Vaticanus deus nominatus, penes quem essent uocis humanae initia, quoniam pueri simul atque parti sunt, eam primam uocem edunt, quae prima in Vaticano syllaba est: iccirco uagire dicitur exprimente uerbo sonum uocis recentis.): ipse leuet de terra et uocetur dea Leuana: ipse cunas tueatur et uocetur dea Cunina (Lactant. 1, 20: quae - fascinum summouet): - ipse in deabus illis, quae fata nascentibus canunt et uocantur Carmentes (uide proximo libro): - in diua Rumina mammam paruulo immulgeat - in diua Potina potionem ministret: in dina (Alemona Tert. de an. c. 37.) Edulica (Educa 4, 34; 6, 9: Edula Tertull. ad nat. 2, 11) escam praebeat: de pauore infantium Pauentia nuncupetur: - dea Iuuenta (nouorum togatorum Tert. ad nat. 2, 11), quae post praetextam excipiat inuenilis aetatis exordia: ipse sit Fortuna Barbata (cfr. Tert. l. ind.) quae adultos barba induit.

- 6. Aug. 4, 21: diis nuptialibus, ut bene coniugarentur. Id. 6, 9: Cum mas et femina coniunguntur adhibetur deus Iugatinus: (Tert. ad nat. 2, 11: Afferenda est ab afferendis dotibus ordinata:) domum est ducenda quae nubit, adhibetur deus Domiducus: ut in domo sit, adhibetur deus Domitius: ut maneat cum uiro, additur dea Manturna: adest enim dea Virginensis et deus pater Subigus et dea mater Prema et dea Pertunda et Venus et Priapus (cfr. 4, 11; Mutunus Tutunus Tert. ad nat. 2, 11). Cfr. Arnob. 4, 7.
- 7. Aug. 6, 9: Deinde coepit deos alios ostendere, qui pertinent non ad ipsum hominem, sed ad ea, quae sunt hominis, sicuti est victus, vestitus et quaecunque alia quae huic vitae necessaria.

Id. 4, 8: posucrunt Forculum foribus, Cardeam cardini, Limentinum (Limam Arnob. 4, 8) limini (cfr. 6, 7, Tertull. de idol, p. 623). Arnob. 4, 3: dea Panda uel Pantica, 4, 6: Lateranus, ut dicitis, deus est focorum. - Aug. 4, 21: diis agrestibus, ut fructus uberrimos caperent et maxime ipsi dinae Fructiseae. Id. 7, 23: Telluri, Tellumoni, Altori, Rusori. Id. 4, 8: rura deae Rusinae, iuga montium deo Iugatino (Arnob. 4, 9: quis Montinum montium?); collibus deam Collatinam, uallibus Valloniam praefecerunt. Ibidem est dea Seia, Segetia (6, 8: Saturnus, cfr. 18, 15), Tutilina, Proserpina, Nodotus, Volutina, Patelena, Hostilina, Flora, Lacturcius (Seru. ad ge. 1, 315: Varro in libris divinarum dicit Lactantem deum esse qui se infundit segetibus et eas facit lactescere), Matura, Runcina (4, 21: Spiniensis, Rubigo, cfr. Seru. ad ge. 1, 151, Gell. 5, 12 fin.), Id. 4, 24: Pomona, Bubona, 4, 34: Mellona. Tertull. ad nat. 2, 9: Sterculinus. Arnobius 4, 7 et Seruius ad ge. 1, 21 multos alios deos huius commatis rusticanos habent. - Aug. 4, 21: deo Catio patre, qui catos, id est acutos faceret, - Bellonae ut bene belligerarent, deae Victoriae ut uincerent, deo Honorino ut honorarentur, deae Pecuniae (cfr. Arnob. 4, 9) ut pecuniosi essent, deo Aesculano et filio eius Argentino - propter fessos diua Fessonia, propter hostes depellendos dina Pellonia - deo Statilino stantes, deae Adeonae adeuntes, Abeonae abeuntes, deae Menti (cfr. 7, 3) ut bonam haberent mentem, deo Volumno et deae Volumnae ut bona ucllent -. Id. 4, 11: Praesit fortuitis uoceturane Fortuna - de spe, quae uenit, Venilia (cfr. 7, 22: Venilia, inquit, unda est quae ad littus uenit. Interpp. Maii ad Aen. 10, 76: Varro rerum divinarum XIIII de dis certis: spes cum conciliata non frustra esset et euenisset .... tantur, quam deam cum Neptuno coniungunt. Tertull. ad nat. 2, 11: spei Veniliam), de uoluptate Volupia, de actu Ageronia, de stimulis, quibus ad nimium actum homo impellitur, dea Stimula nominetur: Strenua (cfr. Lyd. de mens. 4, 4, p. 152: είς τιμήν δαίμονός τινος ούτω προσαγορευομένης, ήτις έφορός έςι των νικών) dea sit strenum faciendo: Numeria, quae numerare doceat (cfr. Non. p. 352, 32): Camoena, quae canere: ipse sit deus Consus (Arnob. 3, 23) praebendo consilia, et dea Sentia sententias inspirando. Id. 4, 8: deae Cloacinae, 4, 16: deam Murciam (cfr. Arnob. 4, 9), - Quietem (Pausos Arnob. 1, 28), 4, 20 Virtutem - Fides - Pudicitia, 7, 3: Minerua, cui per ista minuta opera puerorum memoriam tribucrunt. Tertull. ad nat. 2, 11: ab effatu Farmus - [praesta]ntiae Praestitiam. Arnob. 3, 25: Vnctionibus, inquit, superest Vnxia,

cingulorum Cinxia replicationi, Victa et Pota sanctissimae uictui potuique procurant, 4, 3: Praestana, 4, 7: Peta, Orbona, Ossilago, 4, 9: deos Lucrios, Libentinam, Liburnum.

- 8. Seru. ad Aen. 5, 45: Sed Varro et Ateius contra sentiunt, dicentes divos perpetuos, deos, qui propter sui consecrationem timentur, ut sunt dii manes.
- 9. De Aesculapio secundum Varronem agit Tertull. ad nat. 2, 14 extr. loco lacero nec facili ad resarciendum.
- 10. Seru. ad Aen. 8, 51: sicut ait Varro: Nonne Arcades exules confugerunt in Palatium duce Euandro?
- 11. Seru. ad Aen. 8, 564: Tunc enim, sicut et Varro dicit, omnes qui fecerant fortiter, Hercules uocabantur: licet eos primo XLIII enumerauerit. Cfr. Tertull. ad nat. 2, 14.
- 12. Tertull. ad nat. 2, 8: uel quos Varro ponit, Casiniensium De[luen]ti[num], Narniensium Visidianum, Athemensium (l. Aternens.) Numentinum, Faesulanorum Anchariam et quampraeuerint(?), Vulsiniensium Nortiam. Cfr. apologet. c. 23.
- 13. Tertull. ad nat. 2, 9: Si Faunus Pici filius in ius agitabatur mente captus, curari eum magis, quam consecrari decebat.
- 14. Macrob. sat. 1, 12 p. 173: Varro Fauni filiam esse tradit adeo pudicam, ut extra gynaeconitim nunquam sit egressa, nec nomen eius in publico fuerit auditum, nec uirum unquam uiderit, nec a uiro uisa sit. Cfr. Tertull. ad nat. 2, 9.
- 15. Seru. ad Aen. 12, 139: Varro rerum divinarum quarto decimo ait: Iuturna inter proprios deos nymphasque ponitur.
- 16. De Acca Larentia secundum Varronem referent Tertull. ad nat. 2, 10, August. c. d. 6, 7, ipsis eius uerbis, ut mihi uidetur, Macrobius sat. 1, 10.
- 17. Gell. 1, 18: In quarto decimo rerum divinarum libro M. Varro (uide sis ipse longiorem locum et alterum similem apud Gellium 3, 16 et tertium 15, 30.) Sed in posteriore eiusdem libri parte dicit furem ex eo dictum, quod ueteres Romani furuum atrum appellauerint et fures per noctem, quae atra sit, facilius furentur. Hoc idem est apud Nonium p. 50, 15.
- 18. Non. p. 480, 1: Varro antiquitatum rerum divinarum libro XIIII: Viri nuptiis sacrificabantur in cubiculo uiduae.

Varronem a nescio quo antiquo memini ubique expugnatorem religionis appellari. Quod cum non uno accipi possit modo, cauendum est de interpretatione Varronis ingenio et statu indigna. Religio contemptim a leuibus ingeniis, inclementer haberi solet etiam

CERTIS CLXXXIX

a grauioribus, quando certamen est contra seruitium eo inuolucro commendatum: neutrum in Varronem cadit. Restat igitur necessaria illa quandoque in ciuitate religionis refrigeratio et frigida fomenta philosophorum. Huic rei utrique Varronis aeuum ualde affine fuisse non est, quod doceam. Ipsum duplex potissimum de deis iudicium usurpasse scimus. Stoicum aut Platonicum hierophantam egisse supra p. cvin quae excerpsi, probant. Adde testimonium hoc Augustini 7, 28, quod ad quem librum referendum sit, ignoro: Hinc etiam Samothracum nobilia mysteria in superiori libro sic interpretatur eague se, quae nec suis nota sint, scribendo expositurum eisque missurum religiosissime pollicetur. Altera fuit Euhemeri doctrina. quam ab eo nihilo segnius fuisse probatam constat. Festus p. 310, 22 dext. Varro, inquit, et Euhemerus. Arnobius 6, 6 polyandriam Varronis nuncupat. Augustinus de cons. eu. 1, 23, §. 33: Numquid et Varro uel tanguam poeta fingit, uel tanguam Academicus dubie ponit, quod dicit talium deorum sacra ex cuiusque eorum uita uel morte - esse composita? Cfr. de c. d. 7, 18, Tertull. ad nat. 2, 13 in. Exemplum est apud Seru, ad Aen. 3, 578 de Gigantibus, quod item ubi extiterit, nescio. Neque enim ideo, quia de deis certis et incertis pro sua scilicet scientia aut inscientia Varro disseruerit et fr. 1, quod, uti opinor, licet huic libro attribuere, discrimen fecisse dicitur inter deos sempiternos et facticios, existimandum est hoc libro opiniones meras ipsius aut philosophorum aut Euhemeri enarratas fuisse. Eas si attigit, fecerit id eatenus oportet, quatenus ab ipso populo romano assumptae et usucaptae fuerunt. Namque civilem potissimum theologiam seiunctam a naturali exposuisse eum fidem faciunt uerba Augustini 6, 6: hic enim dixit quid feri debeat, illic quid fiat; 6, 9: civilem theologiam tam diligenter exponendo; 7, 5: quid opus erat ab ea (naturali) ciuilem tanta cura distinctionis abiungere? - Post primum librum nonnisi quibusdam ultimi libri locis ad illam lucernam rediit, quantum intelligi potest. Dei facticii Euhemeri habent nonnihil commune cum theologia illa poetarum, quam ciuili adiunxisse sese testabatur Varro supra p. cix. fr. 15: quamobrem huic generi interpretationis aliquanto plus fortassis indulgeri potuit. Sed tamen, uti dicebam, ab immoderata opinandi et coniectandi licentia temperari eo commodius poterat, quanto frequentiorem ipse cultus deorum ciuilis diligentia illa Varroniana perquirendus occasionem faciebat scientiam, ut ait, ad opinionem aucupandi. Potuit Varro neque transuerso digito discedere a iudicio popularium et tamen deos inducere natiuos aut factos, ut Tertull. ad nat. 2, 14 appellat. Nativi ita non erant Caelum et Terra,

neque sidera stoicorum, non Vulcanus, Neptunus, Sol, Luna, Iuppiter, alii, quos ipsum uulgus ex rerum natura nunquam non est interpretatum, sed de quibus alio libro Varro dixit. Numina certa sempiterna potuit sine dubio Libertatem, Virtutem, Fortunam, Felicitatem appellare: nam ex hominibus certe consecrata non sunt. Dei uero ad Euhemeri normam praeter quos Romani ab ipsis Graecis ea nota insignitos acceperunt, qua in re peringeniosa est Clausenii coniectura de Athenaide Sibyllinorum auctore p. 232, erant inprimis lares Romanorum, uide praeter fragm. 8 quae supra ima p. clxiii indicaui. Denique licebit de divisione deorum in certos. incertos, selectos ita existimare, ut licentiam omnem Varro procul habuerit, ut earum appellationum causa in argumento posita fuerit. ut certorum simplicissima fuerit et a selectis remotissima ratio, incertorum media inter utrosque, ut tres illi gradus temporis momentis discernantur. Causae aliquid fuit, cur antiquissimum deorum genus certum diceretur, et cur de eo genere ea traderentur, quae fr. 1 legis, quaeque in nullo alio genere eadem cum perspicuitate observari poterant. Antiquitas romana latina potissimum aut sabina fuit ex Varronis sententia, maxime in rebus diuinis, uid. de l. 1. 5, 68, 74, 123. Ibidem dei Sabinorum recensentur Mamers, Feronia, Minerua, Hercules, Vesta, Salus, Fortuna, Fors (?), Fides, deinde a Tatio rege consecrati Ops, Flora (cfr. 7, 45), Vedius, Iuppiter, Saturnus, Sol, Luna, Vulcanus, Summanus, Larunda, Terminus, Quirinus, Vortumnus, Lares, Diana, Lucina; addit Augustinus de c. d. 4, 23, incertum ex Varrone, an e Seneca (uid. 6, 10) Chaginam. Horum posteriorum quosdam in utraque, sabina et latina, lingua radices habere ait Varro: sunt ii Sol, Diana (de l. l. 5, 68) Lucina (ib. 69), tum sine dubio Iuppiter sine Diespiter (de l. 1. 5, 66), cfr. supra fr. 5, et Saturnus, cfr. fr. 5 et 7: de Quirino non opus est monere. His ergo ea parte detractis, qua similes sunt Latinorum deis, qui disertim traduntur a Romulo culti apud Aug. 4. 23: Ianus, Iuppiter (Fest. p. 194, 16 dext.), Mars, Picus (Aug. c. d. 18, 15), Faunus (Varr. de l. l. 7, 36), Tiberinus (Varr. de 1. 1. 5, 30), Hercules, intelligitur Sabinorum deos maximam partem nomina habuisse imposita, uti Tertull. de idolol. p. 623 ait, inania atque conficta, a rebus aeternis, quae usu ueniunt in uita communi, deos Latinorum solos habuisse fabulam quantumuis exilem et originem humanam, uelut Latinorum putauerim narrationem de Saturno quae infra est lib. XVI, fr. 5. Herculem nonnisi leuiter cohaerere cum illa familia infra intelliges, cuius eadem paene est ratio, atque Larium apud Sabinos. De reliquis memini Niebuhrium h. R. 1, 94

CERTIS CXCI

dicere: die Deutung dieser Götter auf Könige ist das neuere, uideo contra de Latinorum generationibus deorum disserere easque cum Euhemeri placitis quodammodo conferre Clausenium p. 835 sqq. eundemque p. 907 non probare, quominus deorum Indigetum in istum sensum interpretatio Varronis esse potuerit. Non est huius loci haec expendere accuratius: dicendum enim foret de numinibus multo pluribus. Quod ex iis, quae dicta sunt, euincitur hoc est, Varronem, si deos certos dixit quorum condicio ex quo consecrati sunt non est mutata, debuisse inde ab initiis reipublicae duplex illud genus deorum fr. 1 agnoscere, priusquam ulla Graecarum fabularum contagio incertos deos efficeret. Iam numina illa fr. 3-7 explicanda erant ex linguae latinae principiis, quamobrem testibus fragmenti 15 multa de etymologiae legibus monuisse uidetur. Hi dei num secundum fr. 3 in iis indigitamentis perscripti fuerint, quae Pompiliana nuncupat Arnobius 2, 73, nescio: fauet huic coniecturae locus Plinii nat. hist. 18, §. 7, 8: Numa instituit -, Is et Fornacalia instituit farris torrendi ferias et aeque religiosas Terminis agrorum. Hos enim deos tunc maxime nouerant, Seiamque a serendo, Segestam a segetibus appellabant -, fauet deinde, quod simplicitas ista et perspicuitas, tum sollicita ista numinum per alia atque alia nomina tanquam rudi aliqua pictura descriptio conuenire uidetur illi aetati, ubi simulacra nulla dum erant, quae indicatur a Varrone lib. I. fr. 11 et definitur ab eodem apud August. c. d. 4. 31 annis plus quam centum et septuaginta ab V. C., cfr. Tertull. adu. gentes c. 25 et de idolol. init. Nec, ut opinor, quia saeculo demum quinto exeunte argentum signari coepit, ideo diuus Argentinus Aesculani f. fr. 7 coli antea non potuit, quantumuis Varro ciues suos, lib. I. fr. 16, de pecunia roganda docuerit. Verum cuiuscunque aetatis indigitamenta illa siue fuerunt, siue existimata sunt a Varrone, non ignorauit genus deorum, quod complectebantur, nouis consecrationibus per omnia deinceps saecula fuisse proseminatum. Factum est hoc Ouidii quoque aeuo: quamobrem exempla ab hoc petam. Sepositis iis deis minusculis, qui ad selectorum dignitatem euecti, aut ad incertos detrusi sunt, ex indigitamentorum tantum auctoritate colebantur qui fr. 7 traduntur Consus Ou, 3, 199, Camenae 3, 275, Robigo 4, 905, Stimula 6, 497: his enim nonnisi arae, Varr. de l. l. 6, 20, aut luci, schol. Iuuenal. sat. 3 p. 174 ed. Heinr., supra p. cli, clii, cliii, dicantur. Accedat dea Rumina fr. 5, Plut. quaest. ro. 57, cuius sacellum sine dubio illud fuit Ou. 2, 410, uid. p. cxlix sq. Namque publice culta illa numina fuisse affirmat Augustinus 4, 16; his omnibus diis et deabus publica sacra

CXCII DE DEIS

facere susceperunt. Quam Varro et Ouidius Robiginem dixerunt. eum Verrius in tabula Praenestina Rubigum nuncupauit. Huc ascribam Oth. Muelleri uerba prol. myth. p. 288 de Graecorum id genus deis certis: Diese Wesen müssen entweder erst in einer Periode personificirt worden sein, da die Sprache schon ihre spätere Bildung und Gestalt hatte; oder die Namen bildeten sich, weil die Bedeutung dem Verstande immer gegenwärtig blieb, mit den Appellatiuen fort. Apud Romanos pauci sunt dei antiquissimi, communes sine dubio a Varrone agniti, fr. 2, qui communi etiam nominis forma olim culti uideantur, Sol, Luna, Tellus. Aliquorum autem, quorum inter priscos officium Varro descripsit, nomina dubitari possit, an mutata sint ad Graecorum illorum exemplum, cum denuo aliquando dedicarentur. Ita Salutem, Ou. 3, 882, quam paulo aliter a Sabinis olim dictam fuisse Varro de l. l. 5, 74 indicare uidetur, et Iuuentam. fr. 5, Ou. 6, 65, ex librorum Sibyllinorum auctoritate, graecum utrumque numen, alterum a. V. C. 574, alterum 535 reuocata esse coniecit Clausenius p. 260, 261. Alia numina communia apud Ouidium non extant: nam et Somno sacrificium Romae factum commentus est 4, 653, neque deam Noctem 1, 455 aut libri ueteres, aut Horatii carm. 3, 28, 16, aut incerti poetae apud Paul. Diac. p. 83, 4 uersus satis Romanis uindicant. Vide ergo, num probabile sit deam Furrinam Ouidium a Varrone explicatam inuenisse fr. 15 a furuo noctis colore. Cum uespertilionis alis depicta putatur a Gorio t. 2, p. 39. Eodem uero illo saeculo sexto denuo dedicati sunt Honos, 5, 23, Liu. 27, 25, quem fr. 7 in indigitamentis Honorinum fuisse accepimus et Mens 6, 241, fr. 7, uid. supra p. cxxxvi. Qui anud Ouidium non sunt, Virtutem fortasse non constat uetustam fuisse, de Fide Varronis testimonium habes de l. l. 5, 74, Quietem fuisse Quietalem, Fest. p. 257, 34 sin., alii coniecerunt: de feminino genere minus est haerendum, Pecunia et Pudicitia deae dici potuerunt ut Fluuionia, Praestitia, Segetia et abire in uocabula uti Fortuna. Quamobrem Concordia Ouidiana, uid. p. cxxv, saeculo quarto dedicata non ualde me cruciat, nec ideo minus Libertatem et Tempestatem, saeculi sexti ineuntis quae fortassis sunt, uid. p. cxxx, cxxxv, Graecam consuetudinem referre censeo. Namque paucis post decenniis Plautus eo modo deos Auxilium, Luxuriam, Inopiam, Afranius Sapientiae parentes Vsum et Memoriam, Gell. 13, 8, in scenam produxerunt. Ea poetarum licentia usus Ouidius, ne dicam abusus, Iuuentam loco modo indicato maluit comminisci et negare antiquitus cultam u. 75, 76, quam et ipsam socio Capitolia templo, Aug. c. d. 4, 23, et alterum ad circum Maximum, Liu. 36,

CERTIS CXCIII

36, possedisse concedere. Eodem modo 5, 23 sq. Honoris et Virtutis, publicorum deorum, diuortium fecit et Reuerentiam subornauit, ficticium numen. Ex eo matrimonio quam natam Maiestatem u. 25 scripsit, uaticinio rursus quodam deam informauit, quae paucis post annis magna cum religione coli Romae coepta est, uide prolus. ad Ibin. Ferias eius et sacrificandi ritus qui futurus esset, non est tunc assecutus, sed tamen expertus paulo post primus et multo post alii, ut audiui dici. Iustitia 1, 249 sq. desumpta est ab Arato, maxime, ut puto, Germaniciano. Ex indigitamentorum numinibus apud Ouidium sola Bellona est, quae templum et simulacrum suo tempore sortita, uid. p. cxxxv, neque tamen nominis mutationem, neque fabulam admiserit et quasi inter alterum genus deorum certorum personam induerit.

In ipso utriusque generis quasi confinio a Varrone ponendae fuerunt Fortuna et Flora fr. 7, fortassis etiam Egeria, de qua conferes Paulum Diac. p. 77, 10 cum Ou. 3, 269, 275. Fortunae fabula romana fuit notissima illa historicorum de consuetudine cum Seruio Tullio rege: in quem quamquam fabella Praenestina de Caeculo translata est, tamen quia Fortuna cum Caeculo aut plane non, aut non eo modo coniuncta fuit, atque cum Seruio, uid. Claus. p. 764, 766, eam ob rem dubitari potest, num unquam luculentior illa Praenestini numinis προσωποποιία quoque cum nomine, Plut. fort. Ro. c. 10, Romam intrauerit. Adoratio matronarum, de qua supra dictum est, num ad Primigeniam pertinuerit, non est exploratum. Florae quoque fabula quae uetusta esse potuit, pertenuis est. Traditur patrum christianorum testimonio, Minucii Felicis grauissimo Oct, c. 25: Sane et Acca Larentia et Flora meretrices propudiosae inter morbos Romanorum et deos computandae, quod si non extaret, Arnobius 3, 23 et Lactant. c. 20 possent fortassis eludi. Postremus ita habet: Flora cum magnas opes ex arte meretricia quaesiuisset, pop. Ro. scripsit heredem certamque pecuniam reliquit, cuius ex annuo fenore suus natalis dies celebraretur editione ludorum, quos appellant Floralia. Quod quia senatui flagitiosum uidebatur, ab ipso nomine argumentum sumi placuit, ut pudendae rei quaedam dignitas adderetur: deam finxerunt esse, quae floribus praesit, caet. Contractius haec schol. luuenal. tradit 6, 250: Hi ludi a Flora meretrice instituti sunt in honorem Florae deae, quae floribus pracest. Esto igitur, haec repeti a Varrone, aut annalium scriptore aliquo: neque enim sunt ieiuniora aliis, quae certa fide traduntur de deis propriis. Longe diuersa sunt apud Ouidium, quae meo iudicio excogitata sunt a grammaticis quibusdam medio inter VarroCXCIV DE DEIS

nem et Ouidium tempore, aut ab ipso poeta eorum artificium usurpante. Multa sunt eiusdem notae, quae cum unum in conspectum componere non liceat, satis erit in singulis admonuisse lectorem. Varronis et Ouidii ratio perspecta duo sunt propugnacula ad cognitionem mythologiae romanae, quae qui expugnare non potuerit caueat saltem, censeo. Fabulae Ouidianae de Flora stamen animaduerti potest duplex. Alterius indicium debeo schedis Heinsianis, Plut. de flum. 5, 3: Καυκάσιον όρος. ἐκαλεῖτο δὲ τὸ πρότερον Βορέου κοίτη δι' αλτίαν τοιαύτην. Βορέας δι' έρωτικήν επιθυμίαν Χλώριν άρπάσας την Αρκτούρου θυγατέρα κατήνεγκεν είς τινα λόφον Νιφάντην καλούμενον - ώς ίσορεῖ Κλεάνθης ἐν γ΄ Θεομαγίας γεγραφώς. Alterum est apud Seruium ad ecl. 5, 48: Veteres Zephyro uento unam ex Horis coniugem assignant, ex qua et Zephyro Carpon filium pulcherrimi corporis editum dicunt. Horae sunt apud Ouidium u. 217: uerum tamen Καρποῦ mater quae rectius informari potuit quam Flora? Accedebat graecae appellationis conuenientia cum iis, quae u. 274 exprimuntur, ubi quod edidi wirent, ne uidear suspectos codices secutus, habeto coniecturae loco. Theocritea sunt χλοεροίσιν δαινόμενοι μελέεσιν et ποιην τὶ δεί, ας γόνυ χλωρόν, ubi Kiesslingius optimus uir multa annotauit, ut minime necesse sit addere Seruium ad Aen. 4, 514; 12, 413. Caeterum ab re non fuerit Horarum et Gratiarum nomina uidere apud Pausaniam 9, 35, in quibus est Καρπώ et Θαλλώ, et Θάλεια. Quod nisi insanum illud ueriloquium placuisset poetae, alterum utrum ex postremis nomen certe praelaturus erat: confer cum uu. 377, 378 Festum p. 359, 28 sin.: Thaleae nomen dictum esse alii ab aetatis flore aiunt, alii quod carmina semper floreant, et Callimachi fragmentum, quod latine ipsum redditur, apud Blomf. 121, apud Valckenarium XIII. Opportune adiicietur alius numinis exemplum ab Ouidio grammatica argutia reficti, ut Euhemerianum et commune euaderet. Carnae nomen sine dubio in indigitamentis lectum fuit. Verba sunt Tertulliani, media inter ea quae supra fr. 2 posui: et numquid hi sunt publici et aduentitii dicti? [siquide]m arae docent aduentitiorum ad fanum Carnae, publicorum in Pal[atino monte]. Haec ita interpretatur Ambroschius Forsch. p. 165, 190, antiquissimo nescio quo tempore sacella deorum uere romanorum congesta fuisse in altero monte, assumptiuorum in altero, atque hinc concludit Carnam ipsam peregrinum numen fuisse, quod probari etiam existimat Ouidii loco 6, 105, cuius testimonii uim non perspicio. Fac igitur utrobique tres uel quatuor utriusque notae aras fuisse, quae quomodo confieri possint, non intelligo: ideone publicorum et aduentiCERTIS CXCV

ciorum idem discrimen dixerit sanctus declamator, atque propriorum et communium, quo omnis numinum romanorum multitudo comprehenditur? deinde quonam modo docuerunt arae istam appellationem in usu fuisse? postremo quid hoc est locutionis, aduentitiorum ad fanum Carnae, quae ipsa aduenticia fuerit? Putaueram utroque in loco singulas aras fuisse isto modo inscriptas, quemadmodum titulos diis aquatilibus, diis hortensibus, hospitalibus, militaribus, praesidibus, iratis, quos omnes colunt, diis romanae reipublicae arcanisque urbis praesidiis, salutaribus, salutiferis dicatos suppeditat index Orellianus to, 2, p. 496. Carnam appellatam narrat Macrobius sat. 1. 12. p. 173 quia uitalibus humanis praesit, iecinora et corda et uiscera salua conseruet, templo auctam a Bruto post exactos reges. quippe cordato homine. Duplex originatio num Varronis esse uideatur, inutilis foret quaestio. Grauius est, quod Ouidius Carnam appellat et Cardeam, fr. 7, explicat u. 101 sq., 127. Dubium uix est, quin prudens sciens hic quoque uulgi errorem secutus sit; quaeritur autem, utrum in re, an in nomine. Namque fieri facillime potuit, ut eadem dea non modo Cardeae, sed etiam Cardinae nomine consecraretur, ac deinde populi ore in Carnam abiret. Nihil hac parte definio. Verum cum u. 107 quod uulgo legebatur. Cranen uel Granen dixere priores, id acceptum est pro docta observatione ab aliis et Hartungo 2, p. 228, magna haec est simplicitas. Solet Ouidius maiores interponere, quoties quid non inuenuste sibi excogitauisse uisus est: uide 1, 103; 2, 598; 4, 329. Vt in Flora. graecum aliquod nomen requirebatur, quod ad romanum et fabulam quadraret. Koaranv sub rupe latere u. 125 non male conuenit: Koavaoc certe notus est; nec libri aduersantur uu. 107, 151. Fabula desumi potuisset a Britomarti, Pausan. 2, 30, quae matrem habuit Carmen, atauum Carmanorem: ad emendationem hinc instituendam deerat mihi exemplum eius consuetudinis in femininis, quam in masculinis illustrarunt Burmannus ad Ou. 6, 235 et Vaassen. animadu, p. 358. Potuerunt tamen nomina in fabula uariari. Capterum de Iano narratiunculam apud Varronem non extitisse testis est Augustinus 7, 4: De Iano quidem non mihi facile quicquam occurrit, quod ad probrum pertineat. Grammaticorum pro commento habebis, si Hygino aut Didymo aut alii satis ad talia ingenii tribueris: ego Ouidianum existimo.

Venio nunc ad ipsum illud alterum genus deorum certorum, cuius proprium est fabulam habere, sed simplicem nec ambigue traditam, tum nomina aliusmodi, quam deos indigitamentorum. Hi maxime et secundum Seruium fr. 1 soli dirimuntur in communes et

CXCVI DE DEIS

proprios. Vtrorumque quos Ouidius commemorauit, de his etiam plerisque Varronis iudicia seruata sunt. Communes sunt quibus publice sacra Romae atque in Graecia sunt instituta. Quaedam Graeca numina Ouidius refert, quae nota tantum Romanis fuerunt. uelut Dodonaeum Iouem 5, 626: de hoc genere moneo 5, 22 Tethyn propter metricam legem, Virg. ge. 1, 31, locum fecisse Themidi Aeschyli et Apollodori: reliqua huc non pertinent et sunt puerilia. Numen igitur commune fuit Aesculapius, Ou. 1, 291, qui anno V. C. 461 iussu librorum Sibyllinorum ab Epidauro Romam est arcessitus: testimoniis a Clausenio p. 260 ann. 409dd collectis addere poteris Plutarch. quaest, ro. 94 et August. c. d. 3, 17. Tunc et illinc simul fabulae Argiuae translatae uidentur, quae in fr. 9 corruptae sunt: - tam homo, quam Iouis nepos, Saturni pronepos ..... spurius ut incerto patre, ut Argiuus Socrates detulit ...... repertum, turpius Ioue educatum, canino scilicet ubere ...... nemo negare potest, fulmine haustus est etc. De natalibus duplicem fabulam habes apud Pausaniam 2, 26, 4; 6: de nutricatione duplex fuisse uidetur; de cane etiam Tarquitius apud Lactant. 1, 10, Pausanias 1. ind. §. 4: ἐκκειμένω δὲ ἐδίδου μέν οἱ γάλα μία τῶν περὶ τὸ όρος των ποιμαινομένων αίγων, εφύλασσε δε δ κύων δ του αἰπολίου φουνοός: de morte fabulam Ouidianam 6, 753 uidetur suppressisse Pausanias §. 10, nam partem eius habet c. 27, 4. De sacrificio incertum est, num Seruius ad ge. 2, 380 romanum ritum tradat: nam Epidaurii capras non mactarunt. Canes templo adhiberi, quod Paulus Diac. p. 110, 11 habet, Argiuum agnoscis. Inprimis uero templi locus in insula delectus fuit ad Epidauriorum exemplum, uid. Plutarch. l. ind.: τον θεον έξ Ἐπιδαίρου μετάπεμπτον ήκειν νομίζουσιν, Έπιδαυρίοις δ' οὐ κατά πόλιν, άλλά πόδοω το Ασκληπίειον έςιν: quinque milibus passuum distabat teste Liuio 45, 28.

Proximus est Euander apud Ouidium 1, 471 sq. Dionys. Hal.

1, 32: καὶ γὰρ Εὐάνδρφ, inquit, θυσίας ἔμαθον ὑπὸ Ῥωμαίων ἐπιτελουμένας ὅσα ἔτη δημοσία —. καὶ βωμοὺς ἐθεασάμην ἱδρυμένους — Εὐάνδρφ δὲ πρὸς ἑτέρφ τῶν λόφων, Αὐεντίνω λεγομένφ, τῆς Τριδύμης πύλης οὐ πρόσω. Cfr. Strab. 5, 3, p. 373

Tauchn. Hoc sacrum quam uetustum esset, nemo tradidit. Fabulam Arcadicam Romae notam fuisse non tantum Varro fr. 10 et de l. l. 5, 53, sed etiam saeculi sexti auctores duo demonstrant. Seruius ad Aen. 8, 130: Oenomai Hippodamiam filiam, unde Atreus natus; at Maiae filius Mercurius, ex quo Arcades, de quibus Euander: quod Attius in Atreo plenius refert. Dionys. Hal. 1. ind.: Ώς

CERTIS

δέ τινες εξορούσιν, ων έςι και Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης, από τινος μειραχίου Πάλαντος αὐτόθι τελευτήσαντος et quae sequiptur. Sacra ergo et fabulam Euandri ex Arcadia Romam peruenisse hoc itinere censet Clausenius. Primum quia multis in urbibus Arcadiae is heros cultus fuerit, Pallantii, p. 1234, Thelpusae, p. 1237, Phenei atque Nonacride, p. 1238, Tegeae, ibid., quarum in quibusdam eadem numina, maxime Rhea et Titanes culta fuerint, quae etiam in Achaiae oppidis, assignificatur ex Achaia etiam Euandrum et Pallantem auferri potuisse: id autem factum esse a Penthili colonis Aeolensibus, p. 1228. Exemplum talis migrationis per stationes partim easdem ostenditur p. 1217, 1218: Priapum Orneis delatum esse Athenas, hinc Stirin Phocensium, hinc Elaeam Aeolensium, quae uicina est Cumae Phriconidi. Cuma Phriconis dicitur a Strabone (uid. Hermanni ant. gr. p. 175) colonos misisse Cumas in Italia: quod si difficile sit intellectu, Clausenius p. 1222 et 602 sq. ostendit Phocaeenses Cumanorum in Asia uicinos et Italicorum foederatos fuisse: aut ergo Phocaeenses ipsos, p. 606, aut Cumanos Aricinis interpuntiis Arcadicas religiones Romanis per manus tradidisse. Hoc magis placet Clausenio, quam quod p. 1227 ita uelit concludere, quia Cumani et Naxii incoluerint Zanclen, Naxii uero etiam Catanam, quam colonos accepisse Pallantio probabile sit, ideo fabulas (atqui de religionibus agebatur) Pallantio Cumas penetrauisse, et quod ibid. et p. 1228 profertur, Tritaeam Achaeorum teste Pausania conditam esse ἐκ Κύμης τῆς ἐν Ὁπικοῖς. Verum quod in his postremis oppidis intelligit Clausenius, non posse religionis ullam similitudinem euinci, id nollem in ea, quam tuetur, coniectura uertiginosis ambagibus dissimulatum, Nihil quaerimus aliud, quam quibus in Arcadiae locis certa fide Euander cultus fuerit. De Pallantio dubitari potest. Narrat Pausanias 8, 43, 44 sacellum Euandri et fabulam de eius migratione Italica Pallantii reperiri. At uerendum est, ne cum Italiae et Romae mentio manifesto extrinsecus allata sit, ipse heros demum post tempus Antonini Pii imperatoris coli illic coeperit. Is enim libertatem et immunitatem Pallantiensibus dedit propter ratiocinationem, quae primum deprehenditur apud Dionysium Hal. 1, 31, 32, estque fortassis paulo uetustior, aetatis Cincianae et Varronianae, sed tota grammatica et romana. Ipse Dionysius c. 33 testatur sua aetate a Pallantiensibus cultos fuisse Pallantem, sed Lycaonis filium, quem eundem Pausanias c. 44, 5, 6 indicat: Νίκην, eius (ex Styge, Paus. 8, 18, 1, Seru. Aen. 6, 134: Victoria Stygis filia) filiam, σύντροφον Palladis et fortasse pro eadem habitam ab Ennio et Varrone de l. l. 7, 37: Cererem, cfr.

CXCVIII DE DEIS

Paus, c. 44, 5: de Pane Lycaeo et Neptuno et Tubilustrio non quaeram. Iam qui ita argumentaretur, Euandrum Pallantio in Palatium uenisse, quia ibi quoque Cereris ara ante aedem Postumianam (eam enim intelligendam puto, non diuersam, ut Nardinus uult) et sacellum Victoriae (quam Vicam Potam facit Ambroschius p. 121 mirifica conclusione et contra Dionysii p. 85 l. 11 Reisk, et Arnobii 3, 25 testimonia) fuerit, eum liquet operam dedisse, ut rem aliunde incognitam astrueret. Insigne est Polybii testimonium c. 32, qui clare negat Pallanti Romanorum rem fuisse cum Pallantio: quemque tamenetsi Palatii illam originationem inuenit, Euandrum Pallantio profectum induxisse non est probabile. Namque nonnisi nominis causa ea fabula excogitata est: et excogitata, uti ipse Dionysius p. 80, 1. 15 testatur, a Romanis: certe enim uerba ως αὐτοὶ Ῥωμαῖοι λέγουσιν respondent illis c. 32: 'Ως δέιτινες ίσοροῦσιν. Quod Clausenius p. 1234 scripsit: Nike führte in Pallantion den besondern Namen Nikostrate, doleo factum: nam qui apud nullum eorum scriptorum, quos allegat, eius effati causam inueniet, leuitatis archaeologorum insimulabit philologum. De cultu Euandri in urbe Thelpusa non magis constat. Themidem lauasse in Ladone fluuio ibi a quibusdam narrabatur, Pausan. 8, 25. Nympham eius fluminis filiam uetus Graeca fabula uidetur tradidisse matrem Euandri, Paus. 8, 43. Credibile ergo est grammaticos potius ex Titanide fatidica fecisse nympham fatidicam propter Romanorum Carmentam, quam, quod Clausenius p. 1237 opinatur, contrarium in modum, uulgus matrem Euandri commutauisse Themide. Quod denique grammatici teste Seruio ad Aen. 8, 130 Euandri alicuius Tegeatae nomen in stemmate Atridarum reppererunt, eumque Clausenius non diuersum a Pallantiensi fuisse decernit, quia Timandra dicta esse potuerit pro Nixn, id iudicandum aliis relinquo. Quod igitur Pheneatam Euandrum dixit Virgilius 8, 165, primum id signatius fit, quam cum Ouidius Nonacrium 5, 97 et Parrhasium 1, 478, aut Carmentam Tegeaeam et Maenalidem 1, 627; 6, 525; 1, 634 appellat: deinde si commentum poeticum non est, certe nec grammaticum esse uidetur, uti superiora illa: tum conuenit cum ea fabulae graecae parte, quae extra fictionis suspicionem posita item est, de Ladone auo materno Euandri, uid. Clausen. p. 1238, disconuenit uero cum Dionysii romana expositione, quacum aegre ita conciliatur, uti fit a Virgilio uel Pausania 8, 43, 2, ut aut omnium Arcadum proauus Pallas, aut comitatus Euandri Pallantio potissimum profectus dicatur. Hoc ergo ex accuratiori graecae religionis cognitione si fluxit, de uia affirmari uix quicquam potest, qua in Italiam perlatus

CERTIS CXCIX

est Euander. Desunt testes idonei de eius fabulae apud Graecos uicissitudinibus. A Cumanis Romam uenisse concedo. Romanae narrationis elementa si replicare uelis, quanto uetustiora, tanto dissimiliora Graecis inuenies. Singula collegit Virgilius, quem e uestigio sequitur Ouidius. Primum igitur est, quod Polybius testatur graecum heroem sibi uindicasse Romanos et quod, quantum sciamus, nemo de eius aduentu dubitauit, quamobrem certus deus dicendus fuit a Varrone. Num ex Arcadia eum uenisse multo ante Polvbii aut Attii tempora Romani crediderint, uix ausim affirmare. De exilio eius antiquissimus hodie testis est Varro fr. 10, cfr. Virg. Aen. 8, 333, Ou. 1, 475 sqq., Seru. l. ind.: aut, ut diximus supra, propter parricidium, aut certe oraculorum necessitate compulsum. Supra ad u. 51 de patre aut matre necata explicauerat: posterius credi non potuit, postquam Carmenta pro matre eius haberi coepit, et oraculorum necessitas aut ex Ouidio est, aut ab iis, qui de Themide Thelpusaea coniecturam fecerunt. Patris necem explicat Clausenius p. 1239 aus pallantidischem Vngestüm: sed nusquam apud Graecos uetustiores uel exulasse, uel saltim, unde id coniici potuisset, pluribus in locis eundem Euandrum fuisse traditur. Alterum est de Euandri aut nepote secundum Polybium, aut filio secundum Virgilium Aen. 8, 510; 12 fin., cfr. Ouid. 1, 321. Hic quoque Pallas nomine tenus a Graecis assumptus uidetur. Audax, sed ingeniosa est Clausenii coniectura p. 891 sq. Euandrum et Pallantem dictos fuisse olim latine ab euannendo et a palea: scilicet deorum hoc par ordinem, quo in indigitamentis positum fuerit, in genealogia quoque seruasse: accedit quod Dionysius 1, 32 negat Pallanti sacra facta, quae fortassis in Palem deum deamue collata sunt. Postquam Palatii a Pallante originatio illa Polybiana in obliuionem cessit, tum demum crediderim ipsum Euandrum a Pallantio repeti coeptum. Ante uero quam id fieret a doctis uiris, cum Euandri historia coniuncta sunt hospitium Herculis et supplicium Caci, prout coniuncta fuerunt apud Cumanos docente Clausenio ann. 1427 b, uid. Virg. 8, 193-267, Ou. 1, 543-584. Et quia a Graecis Euandrum et litterarum usum acceperunt, finxerunt has ab illo esse allatas, uide testimonia apud Clausen. ann. 1772 a. Non inuenio, quomodo ad Carmentam eius matrem perueniatur, nisi cum carminis uocabulum latissime pateat, carmentarios quoque olim librarios omnes dictos fuisse Seruius ad Aen. 8, 336 tradit, hisque in indigitamentis praefuit Carmenta utraque, Porrima et Postuerta, quae nomina utique aliter intelligi debebant, cum usus scripturae alternantis desiisset. De his aliis interpretationibus, quarum altera adhibita est ad concinnandam fabulam graecam, posthac leges suo loco.

CC - DE DEIS

Hercules uel maxime deus communis dicendus fuit secundum fr. 1 et reliqua quae eo loco Seruius disputat. Ad fr. 11 conferendus idem est ad Aen. 8, 203: Solus Verrius Flaccus dicit Garanum fuisse pastorem magnarum uirium qui Cacum afflixit, omnes autem magnarum uirium apud ueteres Hercules dictos. Falsum Aurel. Victorem c. 6 de Recarano non credo audiendum esse. De eius numinis Romam translatione sub cognomine Musarum et Custodis. Ou. 6, 794; 209, nullum est negotium. Eumenius rhetor in paneg. pro restaur, schol. c. 7. ed. Cellar .: Fuluius ille Nobilior - quod in Graecia cum esset imperator, acceperat Herculem Musageten esse. id est comitem ducemque Musarum. Herculem Custodem in circo Flaminio putauerim esse Graecorum Παραζάτην in gymnasiis, uid. Pausan. 5, 8, 1; 14, 7; 6, 23, 3. Non male enim conuenire reor. quod duobus ex his locis is Hercules Idaeus traditur, Herculem Custodem uero ex librorum Sibyllinorum auctoritate consecratum dicit Quidius u. 210. Idaeum enim Herculem ad Sibyllam quam maxime pertinere memini docere Clausenium p. 22, 237, 261. Multo difficilior est res de iis saeculis, quibus externae religiones non integrae assumptae sunt, sed quasi irrepserunt in uernaculas. Non credo sciri posse, unde potissimum Herculis cultus, qui omnem Romanorum uiciniam oppleuerat, Romam deuenerit. Romuli aetate affuisse testatur Aug. c. d. 4, 23. Ipsum nomen aeque recte e sermone Etrusco ac Siculo posse deriuari egregie docuit O. Muellerus Etr. 2, p. 279 ann. 47. Idem ib. p. 75 in Etruria notum fuisse deum demonstrauit. In Corsica Herculis sacra fuisse testantur Strabo 5, 2, p. 363 Tauchn., Pausanias 10, 17. Ibidem quia teste Timaeo apud Tzetz. ad Lycophr. 796 filii parentes septuagenarios πρὸς ἀχανεῖς κρημνούς κατωθούντες mactarunt Saturno, inde patet in Argeorum cerimoniae explicatione, Ou. 5, 629, qui Herculem adhibuerunt, aliquanto etiam eruditius rem gessisse, quam opinabar supra p. clxx1: sed tamen nihilo magis constat Saturno id sacrum Romae factum esse. De Campano Hercule tradit Seruius ad Aen. 6, 107; 7, 662, unde ad Euandri et Carmentis fabulam, Ou. 1, 543 sqq. 6, 519 sqq., accessisse uideri Herculem paulo ante monui. Verum Herculis Victoris magna fuit et publica et uetusta religio, quam non est probabile propter Caci fabulam Cumanam fuisse institutam. Ferias eius si recte tradidit Lydus de mens. 4, 46 a. d. III Non. April., Ouidius praetermisit, cognomen perpetuum (Seru. ad Aen. 8, 203, 362) usurpauit secundum libros optimos 1, 562. Eius nominis altera est significatio, quam usurpauit Plautus Amphitr. prol. fin. et illustrauit Seru. ad Aen. 10, 409, ubi cum uerbis Virgilianis conferes CERTIS CCI

prouerbium Varronianum de re rust. 1, 2, Romanos sedendo uincere, quod aliquo modo spectat ad morem sacrificii Herculis huius, de quo Macrob, sat. 3, 6 fin. Eodem referendus est mos decimam eidem deo dicandi, Macr. sat. 3, 12 init., quod est eius, qui spe aliqua potitus est: nolo ab herciscendo conjecturam prisci nominis facere. Alteram appellationis causam, sed priori affinem, Varro posuit supra lib. V, fr. 6. Propter hanc et fortassis quia pompa triumphalis per forum boarium duci solita (uide quos laudat Ambrosch. Forsch. p. 78) templum alterum Herculis Victoris attigit, unde etiam praedae publicae decima dedicata est (uid, Hartungum 2, p. 25), tum quia ex instituto ueteri laurus adhibebatur sacro ad aram Maximam, Seru, ad Aen. 8, 276, inde factum uidetur, ut Hercules Victor etiam Triumphalis diceretur, quod testatur Plinius nat. hist. 34, 16. Haec ipsa laurus ex Auentino monte rite petenda, natura soli, antrum in eo monte (uide Clausen, ann. 1419ab), fori boarii nomen, sufficiebant ad attrahendam illuc Caci fabulam: aram Iouis Inuentoris non opus est casu ibidem extitisse, uid. supra p. cxx1; crediderim post fabulam receptam extructam, uti et alterum illud Herculis Victoris templum, de quo Masurii Sabini uerba ascripsit Macrob, sat. 3, 6. Fieri etiam potuit, ut cognomen ipsum aliquo demum post tempore inderetur deo, quod ille Masurii locus indicare uidetur. Ergo in his. quae fabulae adiunctionem praecessisse oportet, in nomine ipso et ritu, inuenio Sabinae originis uestigia. Laurum illam ex laureto Auentini montis petitam esse demum post V. C. monet ex Varrone Seruius I. modo ind., sine dubio quia de laureto in Tatii sepulcro eadem scripta inuenit, quae extant de l. lat. 5, 152, Fest. p. 360, 33 dext., quibuscum conferatur Seruius ad Aen. 7, 657: Varro tamen dicit in gente po. R. Sabinos a Romulo susceptos istum accepisse montem caet. Deinde teste eodem ad 12, 538 cupenci Sabinorum lingua dicuntur sacerdotes et Herculis sunt sacerdotes. Tum Propertius extrema ecl, 9. lib. 5 quicquid praeterea dicit, quod hodie non expedio, dicit certe hunc Herculem Caci uindicem consecratum a Sabinis. Postremo, quod propter haec modo posita nolim attrectari, Varro de l. l. 5, 74: Paulo aliter ab eisdem (Sabinis) dicimus Herculem. Neque Garanum Sabinum numen fuisse puto, neque habeo, quomodo huc uertam quod Macrob. sat. 3, 12 a pontificibus Herculem pro Marte haberi dicit, neque hanc ob rem ad incertos deos referre heroem uolui.

De Castoribus praeclare disputauit Clausenius p. 664-670. P. 664 et 669 demonstratur aut Penates umbratiles quosdam fuisse Dioscuros, aut Castorem et Pollucem illustres Penates. Sed ut SparCCII DE DEIS

tanorum potissimum ritu pro bellatoribus Romae colerentur, factum est inde, quod in pugna Locrensium aduersus Crotoniatas ad Sagram paulo ante reges Roma expulsos Lacedaemoniorum dei fortem operam praestiterunt, caque fides per Italiae inferioris loca, in quorum serie apud Clausenium desidero Seruii testimonium de tacitis Amyclis ad Aen. 10, 564, tradita decimum post annum in animis Romanorum dum ad lacum Regillum pugnatur, praesentissime regixit, Cultus constitutus est ad rei gestae exemplum: pompa equestris quia ηγούμενοι της Ρωμαϊκης Ίππου uisi fuerant dei, ipso die pugnae, a templo Martis ante portam Capenam, postquam id ibi fuit, tecta via, ut puto. Eandem deorum informationem diu insedisse animis hominum docet redintegratio miraculi bello Macedonico. uid. testes apud Clausenium ann. 1216, quem nollem Valerii Maximi locum 1, 8, 1 Lactantii exemplo 2, 8 minus recte accepisse: nam certe aedem patuisse pro argumento ponitur etiam Persico bello profectos ex ea ad auxiliandum deos. Eorumdem ordinis equestris tutelam aut ad Augusti tempora durasse Dionysius 6, 13 testatur, quamquam πραττόμενα έμαθον dicit, aut ab Augusto reuocatam esse anno V. C. 760 restituto anno 759 templo indicare uidetur Dio Cassius 55, 27, 31: tunc enim primum transuectionis (annuae, 63, 13) mentionem fecit. Fabula Quidiana 5, 699-720 non ualde huc pertinet: notetur tamen in certaminis causa eam conuenire cum Theocriti id. 22 et Propert, 1, 2, 15 dissentientibus Pindaro et Pausania, in loco cum Homero Il. 3, 345, fortasse Pindaro Nem. 10, 61, Patrocle Thurio, uide supra p. xciii, Lycophrone u. 559 et inprimis Stephano Byz. p. 97, 9 Dind. dissentiente potissimum Pausania 3, 13, 1; in pugnae ordine leuiter ab omnibus discedit Ouidius, in rei fine congruit Pindaro maxime, uerba mutuatus Virgilii.

Maiam a Varrone ita, uti ab Ouidio 5, 85 pro dea communi habitam uideri supra ostendi p. clxxxII.

De Fauno necesse est medio inter deos communes et proprios loco dicam. A Varrone habitum esse pro deo proprio cognoscitur e fragmm. 1 et 13, quibuscum conferes Lactant. 1, 22, August. c. d. 18, 15. Ouidius 2, 265, 266 lupercos Fauni sacerdotes, u. 269, 279 Faunum Pana, u. 304 Faunum in Lydia, u. 359 cornipedem, u. 422 Lycaeum, 4, 650 Maenalium deum, u. 663 pede duro, 5, 101 semicaprum nuncupat. Nonnisi 3, 291 sq. deum proprium uidetur agnoscere, quamquam ne illic quidem Pici filium fecisse dixerim. In Ibide et metamorphosibus maior etiam est inconstantia. Scilicet illum in modum grammatici disputarunt. Seruius ad ge. 1, 10: Cincius et Cussius aiunt ab Euandro Faunum deum appellatum. Hoc

CERTIS CCIII

interpretor illorum fuisse disputationem de sacris Pelasgis Ouidianam 2, 279 et Dionysianam 1, 32, 33. Videtur subesse nominum Fauni et Panis comparatio. Dionysius 5, 16: τοῦ καλουμένου Φαύνου τούτω γάρ άνατιθέασι τῷ δαίμονι Ρωμαΐοι τὰ πανικά caet. Cfr. Ou. 2, 283, 284. Virgilius Aen. 8, 344: Lupercal Parrhasio dictum Panos de more Lycaei, ubi Seruius: locum esse hunc sacratum Pani deo Arcadiae, cui etiam mons Lycaeus in Arcadia est consecratus: et dictus Lycaeus quod lupos non sinat in oues saeuire, Cfr. August. c. d. 18, 17, interpp. Maii ad ge. 3, 2. Est Cassii Heminae et Cincii illa coniectura accommodata pressius ad Palatinum montem ab Euandro insessum. Monebo hic, quod supra p. exiv notatum oportuit, secundum illos auctores quod Ouidius 2, 280 habet de flamine Diali relatum uideri ad Iouem Lycaeum, qui cum Pane cultus est ab Arcadibus, Pausan. 8, 30, 2. Ex Hygino fortassis Seru. ad Aen. 6, 776: Inui, id est Panos -. Inuus autem latine appellatur, graece Hav, item 'Equality graece, latine Incubo, idem Faunus, Cfr. Placidi gloss. p. 249 M. Denique quae similia traduntur de utroque numine, collegit Clausenius p. 1141 sq. ann. 2307a-e, nec dubitat, quin reapse cognata sint, fere quemadmodum graviter Niebuhrius h. Ro. 1, p. 97: wer vermag das Pelasgische Princip in seiner Wirksamkeit zu ermessen? cfr. Mueller. Etr. 2, p. 63. Verum quos doctos homines Romanos Clausenius ann. 1592a Lupercum disiunxisse a Fauno existimet, non inuenio: coniunxisse potius demonstraui. Caeterum non negauerim grammaticos uera secutos esse quantumuis de nominum translatione manifesto falsa inuenerint; non contenderim poetas primos Romanorum omnia introduxisse, quae in iis numinibus Graecorum superstitiones referent, uelut est pluralis numerus Faunorum, quem apud Ennium eludere interpretando uellet Varro de l. l. 7, 36, cfr. Ou. 1, 397, Pausan, 8, 37, 2: νύμφαι καὶ Πᾶνες, et fortasse capripedalis forma, si modo tam uetusta est; denique facile Graecorum interpretatione unus Pan multis Italorum deis suffecit. Sed Lupercum, Inuum, Siluanum quoque olim nomine tenus diuersos fuisse a Fauno satis est, ut toti diuersi fuerint, donec probauerit quis aut illa re uera fuisse cognomina, uelut Fatui appellationem, quae tamen uix ipsa separatim usu uenit, aut ex ullo Romanorum numine publica auctoritate, non uulgari errore, ut in Sanco Ouidiano 6, 213 sq., plura numina esse facta. Ex pluribus unum saepe est conflatum, uti libro XVI leges: quod tamen in Fauno solos grammaticos fecisse existimo. Memorabile exemplum substituti pro Sileno Fauni in numo Iuniorum Silanorum protulit Clausenius p. 1146, quemadmodum Ouidius CCIV DE DEIS

6, 691 in fabula Attica (Paus. 1, 24, 1) et Phrygia (id. 2, 7; 10, 30, 9) coniuncta satyrum pro Sileno posuit.

De Pico, deo sine controuersia proprio, etiam Ouidio teste 3, 292, nihil est, quod annotetur praeter fabulas Italicas, de quibus ueterum testimonia apud Hartungum 2, p. 173 sq. inuenire poteris, et locum in stemmate regum Latinorum, cuius uetustiorem Varrone, quem secuti Tertull. fr. 13, Lactant. 1, 22, August. c. d. 18, 15, testem non noui.

De Bona dea, Ou. 5, 148, Fauni uel sorore, uel uxore, uel filia, disseruit Clausenius p. 849-852. Num ei Kal. Maiis sacrificatum sit a flamine Vulcanali, pendet id a fide Macrobii sat. 1. 12 in referenda Cincii sententia et ex eo, num credibile sit duplex sacrum deae Maiae eo mense fuisse. Sed tamen si modo in libris potificum, ut ibidem traditur, Bona dea pro Ope habita est, et si, quod supra posui, terrae motus ad eandem pertinuerunt, Vulcanus certe ab hac re, praesertim in Auentino monte, ubi filius eius Cacus habitauerat, non est alienus. Alia est difficultas in explicando Damiae nomine, quod commemoratur a Paulo Diacono p. 68, 8 et in Placidi glossis p. 451, quod quia ab Hartungo et Clausenio non pulcherrime a dama aut lama repetitum est, inde fit, ut adeo sategerit Clausenius in rebus diversissimis conciliandis. Nam unticinatio et castitas et solitudo a uinolentia et licentia abhorrent et das Geheimniss der Liebessehnsucht in der unwissenden, scheuen und trotzigen Iungfräulichkeit in fabula Milesia efficacius est, quam in quaestione grammatica. Crediderim in ueterem deae Bonae religionem nescio quid ritus alieni penetrasse. Plutarchus Caes. c. 9: "Ezi dè 'Ρωμαίοις θεός, inquit, ην 'Αγαθην δνομάζουσιν, ώσπερ "Ελληνες Turaixelar, et Macrobius l. ind.: Haec apud Graecos ή θεός γυvaixela dicitur. Hi Graeci suntne Iuba et Dionysius et id genus alii, qui de antiquitatibus romanis scripserunt, an qui tale numen in suis ciuitatibus coluerunt? Non mirum foret, si Italiae inferioris aliqua religio ignota adhuc esset. Hesychius annotante Muellero ad Paulum tradit to. 1, p. 883 Alb.: Δάμεια, έορτη παρά Ταραντίνοις. Pausanias 10, 10 fin.: Τάραντα δέ τὸν ήρωα Ποσειδωνός φασι καὶ ἐπιγωρίας νύμφης παϊδα είναι. Ex schol. Leidens. Heinsius ad Virg. ge. 2, 197 haec enotat: Saturi] locus Tarenti, quem Caelius in quinto libro historiarum dicit nomen accepisse a Satura puella, quam Neptunus compressit. Fac ergo Satyram fuisse Tarentinorum γυναικείαν θεόν, ipsum nomen quam facile comparari potuerit cum Fauna Fatua, patet. Ea ipsa Satyra in confinio Latii et Campaniae commemoratur a Virgilio Aen. 7, 801: Qua Saturae

CERTIS

iacet atra palus, et Silio Ital. 8, 381: Qua Saturae nebulosa palus restagnat. Graecam appellationem censeo additam Latino numini, fortassis ipsi Faunae. Namque paulo propius Campaniam Minturnis latinum par deorum apud Virgilium Aen. 7, 47 traditur Faunus et Marica et paulo propius Romam Circeiis Circe Fauni mater est superinducta deae latinae, quae qualis sit disputat Clausenius p. 837. Vtraque dea cum uenerea et molli indole tradatur apud Seru. Aen. 7, 19; 47, non est illicita coniectura id Graecorum fuisse iudicium et pertinuisse etiam ad Satyram. Itaque quae anguibus, uitibus. nino indicantur docente egregie Clausenio p. 852 ann. 1617 coll. p. 131 ima, p. 853, 854, frigida interpretatione ad propriam fabulam relata teste Macrobio apud Claus, p. 851 ann. 1613a, hoc argumentum existimo graeci sacri fuisse, cuius ceremoniis sacri romani ieiunitas est interpolata. Video Clausenium p. 851 fabulae Herculaneae, quae apud Propertium 5, 9 coniuncta est cum sacro Bonae deae, uestigium indicare Crotone ex Athenaeo 10, p. 441 summa.

Tiberinum quoque ex stemmate regum Latinorum deum nouit Varro, uide de l. l. 5, 30: sunt qui Tiberim priscum nomen latinum Albulam uocitatum litteris tradiderunt, posterius propter Tiberinum regem Latinorum mutatum, quod ibi interierit; nam hoc eius, ut tradunt, sepulcrum. Non fortasse regem Albanum intellexit, Ou. 4, 47, si ex eius sententia Seruius ad Aen. 8, 333 scripsit: quia etiam ante Albam Tiberis dictus inuenitur. Illud de sepulcro pertinet fortassis ad Ouidii locum eum illustrandum, quem supra attigi p. cxlvii. Ibidem Seruii locos de sacris Tiberini publice factis indicabam. Commemoratur ab Ouidio 2, 387; 5, 635; 6, 105. Tiberinides introducuntur 2, 595, cuius propter formam nominis, praesertim in graecissante fabula, u. 599 edidi Almon ex uno certe egregio libro, 4, 337 latinam terminationem admisi.

Iuturna, Ou. 1, 463, cur fr. 11 proprium numen dicatur, non perspexit Clausenius ann. 1311. Ipsum nomen cum deis indigitamentorum nonnullis habet similitudinem et in libro de l. l. 5, 71 a iuuando deducitur, quicum consentiunt quae apud Seruium ad Aen. 12, 139 leguntur. Huius testimonio distinguenda sunt fons prope Lauinium et Numicum fluuium et sacellum a Lutatio Catulo in campo Martio extructum, ut Clausenius putat, propter aeque salubris aquae inuentam uenam, a lacu Iuturnae, de quo supra p. CXLVIII commemoratum est. Aqua Virgo num ullo modo ad Iuturnam pertineat, quemadmodum Clausenius coniecit, non dixerim: fieri id uideo ad tuendam de Anna Perenna sententiam. Id commentum cum confertur ad fabulam Ouidianam 2, 583—604, qua

frigidum nymphae ingenium exprimatur et quae ann. 1308 praeterea proferuntur, frigidum est inuentum. Multo rectius ann. 1315 d docetur fabulam Virgilianam Aen. 12, 90, 139 sq., 785, unde Ouidiana efficta est, si comparetur cum Arnobiana 3, 29: Ianum — Vulturni generum, Iuturnae maritum, monstrare originem ultra Lauinium repetendi numinis.

De Acca Larentia Ouidius 3, 55 non sequitur Varronem fr. 16, sed Licinium Macrum historiarum libro primo, uti cognoscitur ex Macrob. sat. 1, 10.

## LIBER QVINTVS DECIMVS.

\* Fragm. 1. August. c. d. 7, 17: de dis incertis dicere ingressus ait: Cum in hoc libello dubias de deis opiniones posuero, reprehendi non debeo. Qui enim putabit iudicari oportere et posse, cum audierit, faciet ipse. Ego citius perduci possem, ut in primo libro quae dixi, in dubitationem reuocem, quam in hoc quae perscribam omnia ad aliquam dirigam summam.

\* 2. Macrob. sat. 3, 2: Varro etiam in libro quinto decimo rerum diuinarum ita refert, quod pontifex in sacris quibusdam uitu-

lari soleat, quod Graeci παιανίζειν uocant.

3. August. c. d. 4, 23: Sicut enim apud ipsos legitur, Romani ueteres nescio quem Summanum, cui nocturna fulmina tribuebant, coluerunt magis, quam Iouem, sed postquam Ioui templum insigne ac sublime constructum est, propter aedis dignitatem sic ad eum multitudo confluxit, ut uix inueniatur, qui Summani nomen, quod audire iam non potest, se saltem legisse meminerit.

4. Seru. ad ge. 3, 1: Pales autem, ut diximus, dea est pabuli, quam alii Vestam, alii Matrem deum uolunt. Hanc Virgilius genere feminino appellat; alii, inter quos Varro, masculino genere,

ut hic Pales.

5. Tertull. ad nat. 2, 9: Est et Sanctus propter hospitalita-

tem a rege Plotio fanum consecutus.

6. Gell. 16, 16: Esse autem pueros in utero Varro dicit capite infimo nisos sursum pedibus elatis, non ut hominis natura est, sed ut arboris. Nam pedes cruraque arboris appellat ramos, caput stirpem et caudicem. Quando igitur, inquit, contra naturam forte conversi in pedes brachiis plerumque diductis retineri solent, aegriusque tunc mulieres enituntur, huius periculi deprecandi gratia arae statutae sunt

CERTIS CCVII

Romae duabus Carmentibus, quarum altera Postuerta cognominata est, Prorsa altera, recti peruersique par-

tus et potestate et nomine.

7. Interpp. Maii ad Aen. 5, 241: Portunus, ut Varro ait, port[uum porta]rumque praeses. Quare huius dies festus Portunalia, qua aput ueteres claues in forum add[uctas] mare [l. piare] institutum.

\* 8. Charis. lib. 1 p. 119 P: Varro antiquitatum diuinarum de-

cimo quinto: Volgus rumorem.

9. Seru. ad Aen. 8, 564: Quam Varro libertorum deam dicit

Feroniam, quasi Fidoniam.

10. Seru. ad Aen. 9, 4: Pilumnum et Picumnum - Varro conjugales deos suspicatur. Cfr. August. c. d. 6, 9: Intercidonam - Pilumnum - Deuerram. Possit etiam referri ad librum priorem, aut coll. Seru. ad Aen. 10, 76 et Non. p. 528, 11 ad lib. II de uita populi Romani.

11. Seru. ad Aen. 9, 584: Palicos nauticos deos Varro

appellat.

12. Arnob. 4, 3: Quod abiectis infantibus pepercit lupa non

mitis, Luperca, inquit, dea est auctore appellata Varrone.

Dei certi cum ii fuerint, quorum propter nominis perspicuitatem aut fabulae simplicitatem et proprietatem dubitationis causa nulla erat, incerti igitur erunt, in quibus aut parum aut nimium praesto est ad faciendum iudicium. Supra aliquando p. LII iam monui quod ex Varrone Augustinus c. d. 7, 3 confirmat, diis quibusdam patribus et deabus matribus sicut hominibus ignobilitatem accidisse. Deinde uero si recte conieci libro quarto decimo Varronem non solum suae scientiae et rationis, sed etiam religionis Romanorum elementa tradidisse, haec elementa naturam subinde suam mutarunt, maxime per graecarum fabularum et cerimoniarum additamenta, de qua re librum scripsit Clausenius. Ea mutatio ubi feliciter cessit coalescentibus arcte peregrinis et uernaculis, atque publica auctoritate sancita et stabilita est, nati sunt dei selecti: affecta nec perculta eo modo elementa pristina maiorem partem deorum incertorum efficient.

Deos aliquot, quorum uis et natura ipso nomine continebatur, sed ipsum nomen intelligi desierat, hoc libro a Varrone esse explicatos fidem facit fragm. 2 de dea Vitula, uid. Macrob. l. ind. Pertinet huc fortasse Salacia, uid. August, c. d. 4, 10, 11; pertinent frr. 7, 8, 10. Sed uenio ad Quidium, cuius de Summano uersus 6, 725 sq. nescio an probent fr. 3 plura continere Varronis, quam CCVIII DE DEIS

uerba inuenitur et potest indicare uideantur. Testimonia ueterum de hoc deo habebis, si adieris Muellerum Etrusc. 2, p. 60, 61, sed adieceris Festum p. 229, 1 sin., qui conuenit cum Augustini uerbis et Arnob. 6, 3, ubi etiam pro Dite ponitur. Altera igitur de deo fulguratore ex Etruscorum disciplina petita uidetur sententia, altera Sabinorum fuerit, uide Varr. de l. l. 5, 74. Vtraque cum facillime concilietur, in nomine potissimum haesisse Varronem putauerim. Muellerus quia apud Plautum Bacchid. 4, 8, 54 libri: Submanus, Sol, Saturnus dique omnes ament habent, ideo nomen latinum non fuisse suspicatur. Mihi eandem ob causam Summanus idem fuisse Nocturno Etruscorum, Muell. 2, p. 131 ann. 26, sed neutrum nomen a lingua Etrusca repetendum uidetur. Nam quemadmodum dei inferi ominis causa non nigri, sed aquilii uocati sunt. uid. Placidi gloss. p. 451 M., Paul. Diac. p. 22, 2, et quemadmodum Sophocles in Oedipo rege Ditem patrem noluit nocturnum uocare, ξοπερον θεὸν dixit, ita fieri potuit, ut a meliore proximo matutino tempore Submanus nominaretur, fere ut Romani teste Festo p. 306, 26 sin. substillum appellarunt tempus ante pluuiam.

Quod Varro fr. 4 Palem masculum deum fecit, spectare potuit Etruscorum disciplinam, qui inter Penates secundum Arnob. 3. 40 colunt Palem, sed non illam feminam, quam uulgaritas accipit. sed masculini nescio quem generis ministrum Iouis ac uillicum. Ipsum hunc Arnobii locum ubi attigit Muellerus, Etr. 2, p. 61, suspicatur Palis nomen non esse Etruscum, sed mutuo sumptum a Romanis. Sane mirum foret apud utrumque populum idem nomen sine ullo translationis uestigio deprehendi: uerum nihilo probabilius est grammaticum istum in tanta, quae notatur, numinis Etrusci et romani dissimilitudine huius appellationem contulisse in illud. Aut igitur simile nomen Etruscum romanam formam, terminationem maxime, induit, aut admonitio de diuersitate sexus et officii est Arnobii, priores, fortassis uterque populus, causam inuenerant, cur numina compararent. Eam causam intelligo, quod indicia quaedam docere uidentur Romae quoque Palem aliquem pertinuisse ad Penates. Hi culti sunt Romae et Lauinii cum Vesta et Palladio, Strabo 6, p. 264 BC Casaub.: καὶ γὰρ ἐν Ῥώμη καὶ ἐν Δαουινίω — Ἰλιὰς Αθηνα καλείται, ως έκειθεν κομισθείσα, Clausen. p. 623. Id Palladium, de cuius obscuritate uide Clausenium p. 700, excogitatum est a Graecis, uti coniicere licebit, propter simile aliquod nomen cum Penatibus coniungi solitum. Eodem modo Pallantis nomen graecum refertur ad Lauiniam, hoc est, ad patriam Penatium apud Polybium, Dionys. Hal. 1, 32, Clausen. p. 888, quemadmodum Pa-

lanto siue Pallantia Latini mater aut uxor dicta est, Varro de 1. 1. 5, 53, Seru. Aen. 8, 51, Paul. Diac. p. 220, 6. Rursus Pales dea refertur ad Vestam, uid. Seru. fr. 4, et sacrum eius Parilibus a Vesta pendet, Ou. 4, 731 sq.: Pales dea eadem substituitur Pallanti Palatii ἐπωνύμω apud Solinum 2, §. 31 ed. Goth. Versus Ennii apud Varronem de l. l. 7, 37: Corpore Tartarino prognata Paluda uirago audaci sollertia graecae fabulae auxilio patriarum discordiam de Palladio aut Pallante cum Penatibus coniuncto conciliauisse uidetur. Fac igitur Parilibus non Vestam cultam fuisse, sed Penates, qui proxime pertinebant ad Romam quadratam circa Palatium, id sacrum Palatuar dictum fuisse negare uidentur Festus p. 348, 26 dext. et Muell. suppl. ann. p. 396, et lustrationis ritus. de quo supra p. clxxx dixi, difficilem explicatum habere uidetur. Verum fieri potuit, ut numinis diuersi, fortassis adeo Sabini, feriae propter nominis similitudinem in fastorum prima ordinatione coniungerentur cum natali urbis: quemadmodum fere Romulo numinis Sabini sub appellatione consecrato nusquam unquam, nisi in Quirinali monte templa facta sunt. Eae igitur feriae Palis deae, quam deam adeo obscuram fuisse, atque Muellerus Etr. 2, p. 88 existimat, uix putauerim, quamquam antiquiora Virgilio ecl. 5, 35, ge. 3, 1; 294 et Tibullo 1, 1, 36; 2, 5, 28, quos Ouidius sequitur, testimonia nulla noui, si quasi oppresserunt sacra Palis dei, potuit certe Varro si antiquissima indagauit, nouissima deprehendit, media ignorauit (ac de fastorum ordine coniecturas tantum eum fecisse supra demonstraui p. LXXVIII), numen incertum habere et de diuerso, quo olim fuisse uideatur, sexu disputare. Alio modo rem expedire conatur Goettlingius uir ingeniosissimus de rep. Ro. p. 168, Φαλην Graecorum ad partes uocans, uid. Aristoph. Acharn. 251 et scholl. Non satis dispicio sacri similitudinem: et tamen mea interforet, ut agnoscerem. Namque apud Ouidium cum 4, 746 ederem Palen, libros sequendos esse existimabam, nec eram nescius disputationis Huschkianae ad Tibull. p. 23. Nunc in tali re, ubi de unius lineolae ui, ut puto, agitur, nollem rationi obluctatus esse.

Item sola uetustas incertum deum reddidisse uidetur Sancum, de quo multo doctior fuit dubitatio, quam quae commemoratur ab Ouidio 6, 213 sq. Ibi quod Fidii nomen a Sabinis uenisse dicitur, non ualde est credibile: abusus ea appellatione olim Aelius Stilo, ut Dius Fidius esset Diouis filius, uid. Varr. de l. l. 5, 66; Graeci Ilíziov reddunt, Dionys. Hal. 2, 49. Semonis nomen si diuum significat, prout docuit Hartungus 1, p. 42, Sabinorum uox ergo esse uidetur. Dius quoque uix aliud est ac diuus, uide ingentem exemplo-

CCX DE DEIS

rum elisae inter uocales V litterae copiam apud Schneider. gramm. lat. copios. 1, 1, p. 361, 362. Sanci igitur nomen ex indigitamentis Sabinorum desumptum existimo et significare deum qui sancit. uelut Aium qui ait, Subigum qui subigit. Ab eodem uerbo dicta sunt secundum Festum p. 321, 21 sin. sagmina, uerbenae ex loco sancto decerpendae a consule, praetore, legatis proficiscentibus ad foedus faciendum. Eam ob causam qui uiam proficiscebantur sacrificabant Sanco, qui hospitia sancta seruaret, uid. Fest. p. 229, 12 sin. Scilicet propter hospitii sanctimoniam hic deus consecratus dicitur a Tertulliano fr. 5. Denique in titulis ueteribus, quos uide apud interpretes Ouidii, scribi solet Sancus Sanctus, quod ita dictum est ad exprimendam numinis uim, ut Faunus Fatuus, Anna Perenna, Aius Locutius, Mater Matuta, Fortuna Fors, Vetustam in Sanco hanc esse rationem docuerit Augustinus c. d. 18, 19: Sabini etiam regem suum primum Sancum, siue, ut alii qui appellant, Sanctum retulerunt in deos. Semonem Sancum qui Sabinis diceretur et in rebus sollemnioribus, feriis fastorum, dedicationibus et ostentis, Liu. 8, 20; 32, 1 dictus est, latine, uelut in sacris Argeorum apud Varr. de 1. 1. 5, 52, Dium Fidium enunciatum, eique explicationi nihil obstare credo, nisi quod facillima est, hoc est, quod si uera sit ueteres latere non potuisse uidetur. Et tamen si de Iouis filio et Hercule interpretationem primus Aelius Stilo excogitauit ac Dionysius Hal. 2, 49 uera tradit his uerbis: Κάτων δὲ Πόρκιος τὸ μὲν όνομα τῶ Σαβίνων έθνει τεθηναί φησιν ἐπὶ Σάβου τοῦ Σάγκου δαίμονος ἐπιχωρίου, τοῦτον δὲ τὸν Σάγχον ὑπό τινων Πίςιον xulciogai Ala, altera sententia, quam Cato nouit, praeter traditam a supra nominatis et Lactantio 1, 15 aut ea fuit, de qua coniecturam feci, aut illa, quam ex Varrone referre uidetur Dionysius 2, 48 de Modio Fabidio siue Medio Fidio, Quirini filio, Curium conditore. Haec fabula si recentior non est Catoniana, cum absurdior sit, utraque certe recedere a religionis Sabinae ingenio, quantum iudicare licet, videtur et altera alteram evertit: inauditum enim est Sancum et Fidium diuersos esse deos, nec Ouidius in eo discrimine aliud quid, quam lusit.

Hactenus de deis, quorum nomina tantum obsoleuerant. Venio ad alterum genus deorum incertorum. Carmenta post Varronem fere habita est pro dea fatidica, a Virgilio Aen. 8, 339—341, Strabone 5, 3, p. 373 Tauchn., Dionysio Hal. 1, 31, 40, Ouidio 1, 515—536, 584, quibus in locis uix est, quin uetustioris alicuius poetae, Ennii fortassis, fictio repetatur, unde deinde Ouidius 6, 535—542 exemplum sumpsit. Porrima siue Anteuorta, Macrob.

sat. 1, 7, et Postuorto ita acceptae sunt, uti legis apud Ouidium 1. 633 - 636, cfr. Charisium lib. 2 p. 190, 191 P., Macrobium l. i. cuius uerba: sicut Anteuorta et Postuorta diuinitatis scilicet aptissimae comites apud Romanos coluntur fortassis ne ad Carmentam quidem spectant: ueterem imaginem in schedis Pighii ineditis bibl. Berol, ita inuenio descriptam: tales uidemus Romae prope thermas Agrippae ante aedem D. Mariae in Monterona in arca sepulcrali marmorea sculptas in historia iudicii Paridis, ubi Iouem medium inter hasce duas Carmentas seu Carmentae comites sedentem cernere licet, non secus ac in fastis Eidus primas Ioui peculiariter sacras inter utraque Carmentalia aequa dierum distantia consistere cognoscimus. Nam altera, quae Porrima uel Prosa, tota praeter caput pallae involuta dextro cubito incumbit, caput sub mento manu sustentans, meditantis gestu. Iouem ipsum intuens; altera uero a terao Iouis auerso capite genu dextro stat innixa cubito, non ut altera omnino inuoluta, sed seminuda -. A Varrone uero istanc interpretationem ad cultus ciuilis, de quo supra p. clxxII dixi, cerimonias accommodatam et Prorsae Postuertae appellationes longe aliter acceptas uides fr. 6 et superioris libri 5. Similem rationem diuersa conciliandi iniit Clausenius p. 885. Videtur sane carmen, quod propter prodigiosos partus iussu pontificum aut decemuirorum canitur a. V. C. 545 et 552, Liu. 27, 37; 31, 12, uetustatem Varronianae sententiae docere. Cum tamen fabulam de uaticinatione maxime cum Euandri rebus gestis tradi eamque narrationem ad uetustissimam et exploratam numinis notionem non quadrare et Porrimae ac Postuertae interpretationem mutasse constet, quaeri potest, num canendi significatus proprius in ueteri numine esse debuerit. Noui Parcas uel sine nominis adminiculo saepe canentes induci a poetis: quae tamen si Varrone teste a partu dictae et Nona ac Decima nominibus fuerunt, a Fatis Scribundis post primam a puerperio hebdomadem placari solitis teste Tertull. de anima c. 38 diuersae olim iure pontificio fuisse uidentur. Singulare nescio quid Carmenta habet, quae simul parturientibus opitulatur et de eo, quod partu editur, uaticinatur, Nimium est officii in numine ex minusculis illis, de quibus iocatur Augustinus c. d. 7, 4. Putabam per duumuiros aut decemuiros propter prodigia graecum numen latino nomine introductum, cuiusmodi supra Clausenii et meas coniecturas posui: Elλειθνίαν, quae Εὐλίνου cognomine pro Πεπρωμένη commendata ab Olene uate teste Pausania 8, 21 sub fin. interuenire potuerit carminibus Sibyllarum. Εὐλινον nescio an Romani interpretari potuerint Carmentem, h. e. quae lanam aut linum de colo careret, siquiCCXII DE DEIS

dem mea sententia non necesse est carminare magis a carendo, quam a carpendo dictum esse: nam decermina sunt a decerpendo: carpere uero saepe est pro nendo, uide Forcell.: quidni ergo carere in uetusta lingua fuerit pro carpendo? uel, si mauis, quidni a carpendo dicta sit Carmenta?

Consus commemoratur ab Ouidio 3, 199. Varro superiori libro deum certum, consiliorum potentem fecit. Eidem tamen nota esse debuit altera interpretatio de Neptuno Equestri, qui cultus est multis Arcadiae locis, uid. Paus. 8, 10; 14; 25; 36; 37, et allatus dicebatur ab Euandro, Dionys. Hal. 1, 33. Namque est religionum Arcadicarum illa animaduersio uetustior Varrone, uide p. cciii, secundum quam de hoc Neptuno commemorauit schol. Ciceronis ad Verrin. 1, p. 142 Or.

Virbii numen paene totum obruit mythologia graeca. Scimus Ariciae in nemore Dianae, Virg. Aen. 7, 775, Ou. 6, 749, ubi asylum erat fugitiuorum, Ou. 3, 271, Seru. ad Aen. 6, 136, Strabo 5, 3 p. 388 Tauchn., deum, uti uidetur; ex homine post mortem Latinorum more consecratum, fuisse, Dianae ita adiunctum teste Seruio ad Aen. 7, 761, ut Matri deorum Atyn, Mineruae Erichthonium. Signum eius nefas fuisse attingi Seruius ibid. u. 776, uultum non iuuenilem habuisse Ouidius met. 15, 539 tradunt. Quod equos arceri ab eo nemore Virg. 7, 779, Ou. 3, 266, Lactant. 1, 17 affirmant, id ipsum ex graeca superstitione institutum existimo: quemadmodum nec Aesculapii officium, Virg. 7, 769, Ou. 6, 740 sq., facile in uetustiori fabula fuit, posthac ipsos Aricinos de eo narrasse testatur Pausanias 2, 27, 4: mutatum ritum sacrificiorum fatetur Seruius ad Aen. 6, 136. Virbius igitur habitus est pro Hippolyto non quia ulla in re, nisi forte de nomine in Osca lingua suspicari lubeat, similis illi fuerit, sed quia similis est coniunctio in graecis urbibus Dianae et herois. Dianae Saroniae fanum fuit ubi Hippolytus curru excidisse putabatur, Pausan. 2, 32 fin. 'Αρτέμιδι Ανzala fanum fecisse Troezene dicitur Hippolytus Pausan. 2, 31, 4, qui maxime ipse ibidem colitur, c. 32. De Epidauria Diana in luco Aesculapii uide Paus. 2, 27, 5. Hermionae 'Αρτεμις 'Ιφιγένεια commemoratur et ibidem asylum Cereris apud Photium lex. p. 16, 5 Pors., quod indicari uidetur a Pausania 2, 35, 10: ὅπισθεν δέ τοῦ ναοῦ τῆς χθονίας χωρία ἐςίν, ἃ καλοῦσιν Ερμιονεῖς τὸ μέν Κλυμένου, τὸ δὲ Πλούτωνος, τὸ τρίτον δὲ αὐτῶν λίμνην Αχερουσίαν, περιείργεται μέν δή πάντα θριγκοῖς λίθων - nec procul fuisse uidetur fanum Ilithyiae, §. 11. Ad haec cum conueniant fere Ariciae asylum, lacus, et Egeriae uenerandae ritus Ou. 3, 269,

non tamen ausim cum Clausenio p. 1169 ipsam Dianam Aricinam pro inferno numine habere, quia nusquam traditur aut ab illa, aut ab Egeria (Claus. p. 956) Hippolytum restitutum. A grammaticis Hermionensia sacra cum Aricinis comparata fuisse uidetur mihi colligi fortasse posse ex eo, quod Virgilius teste Seruio Aen. 6, 136 de ramo aureo Tartarum recludente colorem mutuatus est ex ritu Maniorum asyli Aricini, et quod Ouidius 6, 751 Hermionensi Plutonis appellatione usus est, quemadmodum u. 749 Dictynnae nomen est Dianae Cretensis, Pausan. 2, 30, 3, unde explicandus poeta metam. 15, 540, et Tauricae, quae delata credebatur ab Oreste Ariciam, uid. Seru. 2, 116. Fabulam Hippolyti delatam esse in Italiam a Troezeniis, qui cum Achaeis Sybarin, mox ab his expulsi (Aristot. polit. 5, 2) Paestum condiderint, quod proximum est Neapoli coloniae Cumanorum, docte exposuit Clausenius p. 1163 sqq. Quod de lingua Osca commemoraui, quaerendum est, num ex Hippolyto Virbius euadere potuerit, quemadmodum ex Hipponio urbe Vibo.

Vediouis multis modis deus est incertus. Nominis altera est originatio quae proditur a Gellio 5, 12, nec fortasse adeo est inscita; nititur certe quadam dei proprietate separatim notanda. Sci-, mus ex Macrobio sat. 3, 9 Vediouem inuocari solitum in urbium deuotionibus una cum Dite patre et Manibns: observauit Clausenius p. 1089 cupresseum, ex funestae arboris ligno, simulacrum eius commemorari a Plinio loco supra p. cxxvIII exscripto: postremo pro ipso Plutone habetur a Martiano Capella 2, 9. Dirum eius modi numen apud Etruscos tradi docuit Muellerus Etr. 2, p. 59, 131. His cum multo maior necessitudo cum Sabinis fuerit, quantum ad deorum cultum attinet, quam cum Latinis, absonum non foret coniectare de Sabino Vediouis numine, uid. Varr. de l. l. 5, 74, quod in indigitamentis extiterit. Fac ab his Iouem dictum, quod traditur apud Varr. de l. l. 5, 67 et Gell. l. l., quia iuuaret, potuerunt par deorum colere Iouem Veiouem, ut Altorem Rusorem, Porrimam Postuertam, quae nomina, ut pleraque Sabinorum numinum, adiectiuorum uim habent: neque ad aliud uocabulorum genus ue syllaba accedere potuit. Altera nominis explicatio est apud Ouidium 3, 445 sq. et quem indicaui supra p. xcix, coniuncta ea cum fabula de loue iuuene, Ou. u. 437, quam a deo terribili esse alienam, ratio, satis uetustam esse numi a Clausenio ann. 2182 et 2172 indicati, a Fogginio p. 38 partim exhibiti, originis esse Latinae siue Albanae inscriptio Orell. 1287, cfr. Clausen. p. 1086, tum ipsa eius natura docet. Coaluisse utrumque numinis cultum Romae cum templa illa

CCXIV DE DEIS

consecrarentur, de quibus quae dicta sunt p. cxxiv, cxxviii conferre poteris cum Clausenianis p. 1092, 1093, facile intelligitur: cui coniunctioni inseruiunt fortassis sagittae, uel uenabula, quae indicantur ab Ouidio u. 438, cfr. annotata ad Ibin u. 48, commemorantur a Gellio, extant in numis. Deinde accessisse uidetur fabula graecanica de Ioue infante, u. 443 sq., cuius primum ex Ciceronis aetate, si Vaillantius recte iudicauit, superest testimonium in numo Fonteiorum, num. fam. Romam. 1, p. 450: nisi forte caprae illud simulacrum, quod supra lib. VI, fr. 4 Varronem nouisse uidimus. fabulae iamiam fuit argumentum. Postremo extiterunt, qui Apollinem hunc deum esse docerent, grammatici sine dubio, testante Gellio. Clausenius more suo iam pridem a. V. C. 560 propter cognationem cum Aesculapio in insula Tiberina consecratum putat p. 1091 et uetustissimis Latinis in feriarum Latinarum cerimoniis instituendis notam fuisse graecam fabulam scripsit p. 801: Veiouis tummelt sich auf der springenden Ziege. Wie der Gott als Knabe Sprung und Schwung geliebt und ietzt in ihm sich in die Lüfte erhoben hat, so schwingt man in ausgelassener Fröhlichkeit sich auf Schaukeln hin und her, als wonn man in seinem Reiche nach ihm suchte, Talia non semper aequo animo legi possunt.

In Anna Perenna definienda necesse est cerimonias et cultum discernere ab opinionibus et fabulis, quod supra p. clxxvi, CLXXVII factum est a nobis. Deinde uero segregandae sunt fabulae populares et grammaticorum. Posterioris generis quae prudenter perspici possunt, fortiter sunt abiiciendae. Neutrum hic quoque satis observauit Clausenius. Nam quia decreuit Annam Perennam mollioris aquae numen esse, eius commenti praesidia etiam ex Ouidii uu. 657-660 petiuit. Lunae et Themidis interpretationem ad anni uocabulum spectare intellexit: Themis enim mater est Horarum apud Pausan. 5, 17: sed aut aquae mollis usum toto anno, aut anni h. e, temporis per clepsydram mensionem ait indicari. De Ione coniecturam, quae nata est ex fabulae popularis argumento et Isidis cum Luna comparatione, repetit inde, quod Nili aqua mollissima fuerit. De nympha Atlantide postquam ita dixit: Bei Anna tritt die ernährende Kraft des Gewässers uornämlich in der Sage heruor, dass sie dem Iupiter die erste Speise gereicht habe, punctum temporis suboluisse uidetur de grammaticorum artificio, neque tamen assecutus est rem ipsam, et si assecutus esset, sat scio, denuo peruertisset. Disputauerat enim aliquis Annam esse intelligendam Arcadicam louis nutricem Αγνώ, Paus. 8, 38, a qua fons perennis in Lycaeo monte dictus fuit. His igitur prorsus sepositis ac relictis fabulae popula-

res diuersas admittere solent interpretationes. Clausenius utraque illa, quam Quidius tradit, de Anna Numicii nupta et de Anna Bouillana, inuenit, quomodo aquatilem suam opinionem astrueret. Nam Annam Aeneae hospitium fugientem eidem Aeneae, Indigeti Ioui, in flumine junctam et cum eo Lauinii cultam existimat et Bouillis, quia id oppidum ad aquam Albanam situm fortasse fuerit, eius aquae nympham Annam consecratam fuisse, et quia plebs a Bouillensibus sustentata fuerit, eius rei in memoriam diuam ab his cultam Romae quoque coli coeptam esse. Cautissimum puto ex hac fabula historicum nihil elici, nisi hoc, paulo recentiorem secessione in montem sacrum Annae cultum Romae fuisse. Hoc tempus si traditum fuit, ex cerimoniarum argumento, quas plerasque ad uictus commoditatem et saturitatem spectare dixi, animaduerso sine negotio fabula illa de Annae Bouillanae officio nascebatur. Tertiae apud Quidium fabulae de Annae lenocinio, quam nihil interest, grammaticam, an popularem habere uelis, subest nequitiarum cantatio, fortassis etiam patratio. Quod igitur tribus uerbis Clausenius dixit, esse hoc sumptum a cultu Channae Punicae, id uerissime dictum existimo. Si in minutis rebus saepenumero in Clausenio notandam putauimus quandam licentiam, non ideo derogatum esto eius laudi, cum quid generose et sagaciter excogitauit in re adeo, quae testimoniis et testimoniorum aestimatione confici non potest. Nihil est inexpugnabile coniecturae, si modo ipsa legitima uenusta uitalis nascitur. Deae Caelesti Carthaginiensium adiuncta uidentur pro duplici eius numine duo numina, alterum Didonis castissimum, templo suo cultum, Iustin, 18, 6, alterius Channae indicia supersunt nomen Ebedchanna, quod significare dicitur Channae inseruientem, Claus. p. 510, et fabula uetusta a Varrone tradita teste Seruio Aen. 4, 682; 5, 4, secundum quam Aeneas rem habuit cum Anna, non Didone: scilicet, ut Clausenius docet, Siculis, qui Aeneam pro Sicharba interposuerunt, non audentibus ante deuictam Carthaginem Didonis famam laedere. Ad Channam igitur referendus est cultus Veneris Carthaginiensis, de qua ex numis docuit Claus. ann. 743, Vestae Phoeniciae, quam Augustinus dicit c. d. 4, 10, puellarum prostitutio, de qua Iustin. 18, 5. Eodem uero ritu colitur Venus Erycina, Strab. 6, p. 272 CD Cas., quae nouenis quotannis diebus Carthaginem proficiscitur, Aelian, uar, hist, 1, 15 extr. Nihil igitur probabilius, quam in Sicilia quoque et notam et cultam fuisse Annam. Haec plenius multa cum oblectatione leges apud Clausenium p. 487 sq., p. 506 sqq. Si uero culta est a Siculis Anna eodem fere ac Venus ritu, licebit coniectare ab iis Romam delatam, qui in penuria post secessionem plebis, Liu. 2,

CCXVI DE DEIS

34, Dionys. 7, 1, post semestrem in Sicilia commorationem et insulae circumuectionem, Dion. c. 2, frumentum plebi esurienti conquisiuerunt. Hinc est, quod a plebe Anna colitur, Ou. 3, 525. Nomen mansit, numen mutatum et ad annonae leuationem accommodatum est, quae eius deae auspicio facta uideretur: sed tamen probra illa et obscaena ex peregrino cultu transmigrauerunt; neque miraberis cum Aeneae fabula Lanuuina Annam coaluisse denuo, cum primum de Veneris filio fama increbuit. Magni interforet scire, quo modo Melitae et ad Crathidem amnem, Ou. 3, 567, 581, culta fuerit Anna: cultam fuisse non dubito, quin recte Clausenius diuinauerit p. 720.

De Proserpina, quam superioris libri fr. 7 deam certam indigitamentorum, apud Ouidium autem 4, 417 sq. communem habes, commodius una cum Cerere matre agetur. De Laribus Praestitibus 5, 129 et de lemuribus u. 483 quantum opus erit, paulo

inferius, ubi de Lara siue Mania, agam.

In Matre Matuta, quemadmodum Romae cultam supra p, clxxxiv ostendi, uix quicquam est, quin a Graecis profectum existimari possit, praeter quidem ipsum nomen. Hoc difficilem explicatum habet: apud Festum p. 158, 30 sin., p. 161, 5 dext. deducitur a mano, i. e. bono, aut a maturo. Notabile admodum est in ritibus sacris Romanis nihil tradi, quod ad Leucotheam maritimam deam referri postulet, omnia ad Bacchicam religionem esse accommodata: nulla etiam Latinorum urbs, quae Matutam coluit, neque Satricum, Liu. 6, 33, neque Cora, Orell. inscr. 1501, mare attigit. Ratio igitur est existimare Bacchicas cerimonias eo tempore romano numini obductas, quo Bacchanalia tota Italia iam pridem ante annum V. C. 566 teste Postumio consule apud Liuium 39, 15 ingruerant. Eodem tempore Stimulae numen interpolatum esse paulo inferius demonstrabo, de Bona dea idem suspicari licebit. Quod ad Leucotheae numen marinum attinet, id aliquot saeculis ante Ciceronem Tusc. 1, 12, 28 et Varronem apud August. c. d. 18, 14 notum fuisse facile concesserim, cultum fuisse publice uereor, ut probari possit. Non est negandum inde ab anno V. C. 443 siue 437 rem maritimam Romanorum eo numine indiguisse, uid. Liu. 9, 30, Nieb. h. R. 3, p. 282: neque illicita foret confectura Atilium Regulum Matutae marinae templum uouisse, uide supra p. cxl. Sed certioribus opus est argumentis, quae uideamus, num ex eo peti possint, quod Matutae filius Portunus dicitur apud Ouidium 6, 537 sqq. Huius dei triplex fuit existimatio, Prima graecanica, qualis est apud Ouidium I. ind., Virgilium ge. 1, 437, Aen. 5, 823, ubi cum Glauco conjungitur, Arnobium 3, 23, Martianum Capellam 1, 4, ubi cum

Ioue et Dite pro Neptuno poni uidetur. Hanc iure negauit Clausenius p. 878 pertinuisse ad religionem romanam. Proxima est uulgi, a qua noluit recedere Varro de l. l. 6, 19: Portunalia dicta a Portuno, quoi eo die aedes in portu Tiberino facta et feriae institutae: cfr. Ou. 6, 540. Doctius Varro dixit fragm, huius libri 7. Namque illa aedes in portu, siue ad pontem Aemilium, ut est in fastis Capran. et Amitern. XVI Kl' Sept., si uetustissima nec post ferias institutas et portum instructum, qui, quod sciam, ante annum V. C. 573, Liu. 40, 51, non commemoratur, eo in loco dedicata fuit, facere sane potuit, ut de dei nomine populus erraret, Matutae filium iam tunc eum habitum fuisse minime probat. Quippe secundum tabulam Capran, admonente in retractationibus Fogginio p. 143 ferias habuit Portunus una cum Iano, quemadmodum Ianus Portunus est in inscriptione Orelliana 1585. Vterque igitur deus clauiger (uide de Portuno Paul. Diac. p. 56, 5) nihil aliud, quam tuebatur aditus urbis publicos, sicut uterque praesuit priuatis. Ignotum non est uocabulum, unde Portunus, deus indigitamentorum, fortassis Sabinorum (Fest. p. 217, 15 sin.), nomen accepit: sed eius uocabuli uetustior significatus, qui indicatur a Varrone fr. 7, traditur apud Festum p. 233, 28 sin.: Portum in XII pro domo positum omnes fere consentiunt. Potest profecto alterum quoque in usu fuisse, et satis erat causae, cur ad stationes nauales referretur deus: in cultu tamen publico eius nullum est uestigium graecae qualiscunque cerimoniae, quare a Matuta potius in eum migrauisse uidetur fabula, ut ita dicam, terrestris. Venio ad eam sententiam, qua Matuta fuisse dicitur numen Etruscum et toto illo littore maritimo proxime Romam cultum: Niebuhrius ita statuit h. R. 2, p. 538, nec dissimulat unum tantum eius delubrum esse exploratum, Pyrgis, quod Leucotheae appellatur ab Anon. oeconom. c. 19, p. 265 Bekk. et Polyaeno 5, 2, 21, p. 159 Cor. Muellerus quoque Etr. 2, p. 55 et Clausenius p. 879 dubium esse negant, quin Matuta fuerit. Clausenius demonstrauit graecam huius nominis interpretationem profectam esse a Phocaeensibus, qui Leucotheam coluerunt, et quod Strabo 5, p. 226 A Cas. Ilithyiam interpretatur, inde colligit Matutam Romanorum puerperii numen fuisse. Res foret maximi momenti uernaculam deae naturam ita deprehendi, nisi tam dubia esset. Quanto doctius probatum itur Phocaeenses cum Agyllensibus commercium et Leucotheae sacra habuisse, tanto minus necesse est illam Pyrgorum deam ualde conuenisse ad graecam, ueluti docet Strabonis iudicium. Quid igitur, si Cupram putemus, Iunonem Etruscam, de qua Straho 5, p. 241 B Cas., quae si tota Etruria culta est, necesse est in urbibus

Etrusco temperamento coiisse non est, quod negetur; caeterum Maniae cognomen Genitae facilius, quam ipsum nomen, Etruscum esse concesserim: satis est si diuersa a Larunda non fuit, quam nusquam praeter Varronem et in glossis ueteribus Philoxeni a Neapoli ad Ou. 2, 599 adhibitis commemorari memini: de Larentia sustineo iudicium. Iam uero eandem hanc larium matrem Quidius Tacitam u, 570, Mutam u. 581, Laram u. 597 appellat, idque solus, nam Lactantii nulla est auctoritas, Plutarchus equidem Num, 8 ita: Tà γάρ πλείζα τῶν μαντευμάτων εἰς Μούσας ἀνῆγε καὶ μίαν Μουσων ίδίως και διαφερόντως εδίδαξε σέβεσθαι τους 'Ρωμαίους, Τακίταν προσαγορεύσας, οξον σιωπηλήν ή ένεάν. Sed quaeritur, nec expedire possum, utrum Lara, an Tacita re uera culta illis ritibus fuerit: neutra si fuerit, sed aut Mania, aut Larunda, satis audacter fecit Ouidius, praesertim si de Feralibus, non de Compitalibus, uti supra conieci aliquando, loquitur: potuisset in maenis, u. 576, in compitis u. 613, in canis sacrificio, uid. Theocr. 2, 12 et Kiessl, ad u. 36, Hecates admoneri. Quae ponitur fabula grammatica de Lala nympha, de cuius nomine egregie meruit Heinsius, quantumuis artificiose concinnata interprete non indiget.

Postremo licebit incertis accensere Palaestinas deas quas appellauit Ouidius 4, 236. Has explicandas doctiori alicui et acutiori relinguo. Quaesiui de dea Syria, nihil satis idoneum potui inuenire. Video Paulum Marsum interpretem Ouidii saeculi sexti decimi ineuntis ita annotare: nobis autem cum de hoc loco quaereremus, fidelissimus utriusque linguae interpres omni doctrinarum laude cumulatissimus, in quo nuper magnam iacturam feçimus, in antiquissimo lyricorum principiorum interprete ostendit furiarum templum in Epiro fuisse: item et in alio graeco codice uetustissimo. Hoc non solum mihi, sed Pomponio quoque uetustatis indagatori diligentissimo demonstrauit. Nugas puto; in Eustathii certe προλόγω των Πινδαοικῶν παρεκβαλῶν nihil inuenio huiusmodi, Palaesten urbem Epiri ex Caesaris commentariis et Lucano notam Syrorum coloniam dicit Laur. Lydus de magg. 3, 46. Falsus P. Victor in regione decima Palatina recenset Rhamnusiae aedem et notitia Rhamnusii, quod quid sit, nescio. Interpres Maii ad Virg, ge. 3, 12 regionem Iudaeae Musarum numini sacram scripsit: posset mendum latere.

## LIBER SEXTVS DECIMVS.

Fr. 1. August. c. d. 7, 17: In tertio porro isto de diis selectis postcaquam praelocutus est quod ex naturali theologia praeloquen-

dum putauit, — De deis, inquit, po. Ro. publicis, quibus aedes dedicauerunt, eosque pluribus signis ornatos notauerunt, in hoc libro scribam: sed ut Xenophanes Colophonius scribit, quid putem, non quod contendam, ponam. Hominis enim est haec opinari, dei scire.

2. Id. ib. 7, 2: Hos certe deos selectos Varro unius libri contextione commendat: Ianum, Iouem, Saturnum, Genium, Mercurium, Apollinem, Martem, Vulcanum, Neptunum, Solem, Orcum, Liberum patrem, Tellurem, Cererem, Iunonem, Lunam, Dianam, Mineruam, Venerem, Vestam: in quibus omnibus ferme uiginti, duodecim sunt mares, octo feminae.

3. Id. ib. 7, 4: De Iano quidem non mihi facile quicquam occurrit, quod ad probrum pertineat. Et fortassis talis fuit, ut innocentius uixerit et a facinoribus flagitiisque remotius. Saturnum fugientem benignus excepit, cum hospite partitus est regnum, ut etiam ciuitates singulas conderent, iste Ianiculum, ille Saturniam.

4. Lydus de menss. 4, 2, p. 146: ὁ δὲ Βάβοων ἐν τῆ τεσσαρεσκαιδεκάτη τῶν Θείων πραγμάτων φησὶν αὐτὸν παρὰ Θούσκοις οὐρανὸν λέγεσθαι καὶ Ποπάονα διὰ τὸ ἐν ταῖς καλέν-δαις ἀναφέρεσθαι πόπανα.

5. Non. p. 197, 5: Varro rerum divinarum: Vt deum significas, non partem mundi, sic pater magnus materna (Matutinus?) hister (Falacer?) caelus.

- 6. August. c. d. 7, 9: Iuppiter deus est, inquiunt, habens potestatem causarum, quibus aliquid fit in mundo quoniam penes Ianum, inquit, sunt prima, penes Iouem summa. Id. ib. 2, 29: non lapis Capitolinus. Id. ib. 4, 9: Hunc Varro credit etiam ab his coli, qui unum deum solum sine simulacro colunt, sed alio nomine nuncupari. Id. ib. 7, 11: Dixerunt eum Victorem Inuictum, Opitulum, Impulsorem, Statorem, Centupedam, Supinalem, Tigillum, Almum, Ruminum.
- 7. Tertull. adu. gent. c. 14: Et romanus cynicus Varro trecentos Ioues, siue Iupiteres dicendum, sine capitibus introduxit.
- 8. August. c. d. 7, 13: Quid est enim Saturnus? unus, inquit, de precibus (leg. proceribus; cfr. 6, 1: turba uel quasi plebeiorum uel quasi procerum deorum) deus, penes quem sationum omnium dominatus est. Id. ib. 6, 8: Vel sicut idem opinatur Varro, quod pertineat Saturnus ad semina, quae in terram, de qua oriuntur, iterum recidant. Vide praeterea lib. 7 toto cap. 19; Fest. p. 186, 21.

- 9. Lactant. 1, 13: Omnes ergo non tantum poetae, sed historiarum quoque ac rerum antiquarum scriptores hominem fuisse consentiunt, qui res eius in Italia gestas memoriae prodiderunt latini Nepos et Cassius et Varro. Cfr. Tertull. adu. gent. c. 11, ad nat. 2, 12 et 13 passim.
- 10. August. c. d. 7, 13: Quid est Genius? deus est, inquit, qui praepositus est ac uim habet omnium rerum gignendarum. Et cum alio loco genium dicit esse unius cuiusque animum rationalem et ideo esse singulos singulorum —.
- 11. August. c. d. 7, 14: Nam ideo Mercurius quasi medius currens (Medicurrius Seru. ad Aen. 8, 138) dicitur appellatus, quod sermo currat inter homines medius ideo et mercibus praeesse, quia inter uendentes et ementes sermo fit medius: ideo alas ei in capite et pedibus ponunt uolentes significare uolucrem ferri per aera sermonem: ideo nuncium dictum, quoniam per sermonem omnia cogitata enunciantur. Velius Longus p. 2236 P: antiquis relinquamus, apud quos aeque et Mircurius per I dicebatur, quod mirandarum esset rerum inuentor, ut Varro dicit.
- 12. August. c. d. 7, 16: Apollinem quamuis divinatorem et medicum uelint, tamen ut in aliqua parte mundi statuerent, ipsum etiam solem dixerunt.
- 13. Id. ib. 7, 14: Item quia nec Marti aliquod elementum ueb partem mundi inuenire potuerunt deum belli esse dixerunt. Tertull. ad nat. 2, 9: Romulus aeque post mortem deus: si quia urbem condidit, [etiam] alii usque in feminas urbium auctores. Sane Romulus et fratrem interfecit et alienas uirgines dolo rapuit: ideo deus, ideo Quirinus, [opinor, quia] tunc parentibus quiritatum est per illum.
- 14. Id. ib. 7, 23: ubi erit Orcus frater Iouis atque Neptuni, quem Ditem patrem uocant? ubi eius uxor Proserpina, quae secundum aliam in eisdem libris positam opinionem non terrae fecunditas, sed pars inferior perhibetur?
- 15. Id. ib. 7,21: Iam uero Liberi sacra, quem liquidis seminibus ac per hoc non solum liquoribus fructuum, quorum quodammodo primatum uinum tenet, uerum etiam seminibus animalium praefecerunt, ad quantam turpitudinem peruenerint—: in Italiae compitis quaedam dicit sacra Liberi celebrata cum tanta licentia turpitudinis, ut in eius honorem pudenda uirilia colerentur—. Nam hoc turpe membrum per Liberi dies festos cum honore magno plostellis impositum prius per rura in compitis et usque in urbem postea uectabatur. In oppido autem Lauinio unus Libero totus mensis tribue-

batur, cuius diebus omnes uerbis flagitiosissimis utebantur, doneo illud membrum per forum transuectum esset atque in loco suo quiesceret. Cui membro inhonesto matrem familias honestissimam palam coronam necesse erat imponere. Id. ib. 7, 16: Liberum et Cererem praeponunt seminibus, uel illum masculinis, illam femininis, uel illum liquori, illam uero ariditati seminum. Cfr. 7, 19.

- 16. Id. ib. 7, 28: Dicturus enim de feminis, hoc est, deabus: Quoniam, inquit, ut in primo libro dixi de locis, duo sunt principia deorum animaduersa, de caelo et de terra, a auo dei partim dicuntur caelestes, partim terrestres: ut in superioribus initium fecimus a caelo, cum diximus de Iano, quem alii caelum, alii dixerunt esse mundum: sic de feminis initium scribendi fecimus a Tellure. Id. ib. 7, 23: Cur ergo pontifices, ut ipse indicat, additis quoque aliis duobus quatuor diis faciunt rem diuinam, Telluri, Tellumoni, Altori, Rusori? Id. ib. 7, 24: Eandem, inquit, dicunt Matrem magnam: quod tympanum habeat, significari esse orbem terrae: quod turres in capite, oppida: quod sedes fingantur circa eam, cum omnia moueantur, ipsam non moueri: quod Gallos huic deae ut seruirent, fecerunt, significat cos, qui semine indigeant, terram semi oportere, caet. Tellurem, inquit, putant esse Opem quod opera fit melior: matrem, quod plurima pariat: magnam, quod cibum pariat: Proserpinam, quod ex ea poserpant fruges: Vestam, quod uestiatur herbis. Sic alias deas. inquit, non absurde ad illam revocant. - et dicit: cum quibus opinio maiorum de his deabus, quod plures eas putarunt esse, non pugnat.
- 17. Seru. ad Aen. 3, 113: Sane dominam proprie Matrem deum dici Varro et caeteri affirmant.
- 18. Aug. c. d. 7, 16: Quandoquidem etiam matrem Magnam eandem Cererem uolunt, quam nihil aliud dicunt esse, quam Terram, camque perhibent et Iunonem et ideo ei secundas causas tribuunt rerum —.
- 19. Id ib. 7, 2: Et hanc provinciam fluorum menstruorum in libro selectorum deorum ipsi Iunoni idem auctor assignat, quae in dis selectis etiam Regina est. Id. ib. 7, 29: causus subsequentes nouit atque ordinat. Id. ib. 7, 24: tot cognominibus una Iuno.
- 20. Id. ib. 7, 16: Mineruam etiam, quia eam humanis artibus praeposuerunt —.

Deos selectos uerbis fragm. 1 definiuisse Varro uidetur: conferenda sunt quae Augustinus de c. d. 4, 23 scripsit: nec inter deos, CCXXIV DE DEIS

quos selectos uocant, Felicitas constituta est, ut templum aliquod ei fieret, quod et loci sublimitate et operis dignitate pracemineret. Idem 8, 5 deos maiorum gentium a Varrone enarratos existimat et 7, 2 de causa illius appellationis selectorum ualde satagit: ut appareat Varronem de ea re uerbosius non disseruisse. Ac sufficiebat intelligenti templorum et signorum plurium commemoratio, cui inest sacrorum publicorum amplificatio, artium ex superstitione incrementum. superstitionis ex artibus uernaculae nutrimentum, alienae inuitamentum. Cum hoc cultu ciuili serpsisse fabulas poetarum non ignorabat Varro, uid. lib. I, fr. 15, coll. Aug. c. d. 6, 9. Id factum esse etiam in deis incertis uidimus, ubi modo coalescentia, modo pugnantia ea elementa, interdum iniqua portione uictum atque oppressum nomine tenus alterum ab altero introspeximus. Deos igitur selectos dixerim certos utriusque generis ita olim descriptos, ut uelut ipsi Romani ad Varronis usque aeuum contumeliam et luxuriam perinde tulerint, in utraque ualuerint, ab utraque profecerint. Nullus est deus selectus, quin fabulam publica auctoritate habeat adiunctam, hoc est, quae a cultu sacrisque publicis segregari nequeat. Eae fabulae quod tantumnon omnes Augustino teste 7, 4 impudicae erant, non multum attinet: graecas omnes esse non magis potest affirmari: plerorumque numinum per fabulam mutatam esse pristinam naturam, non est negligendum. Recensebuntur singuli, si pauca monuero de re, quam a fragmentorum digestione seorsum habendam existimaui. Interpretationes deorum naturales credibile est post Epicharmum ab Ennio scriptum ita fere hominum animos insedisse, quemadmodum superiore libro graecas fabulas accessisse ad ueterem Romanorum religionem demonstraui. Constat Varronem in hoc libro de theologia ista physica denuo disseruisse: quaeritur primum, qua parte libri id fecerit. De ipso exordio testatur Augustinus fragmento 1 et lib. 7, c. 5: De naturali enim paucissima praeloquitur in hoc libro -. Non ualde obnitor, si quis inde sumptum putabit Augustini lib. 7 cap. 6, quod supra p. cviii inter fragmenta libri primi feci septimum. Sed fieri tamen possit etiam, ut Varro ab iis librum exorsus fuerit, quae apud Augustinum 7, 23 leguntur post haec uerba: Et certe idem Varro in eodem libro de diis selectis -. Haec, quae infra ponentur, quibus in illam naturalis theologiae uelut libertatem caput erigere paululum uoluisse, adhuc tamen hunc librum uersans, Varro dicitur, conueniunt etiam ei libri parti, ubi post enarratos deos ad deas uentum est, uide sis fr. 16. Denique 7, 29 deorum officia eadem in suum deum confert, quae diis selectis nescio, inquit, per quas physicas interpretationes Varro

distribuere laborauit, atque in eundem sensum c. 33: quorum sacra Varro dum quasi ad naturales rationes referre conatur -, et 8.5: et ea, quae Varro ex his sacris quasi ad caelum et terram rerumque mortalium semina et actus interpretatus est - alii plurimi. quos Varro conatur ad mundi partes sine elementa transferre -Non intelligitur utrum bis tantum, an toto libro eum in modum Varro disputauerit et tamen in tanta eorum, quae Punica hominis perfidia excerpsit, dissimilitudine scitu opus erat. Nescio quam sit fide dignum illud, quod traditur, a Gregorio pontifice Varronem esse combustum: causam habere potuit non furta Augustini, quae sane nec ipse dissimulat, sed malam fidem. Hanc quaestionem de deorum selectorum interpretatione eius culpa despero fructum habituram. Quaedam ex lib. 7 capp. 15 et 16 minuta prorsus abieci. Primum ad partes mundi eos deos Varro retulit, qui inter sidera et caelestia corpora fuerunt. De stoicorum eo placito supra p. cxiii monui: Tertullianus libri secundi ad nationes capp. 1-6 contra Varronem potissimum disputat et aliquoties locos eius allegat, incertum, num ex hoc, an ex primo libro: quod quia nec constat, nec magni momenti ipsae sententiae sunt, sola haec uerba ex cap. 5 ad partes uocanda duxi: [ideo] deos credi Solem, qui diei de suo cumulet, fruges caloribus .p.....et, annum stationibus seruet: Lunam, solatium noctium, patrocinium mensum gubernaculis. Item (gubernaculum aestium? Lucan. 1, 412) sidera, signacula quaedam temporum ad mutationem (rurationem?) notandorum. Itaque neque apud Augustinum 7, 15 dubium erit, quin Varro, quamquam eius nomen non ponitur, de stellis Mercurii, Martis, Veneris, Saturni dixerit, quemadmodum c. 16 Sol et Apollo, Luna et Diana pro iisdem sideribus et stellae Iouis et Iunonis commemorantur. Nec credo satis considerate Augustinum sub finem c. 15 Varronem urgere Arietis, Tauri, Cancri exemplo, quos et conuenit a Varrone pro deis habitos esse et testari uidetur Tertull. ad nat. 2, 15 init. Ita scilicet Ouidius praeter locum supra positum etiam 3, 460 Coronam deam factam dixit. Detractis ergo de uiginti selectorum numero his octo deis sidereis, namque plures non licet abesse a maioribus prouinciis, redeundum esse puto ad mundi descriptionem Varronianam lib. 1 fragm. 7, cui respondet haec deorum reliquorum dispositio uerbis Augustini: Ianus est mundus c. 7, c. 16: solum caelum Iuppiter, c. 16, quod oportebat referri cc. 9-12, neque corrumpi in eam sententiam, ac si Varro Iouem quoque mundum dixerit, quod mendacium Augustini puto: Vestam quoque ipsam propterea dearum maximam putauerunt, quod ipsa sit terra, c. 16: Minerua summus ae-Ou. Fasti. Proleg.

CCXXVI DE DEIS

ther c. 16, supra ipsum caelum c. 28: Iuno aer c. 16: anima mundi quando in terram permanat facit deam Tellurem c. 23: quod autem inde permanat in mare atque oceanum, deum Neptunum c. 23: dicunt animi mundani partem cum permeat terrae partem superiorem. Ditem patrem facere deum, cum uero inferiorem, Proserpinam deam c. 23, conferes c. 28. De Vulcano haereo paululum. Varronem cum Zenone ignem mundi animam fecisse testatur Tertullianus ad nat. 2, 2 sub fin. Animam mundi per ipsum tunquam mel per fauos transisse Zeno dixit, Tertull. ibid. 2, 4, sed, ut puto, de div μέν μᾶλλον, δι' ὧν δέ ἦττον, ut supra legisti. Quod testimoniis probare nequeo, hoc est, ipsum ignem, dum sese infundit naturae. fieri ex purissimo pinguem et uiolentum, ignem mundi leniorem, quae est Vesta, Aug. 7, 16, medium esse inter aethera et Vulcanum, de quo praeter Aug. 7, 16 et 29 uid. Varro de I. l. 5, 70. Fieri potest, ut uno in loco ita disputauerit Varro, qui in alio alia de anima mundi docuisse uidetur. Nam remotis his deis, qui ad partes mundi aut elementa accommodari poterant, restant Genius, Liber pater et Ceres. Huc igitur pertinere puto locum Varronis ab Augustino seruatum 7, 23: Et certe idem Varro in eodem libro de diis selectis tres esse affirmat animae gradus in omni universaque natura. Vnum, qui omnes partes corporis quae viuunt transit et non habet sensum, sed tantum ad uiuendum ualetudinem. Hanc uim in nostro corpore permanare dicit in ossa, ungues, capillos, sicut in mundo arbores sine sensu aluntur et crescunt et modo quodam suo uiuunt. Secundum gradum animae dicit, in quo sensus est. Hanc uim peruenire in oculos, aures, nares, os, tactum. Tertium gradum animae esse summum, qui uocatur animus, in quo intelligentia praeeminet: hoc praeter hominem omnes carere mortales: in qua quoniam homines deo uidentur esse similes, hanc partem animae mundi dicit deum, in nobis autem genium uocari. Sic ergo et in anima mundi tres gradus instituens unam partem eius lapides esse dicit et ligno et hanc terram, quam uidemus, quo non permanat sensus. Aliam uero quam sensum uocat eius ut aethera. Tertiam porro quam et animam eius nuncupat, quae scilicet peruenit in astra: eam quoque asserit facere deos et per cam quando in terram permanat deum Tellurem. Conferendus est Seruius ad Aen. 5, 81 et 8, 564. Si anima mundi Genius est in hominibus et Tellus in terra, putauerim Liberum patrem, qui seminibus animalium praefuit, fr. 15, et Liberam, quae Ceres seu Venus est feminis, Aug. 7, 3, accommodari potuisse ad tertiam mundi partem: potuerant adeo ad duas, quas Seruius reliquas facit. Sed haec philosophis relinquamus.

I an um deum qui nihil unquam fuisse dixerunt, quam initiorum atque introitus exitusque potentem, Hartungus et Clausenius, uidentur mihi ignorasse discrimen quod est inter deum certum et deum selectum. Deorum certorum praesertim ex indigitamentis simplex est notio, ipso nomine inclusa, qualem Ianum commemorari uidimus a Varrone lib. XIV, fr. 5, cfr. August. c. d. 7, 3. Selectorum per cultum civilem et additamenta peregrina amplificata est ipsa illa informatio primaria et ad maiorem euecta dignitatem. Cum primum publice ad Ianum, ut puto, imum, (nihil enim exploratum est.) Iani sacellum cum bifronte imagine dedicatum est, Ou. 1, 257, 275, cfr. Tertull. ad nat. 2, 15 et Gothofr. p. 172, unde Geminus dictus est. quicquid contra dicit Sachsius descr. Romae 1, p. 97, 127: tunc etiam Clusii et Patulcii appellationem, Ou. 129, Macrob. sat. 1, 9, coaluisse in unam notionem oportet et natum illum deum deorum, quem Salii cecinerunt, Macr. l. ind. Nam quod hinc et hinc initium finemque nullum habet, quod cum clauditur, idem aperitur, id perpetuum est et infinitum: deorum uero prima uirtus est infinitos esse. Nihil tribuere soleo philosophematis, nisi ubi ipsae res philosophantur. Sed quod dixi, nisi ita fuerit, credendum est Ianum Etruscorum cum Romano minus tenaciter conflatum esse, quam in deo selecto par est. lanus Etruscorum habitus est pro caelo, uide fr. 4. Faleriis captis Romam uenisse quadrifrons propter caeli cardines dicitur, Seru. et interpp. Maii ad Aen. 7, 607. Si id traditum est de deditione anno V. C. 361, Liu. 5, 27, non est fide dignissimum. Crediderim famam ortam ex ueteri nomine dei, quod fuisse puto dini patris Falacris, Varr. de l. l. 5, 84; 7, 45: Etruscorum uocem existimo, qui falandum dixerunt caelum, Paul, Diac. p. 88, 12. Falerii autem urbs a falis (ita lege) dicta est, Paul. p. 91, 8. Iam eam de Iano opinionem non tantum a Varrone frr. 4 et 14 atque Ouidio u. 125, 139, sed etiam a uulgo antiquitus usurpatam esse primum mirum non foret, nam infiniti imago maxime est in caelo, deinde apparere uidetur ex eo, quod in quouis sacrificio Ianus adorabatur, Ou. u. 171 sq.: id significari suspicor more illo prisco in deo adorando se dextrorsum circumagendi, Ou. 3, 283, quo nihil frequentius apud Plautum et alios, uide Brisson. de form. p. 36, 37 ed. 1592: qua re caeli cardines collustrantur. Caeli uero regiones cum terrae etiam limites sint, praesertim ex disciplina Etruscorum, posthac Romanorum, uid. Muell. Etrusc. lib. 3 cap. 6, potuit certe lanus ad perpetuitatem terrae referri, cuius rei tenuia sunt uestigia apud Macrob. l. ind. cum rector uiarum dicitur, et Ou. u. 122: perpetuae viae, quibuscum conferes pronas vias Tibulli 1,

CCXXVIII DE DEIS

6, 72. Artium auspicandarum mos Kal. Ian., Ou. u. 169, uidetur spectare ad Ianum έφορον πάσης πράξεως, quem Varro aut Lydus fr. 4 dixit. Agonium quem sine dubio intelligit Paulus p. 10, 5. Hac in re si fortasse sufficit initialis Iani potestas, uid. Horat, serm. 2, 6, 20, at cum pro duodecim mensibus duodecim arae ei consecrantur, uid. lib. 5 fr. 4, non recte id a Macrobio referri uidetur ad Iunonii cognomen: propter anni dierum numerum in simulacro a Numa expressum a Plinio nat, hist. 34, 16 temporis et aeui deus, a Fronteio apud Lydum έφορος τοῦ παντός χρόνου nuncupatur: subest perpetuitatis notio. Ex utraque iam pridem populari dei interpretatione nata est doctorum explicatio de mundo, qui aeternus est, cfr. Varro, Aug. 7, 7, et Messala apud Macrob., hinc deinde Ouidii figmentum u. 103-114, de quo supra p. ci dixi. Altera pars in deo selecto est fabula. Ea quemadmodum de Iano traditur ab Ouidio 235 - 254 et Varrone apud Augustinum fr. 3, uetusta ac Latina esse potest: filius eius Fontus, cuius ara in Ianiculo fuit, Cic. legg. 2, 22, 56, ab Arnobio 3, 29 traditur et uxor Iuturna, ab Ouidio met. 14, 333, 381 Venilia. Illud de uita innocentiore, Ou. u. 247 sgg., quod cum Saturni societate bene quadrabat, dubium uix est, quin plurimi Romanorum causam claudendi pace Iani putauerint, cum ea cerimonia potius fabulae origo fuisse uideatur. Niebuhrii disputatio hist. Ro. 1, 324 adiuuatur Seruii testimonio ad Aen. 12, 198. Alterum dei matrimonium conuenit cum fabula de Lautolarum origine, de qua supra p. cxxx sq. dictum est. Longe discesserunt grammatici, quorum Hyginus teste Macrobio sat. 1, 7 et, ut puto, Seruio ad Aen. 8, 330 uxorem Camesen, filium Tiberim tradidit: haec repetuntur a Graecis Protarcho, Xenone, Dracone, Demonhilo, qui ipsum Ianum exulem una naui (Seru. Aen. 8, 357) ex Perrhaebia (Plut. quaest. ro. 22) uenisse, ibi uero sororem et uxorem Camisen siue Camasenen (Lyd. de mens. 4, 2 fin.), filium Aethecem, filiam Olistenen (Athen. 15, 692 e) habuisse ac nomen lano fluuio et monti dedisse (Athen. 15, 693 d) commentati sunt. Aethices populus et Perrhaebi in monte Pindo sunt apud Stephanum Byz. p. 30, 28 Dind, et Plinium nat. hist. 4, 1. Oloosson urbs Perrhaebica est Stephano p. 326, 19 Dind.

De Ioue uerbosius disputandi huius loci non est, cum Ouidius sex tantum eius cognomina commemoret. Eorum duo Elicius 3,328 et Stator 6,787 de eo genere sunt, ut Iuppiter Lapis fr. 6, propter quod Varro ante illum Iouis Capitolini principatum trecentos Ioues sine capitibus, h. e., ut puto, sine imaginibus, uid. p. cxc1, solis cognominibus adumbratos fuisse scripsit, qui deinde nominis prope

dixerim appellatiui Latini conciliatione summi dei numina et potestates factae sunt. Cfr. August. c. d. 7, 24: tot cognominibus unus Juppiter. Sed Juppiter ille optimus maximus postquam consecratus est, alterum genus cognominum infinito prope numero certis reipublicae temporibus admisit. Invictus dictus est teste Ouidio 6, 644 et Varrone fr. 6, uti supra iam annotabam p. cxli. Idem Varro ibidem testatur de Ioue Statore Ou. 6, 787, uide supra p. cxlii, et de Victore Ou. 4, 621, uide supra p, cxxx. Iuppiter Tonans consecratus est anno demum V. C. 732, uid. Dion. Cass. 54, 4. Hoc cognomen pro nomine usurpatur ab Ouidio 4, 585; 6, 33; 343; 2, 69. Ablatiuo casu est Tonante, non tonanti, quamobrem met. 11, 319 legendum est comanti. Nolui tamen magna littera impertire, ne quis forte putaret Kal. Febr. Tonantem Dionis Cassii esse dedicatum. Restat Iuppiter Pistor Ouidianus 6, 344 in arce, non illa 2, 70, sed in Capitolio proprie dicto qui aram habuit. Saepenumero me torsit illud cognomen, quod a solo poeta et Lactantio, qui eum exscripsit, traditur, donec ad hunc Seruii locum Aen. 8, 652: In tantam autem cibi penuriam redacti erant in obsidione, ut coriis madefactis et postea frictis uescerentur: cuius rei argumentum est, auod hodiegue ara in Capitolio est Iouis Soteris in qua liberati obsidione coria et sola uetera concremauerunt, inueni inscriptionem apud Donium class. 9 n. 11 p. 341 repertam Romae ante templum S. Laurentii in Lucina, quae ita habet: IOVI. CONSERVA || TORI. PATR. PATR | SER. SYLPICIVS, SER. LIB | STEPHANYS, IL. VIR. STAT, AEN || PRO. SALVTE, IMP || CAESARIS, AVG. COL-LEG (hoc est, collegio, docente proximo superiore apud Donium titulo) | SILIGINIARIORYM || DEDIT. Iam res salua est: neque in re adeo congrua de fraude tituli suspicionem admitto. Iouis Conseruatoris in tutela uidentur fuisse pistores: ob id ipsum luppiter Pistor appellari potuit, quemadmodum Ζεύς ἀφίκτωο apud Aeschylum, Αφοοδίτη καλλίπυγος et έταίρα apud Athenaeum. Sed quia in Capitolio fuit, ad illam simpliciorem Seruii fabulam accessit altera illa apud Florum 1, 13, 16 et, uti fertur, Dionem Cassium apud Suidam s. u. ὑπερμαζα, p. 3700 Gaisf.: οἱ δὲ Γαλάται καταπλαγέντες ως υπερμαζωντων αυτύχρημα των Ρωμαίων και διά την τρυφήν διπτούντων τοὺς ἄρτους ἐσπείσαντο.

De Saturno primum est, ut intelligatur fabulas semigraecas fr. 9, quas etiam Ouidius 1, 233 sqq. 6, 19; 29; 280 sequitur, satis fuisse uetustas Romae: docet hoc fragmentum ueteris poetae, qui L. Attius in annalibus dicitur apud Macrobium sat. 1, 7 fin., ubi non de placitis, uelut in sacra illa historia Ennii, cuiuscunque

CCXXX DE DEIS

modi illa fuit, apud Lactant. 1, 14, sed de sacris popularibus agitur. Fieri potuit, ut anno V. C. 535 ex monitu librorum Sibvllinorum, quos de Saturno egisse docet Clausenius p. 230 ann., consummaretur graeca horum sacrorum forma, Liu. 22, 1, postquam anno 257, Liu. 2, 21, Dionys. 6, 1, aucta iam est: sed sciri nequit, numquid in ueteri Saturni cultu eiusmodi fuerit, quod traditur graeco ritu capite aperto ei sacrificari, Fest. p. 322, 32 dext. p. 343, 6 dext., Seru. Aen. 3, 407, Macrob. sat. 1, 8, uxor Ops fuisse, Varro de l. 1. 5, 57, Macrob. sat. 1, 10, uincula lanea dempta eius feriis, Verr. Flace. apud Macr. s. 1, 8, Arnob. 4, 24 et seruorum epulae. Videamus, quid causae in reliquis Romanorum Saturni sacris fuerit ad arcessendas graecas has superstitiones. Deum Sabinorum Saturnum facere uidentur Varro de l. l. 5, 74, Dionys. Hal. 2, 50 et nominis terminatio conuenit cum aliquot indigitamentorum numinibus: recte igitur fecit Varro, quod de prioris syllabae significatu anquisiuit, quamquam uerum eum non inuenisse bene, ut puto, iudicauit Clausenius p. 866. Sed displicet etiam huius ueriloquium a saturitate, quia dapes illae Saturnales num satis uetustae sint, ignoramus. Quanam igitur re, quae graeca non sit, illa Varroniana allegoria apud Augustinum 7, 19 nititur? ut opinor, falce, quae ibidem et apud Arnobium 6, 25, Festum p. 325, 9 sin., Macrob. sat. 1, 7 deo tribuitur. Haec explicari potuit de δρεπάνω Croni, Pausan. 7, 23, 4, de agricultura, uti a Varrone factum est assentientibus reliquis, quos posui, denique de collucandis arboribus, prout ab Arnobio 6, 12 ramorum detonsor, a Macrobio surculorum pomorumque educator dicitur. Huius postremae opinionis nullam inuenire causam possis, nisi posita fuerit in reconditiori nominis significatu, immo uetustiori eius forma, quam latere suspicor apud Paul. Diac. p. 323, 9 et Festum p. 325, 16 sin. Priore loco cum codex Lips. et Berol. habeant Satrurnus, meliores non longe diuersa, adiuuante ordine proximorum uocabulorum, quorum prima syllaba est Sar, emendauerim Sarturnum a sarpendo, Fest. p. 322, 10, unde etiam sarmenta, sartura apud Plin. nat. hist. 18, 67 et fortasse sartio apud Festum dicuntur. Littera r ante d certe elisa est in iudex, pedo = πέρδω. Lucem facere Saturno quid esset, uarie interpretati sunt grammatici: capita detegere Paulus p. 119, 14, graeci oraculi similem sacris Iouis Elicii euitationem Macrobius sat. 1, 7 siue Varro. Latet superstitio romana propter deorum certam potestatem συνωνύμοις operandi: dea Mania, Rubigo, Lucina (coll. met. 9, 298) facile exempla suppeditant: Saturnus uero, uti dixi, collucando praeerat. Vxor eius uetustissima, hoc est, quae in indigitamentis cum

eo coniungi solita est, Lua fuit, uid. Gell. 13, 22, Varro de l. l. 8, 36. Hanc Varro certe nomen habere a lumis potuit coniicere, uid. de l. l. 5, 137: nec aliter statuerim, cum quod iustae analogiae decedit, compensetur meo iudicio generosa illa facetia, mox cerimonia, post pugnam arma occisorum per campum horrentia Luae matri consecrandi, Liu. 8, 1, aut, quasi dumi ac sentes excisi essent, succendendi, Liu. 45, 33. Hoc igitur Sabinum par deorum existimauerim: Saturnum uero et Opem Latinum, de quo infra leges. Namque postquam ille nominis Saturni intellectus obsoleuit, alter de satione increbuit, fieri potuit, ut Saturnus idem haberetur Sterci siue Stercutio, Pici patri, qui primus est in stemmate regum Laurentum, Id uero factum esse claris uerbis ex Varronis de gente pop. ro. libro tertio tradit Augustinus de c. d. 18, 15 et Macrobius sat. 1, 7 med, Scilicet sementem facere et stercorare agros minus sunt diuersa, quam frumentum serere et arbores putare. Iam ergo regnasse olim in terra ante Picum, Faunum, Latinum reges creditus est Saturnus, eaque fides non longe aberat ab Euhemeri narratione, a quo aureum saeculum non sub deo Titane, sed sub rege Cretensi (Seru. Aen. 8, 319) traditum: atque haec sunt Romanorum Saturnia regna. Opis matrimonium quomodo initum esse uideatur, infra dicetur. Hoc iam in fundamento quicquid libitum est cerimoniarum graecarum, strui poterat: ex quibus cum Romanorum rursus peculiares quaedam, uelut quam de legatis gentium suscipiendis commemorat Plutarchus quaest. ro. 43, ortae essent, posthac ipsum fundamentum abiectum, de Saturni naui aduentu illa excogitata sunt, quae Ou. I, 235-240 praeeunte Virgilio Aen. 8, 319 retulit: causam commenti puto ueriloquium Latii, quod quamuis Varronis non sit teste Seruio ad l. ind., non tamen uideo, cur Augustini illa 7, 4, fragm. 3 solius Virgilii potius, quam Varronis habeantur, qui oppidum Saturniam certe agnoscit de l. l. 5, 42, ex quo loco probabile fit Ennium secutos esse Virgilium et Nasonem.

Varro cum secundum Augustinum 7, 13 Genium dixit rerum omnium gignendarum praesidem et secundum eundem 7, 6 coniunxit heroas lares et genios, manifesto secutus est Etruscam disciplinam, uti egregie docuit Muellerus Etr. 2, p. 89 collatis Paulo Diac. p. 94, 16 et Festo p. 359, 15 sin., tum p. 92 ex Labeone apud Seru. Aen. 3, 168 collato Arnob. 2, 62 et Fulgent. s. u. manales. Neque id non pertinebat ad Romanorum religionem ciuilem, quando ipse ille Etruscus Iouis Genius cultus est liberae reipublicae temporibus in Latio arguente titulo Orelliano n. 2488, nec potest negari lares Romanos ita fuisse cultos, uti dictum est supra p. ccxix. Verum

CCXXXII

restant duo geniorum genera, de quibus Etruscos praecepisse non inuenio. Alterum locorum est; Seru. ad Aen. 5, 85; 95: nullus locus sine genio est. Quaeritur igitur, utrum penates et ipsi lares familiares fuerint genii domuum, an genii locorum manes defunctorum, qui quasi reciderint in terram, quemadmodum Seruius ad Aen. 6, 152 animas in suis domibus sepultorum lares appellat: quod tantumnon probare mihi uidetur Clausenius p. 1016 sqq. Sed idem Seruius ibidem cum penates hoc nomine distinguit a laribus, demonstrat non per omnes huius modi religiones aeque inualuisse Etruscorum placita. Itaque alterum quoque geniorum genus, quod est hominum dum uiuunt, anima cuiusque rationalis, ut Varro dixit fr. 10, proprium Romanorum putauerim. De hoc maxime Ouidius commemorauit, si unum locum excipias, 2, 543, ubi in re Virgilium 5. 75 sqq., in locutione Varronis sententiam, idque primus, quantum sciam, scriptorum romanorum, est secutus: aliud enim est iudicare eundem esse genium et larem, quod praeter Varronem multos fecisse testatur Censorinus c. 3, aliud promiscue usurpare. In eundem sensum, sed perperam, alius locus Quidianus 3, 58: Acceptus geniis illa (Larentalia) December habet explicatur ab Hartungo 1, 39 et Clausenio p. 1024. Nusquam legi Larentalibus genios placari: Saturnalia genialiter acta et mense Decembri quis ignorat? Tertium quoque, quod apud Ouidium est, eodem modo peruerti potuit 5, 145: Mille lares geniumque ducis, qui tradidit illos, Vrbs habet. Vides lares priscos coniungi cum genio Augusti, quod titulus apud Orellium n. 1667 confirmare uidetur. At factum est ex quo princeps deos tradidit, h. e. denuo consecravit, uti docet inscr. Orell. n. 1668, Compitalia bina uere et Augusto mense, uti u. 147 docet, instituit teste Suetonio Oct. c. 31, ergo ante eius mortem, quo tempore quintus quoque liber scriptus est a poeta; immo ante annum V. C. 741 scriptumque ab Horatio uersiculum lib. 4, 5, 34: et laribus tuum Miscet numen caet., nisi hoc intelligendum est ut apud Ouidium 2, 635 secundum bonos libros, de laribus priuatis.

Mercurii interpretationes Varronianae nulla in re differunt ab Ouidianis. De sermone medio currente cfr. 5, 668, addito Martiani Capellae testimonio de Facundia Mercurio nupta, ut Etrusci dicunt, 2, 10, 1: de mirandarum rerum inuentione cfr. Ou. 5, 104, 663, Seru. Aen. 4, 577, de mercimoniis Ou. 5, 671. Sunt praeterea graecae fabulae apud Ouidium, de animarum in Orcum deductione notissima 5, 447: quae 2, 606 sqq. ingeniose est conuersa ad larium infernorum deorum, qui apud Romanos hermarum fere loco sunt, procreationem: de internuncio Cereris et Proserpinae 4, 605 sqq. ex

graecis Cereris sacris desumpta, ut cognoscitur ex Pausania 8, 31, 7: de hospitio apud Orionis patrem 5, 496, de qua uide supra p. xcii et Seru. ad Aen. 10, 763: quarta commemoratio cultus Arcadici 5. 88 sqq., de quo uide Pausaniam 8, 17, 1; 5; 31, 7; 36, 10; 39, 6; 47, 4; 16, 1, neque negligito postremis in locis, uel certe postremo et altero 10, 32, 5 idem tradi, quod supra p. clxxxII apud Lydum conuenire cum Quidio demonstraui; id si apud Varronem non extitisse credendum est Augustino, qui negat illum inuenisse, quomodo Mercurium referret ad aliquas partes mundi, quae sunt elementa, non tamen neglectum putauerim ab iis, quicunque primum, ut supra indicaui p. cxcvIII, quam plurimas religiones Romanas ex Arcadia repetere sunt conati. Mercatorum maxime deum Mercurium fuisse cognoscitur ex prima aedis dedicatione apud Liuium 2, 27 cum collegii mercatorum institutione coniuncta. Vota mercatoris apud Ouidium 5, 681 sq. Mercurii ayooulov et Sollov Graecorum, Paus. 7, 22, 2; 27, 1, admonent. Quaeritur, quando primum graecae usurpatae fuerint fabulae aut cerimoniae, quas non recentissimas fuisse in Italia docet Varronis apud Censorinum c. 22 testimonium de sacris toto Latio Mercurio et Maiae fieri solitis, uel Plauti Amphitruonis prologus. Leue inuenio indicium ex libris Sibyllinis graecum cultum inualuisse. Mercurii aedem Liuius loco indicato et c. 21 eo anno dedicatum dicit, quo pugnatum est cum Volscis, Sabinis, Auruncis: uotum ergo fuit paulo ante. Iam uero Dionysius 6, 17 ante Volscorum bellum uota narrat templa Cereris Liberi et Liberae: ξοπάνισαν γάρ, inquit, αὶ τροφαὶ τοῦ πολέμου κατ' ἀργάς καὶ πολύν αὐτοῖς παρέσχον φόβον ώς ἐπιλείψουσαι, τῆς τε γῆς ακάρπου γενομένης καὶ τῆς έξωθεν άγορᾶς οὐκέτι παρακομιζομένης δια τον πόλεμον. Frumenti mercatus non facile pertinuit aut ad Cererem, aut ad Liberum Liberamue, sed ad mercatores et praesectum annonae, qui nuncupantur in aedis Mercurii dedicatione apud Liuium c. 27, cfr. Niebuhr. 1, p. 665. Quamobrem cum proxima a modo positis Dionysii uerba sint haec: διά τοῦτο τὸ δέος ἀνασκέψασθαι τὰ Σιβύλλεια τοὺς φύλακας αὐτων κελεύσας etc., et cum anno etiam V. C. 535 post Trasimeniam pugnam decemuiris Sibyllinis curantibus, ut ego interpretor, propter annonae domi natae et peregre aduehendae praeuisam penuriam, lectisternium eodem die Mercurio et Cereri factum sit secundum Liuium 22, 10, coniicio eodem etiam anno V. C. 258 eandem ob causam iisdem libris auctoribus uota esse templa Cereris et Mercurii, sed dedicata seorsum. Superest, ut moneam aedem Cereris a Graecis artificibus adornatam dici apud Plinium nat. hist. 35, 45. CCXXXIV DE DEIS

Apollinem diuinatorem et medicum dixit Varro, officia dei uetustioribus Romanis nota complexus. Nam demonstratum est a Clausenio p. 616 ex narratiuncula de Sibyllae Romam aduentu et de consulto a Tarquiniis oraculo Delphico, qua in re Ouidius 2, 711 sqq. alium auctorem sequitur ac Dionysius 4, 69, sed eundem cum Liuio 1, 56, colligi posse priuata Apollinis sacra a Phocaeensibus (Iustin. 43, 3) Tarquiniis tradita: Phocaeenses enim coluisse Apollinem docetur ann. 1100ay. Hunc Apollinem diuinatorem fuisse magis apparet ex narrationibus istis, quam ex coniectura, audaciori fortassis, Clausenii de Thymbraeo deo. Publice cultum esse cognoscitur ex Liuii uerbis 3, 63 de ueteri pratorum Flaminiorum nomine, quae certiora sunt Varronianis de l. l. 5, 52, tum ex eo, quod anno V. C. 356 legati Delphos missi sunt sciscitatum de prodigiis, Liu. 5, 15. In indigitamentis Sabinis hic deus, qui solus inter selectos graecum nomen seruauit, esse non potuit; uid. Arnob. 2, 73. Quamquam id nomen Romani corruperunt maturo ad Sabinorum numinum similitudinem dixeruntque Apertam, Paul. Diac. 22, 15. Praeterea inde ab anno V. C. 322 ex iussu librorum Sibyllinorum teste Liuio 4, 25 is Apollo, quem Macrobius sat. 1, 17 a uirginibus Vestalibus Medicum et Paeana inuocatum dicit, coli coepit, uide Ambrosch. p. 171 ann. 66 et Clausen. p. 258-271, p. 1098 sqq., plerumque propter pestilentias, abortus, uel similia morbosa prodigia expianda, plane ut apud Graecos ἐπικούριος et ἀλεξίκακος, docente Pausania 8, 40, 7; 8. Quia tamen hoc quoque alterum apud Varronem dei numen latina Apellinis originatione Romani informarunt, Paul. Diac. 22, 14, Macrob. 1, 17, inde interpretor factum esse, ut Marcius uates anno V. C. 540 ad depellendum Italia Hannibalem iuberet ludos institui Apollini; nisi uomicae uocabulum premere uelis apud Liu. 25, 12: Clausenii displicet ratio p. 259: also dem Wolfgott Apoll, der den Feinden ein Wolf werden soll, zu Ehren. Hi uero ludi quia scenici maturo fuerunt (ita enim fortasse dissensio inter Liuium 25, 12 uel potius Valerium Antiatem, uide Liu. 36, 36, quem etiam Ouidius 4, 357 fortasse sequitur, et Festum p. 326 dext. componenda est), ideo anno V. C. 573 theatrum et proscenium ad aedem Apollinis extructum, Liu. 40, 51, et ideo mimi parasiti Apollinis instituti uidentur, qui commemorantur apud Festum loco proxime ind. et in titulo Orelliano n. 2625, de quibus cum non multum exploratum esse uideam, ascribo locum Augustini de c. d. 6, 7: Epulones etiam deos parasitos Iouis ad eius mensam qui constituerunt, quid aliud quam mimica sacra esse uoluerunt? -Haec sunt, nisi fallor, Apollinis μουσαγέτου a Romanis olim culti

SELECTIS CCXXXV

uestigia. Accedit apud Ouidium Apollo Actius Palatinus, de quo scriptorum locos omnes collegit Clausenius p. 1102 ann. 2210. Huius inprimis insigne fuit litteratum officium: bibliotheca Palatina et certamina musica commemorantur a Dione Cassio 51, 1; 53, 1; sed consentaneum est ab hoc deo, utpote a Graecis ipsis assumpto, nihil graecae superstitionis alienum fuisse: habitus est praeterea pro genio quasi imperii et aeui Augustalis, cfr. Orell. inscr. n. 1435 et uide supra p. CLXXIII, ubi non memineram Concordiae Apollinea lauru redimitae 6, 91, quam neque pro Tiberiana, neque pro Liuia facile habuerim, sed opus Augusti dici existimo, ut in metam. 3, 728: io comites opus haec victoria nostrum est, uel fast. 1, 288: Neue suum, praesta, deserat auctor opus, h. e. pacem. De Clario deo infra quaedam annotabuntur. Praeterea apud Ouidium 1, 291; 3, 826 medicus Apollo, 1, 474 coll, 6, 538; 2, 245; 259 sq.; 711; 3, 856; 4, 263 diuinator, 3, 139; 6, 111; 419; 707 notissimae graecae dei fabulae indicantur.

Venio ad Martem, in quo deo quod accurata quaestione dignissimum et inchoatum est ab Hartungo 2, p. 169 et Ambroschio p. 153, de agrario eius officio, id ad Quidium non pertinet, qui ubique bellicum deum, 3, 1 sq., 5, 550; 598, alibi, et Romuli potissimum parentem 2, 483; 3, 3; 10 alibi, consiliarium, 3, 197, urbis conseruatorem 6, 348 facit. Itaque eodem modo Martem Vltorem, de quo uide supra p. cxxxIII, informauit et inter alia Gradiuum appellauit 5, 556, cuius appellationis inter causas apud Seruium ad Aen. 3, 35; 1, 292 ualde me aduertunt haec uerba: Mars enim cum saeuit, Gradiuus dicitur, cum tranquillus est, Quirinus: denique in Vrbe duo eius templa sunt, unum Quirini intra urbem, quasi custodis, sed tranquilli, aliud in Appia uia extra urbem prope portam, quasi bellatoris, id est Gradiui. Scilicet unde haec sumi potuerint, nisi a Varrone, non exputo. Certe templum Martis Vltoris neque Quirini, neque tranquilli fuit, et praeter hoc in urbe ullum aliud neque, quantum memini, constat fuisse, neque ipse Seruius intelligi patitur. Videtur ergo Varro Quirinum pro Marte habuisse, eiusque suspicionis duo in promptu sunt adminicula. Primo loco credibile non est Quirinum a Varrone praeteritum fuisse inter deos selectos: qui flaminem maiorem habuit, Fest. p. 185, 21 sin., qui salios Collinos siue Agonenses, uide Ambrosch. p. 174, 175, qui sacellum et templum eo ipso tempore, quo libri rerum diuinarum scripti sunt, maiore cultu restitutum, uide supra p. cxliv, quem in his ipsis libris fortasse scripsit diis multis, Neptuno et Plutoni fratribus Iouis et ipsi Saturno patri eorum isto honore praelatum, uid. August. c. d. 2, 15.

Atqui in fr. 2 eius nomen non refertur, fortassis quia qui referuntur dei physicis rationibus interpretandi erant. Deinde uero Dionys. Hal. 2, 48 narrationi a Varrone desumptae haec interponuntur, quorum necesse est alterum utrum Varronis esse: τον δε Ενυάλιον οξ Σαβίνοι καὶ παρ' ἐκείνων οἱ Ῥωμαῖοι μαθόντες Κυρίνον ὀνομάζουσιν, οὐκ ἔχοντες εἰπεῖν τὸ ἀκριβές, εἴτε Ἄρης ἐζίν, εἴτε ἕτερός τις ὁμοίας Ἄρει τιμὰς ἔχων. οἱ μὲν γὰρ ἐφ' ἐνὸς οἴονται θεού πολεμικών άγωνων ήγεμόνος έκατερον των δνομάτων κατηγορησθαι, οἱ δὲ κατὰ δυοῖν τάττεσθαι δαιμόνων πολεμιζῶν τὰ ὀνόματα. Quicunque ita iudicauit, eum oportet aut ignorasse illa, quae ab Ambroschio p. 170 contra proferuntur, aut insuperabilia non putasse. Neque quicquam uideo prolatum, quod difficilius sit ad conciliandum, quam pristinum illud duorum Quirinorum discrimen, Sabini, Varr. de l. l. 5, 74, et Enniani apud Ouidium 2, 474 sqq. et Varronem apud August. 2, 15. An dubium est, quin si lani, Saturni, aliorum deorum selectorum antiquissima sacra cognosci possent, in uno quouis eadem disparilitas deprehenderetur, ac cum apud Polybium 3, 25 Pyrrhi temporibus pro deis diuersis ponuntur? Nam quod Mars et Quirinus cum Ioue Saliis praeesse dicuntur apud Seruium Aen. 8, 663, apud eundem ib. u. 274 Mars solus, ut apud Ouidium 3, 259, et u. 285 Mars et Hercules nominantur, manifesto argumento arcte coaluisse Martem et Quirinum. Flaminem Martialem fuisse Latinorum olim, Quirinalem Sabinorum acute docuit Goettlingius hist. reip. Rom. p. 187: munia eorum quam postea fuerint coniuncta, scilicet ignoramus. Quod Ambroschius in lege Numae de spoliis opimis Martem et Quirinum discerni dixit, si uerum uideretur, posset intelligi: sed maior est Festi auctoritas p. 189, 15 sq. quam Plutarchi Marc. 8 et Seruii Aen. 6, 860. Selectorum deorum hoc est proprium, ut cum cultu ciuili numen amplificatum sit. Cultum esse insigniter Quirinum constat: numen pristinum Sabinum adeo fuit exile, ut a fabula Enniana in hominum opinione prope expugnaretur, quae non satis dispicio, num ad sacra pertinuerit: mirum ergo ni re uera a Marte alimenta duxit, cum quo toties coniungitur, quoties ab eo distinguitur. Cuiuscunque illa fuit originatio Quirini a curi, basta, quae extat apud Dionysium Hal. 2, 48, Seruium ad Aen. 1, 292, Paulum Diac. p. 49, 10 conferri meretur cum eo, quod Varro testibus Clemente Alex. c. 4 et Arnob, 6, 11 hastam Martis simulacrum aliquando Romanos habuisse scripsit.

Vulcano apud Ouidium 5, 725 attribuitur Tubilustrium posterius X Kl' Iun. Causa additur, quod is deus tubas siue tubos aheneos illos fabricetur; quae non satisfacit, cum id artificium in Vulcanum collatum esse possit una cum nomine Mulciberi ex Graecorum auctoritate: nibil uideo impedimenti, quin ita statuatur, praeter fortasse quod Vulcano arma capta incenduntur, Liu. 1, 37; 8, 10. quem ritum ad lustralem ignis uim etiam retulerim. Probabile est utrumque Tubilustrium aeque ad Vulcanum et ad proximum diem Q. R. C. F. pertinuisse et binis diebus lustrationem factam. In eum modum si cerimoniam illam obscurissimam a Varrone de l, l. 6, 31, Plutarcho qu. r. 63, Paul. Diac. p. 259, 4 descriptam accipere licet, non est illicitum Vulcanam ad hanc quoque referre, Vulcani aream, Vulcanale, τὸ ἱερὸν τοῦ Ἡφαίζον, quod supra comitium fuit, Fest. p. 290, 18 dext., iam pridem Sabinorum Latinorumque conjunctionis quoddam sacrarium fuisse traditur a Dionys. Hal. 2, 50, Plut. qu. r. 47: uti interpretor, propter foedus aqua et igni (Seru, ad Aen. 12, 119) olim ibi ictum, quemadmodum utrumque elementum sacrificio Vulcani expiatorio, uti uidetur, pro animis humanis coniungi solitum tradit Festus p. 238, 27 dext. Hartungus 2, p. 107 Vulcanale quoddam impluuium uel focum populi Romani fuisse existimat, cfr. Clausen. p. 644. In domibus privatis quin aliquid rei Vulcano cum penatibus laribusue fuerit, dubitari non potest. Ita enim Seruium Tullium regem, quem spurio patre Festus p. 174, 16 dext., ex lare familiari alii procreatum scripserunt, uid. Dionys. Hal. 4, 2, Plut. fort. Ro. c. 10, Ouidius 6, 621 Vulcani filium fecit manifesto translata fabula Caeculi Praenestina, de qua testibus, quos supra p. cxlvi ascripsi, adde quos collegit Clausenius p. 762: et ad ea, quae de uico Virbio disputaui, confer Ambroschium p. 184, ubi demonstratur Aricina sacra multo ante Praenestina Romam delata esse. Tertium apud Ouidium est de Caco Vulcani filio 1, 554, quod ex Campana fabulae origine et Campano Vulcani cultu, uid. Solin, 1, 8, Strab. p. 377 A Wolt, sufficienter est explicatum a Clausenio.

De Sole a Romanis culto poteris adire Ambroschium p. 171 et Clausenium p. 1027. Apud Ouidium saepe, 1, 164; 3, 361; 416; 5, 17; 420; 694; 6, 199, poetarum Alexandrinorum more *Phoebus* dicitur: 3, 44 et sexies praeterea apud Ouidium nitidus dicitur, unde ante hos quinque annos suspicabar apud Tibullum 3, 68 nitidis alitibus legendum.

Plutonis fabulam 4, 445 sqq. abunde exposuerunt interpretes, nisi quod locum notissimum Ciceronis Verr. 4, 48, §. 107 desidero, cuius haec uerba: et subito non longe a Syracusis penetrasse sub terras suaserint fortassis emendationem u. 449: Panditur in terram. Lib. 5, u. 448 Stygius Iuppiter est Ζεὺς ἐνέρων Aeschyli aut Pin-

dari, nam memoria me destituit, cfr. tamen Virg. Aen. 4, 638. De Clymeno 6, 751 uide supra p. ccxxx et Heinsium.

Liberum patrem quandoquidem consentaneum est olim numen proprium fuisse, in tam difficili nominis originatione multo, nisi fallor, praestat Varronem fr. 15, cfr. August. c. d. 6, 9, sequi, quam Clausenium, qui si recte λείβειν, λοιβήν adhibuit p. 752, reliqua certe mirifice conturbauit. Itaque de nomine fateor ignorantiam, deum seminum cuiuscunque modi et fascinorum potentem, prout fr. 15 testatur, et Latinorum quidem deum agnosco. Harum rerum neutra longe aberat a Bacchi proximis in Campania religionibus. Vinum quod Varro scripsit quodammodo principatum fructuum tenere, nihil nisi eius interpretatio uidetur: minime enim constat ueteres Latinos ita iudicasse, qui Iouem potius uindemiae praefecisse uidentur testante Varrone de l. l. 6, 16 et fabula illa de Mezentio, uide supra p. LXXXIII. Memini de hac re alicubi in museo Rhenano disputare Conradum Schwenckium, incorrupti iudicii uirum. Sed tamen graecas cerimonias hac parte ad rusticos Latinos peruenisse non est, quin Virgilio et Horatio credatur. Alterum quoque de seminibus animalium Bacchum attraxit, quem Neapolitani teste Macrobio sat. 1, 18 aduenerati sunt "H\u03bewoog cognomine; neque dubito eo referre Oscae, ut puto, linguae uocabulum hirquitallos siue irquitallos apud Paul. Diac., quod significat pueros τραγίζοντας, pubertati proximos. Vtraque etiam provincia Libero attributa est in sacris publicis urbis Romae. Ferias et templum nactus est anno V. C. 260 una cum Cerere propter annonae difficultatem: ex librorum quidem Sibyllinorum monitu, sed quis credere uelit graeci dei usque eo ignoti nomen Avalov aut Ἐλευθερέως tunc translatum et introductum fuisse? accedit quod Dionysius 6, 17 et 44 cum bis templum unum et bis templa facta dicit, ea quidem res rectius ex legis Horatiae uerbis apud Liuium 3, 55, quam ex Seruio ad ge. 1, 7 diiudicari uidetur: sed si XIII Kl' Mai. feriae fuerunt Cereris et Liberi testante fere Quidio 3, 786, ergo XVI Kl' April, solius Liberi feriae consignantur, quas recentiores alteris cur fuisse putemus, nihil est causae: nomen ergo fuit uetustius. Hisce Liberalibus consuetudo fuit pueros uesticipes toga uirili induendi: quae cerimonia etsi non publica, Propert. 5, 1, 128, sanctissima tamen fuit et uetustissima et cum Iouis Capitolini sacrificio coniuncta teste Seruio ad ecl. 4, 50. Quin adeo quod Ouidius 3, 785 de ludis antehac eo die factis se comperisse scripsit, nihil aliud putauerim, quam memoriam publicae alicuius celebritatis olim institutae, cum neque bini ludi tantulo interuallo, neque priorum in mensem

Aprilem translatio satis placeat. De togae purae sollemnibus qui scripserunt indicantur a Beiero ad Cic. Lael. c. 10, §. 33, p. 56 ed. Teubn. Hanc igitur alteram ueteris romanae religionis partem existimo. Dubium non est, quin ex utraque graecae theologiae beneficio luculenta Bacchi sacra nata fuissent, nisi ex S. C. anno V. C. 566, cum gliscerent licentius, repressa fuissent. Hinc igitur est, quod rerum omnium apud Graecos sollemnium non nisi umbra quaedam usurpata est, ut supra dixi p. clxxvii: pro bacchis furentibus anus innocuae, pro orgiis secretis discubitus publicus, pro uino liba mellita.

Tellurem non sine causa Varro coniunxit cum Ope et Magna matre, fr. 16, quae apud Augustinum fr. 2 non enumerantur: lenibus enim sese attingunt discriminibus. Tellurem, Tellumonem, Altorem, Rusorem a Varrone nominatos ex indigitamentis proferri intellexit Ambroschius p. 63 ann., non tamen satis observasse uidetur ex illis indigitamentorum iterationibus nata demum numina maiora et selecta, non subesse iis. Velut Tellus culta est feriis sementinis cum Cerere, Ou. 1, 671, et Fordicidiis paucis diebus post Cererem, 4, 665. Quaeri possit, num secundum indigitamenta, in quibus tot dei agricolae traditi sunt, uide supra p. clxxxvii, ad agriculturam aeque pertinuerit, atque ad deos inferos, prout legitur in Deciorum deuotione Liu. 8, 9; 10, 29. Si mutauit officium dea Sabina, commutauit cum Ope numine Latinorum aeque uetusto, quippe in regia cum iis, quos Ambroschius indicauit, deis culto. Varro de l. l. 6. 21, eo in loco Opem Consiuiam dictam prodit et idem sine dubio olim Festus p. 249, 17 dext. De Ope Tatii regis apud Varr. de 1. 1. 5, 74 uarie iudicari potest. Ops Consiuia primum culta est se-paratim VIII Kl' Sept. Deinde cur cum Saturno coniuncta sit, docet Festus p. 186, 25, scilicet propter officii communionem; postquam feriis (Macr. sat. 1, 10) et templo (Liu. 39, 22 et fortasse Festus p. 189, 20 sin.; P. Victorem insuper habeo) coniuncta est, interueniente fabula graeca deposuit illud conserendi officium habita-que est pro Terra, quemadmodum Péa Graecorum a tragicis etiam uetustioribus, uid. Clausen. p. 9, ann. 17. Vetustam satis esse hanc Opis interpretationem a Varrone de l. l. 5, 57 traditam docent ritus ueteres, Macrob. sat. 1, 10: Huic deae sedentes uota concipiunt terramque de industria tangunt (cfr. de Tellure eundem ib. 3, 9) et apud Varronem, uide supra p. clxxxvi. Hinc deinde fieri potuit, ut Ouidius 6, 279 ex Ope Iunonem, Cererem, Vestam natas scriberet. Vides his uicissitudinibus usquequaque uersatam priscam Terrae religionem nihil noui aut egregii prodidisse. Quid esset ueneCCXL DE DEIS

randum in eo numine, demum intellexerunt Romani quarto decimo belli Punici secundi anno, quando patriae solum obsessum et quasi profanatum erat ab hoste Punico: cfr. Ou. 4, 259; 264 cum Liu. 29. 10: 11 et Clausen, ann. 4100. Vel potius propemodum intellexerunt. De matris Magnae Idaeae notione ac numine omnia occupauit Clausenius ac nisi fecisset, tam feliciter docteque ego non disputauissem. Primum demonstratur Rheam quae culta est in Troade circa Idam montem a Corybantibus, p. 29, 195, et Phrygiam in Dindymo monte Agdistin, cui Galli seruiunt, p. 24, fuisse coniunctas. p. 23, 28: eius rei indicia sunt apud Ouidium 4, 181; 191; 207; 214; 234; 249 sq. Acuta deinde coniectura docetur p, 166 Vestam a Graecis cultam esse sub lapidis imagine a Saturno deuorati et redditi collatis Pausan. 10, 24, 6 et hymn. Hom. 24, 3: deinde in Troade sacra fuisse Vestae Victricis, p. 167: fortasse ergo hic quoque lapidis pignori subesse creditam, ac certe, quemadmodum Tenedi Pindarus Nem. 11, 1 testatur, iunctam Rheae siue matri Idaeae. quae pro Terra habita est, fuisse. Iam ucro Pessinunte matrem Idaeam sub lapidis simulacro cultam constat, uid. Arnob. 7, 46. Ex ritibus deae Phrygiae uiolentissimis et Graecorum sententiis humanissimis, si coirent, nasci propemodum debuit numen eiusmodi, uti indicatur in loco Seruii supra p. c indicato, ad Aen. 3, 113, qui Clausenianae disputationis summam complectitur; idque nouisse Sibyllam consentaneum est, quam Idaeam ipsam fuisse Clausenius disputauit diligentissime. Pessinuntem et Italiam a Liuio additas credibile est 29, 10 in oraculi uerbis, quod iam lege: Quandoque hostis alienigena terrae Italiae bellum intulisset, eum pelli Italia uincique posse, si mater Idaea a Pessinunte Romam aduecta foret. Caeterum ex Varronis illa allegoria minime probatur Matrem magnam ea mente, qua arcessita uel arcessenda fuit, cultam fuisse etiam a Romanis; barbariem et furorem hac parte maxime regnasse, Phrygias religiones graecis potiores habitas esse demonstrauit Clausen, p. 859. 860. Atque eius rei causam indicauit Niebuhrius aureis illis uerbis h. R. 3, p. 725: Zufrieden mit Italiens Herrschaft ware das achte römische Volk glücklicher edler und reiner geblieben. Singulari fato numen clarissimum quod esse debebat et poterat, inuenustum et in ipso cerimoniarum strepitu et apparatu incertum relictum est. Quandoquidem nullus prope deus selectus sine peregrinarum fabularum admixtione confieri potuit, adiunxissent Matri magnae pro Attine Genium populi Romani, libassent fortem et castum sanguinem, subscripsissent sedili legem Iuliam de ciuitate Italis tribuenda.

Cereris numen quale fuerit, antequam per libros Sibyllinos,

uti supra indicabam p. ccxxxIII, pro Δήμητοι Graecorum haberi coepit, ualde est obscurum. Nomen apud Varron. de l. l. a gerendo repetitur. Nescio an quod Paul. Diac. p. 122, 4 tradit in saliari carmine cerum manum significasse creatorem bonum, huc pertineat: Ceres et procerus dici uidetur ut a duce domiduca, alia. Plebis romanae deam fuisse idoneis argumentis docuit Niebuhrius h. R. 1. p. 690: adde mutitationes plebeias Cerealibus, Gell. 18, 2 et quae supra de Anna Perenna disseruimus. Coniunctionem cum Libero et Libera Clausenius p. 275 repetit a cultu Gergithio, nec est, quin assentiar. De Libera ingens restat dubitatio. Quaeritur primum. utrum Varro, qui teste Augustino 6, 9 Liberam feminis id praestare scripsit, quod Liberum maribus, spectauerit ueterem religionem Latinorum rusticam, an cultum ciuilem urbanum. Non habeo, quid iudicem, nisi e Kópas nomine Liberam factam esse non probabiliter statuere Hartungum 2, p. 137. Deinde ignoramus, utrum Liberae de Venere interpretatio desumpta sit a coniunctione cum Baccho. cui Ceres interfuit, et num ideo legamus apud August. 7, 3: con-fert hoc idem Libera, quae Ceres seu Venus est feminis et quae fr. 15 extremo enotaui, an quia Varro decreuerit Liberam eandem esse, quam Venerem Lubentinam siue Libitinam, de l. l. 6, 47 et apud Non. p. 64, 14. Certe autem quia Varro Liberam diuersam a Proserpina scripserat, ausus est Ouidius 3, 512 Ariadnam facere Liberam. Libentina et Liburnus par deorum fuit, quod bifariam accipiebatur: lubidinum superesse tutelis testatur Arnobius 4, 9 et Libentinam Venerem existimasse multos Dionys. Hal. 4, 15 et Plutarch. Num. 12 tradunt. Atqui Libitina quo iure ab eodem Plutarcho cum Περσεφόνη comparetur, notum est, et eodem modo Liburnus ad regnum infernum pertinuisse uidetur secundum ea, quae Clausenius ann. 1384 ex Suida et Dionis Cass. excerptis apposuit. Quamquam igitur nemo unquam, quod sciamus, Liberam pro Libitina, aut Libitinam pro Proserpina, aut, cum de sacris, non de Graecis fabulis, ut apud Ciceronem Verr. 4, 48, ageretur, Liberam pro Proserpina usurpauit: tamen dea inferna nec fortasse nisi casu Libero agresti cognominis potuit cum Cerere coniungi. Scilicet eodem modo mutatam Tellurem suspicabar et contrariam conuersionem passa est Proserpina, numen indigitamentorum agreste, uid. supra p. clxxxvII, sed postmodo Diti patri adiungi solitum, maxime in Tauriis ludis, quibus quo auctore Liberam placandam fuisse scripserit Clausenius p. 264, non inuenio. Proserpinam Varro modo terrae fecunditatem, quod ex ea proserperent fruges, August. 7, 23, 24, modo partem terrae inferiorem dixerat, id. 7, 23. LudoCCXLII DE DEIS

rum illorum institutio auctoritate carminum Sibyllinorum non satis constat: tamen in illis et in Cereris sacro propter graecam fabulam idem numen diuersis nominibus consecratum esse tam est mirum, quam uerosimile.

Iunonis cognomina indicat Ouidius: 1, 55 Calendaris, ut uidetur. Ita enim appellata est a Laurentibus testante Macrobio sat. 1, 9; 15, culta Remae, nota apud Etruscos coniiciente Muellero Etr. 2, p. 324, qui quod ab Ouidio sacra Iunonis Kl' Iun. tradi scripsit, non ita est. Cum apud Macrobium II. ind. propter istoc Iunonis nomen et munus lanus Iunonius secundum Varronem dictus traditur, intelligendus est cultus utriusque numinis aliquis communis, cuius indicia extant apud Ouidium 1, 265 sq. Similia sunt apud Virg. Aen. 7, 620-623. Cfr. Seruius ad u. 610: Idem (Ianus) Iunonius; inde pulchre Iuno portas aperire dicitur et ad 2, 610: ut portas Iunonem, quarum dea est: nam portam luminis nascentibus praebet. Iuno Sororia culta est cum Iano Curiatio, Dionys. Hal. 3, 22. Proximum est Sospitae cognomen 2, 56, a Lanuuinis acceptum, uide Ambroschii disputationem p. 184, 185. Ferias has Kl' Februar. neglexit Muellerus 1. ind. Dubium non est, quin dedicationes prudenti dierum delectu fieri consueuerint. Nam Lucinae quoque sacrum, quae apud Ouidium est 2, 433-450; 3, 247-258 in Kl' Mart. incidit. Nominis originationes Ouidianas inuenies apud Varr. de l. 1. 5, 49, 69, Seru. 1. supra ind., tertiam, quae est 6, 39, fortassis apud Laur. Lyd. 4, 29, p. 186: Κατά δέ την πρώτην του Μαρτίου μηνός "Ηραν ετίμων οίονεί την Σελήνην διά την νεομηνίαν. Fieri enim potest ut Ouidius meminerit Iunonis Couellae apud Varr. de l. l. 6, 27, quamquam simplicior loci intellectus in promptu est. Nomina eo in loco idem significant, quod titulus 4, 115: titulus secundus hoc in loco ita dicitur, ut rumor secundus apud Virg. Aen. 8, 92, sacra secunda apud Seru. Aen. 11, 739, secunda loqui apud Ennium Gell, 12, 4, omnia secunda et obedientia nescio ubi apud Sallustium. In lupercali sacro ab Ouidio 2, 447 putauerim Iunonem Februlim, Paul. Diac. p. 85, 14, pro Lucina nominandam fuisse: u. 439 sacer hircus admonet Iunonis Caprotinae apud Varr. de l. l. 6, 18 et amiculi Iunonis apud Cicer. de nat. deor. 1, 29, 82. Iuno Regina, Ou. 6, 37, Varr. fr. 18, de l. l. 5, 67, Veiis euocata aedem habuit in monte Auentino, Liu. 5, 23; 22, 2. Haec cognomina Iunoni addita uidentur post principatum illum Capitolinum, Ou. 6, 73. Quod restat Monetae, 6, 183, ex indigitamentis repetitum putauerim et superesse ex eo tempore, quo lunonis nomen generale et appellatinum, quod dicitur, fuit: cuius rei indicium est quod de Iunonibus mulierum traditur, uid. Hartung. 1, p. 37, et exemplum Iuno ista Couella, qualiscunque fuit. Diuam Monetam Liuius Andronicus apud Prisc. t. 1, p. 220 Kr. dixit, quam Iunonem Monetam consecrauit Camillus eodem profecto iure, quo alii Pecuniam deam, August. c. d. 4, 21, alii Iouem Pecuniam, id. 7, 11; 12. Manifestum est Iunonem selectam Domiducam, August. 7, 3, olim eiusdem ordinis fuisse cum deo minuto Domiduco, id. 6, 9, nec de multis aliis difficilius est iudicium. Nihil igitur causae existimo esse, cur cum Hartungo 2, p. 69 officinam monetalem nomen dedisse deae putemus. Ea officina cur aedi adiuncta fuerit, uti Liuius 6, 20 testatur, ignoro: locus Suidae s. u.  $Mov\tilde{\eta}\tau\alpha$  indicatus est ab Hartungo, ex quo confecturam instituendam aliis relinquo.

Lunam ut Sabinorum numen putemus, non sufficient Varronis de l. l. 5, 74 et apud Augustinum c. d. 4, 23 testimonia de Tatii consecratione recte monente Ambroschio p. 172 ann. 68, ubi de cultu eius deae quae nota sunt, inuenies. Templum in Auentino, Ou. 3 fin., ne confunderetur cum Auentinensi Dianae aede, supra monui p. XLIV. Ipsa dea ut permutaretur cum Diana a quibusdam, Varr. de l. l. 5, 68, factum est graeca huius interpretatione, quae fere continetur uerbis Augustini c. d. 7, 16: Dianamque germanam eius similiter lunam et uiurum pruesidem. Vnde et uirginem uolunt, quod uia nihil pariat. "Αρτεμις φωσφόρος et σελασφόρος est apud Pausaniam; nec facile Trivia praeter quam a poetis commemoratur, uid. Varr. de l. l. 7, 16. Diana Latina est apud Ouidium 3, 261 sq., ubi quae traduntur, aliorum fanorum cerimoniis facile astruuntur: castitas deae Hippolytum amantis indicatur seuera lege aedis in uico patricio apud Plutarch. qu. r. 3: nemus et stagnum Aricinum et luci aliis in locis, uid. Ambrosch, p. 161, ann. 13 pertinent ad horrificum deae numen, quod metuunt pastores Quidiani 4, 761: inprimis memorabile est asylum Aricinum, cui simile fuisse in aede Auentina apparet ex Festo p. 343, 7 sin., maxime ex argutia grammaticorum a Muellero illustrata, qui hunc quoque ritum ex graeco ἐλάφου significatu explicuerunt. Per decemuiros Sibyllinos graecas religiones inductas deae esse monet Clausenius p. 265.

De Minerua certatim exposuerunt Muell. Etr. 2, p. 48-51, Hartungus 2, p. 78 sq., Ambroschius p. 173, Clausenius p. 691-704. Nemo animaduertit Mineruam fuisse inter deos minutos indigitamentorum, uide p. clxxxvII ima. Hinc credibile est Sabinorum numen fuisse, prout testatur Varro de l. l. 5, 74, cuius significatus (uid. Fest. p. 205, 12) facillime effecerit, ut maturo artificia illa omnia, quae Ouidius 3, 815-834 Quinquatribus, artificum die, ut est in

fast. Praenest., enumerat, ad patrocinium deae referrentur: quamquam ualde memorabile est apud Etruscos idem nomen eam habuisse, quemadmodum in Capitolio ueteri in Quirinali monte tres illi dei fulguratores Etruscorum (Muell, Etr. 2, p. 84) antiquitus cultos fuisse testatur Varro de l. l. 5, 158. Cultam ab Aboriginibus testatur Dionys. Hal. 1, 14. Insigniorem cultum Quinquatribus repetendum esse ex Etruria sine dubio recte iudicauit Muellerus. De nomine earum feriarum nihil definiuerim: non tamen diffido conjecturae sagacissimi uiri p. 49 ann. 29: de tempore circa aequinoctium uernum docta certe est observatio p. 50 ann. 30: maxime uero apud me ualet ludorum gladiatoriorum, Ou. 3, 811 - 814, origo Etrusca, de qua Muellerus 4, 1, 10 praeclare exposuit. De Tubilustrio et Quinquatribus minoribus quae disseruntur p. 50, 51, minus mihi certa uidentur. Scilicet si qua fides est Varroni de l. l. 6, 14 et Festo p. 254, 31 dext., Tubilustrium temporis demum decursu adiunctum est feriis Minerualibus: nec ante, quam id factum esset, illud de Minerua Neriene cognominata, quod supra indicabam p. clxviii. comminisci docti potuerunt: meliori uero non constat testimonio Mineruam Tubilustrio cultam fuisse. Nec negauerim Romanos tubas et tibias ab Etruscis accepisse: euictum id enim est a Muellero 2. p. 200 et 209 sq. Mineruae quod utrumque artificium consecratur. graecanicum potius, quam Etruscum institutum putauerim, sed acceptum a Romanis saeculo fere quinto, prout docet Liuius 9, 30. Minerua Σάλπιγξ in Italia inferiori nota fuisse uidetur teste Lycophrone u. 986, uti Clausenius indicauit: Tubilustrium e Graecia repetitur apud Festum p. 352, 24 sin. Fabula de tibiae inuentione Ou. 6, 691 - 704 graeca est, de qua quaedam annotaui supra p. cciv, alia disputauit Muellerus proleg. mythol. p. 113. Graia ars est apud Ouidium 6, 656. De Captae cognomine 3, 837 quae difficiliora sunt, explicaui supra p. cxxI. Alios alia uideo sequi: Sabinum uel obsoletum uocabulum subesse puto, quale consignauit Lydus de magg. 1, 46: τότε πρώτον διωρίσθη τοῖς ξρατιώταις παρασχεῖν τὸ δημόσιον καὶ ὑπέρ Ἱππου δαπάνης τὰ λεγόμενα καπιτά ούτω δὲ τοὺς ἀπὸ ὁάβδων κοφίνους ἐκάλεσαν. Restat Palladium, quod indicatur apud Ouidium 3, 423 et 6, 415-430, una cum Vesta custoditum. Diiudicari nequit, quidnam patrii sacri sub graeca fabula, quae ipso illo nomine continetur, lateat: nusquam, quod sciam, Minerua cum Vesta commemoratur, nisi apud poetas: unde idyllium illud, quod Clausenius composuit de utriusque deae consortione a ueritate recedere uidetur. Nautiorum gens sacra priuata habuit Mineruae et interponebat proauum suum NauSELECTIS

ten fabulae illi de Palladio a Diomede aut Ulysse reddito, Ou. 6, 427, Seru. ad Aen. 3, 550 et Claus. ann. 1288. Verum ex eo, quod Nautii inter minores gentes fuerunt Niebuhrii indicio h. R. 1, p. 676, minime colligi potest publicum Albanum sacrum ab iis Romam esse translatum, uti fecit Clausenius p. 698: neque quod Dionysius Hal. 6, 69 Αθήνην Πολιάδα Troia ablatam scripsit a Nautio comite Aeneae (quid enim aliud scribi potuit de Palladio?), illepida coniectura locum habet, cuius summa haec est, p. 701 et 702: Minerua leitet das Staatsschiff als nautische Göttin, — Minerua Nautia als Schiffslenkerinn des Staats entspricht der italischen und italiotischen Auffassung der Göttin als Gebieterin des Meers und der Stürme. Nego igitur sciri adeo posse, Romaene, an Lauinii aut Albae, uid. Clausen. p. 623, primum adhaeserit Vestae sacrario Palladii fabula: coniecturam quam supra p. ccviii sq. institui, non lubet ulterius persequi.

Venerem hoc ipso nomine uix notam fuisse Romae sub regibus scripserunt Varro et Cincius teste Macrobio sat. 1, 12. Videtur ergo culta fuisse sacris Albanis, de quibus indicia scriptorum, Ciceronis pro Mil. 31 §. 85, Strab. 5, p. 353 Wolt., Liu. 1, 31, debeo Ambroschio p. 142, 220. Namque Iuliam gentem Romae coluisse Venerem ipse C. Caesar testatur apud Suet. Caes. 5, cfr. Clausen, p. 731: Alba oriundam fuisse inscriptio Orelliana n. 1287: Albae quoque sacerdotium habuisse publicum Dionysius Hal. 1, 70; unde apparet per illam potissimum gentem, cuius stemma est apud Ouidium 4, 27-56, fabulam de Aenea Romam esse delatam, quam toto Latio notam fuisse adeo, ut Venus illa Lanuuina, κοινον των Λατίνων ίερον teste Strabone 5, p. 355 A Wolt., Aeneadum mater credita sit, non est quod dubitari queat. Qualis fuerit illa dea Latinorum ante perlatam illuc graecam fabulam, utrum ad Veniliam referenda sit, de qua Clausen. p. 783, an ab ea repetenda sit hortensis Veneris Romanae provincia, de qua uid. Muell. ad Paul. p. 58, 15, quemadmodum contra Mueller. Etr. 2, p. 74 disputat Clausen. p. 503, 753, non facile diudicauerim. Verum cum primum in urbe Roma innotuit, graeci numinis naturam induerat, et necesse est Romanos ex quo ab Aenea se ortos crediderunt, Venerem quoque coluisse. Idque ita factum traditur quinquaginta fere annorum spatio, quando bello Punico primo cum Segestanis cognationis per Aeneam nomine foedus est initum, uide testes apud Clausen. p. 565, et post pugnam Trasimeniam monitu librorum Sibyllinorum primum templum uotum Veneri Erycinae, uide supra p. cxxxvi. Martem per eam placari posse creditum est, uide Clausen. p. 282. Factum

deinde est quod in omnibus prope deis selectis: quicquid pristinorum minutorum deorum potuit, conflatum est cum illustriori, alia deinde cognomina nouis dedicationibus sunt excogitata. Murciae uetustum fanum, de quo nide supra p. clxxxvII, Clausen. p. 733 ann. 1343, factum est Veneris Myrteae: Cloacina, uid. supra l. ind., Venus Cloacina, Claus. p. 736 ann. 1347: diua Libentia, Arnob. 4, 9, Venus Libentina, Varro de l. l. 6, 47, Seru, Aen. 1, 720, quae deinde confusa est cum Libitina, magis, ut puto, a doctis uiris propter ea, quae proferuntur a Clausenio p. 499, 502 (mirifice enim quae de Κυθήρα Πασιφαίσσα et Φερσεφαάσσα annotantur conueniunt cum eo quod est apud Varronem de l. l. de Diana Proserpina), quam a populo propter argutias illas p. 752. Venerem Obsequentem Fabii Gurgitis Seruius ad Aen. 1, 720 prisco nomine diuam Postuotam nuncupatam tradere uidetur: Plutarchus parall. c. 37 νικηφόρον Αφοοδίτην appellat. Cognomen posthac impositum fuit Verticordiae, de quo supra p. cxxxvII dictis adde testimonium Seruii Aen. 8, 636; alii quod fanum Veneris Verticordias ibi fuerit, circa quod nemus e murtetis fuisset, inde mutata littera Murciam appellatum. Clarissima fuerunt Victricis et Genetricis, de quibus uide Clausen, p. 731. Vtramque Caesar dictator dedicauit. Prior in numis Iuliorum saeculi septimi deprehenditur, uid, Claus. p. 731, 1068: publice consecratam olim fuisse neque Varronis locus de l. l. 5, 62 ex comoedia, cuius fortasse fabula acta est Argis, Paus, 2, 19, 6, neque Plutarchi supra indicatus euincit. Posteriorem quoque fuerunt qui praepostere facerent uetustissimam secundum Festi p. 238, 10 sin, reliquias. Huius non Lucretianam aut Verrianam tab. 3 Praen, principio, sed eam interpretationem secutus uidetur Ouidius 3, 95, quae inuenitur in titulo Orelliano n. 1365; VENERI. - GENETRICI, MATRIQVE, DEVM, si modo uetusta est.

Vestae sacra Alba oriunda dixit Liuius 1, 20, a Sabinis accepta Varro de 1. 1. 5, 74; Ouidius et qui supra p. or indicati sunt a Numa rege eum in ordinem constituta, qui ad Caesaris Augusti pontificatum maximum integer mansit: tunc quid mutatum sit, docet Ouidius 4, 949 sq., praesertim si conferatur cum fastorum Praenestinorum lemmate IIII Kl' Mai. et Fogginii annotatis. Numinis sanctitati et quasi descriptioni accedere nihil potuit a simulacro affabre facto, praesertim cum penus interior, Fest. p. 250, 34 sin., uiris occludi, Lactant. 3, 20, matronis non nisi aliquot circa Vestalia diebus patere soleret, Ou. 6, 391, Fest. l. ind. Itaque inter erudita et graecanica figmenta ipsa imago deae referenda est, quae commemoratur a Cicerone de nat. deor. 3, 32, 6. 80, Ouidio 3, 46

coll. 698 et exprimitur in numo Lepidi pont. max. apud Vaillant. Aemil. 18. Cfr. Dio Cass. 55, 9. Attici statuam habuerunt teste Paus. 1, 18, 3, Hermionenses focum tantum, id. 2, 35 in. Deinde graeco exemplo confictae sunt fabulae 6, 313 sqq., 375 sqq. Hesiodi uersum theog. 453 reddit Ouidius 6, 279. Aliquanto obscurior est origo eius fabulae, quae subest 3, 29; 418; 423; 6, 227, ubi Vesta ab llio repetitur, cum 1, 528 sacra Iliaca ad eam perferantur. Secutus est poeta Propertium 5, 4, 69 et Virg. Aen. 2, 296; 5, 744; 9, 259 et praeterea, ut uidetur, grammaticum aliquem, qui docuerat, quod a Clausenio egregie disputatur p. 167, insignem apud Troianos Vestae religionem fuisse. Interpretatio Vestae de terra, Ou. 6, 267 sqq., potest profecto Varronis esse, uid. fr. 16 et August. c. d. 7, 16: Vestam quoque ipsam propterea dearum maximam putauerunt, quod ipsa sit terra. Quamquam apud Macrobium sat. 1, 23 sunt uersus Euripidis:

Καὶ Γαΐα μῆτερ· Ές αν δέ σ' οἱ σοφοί Βροτῶν καλοῦσιν ἡμένην ἐν αἰθέρι.

Huius pars sententiae fuit Empedoclis et Pythagorae, uid. Brandisii hist. philos. 1, p. 213, 474.

## S. 5.

Pergo in contexenda carminis Ouidiani historia. Hoc enim, si nescis, beneuole lector, hucusque egimus, ut adiumenta extrinsecus quo ordine petenda fuerunt, eodem recognosceremus. Deuenimus igitur ad ipsius poetae in carmine scribendo operam collocatam. Erit autem haec quaestio non de operis uirtutibus aut de ingenio poetae, quaeue alia huiusmodi gratuita uel gratiosa disputari possunt. Non diffitebor hoc genus scriptionis, quod in Tibullo Horatio ipsoque partim Quidio exerceri nuper coepit, ualde mihi displicere, idque plane eam ob causam, quam suspicantur uerecundissimi et elegantissimi scriptores. Non possum generatim disserere, hoc est, uti uelim, non ut illi solent, de rebus multis. Dubium non est, quin ita demum poetae artificium perspiciatur, si singula eius momenta aeque probabiliter replicentur, atque id in doctrinae subsidiis tentauimus. Quanti tamen id sit moliminis, experietur, qui uel haec tria in quaestionem uocauerit: quae ratio intercesserit Ouidio cum Virgilio praesertim in uerborum formis, usu, structura, quae cum rhetoribus in elocutione, quae cum Callimachi Airiois in carminis argumento. Quod ad primum attinet, cfr. Ou. 2, 43: Naupoctoo et Virg. Aen. 3, 533 Euroi, ib. 3, 701 Geloi: Ou. 2, 109: Flebilibus

ueluti numeris canentia etc. cum Virgilianis in simili re Aen. 10, 192: Cycnum — Canentem molli pluma duxisse senectam, ubi Seru,: canentem sen, pro albo colore neoterice dictum putant: Ou. 4, 470 et 6, 496 uerticibus in libris optimis conuenit cum iisdem apud Virg. ge. 3, 241: Ou. 5, 171 nixibus, ut Virg. ge. 4, 199: Ou. 5, 343 coll. Virg. ge. 1, 8: postremo Ou. 2, 643 si conferatur cum Virg. ge. 1. 391; 2, 351 et Charisio p. 118 P: testu ut genu ueteres dixere: at Maro testam dixit, uide, sitne expungendum, quod ex bonis libris dedi: minus enim attentum me fuisse praua interpunctio in fine uersus arguit. De secundo genere quod antehac indicatum nondum sit, subit Ou. 1, 211-214 et Rutilius Lupus 2, 9: Synoeciosis: nam quo magis eget ad sumptum ambitionis, audacius facit rapinam, ut huic ipsi ambitioni copia suppeditare possit. De tertio praeter quae alibi me annotare memini, suppetit unum fragmentum Hecalae Callimacheae apud Blomf. n. 131: conueniunt uersus Ouidiani 6, 409 sq. Sed fateor de omnibus unum uel alterum annum quaeri oportuisse. Quod igitur hac et sequenti & inquirendum mihi sumpsi, tempus est, quo his libris poeta inlaborauerit: quaestio simplicissima, sed ad intelligendum carmen necessaria, quaeque neglecta multorum errorum causa esse potest. Dicit Ouidius 2, 3 se primum uela maiora elegis dedisse, quemadmodum art, am. 3, 346 se epistolas heroinarum inuenisse gloriatur. Memorabile est utrique huic gloriae titulo eodem libello derogari, quinto Propertii carminum, quem nouisse Ouidium consentaneum est. Sed nouit iure sodalitii, Tr. 4, 10, 46 editum fortasse non uidit cum ipse artem amatoriam et fastos scriberet. Aut si uidit, tanti non fuit opusculi imperfecti meminisse. Tamen ab eo carminis Quidiani consilium repetiuerim, et est in eo uenustas, quam sentias imitatores excitare potuisse, quamque optes per criticorum ingenia magis magisque illustrari. Quamquam enim multa et egregia praestita sunt a uiris doctissimis Lachmanno et Iacobo, ipsi tamen negant omnia esse expedita, quae a grammaticis expectari possunt, ne saltem integri uersus intellectu careant. Lubet communicare cum lectore quae in exemplaribus meis annotaui. Sunt supplementa apparatus critici accuratiora, sat scio, quam fructuosiora, tum de uno alteroue loco pericula. Accommodantur ad ed. Lachmannianam 1829.

El. 1, uers. 4 procubuisse oportet fuisse in codicibus tribus Leidensibus ita indicatis a Io. Schradero: cod. Leid. n. 117 ex bibl. I. Vossii n. 216 ex bibl. cardinalis et principis a Dietrichstain in membr. accurate scriptus: cod. Leid. n. 13 ex bibl. I. Voss. 282 in charta: cod. Leid. n. 43, p. 420, n. 67 ex libris Alex. Petauii Pauli f. in

membr. liber optimus et accurate scriptus. Versu 9 substulit Groninganus, qui olim Sambuci Pannon, et A. Schotti fuit, Versu 33 ascripsi doctae Lachmanni coniecturae locum Cic. pro Planc. c. 8 6. 19: e praefectura Atinati — non tam suburbana. Bouillae est in margine cod. Leid. n. 82, vovillae in Leid. n. 13, nouillae in Leid. n. 43, ne Burmanno credas. Vers. 65 Scand. quisquis etiam ed. princeps, quam contuli, anni 1472. Vers. 71 est difficillimus. In Groningano Schraderus annotauit uage dicere Properti, omissa uoce facta editionis Plantinianae: Heinsius siue potius Franciscus Modius nihil indicauerat. Potuit excidere compendium uoculae quid, quod fit ex q et d contractis, uel etiam coalescere cum praecedenti uerbo, ut fortassis fuerit: imprudens, uel quid dicere Properti? Vers. 73 in scriptura Groningani, quemadmodum notatur a uiris doctissimis Lachmanno et Iacobo, lacrumis fuisse uidetur: Guelferbytana est etiam in ed. princ., sed lachrimas et aduers. In Leid. n. 43: Accersis lacrymis charitas. Hinc elicuerim, sed timide: Arcessis latias causas. Arcessere argumenta, fabulam est apud Ciceronem et Petronium, uid. Forcell., petere causas in eadem re est Ou. fast. 1, 465; 5, 350. Vers. 81 precium et uers. 99 cynyrae Gron. test. Schraderi. Vers. 103 libiac idem teste eodem, sed uulg. Heins. Vers. 109 calcas Gron. Vers. 121 pen. aedit Gron. Vers. 142 erit: haec Gron, test, Schr. Vers. 146 prima Gron, test, Heins. Vers, 149 cavum Perreius non falso testante Burmanno.

El. 2, uers. 2 signa petenda ed. princ. Vers. 5 unice uerum existimo Nec me turba propter sacellum post basilicam Iuliam et uersum proximum. Quamquam alumni u. 9 uidentur esse uici Tusci incolae. Vers. 11 sq. quemadmodum semper intellexi, non dubito. quin pridem Lachmannus et Iacobus uu. dss. acceperint: reliquos editores non multo pluris fecerim, si in idem inciderint, quod nescio, neque puto. Praecipere fructum est docere quomodo fructus percipiatur. Ita apud Ouidium 6, 256 nullo praecipiente est nullo docente, nec dissimile uuae commentor 3, 785 a praeceptore fructuum. Fructus Vertumni sacer est ut Veneris sacra Cythera Ou. 4, 286 secundum bonos libros: disputauit de hac structura Heinsius principio aduersariorum. Iam uero corrigendum existimo creditis pro credidit: creditur nullius est pretii. Quod Lachmannus male cohaerere proxima scripsit: Nam uersu 19 mendacia appellat quae antea ut probabilia posuerat: hoc ipsum putauerim pulchre conuenire deo iniquo Horat. sat. 1, 7, 14. Vers. 21 Oportuna Gron. Vers. 25 Da facilem Gron. test. Schr. Vers. 39 Pastorem baculum pro pastorali, ut ministrum Ou. Ib. 287 acceperim, durare pro curare scripserim. Vers. 63 Quod me ed. princ. Vers. 64 cum pro Groningani scriptura neque a Schr. neque ab Heins. tradita et punctum in longiore proximo uersu typothetis deberi reor.

El. 3, uers. toties Gron. Vers. 11 in scripturae uarietate turbauit typotheta Reimerianus; sunt om. Gron. Versu 38 quid post ineruditas Burmanni coniecturas a quoquam praestitum sit, ignoro: nulla medela opus esse puto; docti dei posituram intelligo regionem Apolloniatin circa Apolloniam urbem prope Tigrim fluuium apud Polybium 5, 43; 51; 52. Vers. 41 Assidet Gron. Vers. 43 Hippolitae Gron. Vers. 47 scithyae Gron. Vers. 53 assueta Gron. Vers. 62 cadent Gron., nisi falsus sum. Vers. 65, 66 malus liber Leid. n. 82 bonas scripturas habet spargantur et increpet.

El. 4, uers. 8 Fictaque Gron. pro uar. scr. test. Heins. Vers. 19 taciu prol. Gron. Vers. 20 dubito num Burmannus et Burmanni similes satis rem perspexerint: confero Eurip. Hippol. 220: καὶ παρὰ χαίταν ξανθάν ρίψαι Θεσσαλόν δρπακ' επίλογγον έγουσ' εν χειρί βέλος. Vers. 23 caussata Gron., si Schr. diligens fuit, et uers. prox. tingendas. Vers. 28 bracchia Gron. Vers. 34 conspicer esse etiam ed. princ., nec male. taci etiam Gron. Vers. 38 tacius Gron. dextra idem teste Schr., destras teste Heins. Vers. 40 seuos Gron. Vers. 45 Quantum ergo auson. ed. princ. Vers. 46 Ingnosc. Gron. Vers. 55 Sic hospes in Gron. ed. pr. et plerisque aliis putabam esse Si cho spes, Si modo spes. Vers. 57 aut in Gron. solus Heins., non Schr. testabatur. Vers. 67 bracchia Gron. Vers. 73 papilia cod. Leid. n. 117. Vers. 76 divitiis etiam ed. pr. fort. recte. Vers. 81 ratha Gron. Vers. 83 Asscensu idem. Vers. 86 tuis in Gron. testatur Schr., quod cum in ipsa ed. Plant. extet, suspicor leuem uiri diligentissimi errorem. Vers. 89 tacius Gron.

El. 5, uers. 30—55 et u. 2—29 transponuntur in ed. princ. Vers. 6 thoro Gron. Vers. 8 anthinoo Gron. Vers. 16 emeritas haberet Gron. cum Leid. n. 117, an u. 18 Hippomenes, non satis perspicuum mihi erat. Idem liber fortasse u. 17 que omittit. Vers. 18 foetae Gron. Vers. 19 fort. Exornabat Gron. Exorabit et peruret ed. pr. Vers. 20 Saxosa facit sed. ed. pr. Vers. 21 Heinsii testimonio de Gron. utitur Burmannus: Schraderus uix satis accurate enotauit. eoa inuat dorozantumque aurea "v. c." Perrei. dorisantum in scriptura a Burmanno annotata codex Scaligeri. eoa dorotantum inuat cod. Leid. n. 18. eoa dorozantum (corr. dorotantum) Leid. n. 43. eoa deroratum inuat Leid. n. 117. te aeoa de rorantum inuat auarea ripa ed. princ. Nihil expeditum est de hoc nomine. Iacobi conatus magno stare potuit his studiis si samscritici

resciuissent. Tertullianus ad nat. 2, 8 deos Obodanedussirem Arabum h. e. Obodan et Dusaren tradit. Vtrumque id nomen extat apud Stephanum Byzantium et dicitur fuisse Arabum siue Dacharenorum, fortasse etiam Dacharenum ut Tyrrhenum. Vers. 24 Textaque ed. pr. Vers. 26 partis Gron. Vers. 29 precium Gron. simulare metum Perreii est. Vers. 35 amicle Gron. Vers. 52 Elati scriptura est cod. Leid. 117. et alius Heinsiani. Distichon inter uers. 54 et 55 in Gron. expunctum, fortasse alia manu, erat teste Schr. Vers. 56 Ipsius etiam Gron. habere puto. Vers. 57 Dum uenat Gron. Vers. 58 Lachmannianam scripturam etiam ed. pr. Vers. 64 guctura Gron. Vers. 67 integ. putem Gron. Vers. 68 Torruit Gron. teste Heins., non Schr. pergula "v. c." Perrei. per.... ed. pr. Vers. 71 At Gron. test. Heins. Vers. 75 docet recte me emendasse trist. 3, 11, 26, neque erat cur id displiceret eximio critico Loersio Treuiro.

El. 6 lemma differtur ad u. 11 etiam in ed. pr. Vers. 5 thuris Gron. Vers. 11 referamus ed. pr. Vers. 16 monim. Gron. Vers. 20 fau. equis Gron. test. Heins. Vers. 23 Hic Gron. test. eod. Vers. 27 se iudice id. test. eod. Vers. 28 nothos Gron. Vers. 39 mih' singulari idem compendio. Vers. 45 quae interpretationes prolatae sunt nituntur Scaligerana coniectura proh pro prope: in Perreii exemplari data opera cautum est, ne Pro alio loco, quam in uersus initio notari putetur. Interpunxerim ita:

Et nimium remis audent prope — turpe! — latinis Principe te fluctus regia uela pati,

h. e. nimium prope a classe romana mare reges sustinet. Illud turpe. fateor, displicet quamuis similia sint apud Propert, 1, 20, 13 durum. 3, 34, 31 satius, et quamuis eiusdem uocis exemplum suppetat Ou. art. am. 1, 689: Turpe, nisi hoc matris precibus tribuisset: Achilles etc. Caeteris paulo magis confido. Sed si mare incusatur, sequitur ut uers, 47 siue ex libris mediocribus, siue alio iure scribamus remigat, neue uers. 48 a codicis Gron, auctoritate descendamus ad Guelserbytanum, Leid. n. 43, qui et inuito, manum secundam Leid. n. 13, ed. princ.; neque enim uel sic negligi meretur bona scriptura. Vers. 51 caussa Gron. Vers. 60 deus est uestri sang. ed. princ. Groningani scriptura non dubito quin praestantissima sit: Sum deus profecto, ut Lachmannus ait, inepte dicitur, nisi suspenditur a proximis; neque enim Octavianus poterat se uerum filium Caii Caesaris probare, sed cum adoptiuus esset nec nisi a poetis sanguis dici soleret (uide quae disputaui prolus, ad Ibin p. 379), fidem, opinor, dabat futurae consecrationis. Vers, 66 iugurta Gron. Vers. 73

phalern. Gron. Vers. 82 trophaea Gron. Vers. 83 crassae Gron. Vers. 84 euphratren Gron.

El. 7, uers. 1 lethum Gron. Vers. 13 Perfidae, sperandae Gron. Vers. 15 uigilacis ed. pr. Vers. 19 pect. musto Gron. test. Heins. Vers. 22 nothi Gron. Vers. 35 Ligdamus Gron. Vers. 37 archanas Gron. Vers. 41 grau. iniq. rep. Gron. ma. pr. Vers. 43 monimenta Gron. Vers. 50 mei Gron. test. Heins. Vers. 57 clytemn. Gron. Vers. 63 Andromadeque et hip. Gron. Vers. 70 Caelo Gron. Vers. 74 Partheniae Gron. potuit idem test. Heins. et ed. pr. Vers. 76 Nec Gron. test. Heins. Vers. 95 querela Gron. sub late Gron. test. Heins.

El. 8, uers. 4. Hic tibi tartareae ed. pr. Vers. 5 arripitur ed. pr. Vers. 6 cauae Gron. Vers. 22 fana m. iocos Gron. test. Heins. Vers. 38 methynnaei Gron. Vers. 39 Nyle Gron. Vers. 56 Spectaclum Gron. Vers. 63 gaud. et ex. Gron. test. Heins. Vers. 67 bracchia Gron. Vers. 71 uenit Gron. t. Heins. negl. Schr. Vers. 78 non improbauerim Palmerii coniecturam sidat, quamquam interpretatio Brukhusii minime satisfacit. Sed scribendum censeo operta cum codd., quos nouerim, Heinsiano, Leidd. 13, 43, 82, 117. Nihil efficacius solet esse ad homines paulisper defigendos eleganti carpento ante portam aut theatrum quod sistit et aperitur. Vers. 79 imprimis Gron. Vers. 85 lucern. Gron. solo Heins. test. Vers. 86 sulphuris Gron.

El. 9, uers. 2 eryteae Gron. Vers. 3 non erat negligendum a Burmanno bonos codices Leid. 18 et Leid. 43 habere Venit in aduictos, unde in posteriori ma. sec. correctum auictos, et Leidensem 117 item non malum: Venit in aductos. Venit et ad iunctos ed. pr. Vers. 8 iouem etiam ed. pr. Vers. 20 pascua festa Gron. test. Schr. quod alio pertinere non posse uidebatur: Heins. tamen uestra et uers. 22 festa min. enotauit. Vers. 21 torquet ed. pr. Vers. 31 Hm Gron. test. Schr., Huic teste Heins. Vers. 43 Quod si ed. pr. Vers. 51 alcydes Gron. Vers. 57 Magnam haec thirres. ed. pr. Vers. 59 Dii Gron. ed. pr. Vers. 70 Herculis extremum ne ed. pr. Vers. 74 taciae Gron.

El. 10, uers. 1 caussas Gron. Vers. 5 Induis ed. pr. romulae Gron. Vers. 15 Iupiter Gron. Vers. 17 uirtutumque ed. pr. Vers. 21 flamma Gron. teste Heins., non Schr. Vers. 23 uehientis Gron. Vers. 37 Dii Gron. Vers. 39 arheno Gron. Vers. 43 possit tentari, quod nescio Schraderi an meum sit: uirgatas maculanti sanguine braccas: contra praeceptum Bentleianum, Hor. carm. 1, 25, 17. Sed Propertius et Ouidius non curarunt Verrium Flaccum, ille supra 2, 59: properanti falce, hic fast, 5, 571: hinc stanti milite iusto.

El. 11, uers. 1, 6 lacrym. Gron. Vers. 9 tubae dum ed. pr. Vers. 11 Pauli Gron. Vers. 14 En in litura Gron. teste Schr. Heinsius Et ipsum quod enotauit. Vers. 18 huc t. Schr. huic t. Heins. Gron. Vers. 20 iudicet Gron. ma. pr. test. Schr. Vers. 21 minoia Gron. t. Heins. sella et ed. pr. Vers. 22 in toto Gron. t. Schr., in toto t, Heins. Vers. 23 tac. izionis Gron. Vers. 24 tantaleus Gron. t. Heins. Vers. 26 laxa cat. ed. pr. Vers. 27 fallor non notaui de Gron. Vers. 29 pro anita trophaea Gron. t. Schr. Vers. 31 exequet t. ligones Gron. t. Heins. Vers. 35 paule Gron. Vers. 39 stimulant, Gron. t. Heins. Vers. 47 dictas Gron. t. Heins. Vers. 48 nossis Gron. t. Heins. Vers. 50 At prior Gron. t. Heins, ascensu Gron. Vers. 70 uncturis Gron. t. Heins. Vers. 79 erit Gron. t. Heins. Vers. 81 sunt Gron. t. Schr., non Heins. Vers. 84 responsurum s. u. tace Gron. t. Heins. Vers. 95 est om. Gron. t. Heins., ma. sec. add. t. Schr. Vers. 96 paulum Gron. Vers. 97 lubricia sumtum Gron, t. Heins.

De tempore, quo hic Propertii liber scriptus, difficilis est quaestio: tria tamen inesse uidentur eius indicia. De anno V. C. 738 el. 11, u. 65, 66 interpretes intelligunt, P. Corn. Scipionem consulem, qui commemoratur apud Dion. Cass. 54, 19. De el. 3 anceps est judicium, tamen Noricus hostis si recte scribitur n. 8, indicatur expeditio Tiberii, a. V. C. 739, Dio Cass. 54, 22, et fortasse u. 7 per iteratos ortus expeditiones annorum 734 et 740, Dio 54, 9 et 24, ut Araxes u. 35 sit Armeniae. El. 6, u. 80 siue Groningani libri scriptura probatur, siue uulgata, idem tempus indicatur, quo Horatii lib. 3 carm. 5 scriptum est, h. e. ante annum 734, sed non sexennio ante, uti iudicare uideo Frankium meum: de qua re piget exponere, adeo saepe uersata est: Caelo Tonantem scribendum censeo. Propertius hoc causarum argumentum inchoauit: sacra diesque canere uoluit ante id tempus, quo fasti ab Augusto sunt emendati, sacraue sunt curata. Quid mirum si post pontificatum max. ab hoc initum poetae qui aliis in generibus successores in elegia Propertii fuerunt, uti fatetur Ouidius trist, 4, 10, 53, si ii potissimum, qui epistolam, Ou. art. am. 3, 345, ab illo nouatam illustrauerunt, causas etiam contexendi opportunitatem arripuerunt. Ouidium dico et eius aemulatorem Sabinum, de quo notissimus est locus Ou. am. 2, 18, 27 sq. et pudendus fuit doctorum error in tribus poematiis eius sub nomine traditis in edd. Vicentinis et Venetis saeculi quinti decimi: Ottonem Iahnium Kiliensem memini egregie rem expedire in ephem. Darmstadiensibus. De eodem Sabino scripsit Ouidius Pont. 4, 16, 15:

Quique sua heroon interruptumque dierum Destituit celeri morte Sabinus opus.

Ita enim legendum esse existimo. Libri sua trocrem, troien, tromen, troicem, alia. Heroon opus graeca tituli terminatione, ut assolet, dici potuit: errant enim qui heroida uocabulum adiectiuum putant, arguente inscriptione corporis cuiusdam Theocritei. Praeterea autem fastos scripsisse uidetur Sabinus: sunt qui malunt Hesiodum imitatum; manifestum est aetatem hominis, pontificatu Augusti, mediam inter Propertii et Ouidii similia carmina conuenire priori interpretationi. Si ante absolutum opus diem obiit, probabile est coeptum illud fuisse aut cum heroum epistolis, aut post eas. In epistolis eodem tempore uersatus est, quo Ouidius in suis et in arte amatoria, si quicquam tribuendum est uersibus his am. 2, 18, 19:

Quod licet, aut artes teneri profitemur Amoris: Hei mihi praeceptis urgeor ipse meis.

Haec etenim nolim cum Leutschio, uiro optimo, ad amorum libros potius, quam ad artem referre: amorum carmina non sunt praecepta; si essent, non foret haerendum in praeceptis Propertii trist. 2, 465, de quibus disputauit doctissimus Lachmannus praef. Prop. p. xxi. Vtut est, siue inter prima, siue inter ultima in amorum libris carmina illud poeta scripsit, erit, cur putemus eodem tempore fastis etiam cum Sabino eum inlaborasse. Neuter enim ante annum V. C. 746 tale opus animum inducere potuit. Si proxime ab hoc anno incoepisse Sabinum quis putabit, non diffitebor Ouidii uersum 2, 280:

Flamen ad haec prisco more Dialis erit

scriptum posse uideri non ita multo post Diale flaminium post octoginta prope annorum intercapedinem restitutum ab Augusto teste Dione Cassio 54, 36: κάν τῷ αὐτῷ τούτω χρόνω ο, τε ἱερεὺς τοῦ Διός πρώτον μετά τον Μερούλαν απεδείχθη - anno V. C. 744 Iulo Antonio et Fabio Max. coss. Nam erit dici cum quid instauratum confirmatumue est, notum puto: cfr. 6, 450. Anno uero 752 sero istius restitutionis meminisset poeta. Circa hunc enim annum conuenit, ut nouo poemati operam nauatam putemus, quo ars amatoria e manibus est deposita, arguente loco 1, 171 sqq. coll. Val. Paterc. 2, 100. Tunc supremum caelibem uixisse Ouidium probabili ratiocinatione docuit Leutschius uit. Ou. p. 45. Atqui a marito illa non sunt scripta 4, 5: Scis, dea, respondi, de nolnere, et eiusdem libri uersus 305-312 de Claudia conferendi sunt cum Macrobii uerbis sat. 2, 5: inde blandiebatur sibi Augustus laetum in filia animum usque ad speciem procacitatis, sed reatu liberum; et talem fuisse apud maiores Claudiam credere audebat; quae si uera

sunt, prope oportet Ouidii locum scriptum esse dum Iuliae causa agitur sub finem anni 752. Prioribus eiusdem anni mensibus Patris patriae cognomen in Augustum collatum, uide supra p. LXI et Martis Vltoris templum dedicatum, uide p. cxxxIII et Vellei. loc. ind., de quibus rebus egit poeta 2, 119—144 et 5, 551—598. Priore in loco u. 133 ea indicantur, quae apud Dionem Cass. anno 747 lib. 55, 6 et 8: τά τε τοῦ πωμηρίου δρια ἐπηύξησε — οἱ δὲ δὴ ςενωποὶ ἐπιμελητῶν τινων ἐκ τοῦ δήμου, οῦς καὶ ςενωπάρχους καλουμεν· — καίτοι καὶ ἐκείνων καὶ τῶν δημάρχων τῶν τε εραπροςαγθέντων. Quatuordecim regiones num tunc primum institutae fuerint, ignoratur. Earum una assignificatur apud Ouidium 4, 51 locus, h. e. regio XIII a monte Auentino diuersa. Ante annum 757 scripti sunt uersus 2, 9—14, quia militaris aetas anno aetatis quadragesimo sexto definiebatur, uide quos indicauit Creuzer. comp. ant. ro. §. 224. Vxorem tertiam aut duxerat, aut ducturus erat poeta cum sub finem libri sexti scripsit de Marcia Fabii Maximi uxore: uide Pont. 3, 1, 75; 78. Filiae nuptiae quae commemorantur 6, 219 sqq. aeque bene primae aut secundae esse possunt, trist. 4, 10, 76, nihil conferent ad temporis cognitionem. Sed uersus 4, 348 si recte disputaui supra p. xLv, scribi non potuit ante annum 756: simile quid de aede Cereris dictum est p. xLvi. Vers. 4, 384 scriptum esse post a. 741 docet Dio 54, 26, cum non multo ante exilium rem gestam colligi fortasse possit ex Pont. 3, 5, 23. De uersibus 3, 879 - 882 ita disputatum est supra p. XLIII, ut nisi fallor probabilius sit rem indicari initio eius anni gestam, quo relegatus est Ouidius, quam illustrari feriarum notam in fastis Maff. VI Kl' Apr. Hoc enim animum induci non potest nisi remotis uersibus 876, 877 propter 4, 901 - 904. Atqui docui p. LXXIII, LXXIV, utri fidem mereantur. Ex his modo propositis cum pleraque coniectura sint inuestigata, ea grauiora existimo, quae ostendunt Ouidium ultimis potissimum ante relegationem annis immoratum esse his libris: ut non male plerique existimauerint ab anno 755 coeptos esse fastos, qui medius est inter primam informationem et curam seueriorem. Nescio tamen an hi maxime id spectauerint, quod trist. 2, 549 post amatoria fastorum priore loco, quam metamorphoseon libri ponun-tur: quod ideo fit, quia illi propius ad publicum carminum genus, quod flagitare consucuit Augustus, accedebant, quam aut tragoedia, aut metamorphoses, quas cum eodem fere tempore incoepisse uideatur poeta, dubium uix est, quin diligentius fastis elaborauerit. Scilicet nisi ipse loco trist, indicato et 1, 7, 14; 28; 30; 40 negaret

perfectum opus fuisse, potuit id latere criticos. Accedit, quod in fastis ad metamorphoseon librum III et V remittitur lector 3,724 et 4,418. Ergo quantumuis desultor studiorum noster fuerit, post editam artem amatoriam proximorum decem annorum maior pars concedenda est quindecim libris metam. tantumnon elimatis, quam fastis, quorum dimidiam tantum partem eatenus elaboratam habemus, nt quid desit ad perfectionem, aestimare plane possimus: id quod iam faciendum esse uideo. Ipse igitur poeta tristium loco indicato haec reliquit: Sex ego fastorum scripsi totidemque libellos.

Cumque suo finem mense libellus habet: Idque tuo nuper scriptum sub nomine, Caesar, Et tibi sacratum sors mea rupit opus.

Vides eum nuper dicere de tempore poenae proximo: uides sex totidemque libros scriptos et tamen ruptum opus testari, quemadmodum etiam metamorphoses. De hoc librorum numero duodenario uetus mihi lis est cum quibusdam doctis uiris. Chr. Iahnius negauerat sex et totidem esse duodecim, hoc est, apud Latinos: docui fuisse uno exemplo idoneo: possem nunc plura etiam addere, si opus esset, quam ascripsi in editis a me tristibus p. 140, Sed mirifica erat Iahnii interpretatio illius uersus. Docebat fastos dici. quia duodecim essent menses, quorum unus quisque unus fastus fuisset: sex igitur ex his fastis enarratos esse ab Ouidio. Hoc igitnr magis latinum erat, quam sex totidemque. Praeteriissem hoc ut tot alia, in quibus luctandum mihi est cum peruersitate, praesertim maleuola. Sed uir beneuolentissimus S. Obbarius in ephem. Darmst. 1839 n. 120 eandem denuo sententiam tuetur. Sciat se amari propter honorificum de hoc homine iudicium, sed rem denuo perpendat censeo. Apud Ouidium mentio nulla est diei qui prior signatur Q. REX. C. F, IX Kl' April., post 3, 849, uide supra p. xlii. Praetermissus est proxime dies feriatus VI KI' April. et Alexandriae captae memoria, uide p. ead.! Credibile est noluisse eum coniungere ludos circenses cum scenicis Cerealibus 4. 392, 393, sed excidisse diei III Id. indicium, uide supra p. xLv. Non oportuit omitti inter Fabios et Quintilios lupercos Iulios, de quibus lege Dionem Cass. 44, 6; 45, 30: scimus enim intermissum aliquandiu id sacerdotium, cfr. Cic. Phil. 13, 15, 31 reductum esse ab Augusto, Suet. Oct. 31; Iulii luperci quod posthac non commemorari uidentur, non crediderim probare nullos fuisse; Dio Cassius cur omiserit mentionem, ipse fatetur 51, 20; lacuna apud Festum p. 257, 16 dext. et uerbis Dionysii Hal. 1, 80: τριχή γάρ ἐνενέμηντο uti nolo. Laudabiliter fecit poeta differendo quam potuit

longissime praeconium de toga uirili Tiberii VIII Kl' Mai. et de adoptione eius VI Kl' Iun., quae tamen annotantur in fastis Praenestinis et Amiterninis. De Concordiae in arce aede, uide supra p. LXI, de Athenis captis Kl' Mart. a Sulla, uid. Plut. Sull. 14, de Statilii Tauri triumpho Africano prid. Kl' Iul., Orell. inscr. n. 619, cfr. Dio Cass. 54, 24, fatendum est arbitrium fuisse. De ludis Honoris et Virtutis supra dixi p. xix, de Hilariis p. clxxviii. De Compitalibus uernis quae suspicatus sum p. clvi, id cuiuis iudicandum relinguo. Nam si dixero etiam eius libri post u. 378 aliquid excidisse uideri propter uocem causas u. 357, uid. Heinsii et Burmanni annotata, et 3, 442, 443 poetam parturiisse montes et gigantomachiam illam iamdudum debitam, am. 2, 1, 11, natam ridicule capram, et 4, 949-954 sex uersus non esse multo grandius opus quinque uersibus qui praecedunt, ac 5, 149 similiter promitti uideri plura, quam praestari: audire iamiam uideor quosdam iurare de reconditiore elegantia deque furore poetico. Velim nunc relegi quae supra dicta sunt p. LXXIII, LXXIV et quaeri ab unoquouis, possitne rerum mirabilium commodior causa inueniri, quam quod in interrupto opere deprehenduntur. Possent multo plura proferri, nisi. quia de operis condicione ante suum exilium relicti poeta in illis uersibus tristium loquitur, subsistendum foret in anno V. C. 761. Verum eorum uersuum tertio scriptum fastorum opus dicitur sub nomine Augusti, et ne quis argutetur de ea locutione, Augusto sacratum fuisse. Numquid ergo Germanico olim non fuit inscriptum, ut hodie habetur? Ita plane existimo, et quemadmodum in libro primo nihil inueni, quod desideretur, inscriptionem quoque illi potissimum adhaerere, reliquos quinque, si unum locum excipias, scriptos esse ad Augustum, eodemque hodie esse statu, quo fuerunt anno 762: de uerbis singulis a me restitutis hoc non dicitur. Locum illum iam nunc amoliar; est 4, 81:

Sulmonis gelidi, patriae, Germanice, nostrae:

Me miserum, Scythico quam procul illa solo est!

Ergo age, tam longas sed supprime, Musa, querelas;

Non tibi sunt maesta sacra canenda lyra.

Sunt haec profecto scripta tempore longe diuerso ab eo, quod paulo ante descripsi et loco alio, quam qui indicatur 3, 10: huic urbi, cfr. Bentlei. praef. ad Manil. p. x, aut 6, 9: nemus arboribus densum, cfr. Pont. 3, 1, 19, trist. 3, 10, 75; 12, 16. Plane igitur eodem modo iudico de his uersibus, atque Muellerus de aliquot Varronis de l. l. locis praef. p. viii et Niebuhrius de Liuii lib. 4 c. 20 posteriore parte hist. Ro. 2, p. 517 ann. 11, cuius haec sunt uerba:

eine uöllig uom Text abgesonderte Anmerkung, dergleichen wohl sonst in keiner Schrift des Alterthums uorkommt. Atqui locus Ouidianus nihilo incertius eiusdem rei erit exemplum quamdiu quae posthac disputabuntur, aliis et grauioribus argumentis euersa non erunt. Est etiam alter fastorum locus, qui eadem excusatione fortassis egere alicui uidebitur, nec eget, 6, 660:

Exilium quodam tempore Tibur erat.

Scilicet hoc cum suspirio enunciandum non est, quantumuis simili loco Pont. 1, 3, 81, 82 suadente. Nihil assignificatur, nisi uetustum exilii siue municipii ius, de quo ad auctoritatem Ciceronis exposuit admirabilem in modum Niebuhrius hist. Ro. 2, p. 72, 73; p. 267; p. 475; p. 683; 3, p. 165: monuit quaedam contra Goettlingius, hist. reip. p. 118, quae meum nunc non est examinare. Praeter unum illum locum quicquam mutatum esse ab Quidio exule in libris fastorum quinque posterioribus duplici hoc argumento nego, quod nihil rerum post annum 761 gestarum commemoratur, quodque nihil inest, quod cum pristina Caesaris Augusti inscriptione non conueniat. Quod ad prius attinet, neque litem mouere poterit, nisi qui forte docuerit, quando Bonae deae aedes a Liuia restituta fuerit, uel quae alia non multa inexplorata reliqui, neque ipse aliter tueri sententiam possum, quam quod longe plurima cuius aetatis sint, docui: inutile foret exponere de iis, quae posteriorum annorum potuissent commemorari, nec commemorantur; poterant enim omitti cum illis, quae supra indicaui. Alterum persequar nunc ea accuratione, ut nullum locum praetermittam, qui uel uocatiuo casu uel alio Caesaris mentionem faciat, quiue ad Caesarem aliquem referri postulet: uidebis posthac, quid mihi uelim, et quo rem deducturus sim. Lib. 2, u. 15:

At tua prosequimur studioso pectore, Caesar, Nomina, per titulos ingredimurque tuos: Ergo ades et placido paulum mea munera uoltu Respice, pacando si quid ab hoste uacat.

Haec manifesto ad eum dicuntur, cui totum opus inscribitur, habentque magnam similitudinem cum 1, 15, 16, 17; inprimis ingredit per titulos plane idem est, quod ire per laudes, quemadmodum ire per titulum est trist. 5, 9, 32. Verum illic habes laudes tuorum, hic titulos tuos, qui nonnisi promittuntur Germanico 1, 11: meruitne hos igitur post scriptum primum librum et ante coeptum secundum? cuius demonstraui primos uersus compositos biennio postquam liberam togam sumpsit Germanicus. Non igitur hic is fuit, qui hostes pacaret, sed Augustus, qui circa id tempus Parthorum res composuit, lege Dion. Cass. 55, 11. Huc pertinet etiam 3, 115:

Ma (signa) quidem faeni: sed erat reverentia faeno, Quantam nunc aquilas cernis habere tuas.

Nomen nullum inuocatur, intelligendus igitur aut Germanicus, aut Augustus carminis patronus. Aquilas Augusti signa dixit Manilius

— caelumque repleuit,

Quod regit Augustus socio per signa Tonante.

Et quidni signa eius fuerint, cuius legiones et nomen gesserunt aliquot et curam expertae sunt omnes teste Dione Cassio 55, 23 anno V. C. 759. Bellum Pannonicum non nisi eminus speculatus est Augustus: tamen de eo Ou. trist. 2, 169:

Sic assueta tuis semper Victoria castris

Nunc quoque se praestet notaque signa petat.

Paulo difficilior, fateor, locus est fast. 6, 757:

Non ego te, quamuis properabis uincere, Caesar,

Si uetet auspicium, signa mouere uelim.

Pugnae Trasimeniae exemplum uidetur proprium signorum mouendorum significatum innuere. Ratio non patitur properare aliud quid, quam impatientiam significare. Atqui non is fuit Augustus, qui belli discriminibus unquam laetatus sit: nihil minus in perfecto duce quam festinationem temeritatemque conuenire arbitratus, Suet. Oct. 25: nec exercitum ipse duxisse uidetur post annum uitae quinquagesimum quartum, Dio Cass. 55, 6. Verum adulationis uulgare est artificium suadere res non nimis difficiles, dissuadere inconsuetas. Vigorem quendam circa rem bellicam etiam post annum V. C. 759 in Augusto commemorari legas, ex suspicione et metu potissimum natum, uid. Dion. Cass. 55, 34: πρός μέντοι τὰς τῶν πολέμων διαχειρί: σεις ούτω έδρωτο -, 56, 23. Potuit in illa bellorum frequentia, Dio 55, 28, de ipsius Augusti expeditione Ouidius ominari. Ardor ille, si credibile est, pietate temperatus effertur etiam 5, 570 sqq., ubi princeps inuocatur, et 3, 710, ubi eadem, qua supra, simplicitate Caesar appellatur. Solet haec appellatio omni tempore, etiam de mortuo Augusto usurpari, ubi ambiguitas nulla est: ὅτι πᾶσι τοῖς τὸ τῶν Ῥωμαίων κράτος λαμβάνουσιν ἡ προσηγορία αὕτη ἐκνενίκηκεν, Dio Cass. 46, 47. Praeterea adoptionem in familiam principis indicabat: neque enim Tiberium excepta inscriptione in templo Castoris et Pollucis, Dio 55, 27, neque Germanicum memini usquam nisi apud poetas gente Iulia censeri. Hinc ergo est apud Quidium 4, 859:

Cuncta regas et sis magno sub Caesare semper, Saepe etiam plures nominis huius habe.

Valde dispar foret coniunctio Augusti et principum iuuentutis: pro-

babilius est indicari id tempus, ubi mortuis Caio et Lucio adoptatus est ab Augusto Tiberius cum Agrippa Postumo, a Tiberio Germanicus, uid. Dio Cass. 55, 13, Vellei. 2, 112. lidem intelligendi sunt 3, 847:

— Pallas,

Pro ducibus nostris aegida semper habe, sed maxime Augustus et Tiberius tribuniciae potestatis collegae inde ab anno 748, Dio 55, 9, 13. Cfr. trist. 2, 171 sqq. Ducis appellatio patet latissime, uid. 6, 576, estque aestimanda ex eo, quod in his libris quinque adiicitur. Pacificus dux qui 4, 408 secundum libros meliores dicitur, praestat, ut intelligatur ipse Augustus, tracto etiam ad ducem adiectiuo, quam ut nescio quid mali augurii de Tiberio subesse putetur. Rursus uero 6, 92 Concordia placidi ducis opus, ut supra dixi p. ccxxxv, uix est Tiberii. Ipse hic secundum tab. Praen. XVII Kl' Ian. Concordiam Augustam uouisse uidetur. Dedicata ea aedes ab Ouidio ante exilium commemorari non potuit: aedem dum paratur inde ab anno 747, Dio Cass. 55, 8; 9, dici potuisse opus concedo, ipsam deam negauerim: uerum placidus dux Tiberius non uidetur nisi festis diebus fuisse, uid. Pont. 2, 2, 81. Praeterea dux sine dubitatione Augustus nuncupatur 2, 136 ut apud Propert. 3, 8, 20, Horat. carm. 3, 14, 7, ep. 1, 18, 56, fast. 5, 145, ubi quod traditur uiuo Augusto factum esse probabile fit ex testimonio Dionis 51, 20 de anno 725: ές τε τούς υμνους αὐτὸν ἐξ ίσου τοῖς θεοῖς ἐσγράφεσθαι et Quidii 2, 635:

Et bene uos, bene te patriae pater optime Caesar Dicite suffuso ter bona uerba mero.

Siue uos lares domestici sunt, siue cognati, ridiculum et sine exemplo foret Augustum in apostrophe patrem patriae dici mortuum. Viuus ita consalutatur 2, 127:

Sancte pater patriae, tibi plebs, tibi curia nomen Hoc dedit — etc.

De Tiberio nemo haec accipiet, qui τὸ τοῦ πατρὸς τῆς πατρίδος πρόσοημα παντελῶς διεώσατο, Dio 57, 8, Suet. Tib. 26. At alterum locum aeque luculentum 2, 59 sqq. fuerunt, qui de Tiberio intelligerent:

Caetera ne simili caderent labefacta ruina,
Cauit sacrati prouida cura ducis,
Sub quo delubris sentitur nulla senectus,
Nec satis est homines, obligat illa deos.
Templorum positor, templorum sancte repostor,
Sit superis opto mutua cura tui.
Dent tibi caelestes, quos tu caelestibus annos.

Sacratus dux quamquam dici potuit Tiberius propter sacrosanctam tribuniciam potestatem, Dio 53, 17; 55, 9, 13, uel propter Augusti hereditarium cognomen, quod quomodo gesserit, uide prolus. ad Ibin p. 403 et inscriptiones quasdam apud Orell. n. 687 sqq. et Foggin. praef, p. x, tamen neque homines, neque deos multum obligare consueuit, circa deos et religiones negligentior teste Suet. Tib. c. 69. Templorum repostor si fortasse appellari meruit propter aedes quasdam dedicatas, quas Augustus coeperat, uid. Dion. 57, 10, Tacit. ann. 2, 49, positor non fuit, qui princeps neque opera ulla magnifica fecit: nam et quae sola supererant, Augusti templum restitutionemque Pompeiani theatri, imperfecta post tot annos reliquit -. Suet. Tib. 47. At Augustum Caesarem templorum omnium conditorem aut restitutorem etiam Liuius nuncupat 4, 20, nec pro alio uotum fieri potuit de non sentienda senectute. Eadem Augusti pont. max. merita indicantur 3, 419 sqq., qui locus in hunc uersum clauditur: Viuite inextincti flammaque duxque, precor.

tum 4, 348: Augustus nunc est, et 4, 949 sqq., ubi ad Dion. Cass.

55, 12 interpretanda uidentur quae legis:

Phoebus habet partem, Vestue pars altera cessit, Quod superest illis, tertius ipse tenet.

Nec longe differt quod 6, 631—642 de aede et porticu in area domus Vedii Pollionis exaedificata post annum 739, quo ille obiit, Dio 54, 23, et annum 741, quo censum habuit Augustus, Dio 54, 26. Venio ad locum 4, 19:

Si qua tamen pars te de fastis tangere debet, Caesar, in Aprili quod tuearis, habes.

De Germanico accipi solet: non nego fieri posse, si solus spectetur, nego necesse esse si conferatur cum u. 124:

- ut scilicet olim

Magnus Iuleos Caesar haberet auos.

Magnus Caesar est Augustus princeps, ut apud Propert. 2, 7, 5 : qui in apostrophe u. 119 incipiente non poterat inuocari ipse. Idem indicatur 3, 157:

Non hace ille deus tantaeque propaginis auctor Credidit officiis esse minora suis.

Si deus est Diuus Iulius, ergo illa tanta propaga erit nondum consecratus Augustus. Itaque ex his locis, quos modo recensuimus, intelligis partem non exiguam eius modi esse, quales extare negabat Burmannus ad tristium 1. ind. p. 544 ita annotans: non uerosimilo mihi uidebatur unquam Augusto dedicasse fastos, quia nullam eius rei uestigium apparet et nunquam ad Augustum orationem dirigat,

sed ad Germanicum aliquoties. Singuli uero propemodum argumento sunt scriptos hos quinque libros esse superstite Augusto.

## **S.** 6.

Librum primum non putauerim iudicandum esse ex illis tristium 2, 549—552 uersibus. Neque enim inscribitur Augusto, sed Germanico Caesari: neque omnia in eo scribi potuerunt ante quam poeta relegaretur, sed multo post editum librum trist. secundum et obitum Augusti: neque imperfectus esse uidetur, sed retractatus totus, lacunis, quae fuisse uidentur, suppletis, prioris curae indiciis, quae cum nouo statu, tempore, consilio non conuenirent, deletis.

Hic liber si eadem condicione cum reliquis esset, non dubito, quin omnium minime elaboratus foret. Nam si supra p. LXXIII recte suspicatus sum de astronomicis quibusdam et de feriis sementinis, cum de Compitalibus satis sciam, quam incertam coniecturam protulerim p. clv1, fortasse dimidiato posteriore mense nihil praeter uu. 705—724 elaboratum Romae fuit. Vtut est, in Agonalibus u. 337—456 ualde similes sunt embolio, u. 391—440 uero, ut docui p. clxv, uix aliud quid sunt habendi. Kalendarum et Carmentaliorum lemmata insigniter esse amplificata paulo post disces. Quod Kalendis commemorari potuit aedes Seiae Fortunae dedicata, quae est in inscriptione a Morcellio de st. inscr. 1, p. 43 illustrata, quod VII Id. argumentum marmoris Narbonensis, uide supra p. LXII, quod Iuturnalia u. 463 poterant uel adeo debebant propter u. 465 uberius tractari, his non multum tribuo.

Res gestae recentiores illis, quas e posterioribus libris enotaui, commemorantur, primum ipsius poetae iter in exilium, u. 389:

Exta canum uidi Triuiae libare Sapaeos Et quicunque tuas accolit, Haeme, niues,

uide Neapolis annotationem. Deinde ipsum exilium indicatur u. 483:

Non meriti poenam pateris, sed numinis iram

et u. 540: Felix, exilium cui locus ille fuit. Vers. 645 notatur aedis Concordiae Augustae dedicatio anni 763, uid. supra p. cxxv, non post triumphum Pannonicum anni 765, uti uideri possit secundum Suetonii uerba Tib. 20, qui adeo Castoris et Pollucis templum differt in id tempus. Triumphatam gentem quam Ouidius u. 647 dicit, sunt Sigambri, de quibus eo anno τὰ νικητήρια ἤγαγε Tiberius, quo Concordiae templum uouit, uid. Dion. 55, 8, V. C. 747. Manifestum est haec omnia quouis etiam posteriori tempore perscribi potuisse, uti etiam u. 536:

Sic Augusta nouum Iulia numen erit.

Nam quod dicitur factum quidem non est ante Claudii imp. tempora, Dio 58, 2; 60, 5, Augustae Iuliae uero nomen ex testamento Augusti demum inualuit, uid. Vellei. 2, 75, Tac. ann. 1, 8, Suet. Oct. 107. Neque necesse erit u. 533 eo tempore ipso scriptum putare, quo Tiberius re uera detrectauit principatum, Dio 57, 7. Versibus 191-222 Ianus temporis acti laudator inducitur tueturque eas partes commode et grauiter, nisi quod u. 222 paulo ieiunior est. Sed dubium mihi uix est, quin uu. 223-226 cum illa insperatissima clausula: Mos tamen est aeque dignus uterque coli additi sint postea quam res gesta est, quae ad priscam illam dei simplicitatem non optime conueniebat. Probabile est Ouidium cum primum uersum 257 scriberet, unum tantum Iani sacellum, siue templum inter duo fora nouisse et u. 277 ad hoc retulisse ueterem ritum claudendi et aperiendi, prout etiam, paulo aliter fortasse, fecit Varro de l. l. 5, 165. Mirum foret de paruo sacello copiose exponi, si alterum templum superfuisset, de quo Liuius 1, 19: Ianum ad infimum Argiletum indicem pacis bellique fecit. Nomen huius templi et locum notum fuisse docet poeta 2, 201, ubi Carmentalis porta proxima Iano dicitur. Verum cum huius portae duo Iani fuerint teste Liuio 2, 49, cfr. supra p. cxlix, si simulacrum dei fuisset illo in loco, quomodo dici potuit 1, 257 sacratus in uno stare? nam sacratus, ut puto, non nisi in sacello prope fornicem stabat: ipse pace latet, u. 277, tectis Pax emittitur u. 121. Deinde Tacitus ann. 2, 49 anno V. C. 770 haec facta narrat: Iisdem temporibus deum aedes uetustate aut igni abolitas coeptasque ab Augusto dedicauit (Tiberius), Libero Liberaeque et Cereri iuxta circum maximum -, eodemque in loco aedem Florae -, et Iano templum, quod apud forum olitorium C. Duillius struxerat. De hoc loco in certiorum argumentorum penuria ita censeo, quandoquidem Cereris templum superfuerit anno V. C. 747 teste Dionysio Hal. 6, 94, uerosimilius esse hoc igne, quam uetustate abolitum, eundem autem ignem proximam Florae aedem absumere potuisse, Iani ergo templum fortasse solum uetustate collapsum esse. Concedendum certe est Ouidium uel hanc ob causam, uel quia lentius instauratum est, praetermittere olim potuisse. Illud uero de aureo templo u. 223 appositum posthac circa tempus dedicationis Tiberianae, nec, ut dixi, aptissime: incidit ea dedicatio in XV Kl' Nou, secundum fastos Amiterninos. Aureum tunc templum factum esse nescio, an probet Plinii locus nat. hist. 36, 4, 8, ita interpungendus: item Ianus pater in suo templo dicatus, ab Augusto ex Aegypto aduectus, cuius manus sit,

iam quidem auro occultatus. Eodem fere tempore insertos huic libro oportet uu. 285 sq.:

Pax erat et, uestri, Germanice, causa triumphi, Tradiderat famulas iam tibi Rhenus aquas.

Hic triumphus ductus est VII Kl' Iun. anni V. C. 770 teste Tacito ann. 2, 41: decretus est biennio ante, id. ib. 1, 55; 2, 26: uester dicitur quippe res ductu Germanici auspiciis Tiberii gestae perscribebantur in arcu propter aedem Saturni. Nihil interest quo tempore de eo triumpho scripsisse poetam existimes; de pace illa posthac leges.

Quaestio de huius libri retractatione non potest subsistere infra annum 768. Data est opera a poeta, ne quid huic tempori, quos suos annos appellat u. 537, non conueniret. Itaque nulla est Augusti uiuentis neque omnino ulla nisi necessaria et infrequentior quam Tiberii mentio. Vu. 529, 530 Augustus est intelligendus, non. ut memini uelle quosdam, C. Caesar dict., sed proximi quatuor de Tiberio, quia inde particula non temporis successionem, sed originem ex domo Augusta indicat, ut her. 2, 54, met. 1, 626 et centies fit. V. 599 creditum est Augustum uiuum designari ab iis, qui ignorarunt saepenumero apud poetas eo modo coniunctiuum praesentis temporis modum pro imperfecto aut plus quam perfecto poni. Her. 9, 69, 71 conjunguntur Si uidisset, detrahat, ib. 12, 119, 121 subcamus et elisissent, fast. 6, 365, 366, Propert. 3, 10, 5, 6. V. 613 nihil habet offensionis, si memineris, ut supra docui, Tiberium quoque Augustum haud raro dictum fuisse. Caeterum incredibile non est tralaticium iam tunc apud seruilem turbam illud uotum factum esse, de quo Tertulliani adu. gent. c. 35 sunt uerba: - etiam illa hora, qua acclamant: De nostris annis augeat tibi Iuppiter annos. Haec christianus tam enunciare nouit, quam de nouo Caesare optare. Praeiuit quodammodo uerba posteritati Ouidius, nec ad solum Tiberium se conuertit, sed ad omnem, quae sperari poterat (δεκατρεῖς, Dio 57, 18), Augustam prosapiam. Ciuicam coronam Tiberius recusauit teste Suet. Tib. c. 26: sed, ut opinor, non ante, quam principatum sibi obtrudi passus est; prius enim quid iuris ei fuit in domum ab Augusto publicam factam teste Dione 55, 12? tunc uero, quamuis recusans, reapse iam aliquamdiu susceperat ONERosa, ut in tabula Praenestina fortasse fuit, imperii munia, Suet. Tib. c. 24, et eo omine, quo Augustus, OB. CIVES. SER-VATOS. Hoc igitur ausus est Ouidius, ut optaret, ne is titulus tolleretur, propter futuros hereditatis istius successores. Venustus, si quid uideo, color et quouis egregio poeta dignus. Scilicet, si quernam coronam, cuius in Augustum eo die collatae memoria extat etiam in fastis Praenestinis, aut omisisset, aut a Tiberio separasset poeta, in grauiorem offensionem potuit incurrere, quam si aut dissimularet, aut negligeret istius de semet ipso iudicium: utrum enim fecerit, non diiudicauerim, quia duplex est protegendi significatus, alter tuendi, alter tegendi simplicis, ut met. 12, 273; 351; 431. De futuris Caesaribus palatii incolis uerbo uestras auguratur ita, ut trist, 3, 1, 58 cum iisdem sub dominis dixit, certe cogitavit alios. Tiberium deinde affatur ipsum u. 645 sqq. et appellat uenerandum ducem, quae appellatio aptissima est in eo, qui imperatoris non praenomen, de quo uide Dionem 52, 41 fin., sed militare illud cognomen tantum admisit, Suet. Tib. 26, Dio 57, 8, quod primum accepit anno 746, Dio 55, 6. Idem cognomen cum illo tempore praeter Germanicum Caesarem nemo gesserit, uid. Tac. ann. 2, 26, 44. intelligitur, qui sint duces uu. 67 et 714, quibus in locis eadem inest sententia, quae uu. 287, 701, 721. Omnes simul contemplare:

— ducibus, quorum secura labore
Otia terra ferax, otia pontus habet. —
Tu ducibus bello gloria maior eris. —
Iane face aeternos pacem pacisque ministros
Neue suum, praesta, deserat auctor opus. —
Gratia dis domuique tuae: religata catenis
Iam pridem uestro sub pede bella iacent. —

Vique domus, quae praestat eam, cum pace perennet -. Haec pax toties uno libro decantata alia uix esse potest, atque illa, de qua locum u. 285 supra exscripsi, post proauos nostros a Germanico domitos. Namque nullum tunc alium hostem fuisse Tacitus testatur c. 26, et bellum pro confecto acceptum esse c. 41. Ex quo Ouidium fastos elaborasse supra indicaui, uix unus annus sine graui bello fuit. Caius Caesar paulo post annum 752 fortasse contra Parthos profectus, Ou. art. am. 1, 177 sqq., Vellei. 2, 101, antequam ei expeditioni immoreretur anno 757, exarsit bellum in Germania, Vellei. 2, 104, cui quomodo post adoptionem interfuerit Tiberius ibidem leges c. 105 - 109, cfr. Dio 55, 23: Χαλεπῶς δὲ δὴ τῶν ερατιωτών πρός την των άθλων σμικρότητα δια τούς πολέμους τούς τότε ένεςηκότας ούχ ήκιςα έχόντων -, et c. 28: κάν τοῖς αὐτοῖς τούτοις γρόνοις καὶ πόλεμοι πολλοὶ ἐγένοντο. Secutum bellum Pannonicum, Vellei. 2, 110, Dio 55, 29, clades Variana, expeditiones Tiberii Germanicae, unde post biennium ad triumphum non huius, sed superioris Pannonici belli auocatus, Suet. Tib. 20, successorem reliqua belli patraturum habuit Germanicum, Vellei, 2, 123, qui tamen aliis rebus intentus, Tac. ann. 1,31, paulo post mortem Augusti demum signa denuo mouet, Tac. ib. c. 50. Vides nihil esse causae, cur hisce annis aut Ianum tertium clausum, de qua re magna est doctorum dissensio, idque innui ab Ouidio u. 281, aut cur reliquos supra positos uersus ad tempus triumpho Germanici Germanico prius aliquod spectare putemus. Pertinent ergo ad annum 769 aut 770 et ad pacem quae in spe tunc fuit. Fuisse colligo ex opusculi exordio alius, quod nescio an circa idem tempus scriptum esse oporteat. Ibi est:

Quantum etenim possent anni certissima signa — Si non parta quies te praeside puppibus aequor Cultorique daret terras, procul arma silerent? — Pax tua tuque adsis nato numenque secundes.

Agnoscis Aratea ipsius Germanici, quae post annum 767 scripta esse docet u. 561, ubi de Augusti consecratione, et u. 186, ubi maiestas Tiberii commemoratur, cfr. Plin, paneg. c. 11: dicauit caelo Tiberius Augustum, sed ut maiestatis numen induceret, tum in primis uersibus Tiberii et Iouis comparatio, auctoritas, sacra, cfr. Sueton. Tib. c. 27, qui primis temporibus eadem uocabula auersatum Tiberium tradit. Alia quaedam olim disserui prolus. ad Ibin p. 379. Germanicum non est probabile de pace cecinisse ante hiberna anni 769 et reditum Romam, Tac. ann. 2, 26, Quidni ergo eius exemplo potissimum Ouidium scripsisse quae supra legisti credamus, qui si forte Pont. 4, 16, 39 libros Germanici ineditam curam dixit, at tamen otia pontum habere u. 68 uidetur dixisse quia in prognosticorum fr. 2. u. 88 Orell.: Pacem mundus habet legerat. Itaque uentum iamiam est ad Germanicum Caesarem, cuius honori praeter u. 285 supra positum primi uiginti sex huius libri uersus dicati sunt, quibus fortassis sex circa annum 753 scripti inserti sunt 1, 2, 7, 8, 13, 14. Consentaneum est cum res gestas temporisque indicia, quae in hoc libro alio atque in reliquis modo observantur desideranturue, demonstrauerimus ad eundem terminum collineare: consentaneum est, inquam, eadem opera Augusti uiuentis mentionem deletam, Tiberii eiusque actorum et Germanici suppletam atque adiectam existimare. Manifesto id docet uersus 285 et proxime coniuncti qui sunt. In libri uestibulo nihil est certi de ea re argumenti. Quod facundiam illam principalem, de qua Dio Cass. 56, 26, sensisse se dixit poeta, potest et uidetur legisse, ut orationes Maximi Cottae Pont. 3, 5. Poemata eodem quo illic modo laudat Pont. 4, 8, 69-78. Id carmen cum arguente u. 63 scriptum sit aliquanto post excessum Augusti, simul argumento est neque dedicatum quicquam antea Germanico, u. 34, nam ne epistola quidem libri secundi prima nomine eius inscribenda erat, neque, ut uidetur secundum uu. 71, 87, fastos et elegos destinari, sed heroica. Suillius, ad quem scribitur, Quidii priuignae maritus, u. 10, 90, et, ut recte coniici puto ex Tac. ann. 4, 31. Germanici quaestor, aut in Germania anno 768, aut posthac in oriente fuit. Potuit hoc intercessore iuuenis imperator infelicissimo sexagenario poetae conciliari, nisi alioquin uterque habuisset quod in altero admiraretur. Poeta num ab illo restitutionem expectauerit cum fastos ei inscriberet, an potius fortiter iamiam desperauerit. nescio: notabilis utcunque est in locis istis 1, 481 sqq., 4, 81 sqq. constantia et querelarum insolita moderatio. Ante hoc quinquennium faciebam coniecturam de occasione, qua carmen Quidianum patronum Germanicum pactum esset, quae certe dilucidare possit, cur id patrocipium primo libro tantumnon definiatur. Scimus ex S. C. Germanicum ad pacandum orientem cum imperio missum in prouincias, quae mari diuiderentur, Tac, ann. 2, 43, anno V. C. 770, quo etiam iter ingressus per Illyricum Nicopolim peruenit. Ibi inito secundo consulatu Athenas adiit, deinde Euboeam, Lesbum, tum Perinthum, Byzantium, Propontidem et os Ponticum, Tac. ann. 2, 54. Non ergo longissime aberat a poeta nostro in oriente Sarmatarum, qui dicitur in inscriptione Orelliana n. 750, abstruso: quem quis negabit de imperatoris consilio ueteres locos et fama celebratos noscendi certiorem temperi fieri potuisse, adeo quidem, ut quia nosset Germanicum appulsurum Colophona, ut Clarii Apollinis oraculo uteretur, scriberet uersum 20: ut Clario missa legenda deo? Est etiam, qui ad Germanici consulatum referri possit, u. 63:

Ecce tibi faustum, Germanice, nunciat annum Ianus —, ut u. 67 ducibus indicentur Tiberius et Germanicus collegae eius anni. Non scimus accurate, quo die Ouidius obierit: ut opinor, postremis mensibus anni 770. Non reperio in quanam uita Leutschius u. dss. p. 53 mense Maio mortuum tradi dicat: apud Burmannum et Mucciolum frustra quaesiui. Si id fidem testimonium mereatur, crediderim eum mensem proximi anni 771 intelligendum. Pendet haec res ex ratione chronologica Hieronymi, qui Eusebium latine uertit inseruitque lemmata ex Suetonii libris uariis petita, uid. praef. p. 4. Is sub numero MMXXXIII tradit ita: Ouidius poeta in exilio diem obiit et iuxta oppidum Tomos sepelitur. Annus indicatur Varronis 770 L. Pomponio, C. Caecilio coss. Iam uero Eusebii anni computantur a creatione mundi et initium ducunt ab autumno Antiochenorum aut Alexandrinorum more, uid. Ideler. enchir. chron. 2, p. 448. Quaeritur, num conueniant cum consularibus Romano-

rum prioribus octo aut postremis quatuor mensibus: deinde. num eandem legem secutus fuerit Hieronymus in adiiciendis titulis eruditis. Io. Massonus potissimum in uitis Horatii et Ouidii aliquot locis contendit annos Eusebianos siue Abrahae parte sua maiore incidere in eos qui consulibus designantur, sed desinere in eorum mensem Augustum. Mihi uero uidetur Hieronymus certe in excerpendo Suetonio contrario modo rem instituisse. Nam fasti consulares si conferantur cum numeris Hieronymi iis, quibus res aliqua ascribitur accuratius a Suetonio designata, mira diuersitas deprehenditur cum quid altero utro, quod indicaui, spatio gestum est. Numerus MMXXXIII si est consulum eorum, quos dixi, ergo n. MDCCCCLII est L. Aurel. Cottae, L. Manlii Torquati, n. MCCCCCXLVII Cn. Pompeii, M. Licin. Crassi, n. MDCCCCXCVII Sentii Saturnini, Lucretii Vespillonis, n. MML Fabii Persici, L. Vitellii, n. MMLXXIII Rubrii Marii, Asinii Galli consulatus, quibus numeris et consulibus apud Hieronymum et Suetonium natus Horatius, nati aut mortui Virgilius et Persius poetae produntur, sed VI ld. Dec., Id. Oct., Kl' Oct., prid. Non. Dec., VIII Kl' Dec. Possent ex uitis Suetonii plurima alia exempla poni. Haec igitur si recte se habent, casu factum esse non potest. quod Augusti obitus, Tiberii mors, Caligulae nex, Vespasiani excessus, quae omnia sunt Ianuarii, Martii, Maii, Augusti mensium, non annotantur iis numeris, qui respondent consulibus Suetonianis, sed proxime praecedentibus, ualde indignante plerumque Scaligero, Vides, quid sequatur: numero mmxxxIII Hieronymi contineri anni V. C. 770 postremos et anni 771 priores menses. Cui cum Ouidii mors ascribitur, non est necesse optare mensem, quo contigerit: semestri tamen spatio opus fuit, ut de senatus consulto, quo dixi, certior poeta fieret; uid. Pont. 4, 11, 15 sq. et ib. 9, 3, quae epistola scripta est ad Graecinum consulem designatum anni 769, sed sufficiendum inde a Kal. Mai. fortasse, docente lapide apud Fabrett. synt. inser. n. 224, quod scire non potuit Ouidius nisi post comitia anni 768, mensis fortassis eiusdem, uid. supra p. xLIII. Quod apud Hieronymum eodem numero alterum lemma est: Germanicus Caesar de Parthis triumphauit, non continuo Scaligero concesserim emendandum esse: de Cattis. Triumphus de Cheruscis, Cattis, Angriuariis ductus est mense Maio anni 770, ascribendus igitur fuisset numero MMXXXII: cum Parthorum rege Artabano foedus certe splendide renouatum est a Germanico anno 771, Tac. ann. 2, 58. Haec habebam, quibus probarem Ouidium refingendo corpori fastorum, quod missurus ad Germanicum, si in Asiam uenisset, fuerit, immortuum esse absoluto primo libro. Vnde factum sit, ut non absolutos quinque tantum habeamus, num propter temporis exiguitatem hos tantum recognoscendos sumpserit et fortasse his unum alterumue excursum ex sex posterioribus, ad quos ablegauit lectorem 3, 57; 200, 5, 147, interposuerit, cuius suspicionis leues quasdam causas poteris inuenire in iis, quae supra p. xlvn et lxiii disputata sunt, non habeo dicere: uersum 6, 792: coeptis addite summa meis uix eo retulerim, quia quae sequuntur proxime de Marciae forma et facie u. 798, 799, 800 non uidentur conuenire in Fabii Maximi uiduam, Tac. ann. 1, 5, debebantque anno 770 retractari ante omnia. Illud, quod p. lxxiv de aliena manu in Ouidii reliquiis grassata suspicatus sum, si quis in ipsum poetam festinantem conferre uoluerit, huc pertinebit.

## S. 7.

Proximis octo saeculis a morte poetae quae fuerit huius carminis fortuna, non constat optime, et tamen scitu dignissimum foret; neque facile ulla res magis optimorum grammaticorum curam efflagitabit, quum aliquando quicquid semibarbarorum uoluminum auxilio potest, profligatum et expugnatum erit, hac cognitione, quomodo in uersandis ueteribus scriptis, maxime poetis, ueteres illi Valerii Probi ac Domitii artem nostram factitauerint. Pendebit ea quaestio inprimis ex ipsa librorum scriptorum, qui supersunt, peruestigatione, cum exploratur quid sequioribus temporibus committi auderiue potuerit, aut non potuerit: atque eo nomine aliquid opella nostra profectum esse infra, nisi fallor, intelliges. Sed opus est, antequam decerni quicquam possit, simili labore in pluribus eiusdem generis ac sortis scriptis collocato. Itaque nudis scriptorum testimoniis hanc § multo, quam optauerim, breuiorem et fortasse aliquanto, quam potuisset esse, nisi fructum citius desperauissem, exiliorem instruam: omittentur quae in annotatione uerbis carminis subjecta minoris rei indicata sunt.

Inscriptionem carminis astruunt Priscianus t. 1, p. 267 Kr.: Ouidius fastorum inscripsit libros, Agroetius p. 2274 P.: Iuuenta dea ipsa, ut Graeci dicunt, aut poetae, Iunonis filia, uxor Herculis, a qua Iunium mensem appellatum in libris fastorum legimus. lisdem modis Lactantius 1, 12 et 13. Cfr. Ou. 4, 19.

Loci sunt, ubi scripturae aut meliores, quam quae in codicibus sunt, aut memorabiles seruantur: lib. 2,55 apud Priscian. 1, p. 183, p. 336, quorum locorum altero omnes praeter unum Krehlii codices, altero omnes habent: Phrygiae contermina matris, quod meorum unus infimae notae. Lib. 2, u. 597 ueram scripturam prae-

ter suspectos plerosque libros tuetur Lactantius 1, 20: Hanc esse dicunt ex qua sint nati lares et ipsam Laram nominant uel Larundam. Lib. 4, u. 45 Seruius, ut annotaui, non longissime abest ab egregia Scaligeri coniectura. Ib. u. 209 sudibus ex Lactantio cum Heinsio recipiendum putaui. Lib. 4, u. 934 non est spernenda Prisciani 1, p. 225 auctoritas in tanta melioris scripturae quamuis bonorum testium paucitate. Nec lib. 5, 371 negligenda scriptura unius Krehlii libri apud Priscian. 1, p. 327: claudantur rete leones, cfr. Ou. 4, 216.

Est codicum par non mediocrium, Arundelianus et Vossianus. qui singulares plerumque habent scripturas, quarum uetustatem quod docere possit, nihil est praetermittendum. Illi potissimum tradunt 2, 284: ipse feras, quae est pars improbatae iure a Gronouio scripturae, quam tamen nouisse uidetur Seruius ad ge. 1, 17: feras solitum a cubilibus excitare et ideo capripedem figuratum. Iidem codices praebent 2, 378: memorem famam qui bene gessit habet, quod tueri uidetur Seruius ad Aen. 8, 663 ita circumlocutus: propter rem a nudis prospere gestam consuetudo permansit, ut nudi Lupercalia celebrarent. Alter eorundem 2, 523 habet: Facta deae est fornax, quam scripturam olim praeferebat Heinsius, et poterat profecto praeferri, nisi Lactantius 1, 20 deam Fornacem aliquin ignotam referret. Idem liber 3, 11 scripturam hercle non casu natam Ilia Vestalis suppeditat, quam laeteris redargui a Prisciano 1. p. 456 et 526 Kr., ubi Siluia et Syluia. Idem codex Arundelianus aduersatur 4, 391 Prisciano 1, p. 118 testanti: Quidius tamen saluber dixit et celeber in IV fastorum: - Circus erit pompa celeber. Idem cum Vossiano ib. 805 eidem 1, p. 570: Idem in IV fastorum: Per flammam (ita codd. Kr.) saluisse p. saluisse col.

Scripturas a nobis improbatas tradunt 3, 115 Seruius in annotatione indicatus: 3, 377 Isidorus Hispalensis orig. 18, 12, 3 p. 569 Lind., qui tamen seq. uers. scripturae receptae auctoritatem auget: 4, 779 scripturam cod. Ilfeldensis uidetur nouisse Paulus Diaconus p. 63, 12, leniter inde emendandus: 4, 933 non probo scripturam a Krehlio receptam e cod. Lips. apud Priscian. 1, p. 225: Dixerat; ac dextra: 5, 310 improbo scripturam in eo disticho apud Eutychem p. 189 a Lindemanno admissam.

Praeterea sine discrimine loci allegantur in annotatione non indicati: 1, 239, 240 apud Lactantium 1, 13: 1, 339 apud Diomedem p. 377 P.: 1, 385 apud Lactant. 1, 21: 1, 521 apud Priscianum 1, p. 326: 2, 261 indicatur apud Caprum de orthogr. p. 2242 P., coll. Bentl. ad Hor. carm 1, 13, 2: 2, 287 apud schol. Statii ad Theb.

4, 275: 4, 151 sq. apud Eutychem p. 190 Lind.: 4, 583 sq. apud Priscianum 1, p. 501, 512: 4, 787—792 dissolui uidentur apud Lactant. 2, 9: 4, 888 apud Priscianum extant 1, p. 353: 5, 25 fortasse legit Tertull. adu. Marcion. lib. 2 init: Vnicus sol est o homo qui hunc mundum temperat: 6, 285—288 est apud Lact. 1, 12.

## S. 8.

Historia fastorum Quidianorum inde a saeculo nono continetur codicum manu scriptorum notitia: quorum cum tantum mihi accreuisse numerum uiderem, quantum mox intelliges, duas potissimum inueni causas, cur omnes eorum scripturas commode digestas lectori sisterem. Primum enim insigni, qua usus sum, fortuna, siue potius magna illustrissimorum uirorum humanitate, qui copias Berolinenses et Monacenses mihi indulserunt, nequaquam tamen factum est, ut aliud quid, quam coeptam rem, de qua agitur, putem. Quamquam, si quid uideo, absolui non poterit assiduitate et industria, sed ratione: mirum foret, si codices tres aut quatuor uetusti, quos extare non collatos nouerim, praeter unum alterumue locum rectius seruatum ad summam quaestionis multum conferrent. Verum in re ita nata et in hac qua me natum noui mediocritate ita mihi sententiam ferendam putaui, ut cuiuis dissentiendi copiam facerem et materiam suppeditarem. Deinde cum quae in annotatione mea critica maximi pretii sunt, minus expediant rem, quam implicent, in parte deteriori nihil fortasse est, quin prodesse possit ad iudicium de aliorum scriptorum statu faciendum: multi sunt, quorum historia critica ultra saeculum tertium decimum non repetitur, post quod tempus in his fastorum libris nulla fere est codicum constantia, turbata incredibiliter, neque tamen sine lege quadam et ordine, ueri uestigia. Exponam nunc de horum librorum pretio eo ordine, quo in quatuor classes distinctos intelligis in annotatione: nam accurate collatorum uetustiores aut non recentiores saeculo duodecimo latinis magnis litteris indicantur; saeculi tertii decimi qui sunt, graecis; hoc recentiores minutis; numeris insigniuntur, qui integri non sunt excussi.

1. Vetustissimus omnium liber est Petauianus primus, si recte de eo scripsit Heinsius: cod. Pet. ante annos octingentos scriptus, sed non integer et qui ad initium libri V (u. 24) deficit. Collatus est a tribus, I. F. Gronouio qui Parisiis ab ipso Alex. Petauio consiliario utendum accepisse uidetur, cuiusque ubi ab Heinsio testimonium discedit (differt autem saepe et est ubi grauiter, uelut 2, 780) maxima qua potui diligentia id indicaui. Nam ipse Hein-

sius eundem librum, nescio num in Suecia an alibi, contulit insigni cum cura. Scripturas ab his proditas notaui littera A. Postremo Is. Vossius eundem obiter collatum reliquisse uidetur. Extant enim schedae Heinsii aliquot codicum collationes complexae, in quibus si detraxeris eas scripturas, quae ab ipsius Vossii manu alibi notatae supersunt, restant eae, quas in notis impressis excerptorum Vossii Heinsius nuncupare solet: ego numero 43 indicaui: Petauiani libri esse ignorauisse uidetur Heinsius, quod tamen dubium minime est. Hunc codicem hodie putauerim esse inter Petauianos bibl. Vaticanae, qui apud Montfauc. bibl. bibl. 1, p. 91 C n. 1025, 1217, 904 recensentur. Eximia eius est auctoritas nec nisi grauem ob causam deserenda, sed origo ab aliis paulo minus uetustis longe remota et in scripturis manifesta saepenumero corruptio et barbaries: in orthographia multa solus offerebat digna assensu.

2, 3. Notis B et C indicantur duo libri ita descripti ab Heinsio: Arundelianae bibliothecae codex in membrana ante annos 700 scriptus; certe quoad uetustatem Vossiano codici praeferendus uidetur. - Vossianus codex, aut quem ille mihi commodauerat. ante annos 700 aut 600 scriptus, qui ex bibliotheca S. Nazarii, ut frons exhibebat, profluxerat. Membranaceus bonae notae est. Posteriorem etiam contulerat Is. Vossius in exemplari ed. Amstel. 1630, quod servari dicitur in bibliotheca Leidensi. Inde varias scripturas enotauerunt Io. Fr. Gronouius et Laur. Santenius in exemplaribus Micylli Francof, et Plantini Antwerp., quod utrumque diligenter excussi et sicubi ab Heinsio uel adeo inter ipsos differentiam deprehendi, annotaui. Neuter codex ubi nunc sit, rescire potui. Arundelianus cum in museo Britannico non sit, reperietur fortasse in catalogo of the Arundel mss. in the library of the college of arms. quem nancisci non potui. Vossianus alter eorum esse possit, qui recensentur in bibliotheca Vossii Windsoriana, catall. librorum mss. Angliae et Hiberniae 1697, t. 2, p. 66 n. 2448. 123 et p. 69 n. 2651. 326. Vtriusque singularis et eadem est origo: nisi me fallit iudicium, e museo grammatici alicuius Mauortii et Asterii illorum similis, qui legit et ut potuit emendauit, operi sedulus incubuit. Interpolationis non sunt immunes uisi nec sequendi sine necessitate, aliquanto recentioribus nonnunquam posthabendi. Proferantur loci quot sufficient non ad tuendum hoc iudicium, sed ad illustrandum. Lib. 1. 393: 626: 2, 149: 3, 30 fortasse glossemata quia casu quodam in uersum quadrabant recepta quis dixerit. At 2, 106; 339; 362; 368; 378; 470; 3, 231; 236 et centies praeterea manifestum est ornatioris aut emendatioris locutionis studium. Audendumne igitur'

fuit 3, 34 ut sine alio firmo praesidio illos sequerer? Quando discedunt quod saepe fit, Arundeliani maior meliorque solet fides esse: exemplo est 2, 274, locus, ut mihi uidetur, corruptus. Quamobrem 3, 369 et 4, 949 leuibus in rebus Arundeliani auctoritatem admisi: 2, 392 haesitaui adhuc. Est enim ubi et is difficultatem suspiciosum in modum delinit, 2, 499. Vossiani elegantias, uelut 2, 551; 3, 371; 6, 78, ualde amabat Heinsius. Ego si quando hunc potissimum librum secutus sum, factum id est in locis eiusmodi, ut 5, 131; 6, 522, ubi uel interpolatissimum quemuis admittere ratio fuisset.

4. Fragmentum Ilfeldense insigni beneuolentia transmissum

habui a Wiedaschio uiro doctissimo: ac liceat hoc loco argumenti ieiunitatem animi gratissimi professione interpellare idque repetere, quod cum creditum thesaurum remitterem testabar, maiorem humanitatis fructum me percepisse ex tanta liberalitate, quam in haec studia utilitatis inde redundauit, quod tamen plurimum est. Ex Nahmmacheri scriptione quadam scholastica anni 1765 iam pridem noueram esse aliquot bonae membranae folia in inuolucro sacri corporis inuenta, mirae uetustatis. Aspectus erat miserabilis plagularum octo in sedecim octonae minoris formae folia complicatarum quibus continebantur uersus huius carminis a 2, 568 ad 3, 204 rursusque libri 4, 317 ad 814; adiectae praeterea erant laciniae minores octo duorum triumue digitorum latitudine: omnia quamuis indignitatem et contumeliam perpessa. Frequentes rasurae et correctiones et uariae scripturae ascriptae et glossemata a septem uti Nahmmacherus iudicauit, ut mihi uisum est quatuor diuersis manibus profecta fidem faciebant studiose lectitatum et tractatum uolumen fuisse cum integrum esset: neque hoc sine magno horum studiorum detrimento, ut intelliges ex annotatis meis, ubi quid quoque loco discerni potuerit aut nequiuerit, sedulo indicaui. Quantum ad tempus scriptionis attinet, in litterarum forma atque ductu nihil fere deprehen-debam, quin in libris saeculi duodecimi animaduertissem. Agnoscebam quatuor librariorum manus, primam quae desiit prima pagina in uersu 589: postremi tres quatuorue uersus festinantis ad finem pensi minorem curam arguebant: redit eadem manus pag. nona a uersu 841 dimidiato usque ad pag. undecimae finem u. 3, 49. Alia manus, nisi forte eadem est argutiore calamo usa, scripsit paginas 5, 6, 7, 8, 9 ad uersum 2, 841 dimidiatum laxioribus hic quoque sub finem litteris et uersu 840 prae festinatione omisso, redit p. 12, 13, 14, 15, 16, deinde p. 27 et p. 30, 31. Tertia manus incipit a uersu pag. primae 590, desinit in calce pag. secundae, redit pagg. 17—25, in cuius fine et ipsa delassata uidetur. Quarta est in pagg. 3, 4, 26, CCLXXIV CODEX

28, 29, 32. Consentiunt omnes in uetusta forma litterarum r. s. auod tamen semel, 4, 324, certa fide rotundum est, uti saepissime in cod. Monac. E allisque supparis aetatis, t, quod ad modum graecae eius litterae scribitur et minime, ut Nahmmacherus p. 1x dicit. simile est c: i ubique praeter fortasse unum locum 2, 581 sine puncto. of cum puncto exaratur: d bis terue rotundum est uetustiore forma. Discedunt maxime in compendiis syllabarum us et unt, que et quid. Omnes praeter tertium librarium aut ae diphthongum aut e aut e cum lineola in calce scripserunt, ille uero nunquam ae, raro e, plerumque e cum uirgula: idem fecundus et phebus, cum reliqui os diphthongo quae plerumque exulat a codicibus saeculi duodecimi, h. e. quos uiderim, utantur suo loco, utantur alieno, praesertim in uerbis capere, recipere, fortasse etiam incipere p. 16, 3, 175, in quo tamen Verrii Flacci in tab. Praen, auctoritatem spectaui. In orthographia omni eximia harum membranarum utilitas est: singula indicaui, pleraque exhibui, etiam in aliis carminis partibus nonnunquam, sed admonito lectore, quae desunt in ipsis; neque enim minuta illa semper in libro Petauiano satis curauit Heinsius. Secunda illa, quam dixi, manus a consueta ratione, casu nescio an consilio, deflectit aliquoties in praepositionum annexu habetque asuetos, traicias, conubia, transilui, subposuere: didicisse grammaticam uidetur. Quarta rusticiora infersit Mennonis, mutinentia, loctum, taelis: quam obrem cum non nisi haec promtum habeat p. 29, 4, 717, nihil huic auctoritati tribuere debebat Nahmmacherus p. xII. In frustulis octo quae commemoraui arduum erat discrimina huiusmodi discernere: caeterum tantum abest, ut, quod Nahmmacherus p. v dixit, paucissima in illis uerba dignosci possint, ut nullo medicamine adhibito pleraque legerim et intellexerim abscisa illa esse a quaternionibus duobus aliis. Eorum primus uersus libri 1, 291-420 habuisse uidetur, pagina eius prima, cuius duo fragmenta extant cohaerentia a summo folio, uersus 291-321, triginta unum, ut in iis quae integrae seruatae sunt, nisi ubi uersus omissus et in calce suppletus: perierunt uers. 318-321, superiores aegerrime legi possunt. Vers. 314 subibit est et u. 315: .... de nubibus atris ascripto in margine wisi. In auerso eodem folio primi uiginti septem uersus tantum non integri et satis bene seruati sunt, sed exciderunt inter illos librarii culpa uersus 325-330. Hinc colligi nisi fallor potest primum in codice archetypo pentametros subductos a regula sinistra fuisse, quod in nullo eorum codicum quos uidi fit, deinde u. 329 scriptum fuisse, uti assolet, cum cod. Mazariniano: Pars etiam, quod uerum non puto. Sed u. 322 ex hoc frustulo Ilfeldensi, quod

suo tempore non inspexi, recipiendum puto agone. Ascriptum est a manu tertia id quod suspectorum librorum auctoritate nolui tune admittere. Versu 333 Vtque (ea supra lin.) nunc certa est est in hac membrana; uers. 335: Victima quae cedit ....; u. 336: Hostibus amotis; u. 338: Fas erat ma. pr. Alterum membranae proximum frustum u. 341: Tura nec eufrates; u. 343: dabit fumas sub ras. utrumque discrimen; u. 349: ceres gravidae, sed a manu tertia trium litterarum compendium in rasura a trium litterarum homine interpolatum; u. 351: Non sata et fortasse, sed uix legi ut possit: lacta...; u. 352: saetigerae. Desiit sine dubio haec pagina in uersum 358, coepta est prima secundi folii uersu 359, quia ex fragmentis eius folii duobus, quibus insunt uu. 367 - 372, tum 380 -389 et 397-403 et 411-420 colligitur u. 389 et 420 paginas terminatas fuisse. Hic in apographo quod feci totius thesauri Ilfeldensis u. 381 notaui extare: ...o..r.enas. Dubium non est, quin cum solo Petauiano ueram scripturam seruauerit. Vers. 385: hiperiona: u. 388 ut dedi, cadit; u. 389: sabeos et pro uar. scr. ma. sec. sacerdos. Vers. 411: satiris; u. 413 inextintae s. lib. urg...; u. 415 sub rasura leuis est umbra scripturae decus. Versu 666 codicem llf. legisse frigida uulnus inde collegerim, quod prior uox in margine ad 4, 404 ascripta est. Alter quaternio oportet coeperit a uersu 667 uel 668 et quauis pagina triginta duos uersus praeter consuetudinem habuerit, quia fragmenta duo quae de priore folio alterum cum margine inferiori supersunt continent a parte aduersa uu. 1, 677 - 683 et 690 - 699, ab auersa autem uu. 708 - 714 et 1, 721 - 2, 6, ut utrinque desint octo summi et sex medii uersus. Vers. 677: saciate; u. 683 scripturae rura primae litterae extant. Vers. 709 deducit, quod ma. sec. correctum; u. 711: ac.tiacis. Lib. 2, u. 2 uti edidi. Alterum alterius quaternionis folium duobus continuis fragmentis a parte superiori superest, quae utriusque paginae superiores duodeuiginti uersus continent, altera a 2, 7, altera a 2, 39 incipiente, ut in calce utrobique quatuor uersus absint. Vers. 7: .. no sacrataque tempora; u. 17 mea, om. uultu; u. 18 plane uti edidi, nisi quod do syllaba in ras. posita uidebatur; u. 19 piacula; u. 29 uti edidi; u. 33 sepulchris. Vers. 59 Cetera; u. 65 celest. -Est hic liber pretii eximii et ab omni interpolationis suspicione alienus. Vbi cum Petauiano conspirat acta res est in omne tempus: fitque id non raro. Vbi discrepat ab hoc res nascitur difficillima: quantum enim uetustatis decedit Ilfeldensi compensari solet scripturae non dubia praestantia, quam sine haesitatione Petauianae praetuli in leuioribus discriminibus, ut 2, 755; 3, 140; 146; 4, 395 et

CCLXXVI

in gravioribus ut 2, 632; 3, 94, ubi nisi Forum Decii Plin, nat, hist, 3, 12 aut Forulos Liu, 26, 11 intelligas Petauiani scriptura explicari uix potest, ut 3, 127, ubi pares sensu profecto caret, patres de decuriis senatorum accipiendum uidetur, Dionys. Hal. 2,57, Lydus de magistr. 1, 16. Est ubi nihil prope interest Petauianum an Ilfeldensem sequaris, ut 4, 500: habui igitur honorem natu maiori. Cum Arund, et Voss, nonnunquam cognationem prodit Ilfeldensis, ut 3, 81 sq.; 122; 4, 368; 555. Sed longe major est necessitudo cum fraudulentissima Italorum, Vaticani primi, Zulichemiani, Mazariniani familia, quos cum multis et grauissimis in locis teneam doli, certum tamen est originem ducere a codice singularis notae nondum interpolato et Ilfeldensi simillimo. Cum ergo in iis carminis partibus. quae extant in Ilfeldensi saepenumero cum hoc etiam illos secutus sim, cumque praeterea saepissime illorum scripturas fuisse in Ilfeldensi integriori probabile sit, tamen rarissime illos tantae auctoritatis uicarios facere potui. Nata est inaequalitas quaedam: sed minus hoc est uitium uel leuitate, quam quibusdam relinguo, codices blandos incertae aetatis (uel saeculi sexti decimi, ut Combianum Dresdensem) uetustis aequiparandi, uel audacia pro certis uenditandi probabilia.

5. Notam D gerit codex primus Bauaricus, Monachio Berolinum transmissus meum in usum intercessione ac permissu summorum uirorum, clarissimi et immortalis memoriae rerum diuinarum quaeque eruditione continentur nuper moderatoris liberi baronis ab Altenstein, amplissimi horumque studiorum gnarissimi aestimatoris Ioannis Schulzii, bibliothecae regiae Monacensis summi praefecti illustrissimi et uenerabilis Lichtenthaleri; quibus quantum deberem cum cogitatio subiit his annis postremis mirifice sum in tolerando labore obfirmatus. Librum ita insignitum accepi: cod. Mullersdorfensis n. II in oct. membr. saec. XII constans foliis septuaginta uno. Scriptus est luculente et eleganter. Insunt scripturae compendia singularia et nisi fallor uetusta, ut NT in fine coniuncta, ut uocalis a longobardica, quae olim dicebatur, forma infra annexa: rom, h. e. roma, alia. Littera tamen s non raro est rotunda, ae plerumque e cum uirgula, interdum e simplex. Inerant etiam glossemata bonae frugis non inania nec ipsa scriptura recentiora uti aliquot argumentis colligebam, quae longum est persequi. Cum liber sit integer, cum scripturas habeat ubique proprias et plerumque egregias neque aut barbariei obnoxias aut ullo modo suspectas, cum collatus sit a me diligenter, hoc potissimum praesidio condicio critica carminis Quidiani sese tuebitur, donec difficultates

illae in libris superioribus eorumque triplici origine expeditae fuerint. Quas quia exaggeratas a me esse minime existimo, non putauerim librum Mallersdorfianum ab ipso communi omnium principio repetendum: poterit aliis modis intelligi, cur saepius ullo alio codice optimis Petauiani et Ilfeldensis scripturis accedat, cur illius potissimum assensu fidae Arundeliani et Vossiani scripturae comprobentur, uelut 2, 327; 530; 590; 606; 3, 415; 576; 844, cur praeterea locis innumeris solus aut prope solus probabilem scripturam exhibeat, ut 2, 63; 195; 645; 672; 676; 3, 115; 185; 636; 739; 815; 859: eo enim quo in hisce modo leui paucarum litterarum discrimine solent in hoc libro ueriora inueniri. Cum codice Moretano secundo consentire saepe memini.

6. Codex Bauaricus secundus notatur E. Eundem eius usum impetraui, quem prioris. Indicatum accepi: cod. bibliothecae olim electoralis Monacensis n. 594 foliorum nonaginta sex in oct. suec. XII. Formae est oblongae, scriptus minuta manu additis glossematis et uariis scripturis a longe posterioribus. Diphthongus ae nunquam aliter quam simplici e extat, s plerumque sed non semper procerum est. Litteras paragogicas formae capitalis ad explendam lineam dextrorsum haud memini me alibi atque in hoc libro inuenire. Bibliopegus sex folia quae ponenda fuerunt post fol. 18 inseruit post fol. 26 et post fol. 40 perperam fol. 41-49. Ante me contulerunt uir doctus Batauus, fortasse Franciscus Burmannus, in ed. Heins. 1652, sed negligenter, et Xauer. Werferus uir olim ingeniosissimus qui, quod ex eius collectionibus a uiro illustrissimo Frid. Thierschio mihi permissis intellexi, insigni studio Ouidii editionem parauerat qualem hodie decet. Hic testatus est librum uideri saeculi duodecimi aut etiam undecimi et habere singularia et praestantia multa. Nihil decedit huic laudi inter codicum meorum multitudinem. Sed tamen incipit ab hoc ordo librorum secundariorum, qui neque originem peculiarem, neque aut in orthographia aut in scripturis tantam curam praeferunt, ut perpetuo in discrimen ueniant: mittuntur in suffragium ubi superiores rem destituunt, uelut 3, 206. Caeterum sciens nullam uel leuissimam scripturam reticui, uti nec in multo peioribus: poteris ipse arbitrari, num recte iudicauerim codicem eiusdem originis esse cum Petauiano primo, sed magis corruptum ab indoctis librariis, qui inprimis orthographiam ad suam ineruditam consuetudinem deflexerunt. Hic est, qui plerumque scriptum habeat dampnum, sompnus, hyemps, ammonitus, perhennis, honus, tollerare; rarissime ita, ut 6, 172 ad iusto subtiliora ascendit: habet sane et uera multa, ut quotiens, bimenstris, mille,

milia, coniunx, scilicet quae non modo in superioribus, sed in omnibus libris ueteribus obseruantur. Cum Mallersdorfiano, quamquam non semper, consentit in discrimine timporum, quae sint in capite, et temporum, 1,412; 2,26; 2,110, quod item constat uetustum esse librariorum aut grammaticorum commentum.

- 7. Littera F signaui codicem bibliothecae Pembrocianae Cantabrigiensis ante quingentos annos in minori forma scriptum testimonio Heinsii, qui contulit satis, ut uidetur, accurate. In annotatione edita ad 1, 393 et in schedis ineditis aliquoties eum nuncupauit Oxoniensem, nescio quo iure. Neque enim de hoc libro plura comperire potui. Familiae est Petauianae, Monacensi secundo emendatior, saepe utilitatis egregiae, non raro ita ut 2, 595 receptae scripturae unicus auctor.
- 8. Liber Gottingensis littera G indicatus olim fuit Erfurtanus. Indicium eius debeo Schneidewino uir. dss. in Gött. g. Anz. 1838 n. 100, ubi describitur liber et saeculo duodecimo non recentior appellatur: Heinsius in ep. ad Gron. p. 377 a. 1653 sexcentorum annorum nec tamen magnae rei quantum prima fronte appareat scripsit. Inest lacuna a lib. 1, 511 ad init. lib. 2. Pleraque sane habet aliunde ex codicibus Petauianae originis iam nota: semel aut bis luculentas solum scripturas seruare memini. Non tamen poenitet collatum accurate habuisse a W. Muellero et partim Ernesto ab Leutsch u. dss., quibus pro officio et amicitia gratias maximas ago. Aliquot h. e. duobus uel tribus locis uisa sunt tria de hoc libro testimonia discrepare, aut de scriptura alioquin dubitaui. Satis habui haec indicare, prout etiam feci non nunquam in libris a me ipso collatis. Causa nulla erat id dissimulandi ubi pro uirili parte operam datam esse maleuoli irridebunt fortasse, sed non negabunt.
- 9. Venio nunc ad libros saeculi tertii decimi in quibus quicquid diuersae originis explorari potuit de superioribus, adeo commistum et conturbatum est, suspicio de interpolatione adeo saepe inualescit, ut de unoquouis certum iudicium ferri posse uix existimem. Vix memini ullius solo testimonio locos difficiles expediri, quamquam id fieri potuisse aut fieri posse per coniecturas probabiles minime negauerim. Leuioribus in discriminibus saepissime idoneam scripturam in mediocribus libris extare necesse erat, cum si unus liber praestantior delinquere potuit, potuerint omnes qui restant, non debuerint omnes qui interciderunt. Non sunt propter uiles ratiunculas deserendi libri antiquiores, sed neque prae desperatione aut fastidio spernendi deteriores, certe in Ouidio. In aliis poetis aut scriptoribus fateor interdum constare uno fonte pleraque

exemplaria quae extant fluxisse: in hoc carmine non facile unum huiusmodi par librorum inueni, quin admixtum noui quid sit. Locum de interpolatione saeculi tertii decimi infra seorsim pertractatum inuenies. Francofurtanus liber, quem littera O indicaui, ei, cui dixi, saeculo attribui solet, uide praef. ad trist. p. xxxx, n. 56. Collatum inueni a duobus, Heinsio et Matthiaeo: non spreui huius testimonium ubi discedit ab Heinsiano, sed innumeras scripturas ab altero notatas alterum omisisse intelliges quae omitti minime debebant: utriusque ubique iuxta auctoritatem posui.

10. Littera  $\Gamma$  significatur liber Guelferbytanus olim Gudianus saeculi XIII iudice Eberto, scriptura non admodum uenusta, compendiorum magna simplicitate, orthographia mirifica et Itala, interpolationis eiusmodi ut 2, 365; 433 multis argumentis. Inest lacuna a lib. 1 uers. 526 ad 2, 349, totus desinit in lib. 5 u. 709. Sub finem inde a uersu 673 praeter ea quae enotaui euanida omnia erant. Ipse Guelferbyto ante aliquot annos ad me missum contuli.

11. Inter collectanea Heinsiana duplicem nescio cuius codicis collationem librum primum complexam Burmannus ad u. 169 Kloekhofii excerpta appellat: notaui K. Aetatem ignoro.

12. Codex Londinensis Patricii Iunii cum reliquis operibus, uti designatur ab Heinsio, uidetur is esse, qui in epistolis eius et Gronouii p. 82 commemoratur. Scriptura exili et monachali traditur: quali memini codicem egregium tristium Gothanum saec. XIII esse. Itaque ad hoc Londinensem retulerim si liceat ex eorum, quae habet, utilitate et quasi sapore iudicare. Fallax fortasse iudicium, quod nemini obtrudo. Notatus est littera A.

13, 14, 15. Tres codices Balth. Moreti typographi olim Antwerpiensis, quos litteris MNO assignificavi, ita notavit Heinsius: codex Moreti typographi in membr.: codex alter Moreti, in quo Ovidii pleraque: codex tertius Moreti membr. non integer. Primus miscellio est et versipellis, ut sunt plerique huius farinae, modo cum optimis stemmatis Petaviani conspirans 2, 794, modo ad Vossianum 3, 248, modo ad Arundelianum ib. 350 pronus: desunt in eo duo folia post 3, 275, ubi tamen miratus sum aliquoties eum laudari ab Heinsio, et post 4, 576. Codex N idem est, qui in tristibus membranaceus dicitur: medius est plerumque inter Mallersdorfianum et Gottingensem, sed saepe ab utroque discedit, nec ubique pessime, Liber O desinit in 6, 103: semel 2, 311 perbonam scripturam servauit. Miratus sum quod scripturae eius multo pauciores notantur ab Heinsio quam reliquorum. Si fortasse tam male habitus fuit, ut legi non potuerit, et hoc nomine non integer appellatur, Heinsii mie

nor culpa est quam mea, qui non dubitaui in primis praesertim libris illi scripturam editionis Elzeu. 1629, ad quam omnes suos codices contulit Heinsius, attribuere: posthac ubi suspicio subnata est phrontida? posui. De aetate omnium nihil praeter coniecturam sequor.

- 16, 17. Littera P intelligi uolui Puteaneum primum, qui ab Heinsio ita designatur: codex Puteanaeus non ualde antiquus, qui tristia et libros ex Ponto habebat annexos, sed diuersa manu scriptos, in catalogo bibl. reg. Parisiensis part. 3 tom. 4 n. 8239: cod. membran. olim Puteanus fast. trist. Pont. saec. XIII. Littera II insigniui Puteaneum secundum, de quo Heinsius: alter c. P. qui amoribus adiiciebatur, ante annos quadringentos scriptus; membranaceus et eiusdem aetatis traditur in cat. Par. n. 8245. Desunt in hoc duo folia post 3, 383 et ib. 692, ubi tamen aliquoties perscriptum inueni in Heinsii schedis. Vterque uulgaris commatis et incertae stirpis liber est.
- 18. Signo & Petauianum secundum intelliges, de quo Heinsius: scriptus ante 400 annos, quem ego postea contuli. Nam excerpta acceperat a Gronouio. Credo Heinsianam collationem, non Gronouianam me habuisse: huius enim tam copiosae, ut est, non solent esse. Melioris notae inter aequales suos est.
- 19. Nota 1 indicatur codex Regius, ut Heinsius reliquit, qui omnia Ouidii opera continebat, eiusdem fere aetatis cum superioribus, h. e. utroque Puteaneo, cuius aeui et membranaceus in catal. bibl. Parisiensis n. 7993 codex commemoratur.
- 20. Bernensem codicem  $\Sigma$  signatum contulit anno 1718 Hier. Stettlerus et magnam diligentiam quam adhibuerit testatus est, uid. praef. trist. p. xxvII: quae mihi interdum ineruditi hominis nec satis exercitatione aduersus oculorum digitorumque fraudes muniti uisa est. Differt in tali re, quis delinquat. Codex, quem antiquissimum et optimum membranaceum appellauit, sine dubio is est qui in catalogo Sinneri I, p. 543 n. 478 describitur et saec. XIII nuncupatur.
- 21. Codex Thuaneus ante quadringentos annos scriptus qui ab Heinsio dicitur et a me T notatur in catal. bibl. Paris. n. 7991 membranaceus primum Iac. Aug. Thuani, postea Colbertinus fuisse et eiusdem aeui dicitur. Memini aliquoties me detineri eius scripturis.
- 22. De codice Z signato, qui post T poni solet in annotatione, uidebis infra n. 39.
- 23. Venio ad sentinam eorum librorum, qui accurate collati sunt. Berolinensis is, quem b notaui, idem est qui praef. trist. p. xxxII describitur. Saeculo quinto decimo uetustiorem hodie non puto: scriptus ut uenderetur uidetur maxima saepe sensus incuria,

uelut 2, 859. Semel 3, 515 prope secutus sum eum in scriptura de qua ante hoc quinquennium coniecturam feceram.

- 24. In codice olim Ratisbonensi Sanctemmeramensi n.LX, Monachio quem accepi et e dixi, inter alios membranarum uetustiorum fasciculos folia 67 auers. ad 76 aduers. continebant particulas fastorum lib. 1, u. 1 ad 59 dimidiatum, lib. 5, u. 299 ad 734, quibus subscriptum: finit liber quintus fastorum Ouidii Nasonis. 1498 secunda feria post festum Sti Emmerami, postremo totum lib. 6 cum subscriptione: 1498 dominica 18 post octauas penthecosten. Ipso die Calixti papae et martiris. Erasmus Dawn ex Trageyn Austriae non ignobili oppido oriundus. In altero codice Sanctemmeram. n. LVII chartac. qui fol. 167—178 excerpta fastorum habebat descripta, ut puto, ex editione Balth. Azoguidii 1471, nihil inueni quod enotarem.
- 25. Codex Fonteinii, in quo soli fasti a Io. Schradero denotatur, quem f nuncupo. Neque de possessore, neque de aetate, neque membranaceus an chartaceus sit, mihi quicquam innotuit: collatus ab egregio illo critico solita diligentia est.
- 26. Codex Gallicus Mazarinianus Heinsii tempore g notatus is uidetur, qui in catal. bibl. Paris. n. 7992 membranaceus et saec. XV dicitur. Aliquando Heinsius oblitus fuit, qui esset: si id nunquam satis certo fortassis scierit, possit cogitari de cat. Paris. n. 8240 chartaceo olim DD. de Bethune eiusdem aetatis, cui libri primi initium deest. Quamquam perperam fortasse scripsi in g deesse primos 112 uersus. Heinsius quaedam deesse usque ad eum uersum reliquit et aliquoties eo spatio librum testem fecit, ut oblitteratae, quod saepe usu uenit, primae paginae fuisse uideantur. Sed a u. 2, 801—843 credo lacunam fuisse quae non annotatur.
- 27. Liber Heinsii ipsius chartaceus h signatus in quo deest folium post 2, 60 et aliquot inter 4, 796 et 5, 125 et post 5, 328 omnia, propemodum mihi uidetur ex primis impressis libris descriptus.
- 28. Littera m liber indigetatur de cuius habitu externo nihil inueni praeter quod ab Heinsio perscriptum est in hunc modum: codex chartaceus Mazarinianus, ex optimo codice descriptus, sed ab imperita manu interpolatus, adeo quidem, ut probae ueteresque lectiones plurimis in locis erasae sint, ut ne uestigia quidem eorum appareant; erant etiam hiatus relicti alicubi. De uirtutibus uitiisque libri sane memorabilis faciam infra sub n. 39 cognoscas.
- 29. De codice meo Parisiensi, p, ita testatus est Heinsius: co dex Srrauianus notae bonae, sed recentior et sub initia artis ty-

pographicae scriptus. Habet sane scripturas nonnullas eius modi, ut 3, 351.

- 30. Littera r codicem denotat qui nunc est bibliothecae regiae Berolinensis, olim fuit Petri et Hadriani Relandi, membranaceus formae octonariae, glossematis satis instructus, pretii quantum meminerim permediocris, saeculi ut existimo quarti decimi. In margine post 5, 266 hoc epigranma est: Lucius est piscis rex et uastator aquarum. Vox haec discordat. luteus ille parum. Deuorat hic homines, hic piscibus insidiatur. Esurit hic semper, hic aliquando satur. Post 6, 586 duo folia desunt.
- 31. Codicem chartaceum forma quaternaria quem s signaui a Petro Seruio medico Romano dono acceperat Heinsius. Desunt singula folia post 3, 285 et post 6, 225.
- 32. Codex Tolosanus, t, Bernardo Medonio, qui contulit, teste fuit Samuelis Petiti, postea Ranchini cuiusdam senatoris Tolosani, forma maxima, membranaceus, eleganter scriptus et continebat miro ordine has carminis partes: lib. 3 u. 762 ad lib. 4 u. 877 usque: lib. 2 u. 33 ad 532: librum sextum totum: lib. 5 u. 601 ad 726.
- 33. Accurate a me collata sunt etiam florilegium quod inscribitur Berolinense, Santenianum, de quo uide praef. trist. p. xl., non uetustum adeo atque olim putabam, sed minine aspernandum, et folia aliquot alterius eiusdem modi nescio ubi inuenta et in bibliothecam cui eximia cum humanitate praeest collata a Theophilo Friedlaendero amico suauissimo. Abhinc enumerabuntur codices quorum integra scripturae uarietas ad me non peruenit. Eorum longe plurimos ab Heinsio eadem cura qua superiores peruestigatos esse constat, sed perierunt iam pridem eius schedae Italicae et aliae quaedam, unde summam tantum conficere et in iis quae supersunt uoluminibus annotare est solitus: in locis difficilioribus plerumque ascriptum ab eo uideas: uide uar. scr. Verum tamen quae summatim ab Heinsio ex uberiore penu enotantur sunt pretii ingentis ac nunc primum innotescunt.
- 34. 1. Codicem membranaceum Coloniensem collegii Laurentiani Franciscus Modius nouant. lect. c. 63 in Gruteri lamp. p. 168—170 aliquoties ad partes uocauit, qui praestantissimus utique fuisse uidetur et 2, 394 atque alibi uera suppeditat. Frustra eum quaesiuit Heinsius anno 1673, uid. epp. ad Graeu. p. 150: frustra ego speraui Darmstadii fore, quo noueram recuperatos a Gallis olim quosdam thesauros Rhenanos delatos.
- 35. 2. Hoc numero indicaui quicquid a Carolo Neapoli diuersae scripturae traditur, qui nusquam accurate quot codices uide-

rit elocutus est. Modo enim unum nominat, qui aliunde tunc notus non fuit, ut 1,454 ubi in nostro ait iam infimae uetustatis, 5,329;630, ubi: in meo, qui uix legi potest, adeo tineis adrosus, 691, modo duos, ut 4,907; 5,199, modo tres 1,130; 4,606, modo quatuor, 2,508, plerumque incerto numero codices nuncupat, ac nescio an editiones saeculorum priorum illis accensuerit, quas codices uulgatos dixit 4,713. Caeterum commentariorum huius uiri non utebar editione Puteani aut Palesii, sed Burmanniana, quae cum sit tota negligentissime adornata, non mirarer, si hic illic in errorem me illexerit.

- 3. Iani Dusae excerpta, si memini, nihil sunt aliud atque collatio altera codicis Puteanei, uid. supra n. 16. Id non animaduertisse uidetur Heinsius 2, 254; 274, 6, 33? ubi in schedis Puteaneum et alium notauit, qui est hic Dusae liber. Tamen fieri potuit, ut diuersorum codicum collationes in eodem exemplari more illius saeculi institutae fuerint, si forte longius discedant haec testimonia, quod iudicandum aliis relinquo.
- 36. 4. De Politiani excerptis res est satis difficilis. Hoc numero distinxi ea quae inde exscripta inueni in pugillaribus I. F. Gronouii, uid. praef. trist. p. xxxIII, ubi ita legebatur: Quidii amores, fasti et alia collata ab Ang. Politiano cum uet. cod. extant in bibl. Dominicanorum ad aedem diui Marci, unde haec excerpsimus, et sub finem excerptorum haec ipsius Politiani: Recognoui Ang. Politianus cum uetusto codice collatos fastorum libros anno MCCCClxxx V Kl' Quinctilis Florentiae in diui Pauli. Eosdem anno Mcccclxxxij publice enarrabam. Hic uetustus codex qui dicitur dubium non est ex ipsis scripturis quin sit Vaticanus ille n. 39. 8, quod non ignorauit Heinsius, qui in epistolis ad Gronou. p. 176: Nactus sum fastorum praestantissimum exemplar in Vaticana bibliotheca litteris Longobardicis scriptum, quo Politianus usus aliquando uidetur, sed - ut uberrimum mihi spicilegium reliquerit. Atqui idem Heinsius 5, 621 discernit scripturas codicis Vrsiniani et quam in his Gronouii schedis inuenit: nec iniuria 5, 571 scripturam hinc stanti quae traditur Gronouio in schedis Politiani coniecturam dixisse uidetur, Dubium mihi non est, quin in libello illo Gronouiano scripturae codicum diuersorum, uelut 5, 725 Medicei tertii, emendationes Politiani ipsiusque Gronouii promiscue contineantur. Quare eadem cautione atque exemplar illud Perreianum elegiacorum usurpanda sunt quae nullo interposito meo iudicio sine discrimine uti repperi fideliter repraesentaui.
  - 5. Ex iisdem Politiani excerptis post Gronouium alia ab hoc

praetermissa Heinsius enotasse uidetur, uid. 2, 396 (398 ed. Burm.) quae plerumque dixit codicis Politiani esse, semel etiam 3, 397 in schedis mstis unum codicem Politiani nuncupat, in annotatione impressa excerpta Politiani. Prorsus diuersa sub eodem nomine ab utroque prolata sunt 5, 355.

- 37. 6. Gottorpianus codex non raro ab Heinsio commemoratur: in schedis mstis ad 4, 412 primus Gottorpianus, fortasse calami errore. Nihil de eo mihi innotuit, nisi quod in uolumine Spanhemiano bibl. reg. Berol. mss. Spanh. n. 4 catalogus bibliothecae Gottorpianae in Holsatia extat, in quo Ouidius recensetur. Notabilis est interpolatione et cognatione cum Mediceo secundo.
- 38. 7. Hamburgensis eiusdem plane cum superiore notae est, ideoque inter praestantiores habitus ab Heinsio. Nihil de hoc quoque noui. In eodem uolumine Spanhemiano extabat catalogus bibliothecarum Hamburgensium, in quo frustra fui perlustrando. Memini me amicum delegare sciscitatum Hamburgi de libro: negabat doctos uiros bibliothecae publicae praefectos nouisse quicquam de eo.
- 39. 8. Codicem Fuluii Vrsini se usurpasse testatur Ciofanus in praef. comm. in fast. ad lectorem et Vaticanis omnibus antiquiorem dicit. Visus mihi aliquando is esse, cuius indicium inueniebam in schedis Spanhemianis Berol. n. 50 fol., ubi in indice librorum Fuluii Vrsini qui delati sunt in bibl. Vaticanam p. 26 n. 32 haec leguntur: Quidii fasti in perg. antichissimo in lra longobard. coperto di cor. rosso. Fu del monasterio Cassinense. Similem in modum ab Heinsio in annotatione impressa ad 1, 5 describitur codex, qui in schedis nunquam Vrsini, semper primus, optimus Vaticanus nuncupatur: semel in notis impressis ab Heinsio 3, 650 perperam hi distinguuntur, a Burmanno uero perpetuo. Ad antiquitatem libri pertinet quod saeculo XI in bibliotheca monasterii Cassinensis hic liber commemoratur apud Muratorium script. hist. It. 4, p. 473. Alioquin scriptura saeculi XI ipsa consueuit longobardica appellari, uid. Orell. ad Horatium alicubi. Sed codicem Vrsinianum Ciofani et quem ita appellat Heinsius esse eosdem propter solum nomen conieceram. Quod discedunt 1, 315; 516; 591; 626; 2, 93 alibi, quod ad 2, 851 in schedis Heinsii annotatur: Haec usque ad finem libri deerant in opt. Vatic. Ciofano tacente, id non multum apud me ualebat. Nam interdum etiam conspirant ut 2, 284 (286 Burm.), alibi, et Itali hominis perexigua est auctoritas. Tamen ex eius annotatione 6, 213 coarguor erroris, cum primis duobus libris et tertio ante uersum 241 utrumque Vrsini librum nu-

mero 8 notaui ascriptis, ubi discrepabant, auctoribus. Numerus 33 ea in parte annotationis significat primum ex Vaticanis reliquis Heinsii uel Ciofani. Inde a 3, 241 ad finem numero 8 indicaui librum Vrsinianum Ciofani, numero 33 Vrsinianum Heinsii. Hinc incommodum nascitur hoc, quod sub iis numeris scriptura ab Heinsio tradita ubique examussim inuenietur, sed tamen sciri nisi inspecto Ciofani commentario non poterit, cum in parte priori 8 adest, num ea utriusque Vrsiniani sit scriptura, et cum in parte posteriori 33, num indicetur praeter Vrsinianum Heinsii simul primus Vaticanus Ciofani, quem tamen credo nusquam simul disertim commemorari. Facilis est labor beneuoli lectoris, qui Ciofani Sulmonensis commentariorum editione Plantiniana utetur, haec recognoscere: mihi ad manum nunc non sunt. Fateor malo omine me accedere ad quaestiunculam de interpolatione huius carminis, quae libro potissimum Vrsiniano continetur. Sed tamen teneo te Africa! Error ille meus natus fuit ex suspicione Heinsium scripturas quas in schedis primi Vaticani esse perscripsit falso tribuisse libro illi uetustissimo Cassinensi. Ignoscent magni uiri manes ueritatis audaci fortassis interdum, ut ipse fuit, candido tamen indagatori. Libri Cassinensis si ab Heinsio scripturae traduntur, estque is liber Petauiano aetate par aut superior, totum prope artis criticae in hoc carmine discrimen uersatur in expendendis his testimoniis, quae differunt tantum, quantum intelliges. Remota interpolationis suspicione aut sequendus est Vrsinianus aut Petauianus. et qui illum praeferet, ut opinor, non multum causae habebit, cur alterum ad partes uocet. Ego quod faciendum esse mihi putaui, rationem reddam. Videbam duplicem codicum antiquiorum esse originem, hinc Petauianum eiusque similes libros accurate quos noueram, illinc Ilfeldensem, Vrsinianum, Zulichemianum, Mazarinianum m, quorum primus qua parte superest, non difficillime conueniebat cum Petauiano, reliquorum neque dubia erat cognatio cum Ilfeldensi, neque discordia cum Petauiano. Zulichemianus liber, quem Z notare soleo, is est, de quo Heinsius in syll. epp. 3, p. 373: Sed heus! inueni ibidem ante paucos dies fastos Quidianos cum ueterrimo codice satis accurate collatos. Manum collatoris non cognosco, nec enim est Lipsii. Ipsum codicem indignis modis fuisse interpolatum fidem facit collator, qui passim monet suo loco ueterem lectionem fuisse abrasam, non tamen id tam pertinaciter, ut non multae lectiones optimae supersint; quas tamen potissima ex parte iam occupaui, quantum primo aspectu apparuit. Ipsum exemplar in quo collatio instituta fuit, domi Hugenii a Zuylichem docti astronomi Bataui ab Heinsio inuentum, non uidi, nec, si uidissem, potuissem

certius quid de scripto libro iudicare, quam de Vrsiniano cuius co-piosam habui, non tamen integram collationem. Quod igitur saepenumero fit, ut cum assint non poenitenda subsidia, potuissent plura adesse, res eo usque promoueatur quo potest, id sine dubio praestiti. Nihil est, quin, quantum potuerim, ad codicum idoneorum et accurate excussorum fidem reuocauerim. Hi sicubi me destituebant. nolui eorum uitia reddere, circumspexi aut minoris rei libros, aut minus perspectos, uelut apud Propertium Groningano libro succedunt excerpta Perreii. Atqui, audio dicentem, liber Vrsinianus poterat Romae denuo conferri, ne esset incognitior. Fateor me non quaesiuisse, num supersit in scriniis Vaticanis. Sed satis mihi est quaestionem commouisse ingeniosorum uirorum contentione dignam. in qua credo nonnihil etiam citra Alpes diiudicari posse, uixque ad id plura requiri, quam quae nota per Heinsium sunt de codice Vrsiniano. Interpolatum esse audacissime censeo, eiusque artificii uetustissimum, quod usquam sit, esse exemplum. Lib. 1, 153 pro: Et modo formatis operitur frondibus arbor apud eum et Mazarin. extat: amicitur uitibus arbor. Formari uites non legi alibi et palmes superiori uersu fuit: certe siue falsum sine uerum est quod Vrs. habet, minus esse simplex scriptura Petau. obseruandum est. 1b. u. 315, qui ita corrupit distichon pulchrum et facile intellectu in hune modum: Institerint nonae: nisi sit tibi nubilus aer

Signa dabunt imbres exoriente lyra

abusus est non uiolentissimum in modum, sed data opera scripturis codicis Petauiani, quas uide. Ridiculum foret putare ex hac scriptura quae uerbis tenus intelligi potest oriri potuisse Petauianam. Simile est 1, 381. Solus Petauianus (cf. tamen supra p. cclxxv) simplicissimam et praestantissimam scripturam habet:

Pascit ouis prato: uerbenas improba carpsit, cuius rationem grammaticam supra aliquando defendi. At Vrsinianus cum sui similibus:

Poscit ouem fatum caet.

nefaria dexteritate, abusus reliquis scripturae discriminibus, quae uide. Ib. u. 393 racemiferi est ex aliis poetae locis. Ib. u. 454 quis quaeso pro Inachi lauta scribere potuit, ut est in Vrs., Inachi bacca, quod clarius habet Mazar. uacca, nisi scelestus interpolator? ecquid similius Puccianis et Pontanianis uenustatibus inueniri poterit in cascis membranis? Lib. 2, 410 uolo perpendi num tres illi coniuratores Vrs. Zulich. Maz. fidem mereantur in scriptura mirifica Rumina ficus, quam cur necesse non sit recipere, memini me docere. Ib. u. 647 speciosum est in Vrs. inuitat cortice flammas, pro uul-

gari irritat, sed suspectum quippe non necessarium: u. 753 perspeciosum in Vrs. et Maz. intentaque fila remittit nec facile glossema uulgati incoeptaque, uti nec proxime 755 in Vrs. lacrimae cecidere pudicae pro decuere pudicae. Lib. 3, 245 Vrs. et Maz. scripturam nihil aliud ajo esse quam structurae subleuationem ex Varronis loco de 1. 1. 5, 49 non ita intellecto, uti secundum Fest. p. 348, 30 dext. sqq. intelligendus est. Ib. u. 423 Heinsium per errorem credo coniecturam Politiani eiusmodi ut 4, 511 pro scriptura Vrsiniani notasse, uid. supra p. clxxy, sed tamen causam suam hic error habuit, quam intelligis. Ib. u. 726 Vitisator immanis est audaciae interpolatio in Vrs. Zul. Maz. Ib. u. 766 amans quod in solis Vrs. Zul. Maz, et eorum similibus extat ideo non recepi. Lib. 4, 20 non difficile est arbitrium, utrum quod tuearis a negligenti sit librario, an quo tenearis in Vrs. Zul. Maz. ab interpolatore. Ib. u. 141 inter scripturas siccabat sudantes rore capillos, quam typotheta suppressit, et in Vrs. Maz, sicc, rorantes nuda capillos non differt casu, sed consilio: ratio est, ut paulo insolentior prior probetur; nam rorantes capilli unde esse possint docet Heinsii annotatio, sudare pro corando est apud Virg. Aen. 2,582; Dardanium totiens sudarit sanquine littus. Ib. 440 profecto non uideo cur ros concedere debeat casiae, cum sit apud Virgiliom ge. 2, 213: apibus casias roremque ministrat, ac putarem pro glossemate ascriptum fuisse eum uersum, nisi Vrsinianus esset. lb. 709 mediocris mea coniectura codice Ilfeldensi subfulta praestabit ieiunae et elumbi Vrsinianae scripturae. Eodem modo u. 807 si potior habenda est scriptura Ipse locus causas uati facit, cur abest ab Ilfeldensi, qui eiusdem cum Vrsiniano originis est? a quo et Petauiano recedendi causa nulla est: locus dictus est ita, ut 2, 859; in scriptura interpolata cupio doceri quis hic sit locus qui causas faciat. Paulo post u. 823 pro plenaeque imponitur ora in Vrs. est plenae imponuntur arenae: mera mutandi prurigine, ut opinor. In eodem hoc Vrsiniano codice et quibusdam eo nocentioribus lib. 6 post u. 270 inseruntur tria disticha ab Aldo et Heinsio pro totidem gemmulis habita, quibus facile carere possumus. Primum enim iis permoleste quod uersibus 273, 274 abunde inest divaricatur non sine inepta in ipsis eiusdem rei ruminatione. Deinde accurate expressi sunt ad Lactantium 3, 24: wolubilitate ipsa mundi ad ortum referri — . Hanc igitur caeli rotunditatem illud sequebatur, ut terra in medio sinu eius esset inclusa: quod si ita esset terram ipsam globo similem: neque enim fieri posset, ut non esset rotundum, quod rotundo inclusum teneretur. Iure optimo mihi uideor fecisse quod feci: qui id deplorabunt plorare iubeo, Eius-

dem libri sexti u. 303 uihil, ut puto, culpari potest in scriptura fidorum librorum, ut transeundum sit ad uulgarem Vrsinianam. Postremo idem hic liber testibus Politiano in schedis et Heinsio in annotatione impressa elegans initium libri septimi fastorum tradit. Qui cum eo saepissime consentiunt, Zulichemianus et Mazarinianus, non satis certus sum, utrum post interpolationem illam longobardicam denuo sint interpolati, an cum illo, cuius omissa sit auctoritas. conspirent. Vtrumque enim fieri potuit. Lib. 2, 110 Threicius olor. ib. 274 Cyllene, ib. 499 nubes crepuere, ib. 725 dum nos difficilis, 4, 83 Ergo ego tam longe multaque alia utroque in libro plane sunt consimilia superioribus illis Vrsiniani et eorundem scripturis Rumina, Vitisator, quo tenearis, Mazarinianus tamen a Zulichemiano, qui et ipse ibidem interpolatus est, desciuit ad Arundeliani et Vossiani sectam 1, 474 dabat uero carmina plena, 2, 470: pro quo nunc dignum, ad alios 1, 395 gelidi lycaei, et aliquoties 3, 686; 5, 309 ad alteram factionem Italicam, de qua infra dicetur, quod in tam recenti libro non est admirandum. Verum ueteratores illos Vrsinianum et Zulichemianum maxima cum cautione fuisse usurpandos satis reor me ostendisse, quamquam spoponderim praeter locos memoriter a me prolatos alteros totidem inuentum iri in annotatione: utile putaui calidioribus harum rerum aestimatoribus aliquid quod agerent relinqui. Sed eosdem libros nonne secutus sum, Vrsinianum 4, 295, Zulichemianum 2, 739; 5, 77 et similibus utrumque alibi in discriminibus? Fateor, et ipsum adeo Mazarinianum 2, 229 ac semel bisue praeterea. Et, fateor, nimis fortassis suspiciosus fui in eorundem scripturis 2, 592 uestrae prima, quae fortasse fuit in Ilfeldensi, 3, 294 erudit, 5, 25 hos est dea censa parentes, 6, 66 signa doloris, 6, 142 Nacnia Marsa. Scilicet, ut supra dixi, nulla est dubitatio, quin Vrsinianus sit peruetustus et quin omnes ex egregia origine sint repetendi. Conspirat ille non semel cum Petauiano, uelut in eiiciendo inepto disticho quod apud Burmannum est 2, 203, 204: consentiunt omnes cum Ilfeldensi saepenumero. Est deinde exploratissimum codices, quos maxime amaui, Petauianum et Mallersdorfianum et fidissimum quemque saepissime esse mendosos. Graue est exemplum 6, 178, quem uersum qui integrum putabit, suadeo, ne criticam affectet: coniectura nostra ex uersiculo Martialis et Plinii loco conflata concedet lubentissime meliori, interim sese tuebitur. Ergo cum primum Vrsinianus integer collatus fuerit, de scripturis plurimis, quorum minus suspecta fides erit, ingens orietur disceptatio. Verum hoc est, cur aequo animo caruerim hoc libro. Nondum ita confirmata est in Germania ratio sanior critica, ut ae-

quata utrinque auctoritatis lance solius ingenii ope et arbitrio res administrari possit, quin uulgus illud eruditorum continuo animum sibi sumat, quod auctoritates perpendere plane nondum didicit. Si Lachmannus, si Ritschelius, incomparabiles uiri, quos honoris causa nomino, si paucissimi praeter illos tali quaestioni sufficiunt postquam legibus et exemplis disciplinam munierunt: ego ad id nondum ualeo. nec in media fraude uerum satis confidenter enucleare potuissem: satis est si libros a fraude alienos recte dignoui. Vtique bi paulo nec multo sunt posteriores adulteratis: facile ergo praeter uitia illic dissimulata alia continebant communibus recentiora, ubi uerum extare potuit in interpolatis libris. Sed huic consolationi nunquam licentius indulsi, immo restiti fortassis obstinatius, uti dixi. Atque hactenus de hoc interpolationis genere quod certa codicum familia continetur. Aliud est uagum et inconstans quod per omnia saecula inde a duodecimo librosque diuersissimos errat, cuius non erit inutile exempla nonnulla posuisse ex libris accurate notis. Lib. 1, u. 422 pro uulgato uicta sopore locis Francof, habet semisepulta locis, u. 473 pro animo conceperat ignes idem concepit mente furores et u. 478 pro Parrhasiumque larem idem parrasiumque nemus: periculum ingenii fecit librarius. Lib. 2, u. 88 extat in sec. Putean. Et stetit infestae proxima cerua leae, quia displicuit uulgatum stetit in saxo, quod facile se tuetur exemplo Sophoclis fragm. 110: voμας δέ τις κερούσο' απ' δρθίων πάγων καθείοπεν έλαφος, et si opus est Theocriti apud Stob. serm. 2, p. 66 Schow .: ἐν μέν τοῖς όρεσιν άρκτοι καὶ λέοντες, uel Lactant, 7, 24. Lib. 2, 636 pro simplicissima scriptura Dicite suffuso ter bona uerba mero in Thuaneo pueriliter Dicite fundentes in sacra uerba merum. Ib. u. 721 in primo Puteaneo contendere pugna pro committere pugnam. Lib. 3, 69 Berol. quae paruis parua fuerunt pro quae quamuis. Simili elegantia codex nullius rei Gallicus 2, 403 et 3, 841 Vagierant clamore pari et sine munere patris. Lib. 4, uersus 47 totus refictus aliter est in Moretanis duobus, u. 440 parsque rosas pro pars rorem interpolatio dici poterit in Gotting., ut u. 447 io comitesque parensque pro io carissima mater supra lineam Moret. sec. lb. 695 inter uarios librariorum conatus scripturae codicis Francof, particulas iam saeculo duodecimo inueniri uides, quae conficta est ex loco rem. amor. u. 192 huc adhibito: Et tonsam raro pectine uerrit humum: pro humo ponenda fuit terra. Lib. 5, 301 in Londinensi mutatum est non absurde in sententiae generalis formam: Saepe Iouem dicunt caet. Ib. u. 535 Oarion codicis Thuanei aliorumque est ex Catullo. Ib. u. 667 alterum hemistichium corrupit Thuaneus: Pulsa lacte lyra

in altero Francof. nudam mauult palaestram quam nitidam. Lib. 6, 23 caelestia sacra pro numen caeleste habuit codex cum Puteaneo secundo collatus, et u. 349 pro quae sit fortuna malorum notauit scripturam librarius Francof. quo sit romana loco res. Talia non foret mirum tentata esse quouis tempore aut a librariis, aut ab eruditis lectoribus: quamquam non memini inueniri in Petauiano et utroque Monacensi. Id genus interpolationis nunquam non fuit notum. Hoc igitur seposito restat unum uaferrimum et artificiosum a supra indicatis diuersum, sed nihilo rectius quam illa usque adhuc animaduersum, de quo mox pergam.

40. 9. Achillis Statii librum collatum ab Hercule Ciofano non memini ulla re esse insignem, estque dimidiati tantum carminis.

41, 42. 10, 11. Codices Medicei duo: accedit tertius, quem 48 signaui. Laurentianae bibliothecae septem fastorum codices apud Bandinum cat. codd. lat. b. l. t. 2, p. 227, p. 235—236 plut. xxxvi, cod. i, xx—xxv accurate describuntur, quos ipse Heinsius a se collatos in calce notauit. Quatuor sunt saec. XV, duo saec. XIV, nn. xx et xxii, unus, n. xxiv, saec. XIII ineuntis. Hos potissimum laudari existimo.

43, 12. Codex Pomponii Laeti qui constanter in schedis Heinsii appellatur, in annotatione impressa uidetur Farnesianus dici, uide annotata a me 1, 393: quaeritur num etiam 2, 770 intersit Farnesianis, quos cum Zulichemiano ex editis Heinsii commentariis subduxi de numero sedecim codicum in schedis non nominatorum. Caeterum collatio tantumnon integra superesse uidetur huius codicis et qui fere ubique cum eo consentit Ambrosiani primi, 20, quem uetustiorem esse colligo ex 2, 597. Neutrius magnum senium cognoscitur ex eo, quod Heinsius 5, 521 utriusque manum imitatus in mensae litteram e cum uirgula pro diphthongo scripsit. Tamen ab eodem Laeti codex 2, 807 (809) optimus dicitur et de Ambrosiano hoc, ut puto, in epist. ad Gronou. p. 197 ita scribitur: In Ambrosiana bibliotheca - duos fastorum libros iam euolui, quorum altero uix uidi meliorem, si duos tresue excipias, ut dolendum sit integrum non esse. Possessorem habuit magnum illum Vincentium Pinellum, cuius libri omnes ex naufragio reliqui a cardinali Borromeo redemti sunt. Hi duo libri cum secundo Mediceo adeo sunt subdole et eleganter interpolati ut fidem ne tum quidem mereantur cum probabiles scripturas habent, uelut in 1220 est 6, 432 aditis et in 11 cum Vrs. 1, 6 En tibi, h. e. In tibi. Caeterum non in scripturis ipsis consentiunt, sed in artificii genere. Hoc aestimabis ex eo, quod impudenter mutatum in Mediceo est 1, 44: apposuitque, uide supra p, LXXIX; 1, 440 Hellespontiaco mari; 2, 587 Latium quotcunque tenebas cf. 6, 77 Romane dedistis; 2, 719 Interea cingi infinitivo historico; 3, 65 pater agnitus. Consimilia sunt in Pomponiano et Mediolanensi 1, 310 ad stata signa; 2, 597 sed tamen illi, quod inde ortum est, quod nominis illius librarii unam tantum syllabam fecerant; 2, 652 caetera turba, leuius quidem, sed proprium his codicibus; 2, 722 Conditus in castris otia miles habet, 2, 745 audire soletis sunt Pomponiani et unius Farnesiani; 3, 230 Oebalides ornatior forma, ib. 253 flores, tenero de flore coronas Nectite de ten. totius distichi refictio audacissima nullius praeter 12 20; 3, 686 Ambros. facit cum Mazariniano, 4, 141 cum eodem Pomponianus; 4, 778 Dic ter et quam Dic quater maluerunt 12 20; 5, 309; 5, 472, non inuenusto inuento; 5, 668; 6, 112; 6, 529: his omnibus in locis eandem inuenies libidinem, quanto tectiorem, tanto damnosiorem. Quatuor habes modos interpolationis minime, ut opinor, infitiandos, qui adeo sunt memorabiles ut de doctis uiris saeculi XV quaeri uix sit necesse: quamquam aliquot Politiani conatus commemoraui. Sed intelligis, quo reciderit illa quaestio, cui absoluendae olim, cum tristia ederem, deerant idonei membranacei testes: scilicet longe alio atque expectandum et optandum fuit.

44. 13. Naugerii codex uel codices commemorantur in annotatione editionis Aldinae tertiae 1534, quam ipse non uidi. Est ubi eodem numero a me indicatur scriptura ibidem sine codicis indicio prodita et ab Heinsio in schedis consignata, cum dubium non uisum est quin ex codice esset: 2, 152 id non feci in scriptura relinquit.

45. 14. Caroli Strozzae codex ab Heinsio collatus is esse uidetur, qui describitur apud Bandinum bibl. Leop. Strozzian. t. 2, p. 505 cod. XXIV et saec. XIII dicitur.

46. 15. Librum Matthaei Herculani nescio unde Heinsius

47. 16. codex Gaddii, Florentini nisi fallor, rarissime commemoratur.

48. 17. Helmaestadiensis Suecus ab Heinsio ad 6, 229 recens quidem, sed notae haud protritae appellatus et studiose usurpatus est.

Numerum 18 indideram Palatino libro, qui perperam a Burmanno 1, 2 et alibi nuncupatur pro excerptis Politiani. Talibus erroribus scatent eius commentarii. Longum foret omnia recognoscere. Satis sum certus nihil Heinsii schedarum aliorumue auxiliorum criticorum illum habuisse praeter ea, unde maximam copiarum mearum partem unius alteriusue anni labore collectam di-

gessi. Moneo igitur, ne ubi illius testimonium de codicibus aut integris collatis aut passim inspectis discrepat a meo, culpa in me conferatur. Quantum assuetudo et innocua quaedam in hoc genere ambitio efficere possunt, tantum ab errore caui; et typographi ea fuit accuratio, ut uerbis Varronianis de l. l. 8, 51 supersedere potuerim. At uide leuitatem Petri Burmanni. In altero Heinsii exemplari littera A indicabat codicem Arundelianum, in altero Puteaneum primum: inde ii libri permutantur 1,73; 2,691; 4,409,587; 5,558. Adeo 5, 497 unam eam litteram de utroque codice interpretatus est, quemadmodum in exemplari quod curas eius secundas continere uidetur, uid. praef. trist. p. xIV, 2, 143 ad Mazarin. ascripserat et Petau.; uterque enim in diversis uoluminibus G notabatur, ideoque confusi 6, 237 sunt, Ita 2, 119 Cantabr. et Put. sec. quia uterque B, 2, 554 et 5, 546 Sarrau. et Mazar. sec., quia insigniuntur E, sunt confusi: Petau. et Patau. 1, 444; 4, 405: Putean. et Patau. 1, 368. Alias hominis ineptias facile deprehendes 2, 465 ed. eius et proxime u. 466, ubi aduersari audet Heinsio de cod. Mazar., tum 2, 657 ed. meae in cod. Sarrau. 2, 335 sq. et 5, 148 in iisdem scripturis bis positis. Missis id genus locis, ut 1, 103. 439; 4, 598; 5, 175, nolo illi credas de Mediceo 1, 51, de Politianeo 1, 65, de Kloekhofiano 1, 504, de Dusiano 2, 592, de Petauiano 3, 404, de Londinensi 3, 431, de Francof. 4, 779, de Mazar. 6, 55, de Bernensi 6, 426. De his enim si ego peccassem, nunc faterer: re cognoui ad autographa. Deliquit aliquoties etiam Heinsius, cuius annotationes in editione Burmanniana imperite auctae insunt: quare de hac re nemo sine Elzeuirianis uoluminibus iudicare poterit. Qui cum illis nostra contulerit, inueniet, quid in annotatione edita ex schedis correxerim: quid ex illa assumpserim in his non inuentum, quod plerumque, non semper indicaui, non poterit deprehendi: sed neque multum est, neque temere a me administratum.

49. 19. codex Bullialdi raro commemoratur.

50, 51. 20, 21. Ambrosiani duo, de quibus Montfauc. bibl. bibl. 1, p. 521 A, Heinsius in ep. ad Gronou. p. 199. Vide de priore supra n. 43; alter non est magnae rei.

52-55. 22-25. Farnesiani quatuor commemorantur 1, 329: optimus eorum 3, 191 in ann. ed. Heins., duo meliores 6, 15, primus et tertius 6, 437 in schedis, unus non magnae fidei 2, 67 in ann. impr.

56, 57. 26, 27. Bononienses duo saepe nominantur. Credo eos esse, quos indicatos inuenio in schedis Spanhemianis n. 4 biblio-

thecae canon. reg. S. Saluatoris Bononiae.

58, 59. 28, 29. Patauini duo, quibus accedit tertius, quem 49 feci. Horum unus optimae notae, ex optimis, ex melioribus nuncupatur 2, 254; 645; 780: alius Hectoris Treuisani fuisse dicitur 1, 336. In catalogo bibl. Pat. Tomasini 1639 Ouidii fastorum codices recensentur bibliothecae ordinis Eremitanorum p. 76 a, bibliothecae St. Ioannis in uiridario p. 40 b. A Spanhemio Ouidii codices notatos uideo bibl. Patauinae cathedralis, bibl. St. Antonii et in museo Laurentii Pignorii. Idem Nicolai Treuisani museum consignauerat, sed Mantuae.

60—71. Herc. Ciofanus codicibus se usum praeter 8 et 9 testatur uno ex bibl. Maffeorum, 30; uno fratris Antonii Ciofani, 31; Vaticanis octo, quorum optimus, 32 Angeli Colotii fuisse dicitur ad 4, 467: hic uidetur innui a Ciofano 2, 199 et ab Heinsio 2, 749, quamobrem utrobique pro 33 uellem posuisse 32. Dubium enim non est, quin et hunc et reliquos Ciofani Vaticanos 33—39, quorum duo desinunt in librum quintum, denuo contulerit Heinsius, uid. epp. ad Gron. p. 300. De numeri 33 usu quem feci uide supra ad 39. 8. Caeterum quoties unus Vaticanus, unus Farnesianus et similia apud Heinsium uel Ciofanum leguntur, scripsi plerumque numerum ab optimo eius nominis codice proximum: non igitur quae eodem huiuscemodi numero insigniuntur in eodem libro extitisse putabis.

72-75. 40-43. Inter schedas Heinsii fasciculus est collationum manu, ut puto, Isaaci Vossii. Notantur scripturae additis siglis VN, VA, V2. Has num recte putauerim duorum codicum aut discrepantium aut conspirantium reddiderimque primam notam 40, secundam 41, tertiam 4041, adhuc nescio. Sed ea excerpta transscripserat Heinsius et adiunxerat scripturas quasdam syllaba Nes notatas: has insigniui numero 42. De numero 43 supra ad 1 dictum est.

76. 44. Codex Christiani Rumpfii membranaceus, in quo ipse quidem textus non continebatur, sed nuda tantum commentaria, teste Heinsio. Cfr. epp. ad Voss. p. 559.

77. 45. In marginibus editionum Bersmanni quae annotantur hoc numero indicaui, nec tamen, si memini, omnia.

78. 46. unus Basileensis semel, quantum meminerim, 3, 588 commemoratur.

79. 47. Excerpta Scaligeri saepe usurpata sunt ab Heinsio utroque. Memini me librum uidere, in quo codicum scripturae an coniecturae annotatae sint, non constat.

48. 49. Vide supra ad 10 et 28.

80. 50. Hoc numero impertiui scripturas ex glossematis codicis Londinensis Iunii seorsum enotatas ab Heinsio. Atque hi sunt libri, quorum saepenumero non indicato nomine scripturae ponuntur. Ex innumeris locis didici quadraginta fere integros fuisse collatos, a quo numero subducendi ii erant, quorum nomina aliunde cognita habebam. Res fuit interdum difficillimae ratiocinationis, interdum prorsus incertae: praestiti scilicet quod potui.

81. Iacobus Gronouius aliquoties codicis msti scripturas perscripsit in exemplari quodam editionis Heinsianae, quem suo nomine

appellaui.

82. Editos ueteres contuli Rubeanam Venetam 1475, Zarotti Mediolanensem 1477, Vicentinam 1480, Venetam 1484, Aldinam 1502, Mediolanensem cum commentariis Ant. Constantini et Pauli Marsi 1510, Aldinam 1516. Non multum bonae frugis inueni, itaque summatim ubi plures consentiunt edd. uett. lau-

daui, nec nisi paulo grauiora enucleatius posui.

Hic censeo subsistamus et a minutis curis, ab improbis iudicibus et compilatoribus, quorum proxime ante et retro turba se ostendit, auocatum animum erigamus non ad Batauorum priscorum memoriam, inter quos uixisse dicimur, non ad posteritatem, ad quam ualde optandum est ne quicquam nostri insuperatum transire sinant ingenia quae post Od. Muellerum et Rud. Klausenium, admirabiles uiros, antiquitates sacras Romanorum illustrant; sed ad magnorum criticorum huius aeui claritatem, quorum maximus est Godofredus Hermannus per decem annos tacita (ita enim decere putabam) ueneratione a me cultus: sed ad amicorum suauissimam coniunctionem, ad quos cum quid paulo probabilius inuenisse mihi uidebar orationem apud animum conuerti: Theodore Bergki et Friderice Haasi, uestro omine hic liber prodeat et uestri similes quaerat.

## FASTORVM

## LIBER PRIMVS.

Tempora cum causis latium digesta per annum Lapsaque sub terras ortaque signa canam.

Excipe pacato, Caesar Germanice, uoltu
Hoc opus et timidae dirige nauis iter:

Officioque, leuem non auersatus honorem,
Huic tibi deuoto numine dexter ades.

Sacra recognosces annalibus eruta priscis,
Et quo sit merito quaeque notata dies.

INCIPIT LIBER OVIDII FASTORVM B. O. P. N. FASTORVM LIBER I INCIPIT F. P. OVIDII NAS. LIBER FASTORVM INCIPIT PRIMVS  $\Phi$ . Incipit Ouidius Fastorum GP. PVBLII OVIDII (add. NASONIS h) FASTORVM LIBER PRIMVS INCIPIT ph. Publii Nasonis Ouidii fastorum opus incipit g. Ouidii fastorum liber primus incipit, de mense Ianuarii. b.

Vu. 1—70 desunt D. 1—112 des. g, V. I. caussis O? lacium  $EG\Gamma fr$ . dig. per orbem Fb unus uel duo alii. 2. Mersaque sub 5. Lapsa sub e. signa cano 13. 3. pac. uultu germanice caesar f. uultu libri hoc loco. 4. Glossema nauis] mentis Eb. 5. Officiique  $\Gamma$ 8 quatuordecim. Offitiique K. breuem non 23. Ita, auersatus, A. non aduersatus BCEFGO (, prius auuersatus' O)  $\Gamma AMOPHFA\Sigma Tbfmrs$ , plerique." non dedignatus 11 23 duo; Ob uar. ser. non aspernatus unus; gloss. E. auers. amicum p ma, pr. 6. Huic in rasura A. En tibi 68 1113152329. Hem mihi deu. 14. deuoto munere B 68 11 13 2429;  $G\Gamma$  uar. ser. dexter eris F. 7. Festa recog. unus. recognoscas F0 uar. ser. annal. edita 40. annal. oblita F1 uar. ser. Gloss. eruta] extracta, uel secundum aliam lectionem . . . . ] deleta uel abolita F2. eruta primis duo. 8. quaeque sacrata dies F3. quaeque notanda dies F4 61 133. quaeque uocata 23.

Ou, Fasti.

5

| Inuenies illic et festa domestica uobis:         |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Saepe tibi pater est, saepe legendus auus.       | 10 |
| Quaeque ferunt illi pictos signantia fastos,     |    |
| Tu quoque cum Druso praemia fratre feres.        |    |
| Caesaris arma canant alii. nos Caesaris aras,    |    |
| Et quoscumque sacris addidit ille dies.          |    |
| Annue conanti per laudes ire tuorum,             | 15 |
| Deque meo pauidos excute corde metus.            |    |
| Da mihi te placidum, dederis in carmina uires:   |    |
| Ingenium uoltu statque caditque tuo.             |    |
| Pagina iudicium docti subitura mouetur           |    |
| Principis, ut Clario missa legenda deo.          | 20 |
| Quae sit enim culti facundia sensimus oris,      |    |
| Ciuica pro trepidis cum tulit arma reis.         |    |
| Scimus et ad nostras cum se tulit impetus artes, |    |
| Ingenii currant flumina quanta tui.              |    |
| Scilicet ut fas est, uates rege uatis habenas,   | 25 |
| Auspicio felix totus ut annus eat.               |    |

9. Inu. istic et  $E\Gamma$ . illic ut festa  $\Lambda$ . et sacra dom. tres. et signa duo, domestice G ma. sec. dom. nobis Gb. 11, ferunt alii pictos duo. illi festos sign. 68111628 tres. signancia E. pictos insignia fasces b. signantia fastus 81116. 12. cum durso r. druso prima fratre E, sed corr. praemia ferre feres F. praemia digna feres b m ma. prim. quatuor. 13. canunt GMT. allii n. c. aram  $\Gamma$ . 14. quoscunque ed. Elz. quoscumque dies add. ille sacris b. ille

deos p uar. scr. 15. Adnue Q? ire deorum OT ma. pr.

16. mea pau. exc. mente M. pau. erue corde unus. derisque in CAPMAfm 41 "multi alii"; E Øg ma. sec. in carmine BIND bes; Puar. ser. in corpore Tf alius. 18. uultu 19. subitura ueretur quatuor. 20. ut dario b 44. clarior missa Ø ma. pr. clar. musa leg. 33; Ø uar. scr. 21. enim docti fac. unus. fac. legimus oris alius. 22. trep. contulit arma suis A. 23. cum te tulit r ma. sec. impetus aures duo. 24. Imgenii E. Ing. narrant E. curant E ma. E ma. E flamina E. quanta sui II. 25. Ita E 41 et quinque. Scilicet et fas AFG ma. rec. A Am r 8 "multi alii ex melioribus." Si licet ut CMII s quatuor. Sic erit et fas 40. Si libet et fas 7. Si licet et fas reliqui; EM 26. Ita quinquaginta quatuor Heinsii, Z, nostri cum impressis saec. XV; O uar. scr. Aspicito felix F tres; C uar. scr. Aspicito et felix A duo. Aspice te felix unus. Auxiliante felix 8. Auspice te letus totus Ø. Auspice te fel. BPp 304041 quidam (,quinque,' perperam ap. Burm.) Ciofani, pauci Heinsii ex numero insignitis. felix ut totus annus f. totus et annus e.

| Tempora digereret cum conditor urbis, in anno     |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Constituit menses quinque bis esse suo.           |    |
| Scilicet arma magis quam sidera, Romule, noras    |    |
| Curaque finitimos uincere maior erat.             | 30 |
| Est tamen et ratio, Caesar, quae mouerit illum,   |    |
| Erroremque suum quo tueatur, habet.               |    |
| Quod satis est, utero matris dum prodeat infans,  |    |
| Hoc anno statuit temporis esse satis.             |    |
| Per totidem menses a funere coniugis uxor         | 35 |
| Sustinet in uidua tristia signa domo.             |    |
| Haec igitur uidit trabeati cura Quirini           |    |
| Cum rudibus populis annua iura daret.             |    |
| Martis erat primus mensis: Venerisque secundus.   |    |
| Haec generis princeps, ipsius ille pater.         | 40 |
| Tertius a senibus. iuuenum de nomine quartus:     |    |
| Quae sequitur, numero turba notata fuit.          |    |
| At Numa nec Ianum nec auitas praeterit umbras,    |    |
| Mensibus antiquis praeposuitque duos.             |    |
| Ne tamen ignores uariorum iura dierum,            | 45 |
| Non habet officii lucifer omnis idem.             |    |
| Ille nefastus erit, per quem tria uerba silentur. |    |

27. conditor orbis K. in annum bh8 alius, impressi ueteres, quos dixi. 28. esse suum h alius, uett. impr. esse suos 8. 29. sydera G ma. rec. romule nosti bm ma. pr. quatuor; T uar. scr.

31. Et tamen est ratio 4041. Est etenim ratio m. quae mouerat MNT. quae nouerat e. 32. qua tueatur C uar. scr. tueatur habe 11. 34. esse sui f. 37. Hoc gp ma. pr. nouem.

38. iura dabat MNe. 39. Martis primus erat mens. K 33.

40. Haec princeps generis ipsius; ipse pater Σ. Haec gentis princ.

b. princeps illius Ab 40; p uar. scr. princeps ipsius: ille K. ille fuit T. 41. Tercius EGΓ. nomine uuus r. 42. turba uocata

e. notata suo est f. notata suo 2829. 43. Ast e. 44. antiquis postposuitque Muar. scr. antiquis apposuitque 6112223. Gloss.

44: Ad honorem iani ianuarium apposuit. propter februa id est purgatoria quae fiunt ad honorem mortuorum februarium apposuit. antiquis addidit ille duos e duo; B in margine manu recenti. Gloss. E:
Februarium tamen in fine posuit ut habetur in 2° libro.

45. Nec

tamen BFfr ma. pr. quinque. uariarum r. iura deorum ΔT.

46. Ita, officii, AFKAPf 310 quatuor; Cuar. scr. officium reliqui.
47. nephastus Σ. Gloss. b: Tria genera causarum, demonstratorium, iudiciale et deliberatorium. tria uerba, accusantis, respondentis, iudicis. uel do, indico et dico. uel uerbum est trium litterarum.

Fastus erit, per quem lege licebit agi. Nec toto perstare die sua iura putaris: Oui iam fastus erit, mane nefastus erat. Nam simul exta deo data sunt, licet omnia fari Verbaque honoratus libera praetor habet. Est quoque, quo populum ius est includere septis. Est quoque, qui nono semper ab orbe redit. Vendicat Ausonias Iunonis cura kalendas. 55 Idibus alba Ioui grandior agna cadit. Nonarum tutela deo caret. Omnibus istis, Ne fallare caue, proximus ater erit. Omen ab euentu est, illis nam Roma diebus Damna sub aduerso tristia Marte tulit. Haec mihi dicta semel, totis haerentia fastis, Ne seriem rerum scindere cogar, erunt.

Ecce tibi faustum, Germanice, nuntiat annum Inque meo primus carmine Ianus adest.

55. Ita, Vend., BCEGK 4041, plurimi. Vindicat uulgares. calendas e. 56. Id. illa ioui 23. agna ioui grand, alba f. grand. alba cadit F. agna cadet 8 quatuor. 57. tutela caret deo E, sed corr. caret deest r ma. pr. 58. fallere p uar. scr. fallare dies proximus B 8 nouem;  $\mathcal{O}$  (teste Heinsio) Pp uar. scr. proximus alter erit C. 59. Nomen F; s uar. scr. est illud nam K. nam forte diebus G, corr. ma. paulo rec. 60. Dampna  $EG\sum bf$ . sub auerso  $A\mathcal{O}$  ma. pr. IIA 42 quatuor. sub immenso trist. 40. adu. grandia damna 33. Marte sub a. tr. damna (dampna)  $\sum bh$  42 uett. impr. 61. Haec tibi dicta EAs; CT uar. scr., gloss. b et aliquot. Haec te dicta N. herencia E. 62. scinctere E. condere 8. scandere 34. fundere 33 44. findere 11. cogar eunt K.

63. Ecce mihi unus. fastum E ma. pr. corr.  $K\Sigma$  septem. nunciat EG. 64. meo primum AEFO ma. prim. (teste Heinsio) MNOPFATbhrs et uiginti fere cum uett. impr. ianus erit

bf sex.

| Iane biceps, anni tacite labentis origo,          | 65 |
|---------------------------------------------------|----|
| Solus de superis qui tua terga uides,             |    |
| Dexter ades ducibus, quorum secura labore         |    |
| Otia terra ferax, otia pontus habet:              |    |
| Dexter ades patribusque tuis populoque Quirini    |    |
| Et resera nutu candida templa tuo.                | 70 |
| Prospera lux oritur. linguis animisque fauete:    |    |
| Nunc dicenda bono sunt bona uerba die.            |    |
| Lite uacent aures, insanaque protinus absint      |    |
| Iurgia. differ opus, liuida turba, tuum.          |    |
| Cernis, odoratis ut luceat ignibus aether,        | 75 |
| Et sonet accensis spica Cilissa focis?            |    |
| Flamma nitore suo templorum uerberat aurum,       |    |
| Et tremulum summa spargit in aede iubar.          |    |
| Vestibus intactis Tarpeias itur in arces          |    |
| Et populus festo concolor ipse suo est.           | 80 |
| Iamque noui praeeunt fasces, noua purpura fulget, |    |
| Et noua conspicuum pondera sentit ebur.           |    |

65. Iane bifrons anni E ma. pr.  $\Pi$  quatuor; Ch uar. scr., gloss. in gh. labentis imago B ma. pr. 67. adest duc. K. quorum secreta 40. 68. Ocia E G. Otia terga K. terra ferox f. otia tempus C uar. scr. pontus agit T p ma. pr. 40 quatuor. 69. ades ducibusque tuis H 30 glius: g uar, scr. populoque quirino 27.

ducibusque tuis # 30 alius; g uar. scr. populoque quirino 27.
70. resera uultu unus. 71. Postera 8 alius. Proxima B C7. linguisque animisque B 8 tres. 72. Haec dicenda 4041. Nam dic. F. discenda flor, Ber. Ita, bono, DEFG (teste M.) KAghm septemdecim et uett. impr. bona G (teste L.), reliqui. 73. uacent omnes P3. aures uesanaque A. protenus C et aliquot Heins. ins. longius abs. 33. Gloss. D: protinus, porro tenus ualde longe uel nunc statim. 74. difer r. opus inuida turba 40. liuida lingua BC 8 decem. Gloss. b: turba] feneratorum. 75. Cern. adoratis m. ignibus aer \( \Sigma b. \) 76. Personet accens. Puar. scr. accensis spina f. Ita, cilissa, Ar 44, alii, ut uidetur; BCh uar. scr. phalisca E in rasura. cilisca GMN \( \Delta T \) b. cylisca \( \Delta h \). calisca K; P uar. sor. silisca D uar. sor. scilisca gloss.  $\mathcal{A}$ . falisca BCDΓΟΡΠΣfm 343 quindecim; gloss. A. falisca rogis Σ. tenplorum E ma. pr. uerberet 2333. uerb. auras T. ma surgit  $\Pi$  41 quatuor. sparget 22. sparsit  $\Phi$ . tendit  $\Delta$ . in ede merum E. 79. tarpeas f. itur ad arces Op 40 octo. 80. cum color M. est omitt.  $\Gamma P$ . 81. noui produnt  $\Gamma$ . noui praesint T. noui fasces praeeunt GPP tres. faces E. 82. conspicium E. perspicuum MP 3 tres. pond. sensit BC.

| Colla tudes operum praebent ferienda iuuenci, |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Quos aluit campis herba Falisca suis.         |     |
| Iuppiter arce sua cum totum spectat in orbem, | 85  |
| Nil nisi romanum, quod tueatur, habet.        |     |
| Salue festa dies, meliorque reuertere semper, |     |
| A populo rerum digna potente coli.            |     |
| Quem tamen esse deum te dicam, lane biformis? |     |
| Nam tibi par nullum Graccia numen habet.      | 90  |
| Ede simul causam, cur de caelestibus unus     |     |
| Sitque quod a tergo, sitque quod ante, uides. |     |
| Haec ego cum sumptis agitarem mente tabellis, |     |
| Lucidior uisa est, quam fuit ante, domus.     |     |
| Tum sacer ancipiti mirandus imagine Ianus     | 95  |
| Bina repens oculis obtulit ora meis.          |     |
| Extimui sensique metu riguisse capillos       |     |
| Et gelidum subito frigore pectus erat.        |     |
| Ille tenens baculum dextra clauemque sinistra |     |
| Edidit hos nobis ore priore sonos:            | 100 |
| Disce metu posito, uates operose dierum,      |     |
| Quod petis, et uoces percipe mente meas.      |     |
| •                                             |     |

83. rudes tauri praebent \( \Psi \). \( Gloss.\) rudes | tauri \( \hat{D} E.\) ferienda securi \( ADEF AMN \( OPII \) \( \psi Ag \) 3 40 \( uiginti \); \( CTb \) \( uar. \) ser.

87. Salue laeta dies A B ma. pr. FKT ma. pr. 8 decem; CO m p uar. scr. 88. populo regum G, sed ma. pr. corr. nouem.

98. gelidum frigido frig. m ma. pr. 99. tenens dextra baculum clau.  $B C \Sigma m$  8 septem. clauumque K. 100. Prodidit hos b. 102. Quos pet.  $\mathcal{A}$ . et uires perc. 7. uoces excipe E ma. pr.

Me Chaos antiqui, nam sum res prisca, uocabant. Aspice, quam longi temporis acta canam. Lucidus hic aër, et quae tria corpora restant, 105 Ignis, aquae, tellus, unus aceruus erant. Vt semel haec rerum secessit lite suarum Inque nouas abiit massa soluta domos, Altum flamma petit. propior locus aëra cepit: Sederunt medio terra fretumque solo. 110 Tunc ego, qui fueram globus et sine imagine moles, In faciem redii dignaque membra deo. Nunc quoque, confusae quondam nota parua figurae, Ante quod est in me postque, uidetur idem. Accipe, quaesitae quae causa sit altera formae, 115 Hanc simul ut noris officiumque meum. Ouicquid ubique uides, caelum, mare, nubila, terras,

103. cahos f. chahos r. antiquum nam C uar. scr. antiqui iam sum Γ. antiqui qui sum 40. quae sum 40 uar. scr. ant. sum res nam prisca 14. nam res sum prisca T. 104. Accipe Of septem. 105. tria nomina rest. 43. 106. Ita, aquae, FT, A sub ras. a pr. ma. Heinsio iudice, Φ ma. sec. aqua tellus A ma. sec. Φ Ψ Σ octo. aqua et tellus caeteri. Vnus aq. et tell. ignis f. aceruus erat ABCFΦ (teste Heinsio) Σf. 107. Vtque semel rerum Il alius. At semel O uar. scr. Vt simul b 26. semel hoc rerum tres. Vt semel rerum unus. 108. soluta domus Γ. 109. Ita A (teste Gronouio) B CDE G Φ K M N P H Ψ b f g h m p 3 41 47. Gloss. b: Altum] caelum. Caelum flamma petit Σ mulli; B C N p et quatuor-decim pro uar. scr. Flamma petit caelum Γ A A T sex; O 8 ma. sec. Flamma petit unus. Flamma petit altum F. Flamma petit altum A (teste Heinsio) r 8 ma. pr. decem. altum (petit?) prior locus A. 110. fretumque loco D G Γ A N O Π Δ Σ T b f g h ms plurimi; CE Φ (teste Heins.) M Pr uar. scr. 111. Nunc ego C uar. scr. sine margine A. moles omitt. Γ. 112. redii membra- (menbra G) que digna E G Φ Γ A M N O P H Ψ Σ b f g h s uiginti fere et uett. editi. 113. Ita, quondam, distincte Φ (? test. Matth.) 68 29 (33 ed. Heins.); E uar. scr. confuse quō nota D. confuse quī nota E Γ b ma. pr. r. confisae quamquam nota 28. confusae quamuis nota umus (49?). confusae quoniam nota AB C G K A O P H Ψ Σ T f g p triginta. quoniam nota parua figurae est reliqui Heinsii praeter modo dictos et uett. editi. quoniam est nota b ma. sec. nota prima figurae C uar. scr. 114. uidetur idem est B C F A T quatuor. 115. quae sit caussa altera 2. 116. ut noscas C uar. scr. 117. Quidquid Φ Σ f? mare sidera terras E Φ r 40.

| Omnia sunt nostra clausa patentque manu.        |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Me penes est unum uasti custodia mundi,         |     |
| Et ius uertendi cardinis omne meum est.         | 120 |
| Cum libuit Pacem placidis emittere tectis,      |     |
| Libera perpetuas ambulat illa uias.             |     |
| Sanguine letifero totus miscebitur orbis,       |     |
| Ni teneant rigidae condita bella serae.         |     |
| Praesideo foribus caeli cum mitibus Horis:      | 125 |
| It, redit officio Iuppiter ipse meo.            |     |
| Inde uocor Ianus. Cui cum Cereale sacerdos      |     |
| Imponit libum farraque mixta sale,              |     |
| Nomina ridebis. modo namque Patulcius idem      |     |
| Et modo sacrifico Clusius ore uocor.            | 130 |
| Scilicet alterno uoluit rudis illa uetustas     |     |
| Nomine diuersas significare uices.              |     |
| Vis mea narrata est. causam nunc disce figurae: |     |

118. Omina C uar. scr. sunt clausa nostra b, corr. r. nostra patente manu b. 119. uasti coustodia r ma. pr. uasti concordia mundi O ma. pr. r ma. sec. 2? 710. 120. uerendi  $\Gamma$ . est om. b alius. 121. placidis immittere b h m ma. pr. tres et uett. editi. placidis immittere rebus 15. plac. immittere terris 29. emittere terris 5 quatuor. emittere dictis D. emittere templis s uar. scr.

Iam tamen hanc aliqua tu quoque parte uides.

122. Libera per tutas amb.  $ACG\Gamma K\Sigma hm$  8 sedecim; M uar. scr. uett. editi. Lib. per totas tres; CO (teste Heins.) uar. scr. Libera continuas b uar. scr. ambulat ista m. ipsa N. 123. laetifero D. lutifero b ma. pr. lucifero m ma. pr. 124. Ne ten.  $A\Sigma$ . Ni taceam P. 125. Praesidio P. caeli foribus DA 2? caeli comitantibus hor. 29. communibus hor. 22. cum finitibus hor. r. oris  $\Gamma$ . 126. Ita, It, CDK sex; O (t. Heins.) M uar. scr. Credidit off. duo. Et redit reliqui cum uett. impr. offitio D. iupiter  $EG\Gamma$ . iuppiter itque meo b et decem fere. ipse suo O ma. m. 10.

iuppiter itque meo b et decem fere. ipse suo O ma. pr. 10.
127. ianus mihi cum Σ. cercale E ma. pr.
128. Inponit D GΓfr. Imposuit 14. libum mistaque farra C. mixtaque farra BG ΦKΣbm 8 nouem. sali 511; C uar. ser.
129. nanque D. patultius DEKb. patucius fr.
130. clusids f. clausius EΓ ma. sec. AMN OPH ΨΣΤ ma. sec. g hmr 3 44 tredecim, uett. editi. claudius Φ gloss, A. custius p uar. ser.
131. Silicet Γ. Scil. aeterna A alius. aeterne b uar. ser. aeterno ΦΓΟΔb sedecim; E sub rasura, ut puto; CN Ψ 44 gloss. in A uar. ser. ualuit rudis EFG tres; C uar. ser. aet. uouit rud. A ma. sec.
132. Nomina E ma. pr. F. diuersa F. diuerso A (ma. sec. teste Gronouio). significare uides F.

| Omnis habet geminas hinc atque hinc ianua frontis, | 135 |
|----------------------------------------------------|-----|
| E quibus haec populum spectat, at illa larem.      |     |
| Vtque sedens primi uester prope limina tecti       |     |
| Ianitor egressus introitusque uidet,               |     |
| Sic ego prospicio caelestis ianitor aulae          |     |
| Eoas partes hesperiasque simul.                    | 140 |
| Ora uides Hecates in tres uertentia partes,        |     |
| Seruet ut in ternas compita secta uias.            |     |
| Et mihi, ne flexu ceruicis tempora perdam,         |     |
| Cernere non moto corpore bina licet.               |     |
| Dixerat. et uoltu, si plura requirere uellem,      | 145 |
| Difficilem mihi se non fore pactus erat.           |     |
| Sumpsi animum gratesque deo non territus egi,      |     |
| Verbaque sum spectans pauca locutus humum.         |     |
| Dic, age, frigoribus quare nouus incipit annus,    |     |
| Qui melius per uer incipiendus erat?               | 150 |
|                                                    |     |

quoque G. aliqua parte uidere potes 14. 135. Ita, frontis, A. frontes reliqui. 136. populos O duo. spectet 6. spectat et illa 2. ille h. 137. Vtque sedet prim. Γ. Vtque solet prim. 6. Vtque sedet uester uestri prope P3. Quaque sedens uester pprimi (olim pprima) prope b. sedens uester primi prope AAOhp's quatuordecim. primi nostra prope g uar. scr. uester quoque limine tecti F. prope ianua tecti O ma. pr. limina iani B C 2324. limina templi Tb duo; Cuar. scr. tert. man. 138. Ian. ingressus Cuar. scr. 139. ego perspicio ABCDEGOAThm ma. sec. pr 3)8 uiginti et uett. editi. 140. in margine Ø. hesperiesque f. 141. Ora uidens ecates r. echates K. echaces Z. in III uert. D. in ternas ignea partes 41. uertencia I. uersantia unus; b uar. scr. uergentia BCII q s 8 viginti. urgentia unus. ligentia corr.: uergentia m. uertentia portas K. uert. formas O ma. pr. 142. Seruat ut f. Seruat et in  $\Gamma$ . Seruet ubi in m. internas DE. compita septa uias sex. comp. sacra uias f. comp. terra uias K. 143. michi D. ne perdam c. t. flexu N. flexo C. corpora perd. C uar. scr. 144. Corpore non m. cernere T. ne moto s. moto cardine 33. corpora K quatuor. moto pectore f. corpore plura 29; p uar. scr. bina libet 34. 145. uult. ll. et uultus si A. 146. Se mihi diffic. non bpr duo. michi D. Diffic. quid se A. Diff. fore se non mihi GT. fassus erat GOTK 2m ma. pr. 8 sedecim et uett. editi; CM uar. scr. 147. Sumsi Φ? Γ. terr... egi E. 148. Verbaque suspectans AMN Ss 843 tres. Verbaque despectans D alius. pauca lo . . . . eram E. loc. humi h ma, sec. 150. Dii melius s ma. pr. melius puer inc. E ma. pr.

Omnia tunc florent. tunc est noua temporis aetas. Et noua de grauido palmite gemma tumet: Et modo formatis operitur frondibus arbos. Prodit et in summum seminis herba solum: Et tepidum uolucres concentibus aëra mulcent, Ludit et in pratis luxuriatque pecus. Tum blandi soles. ignotaque prodit hirundo Et luteum celsa sub trabe figit opus: Tum patitur cultus ager et renouatur aratro: Haec anni nouitas iure uocanda fuit. 160 Quaesieram multis, non multis ille moratus Contulit in uersus sic sua uerba duos: Bruma noui prima est, ueterisque nouissima solis: Principium capiunt Phoebus et annus idem. Postea mirabar, cur non sine litibus esset Prima dies. causam percipe, Ianus ait. Tempora commisi nascentia rebus agendis, Totus ab auspicio ne foret annus iners.

151. florent nunc est 33. florent et tunc noua G. temporis aestas C ma. pr. Γ. 152. degrauido E. de nitido cortice gemma b. gemma cadit m ma. pr. 153. modo formosis Tf. modo sarmaticis aperitur b ma. pr. form. amicitur uitibus arb. Cm 8 octo. amicitur frondibus quatuor. operitur uitibus Φf; P uar. scr. frondibus annus (antro Heins.) G, sed ma. pr. corr. Ita, arbos, BF Gh 8 duo. arbor reliqui. 154. Exit et G uar. scr. pr. ma. et inmensum sem, f. graminis herba A. 155. aera complent A; O uar. scr. aera miscent unus. 156. inpratis E. 157. Ita, Tum, AD Φ KPT fpr uiginti quinque. Tunc reliqui et uett. edd. irundo Γ. Gloss. ignota, iam diu D. 158. Et uitreum 44. trabe fingit A A Fgps 40 octo; O uar. scr. trabe nectit EΓNΠ 41 septem; Cs uar. scr. trabe cudit O uar. scr. 159. Ita, Tum, AD Φ K OPpr alii, ut puto. Tunc caeteri. Tunc pariter cult. unus. pat. combustus ager unus. renou. arando As. 160. Hoc b. Haec anno nou. AF ma. pr. GA ma. pr. quatuor; C uar. scr. Haec nouitas anni fg quinque. iure notanda E ma. pr. nouanda M uar. scr. 161. mult. nec multis s duo. ille moratur Fb. 162. Cum tulit in b. 163. ueterique f. 164. phebus DE. 165. Postea b ma. sec. m. 166. caussam ΓΦ? 167. ɔmisi D. ɔmissi E. disposui gloss. G. nascencia Γ. 168. Totus at ausp. A. Totus ut ausp. b 43. auspitio D. inhers E. 169. Quique C (teste Gron.) suas partes K. artes ibidem del. ABE ma. pr. FP

Quisque suas artes ob idem delibat agendo

| Nec plus quam solitum testificatur opus.        | 170 |
|-------------------------------------------------|-----|
| Mox ego. cur, quamuis aliorum numina placem,    |     |
| Iane, tibi primum thura merumque fero?          |     |
| Vt possis aditum per me, qui limina seruo,      |     |
| Ad quoscumque uoles, inquit, habere deos.       |     |
| At cur laeta tuis dicuntur uerba kalendis,      | 175 |
| Et damus alternas accipimusque preces?          |     |
| Tum deus incumbens baculo, quem dextra gerebat, |     |
| Omina principiis, inquit, inesse solent.        |     |
| Ad primam uocem timidas aduertitis aures,       |     |
| Et uisam primum consulit augur auem.            | 180 |
| Templa patent auresque deum. nec lingua caducas |     |
| Concipit ulla preces, dictaque pondus habent.   |     |
| Desierat Ianus. nec longa silentia feci,        |     |
| Sed tetigi uerbis ultima uerba meis.            |     |
| Quid uolt palma sibi rugosaque carica, dixi,    | 185 |
| Et data sub niueo candida mella cado?           |     |

As 8 ma. pr. quinque; p uar. scr. obidem pr; E ma. sec; FPA uar. scr. artes obiter del. 19. inibi, obid, obide, iterum delibat singuli. idem praelibat A. 170. Ne plus O. Nec postquam E. 172. tibi primo BCTm 8 quinque. tura precesque OT. tura OP. b. thura precemque 14. thura feroque merum OT.

173. posses O; Puar. scr. Vt per me possis aditum qui P tres. aditum cerno qui N. 174. quoscunque multi. quosc. uelis \(\Sigma\) m ma. pr. quoscunque uelim prorsus habere 8. inquid Efr. Aut cur BOK. cur uerba t. d. laeta r. dicuntur festa kal. duo. kalandis P. 176. alternas expetimusque D. alt. suscipimusque G. accipimusque notas W uar. scr. 177. Tunc BEGAASbfgpr uett. impr. baculo quam E. dextra tenebat DOFNASg. dextra tegebat C. dextra regebat K 8 ma. pr. (C teste Gron.); g uar. scr. dextra ferebat 7. 178. Omnia B  $H \Delta s$ ; b ma. sec. 179. primas uoces 8. tim. aduertimus fr "nonnulli." convertitis 2)8. euertitis unus. auertitis  $\Pi$  duo. tim. aduertitis ad aures  $\Gamma$ . 180. Ipsam tune primo cons. 6. Et iussam @ ma. pr.; C uar. ser. uisam primam BCA ma. pr. p. visam primo  $\Pi 41$ . Et primum visum  $\Psi \Sigma$ bhs aliquot cum uett, impr. 181. parent b. 182, Accipit A. preces uerbaque fg. 183. Desierat paucis nec m. silencia T. silentia cepi 11222324. silentia fecit A ma. pr. 185. Ita, uolt, A. uult reliqui. Quid sibi uult palma rug. b. rugosaque cortice 8. carica dari g. 186. Ita, candida, BCD P ma. pr. Km 33 decem; Ap uar. ser. liquida mella 33 uar. ser. condita mella reliqui. mella fauo BCOKAMf duodecim; A uar. scr. mella fabo P war, ser.

Omen, ait, causa est. ut res sapor ille sequatur, Et peragat coeptum dulcis ut annus iter. Dulcia cur dentur, uideo. stipis adiice causam. Pars mihi de festo ne labet ulla tuo. Risit et, o quam te fallunt tua saecula, dixit. Oui stipe mel sumpta dulcius esse putes! Vix ego Saturno quemquam regnante uidebam, Cuius non animo dulcia lucra forent. Tempore creuit amor, qui nunc est summus, habendi: 195 Vix ultra, quo iam progrediatur, habet. Pluris opes nunc sunt, quam prisci temporis annis. Dum populus pauper, dum noua Roma fuit: Dum casa Martigenam capiebat parua Quirinum, Et dabat exiguum fluminis ulua torum. Iuppiter angusta uix totus stabat in aede, Inque Iouis dextra fictile fulmen erat: Frondibus ornabant, quae nunc Capitolia gemmis: Pascebatque suas ipse senator oues: Nec pudor in stipula placidam cepisse quietem 205 Et foenum capiti supposuisse fuit.

187. caussa  $\mathcal{O}$ ? causa ut res s. i. sequetur m. 188. Et pergat m. peragit  $\mathcal{C}$  (teste Gron.) K. ceptum  $\mathcal{D}E$ . 189. cur dantur b. stipis adice  $\mathcal{B}\mathcal{D}EFG\Gamma Kbfr$ . addice  $\Sigma$ . adiice causas N. adiice carmen s. 190. Ne m. de f. pars H. michi Γ. festo plus labet 41. ne labat  $\mathcal{C}\mathcal{D}EM\Sigma f$ . labet una g. 191. o quantum  $\Delta$ . o quantum te fall. saecula b uar. scr. sec. man. quam te dixit tua saec. fallunt f. se fallunt gloss.  $\Delta$ . tua tempora duo. tua sidera unus. 192. Quid stipe  $\Sigma$ . sumta  $\mathcal{O}$ ? Ita, putes,  $\mathcal{D}E\mathcal{O}$  (teste Matth.) 8 quatuor; C uar. scr. putas caeteri. 193. saturno aliquem regn. P. regnare uid. C. 196. Vix summus quo C uar. scr. qua nullus. quo nam progr.  $\Delta$ . 197. opes non sunt floril. Berol. temporis anno unus. 198. Cum G. Cum p. p. cum. gloss.  $\Delta$ . 199. Tum G. martigenum  $\Gamma$ . 200. fluminis alga  $\Delta T$ 

199. Tum G. martigenum Γ.
 200. fluminis alga ΔΤ quinque; MNr uar. scr. flum. herba g tres. thorum nostri.
 201. Iupiter EGΓr alii. Iopiter P. Iupp. exigua uix D 20 40 quatuor. Iuppiter exigua totus uix stabat Σ. totus uix stabat M. uix stabat totus CPbm. uix captus stabat 33. uix tectus stabat 29 tres. stabit D ma. pr.
 202. dextra uictile f. fictile lumen 8.

204. ipse frenator K. senatus  $\mathcal{O}$  uar. scr. 205. Non pudor P floril. Berol. placitam  $\mathcal{A}$ . plac. accepisse P 3. plac. sumpsisse  $\Pi$  40 duo. plac. captare tres. 206. Nec foenum bh nouem. ( $\mathcal{O}$  teste Heinsio Et) uett. impr.; g uar. scr. N. fen. floril. Berol.

Iura dabat populis posito modo praetor aratro, Et leuis argenti lamina crimen erat. At postquam fortuna loci caput extulit huius Et tetigit summo uertice Roma deos, 210 Creuerunt et opes, et opum furiosa cupido, Et cum possideant plurima, plura petunt. Quaerere ut absumant, absumpta requirere certant, Atque ipsae uitiis sunt alimenta uices. Sic quibus intumuit suffusa uenter ab unda, Quo plus sunt potae, plus sitiuntur aquae. In pretio pretium nunc est. dat census honores, Census amicitias. pauper ubique iacet. Tu tamen auspicium si sit stipis utile, quaeris, Curque iuuent nostras aera uetusta manus. 220 Aera dabant olim, melius nunc omen in auro est, Victaque concessit prisca moneta nouae. Nos quoque templa iuuant, quamuis antiqua probemus,

214. uiciis EG. 215. quibus et tumuit f. intumut E. subfusa P. 216. Quo sunt plus potae G. Quanto plus potae f. plus siccuntur E ma. pr. plus sciciuntur I. 217. praecium, per comp. DE, uti plerumque. prec. G. pretium non est \( \Delta\). est dant cens. B. 218. amicicias DEG f alii. 219. tamen officium si r ma. sec. ausp. sit si stip. K. ausp. cur sit h quinque et uett. impr. 220. Cumque g. iuuant T quinque. iuuent uestras AB5 quinque; g uar. ser. 221. melius tamen omen 33. nunc nomen D. est om. g 1129. 222. Victaque successit T alius. recessit duo. concedit

BC 820 duo. concessit prima fr. 223. Nunc quoque s duo. probamus duo; gloss. A.

Aurea. maiestas conuenit ipsa deo. Laudamus ueteres, sed nostris utimur annis: 225 Mos tamen est aeque dignus uterque coli. Finierat monitus. Placidis ita rursus, ut ante. Clauigerum uerbis alloquor ipse deum: Multa quidem didici. sed cur naualis in aere Altera signata est, altera forma biceps? 230 Noscere me duplici posses ut imagine, dixit, Ni uetus ipsa dies extenuasset opus. Causa ratis superest: Tuscum rate uenit in amnem Ante pererrato falcifer orbe deus. Hac ego Saturnum memini tellure receptum: Caelitibus regnis ab Ioue pulsus erat. Inde diu genti mansit Saturnia nomen: Dicta quoque est Latium terra, latente deo. At bona posteritas puppim formauit in aere, Hospitis aduentum testificata dei. 240 Ipse solum colui, cuius placidissima laeuum Radit harenosi Tibridis unda latus. Hic, ubi nunc Roma est, incaedua silua uirebat,

224. conuenit ista BCNT 8 (Heins.; at Ciofan.: ipsa) 13 20 quinque. 227. monitis quinque. placidisque ita F. 228. Clauig. dictis O 20. adloquor Φ? 230. Alt. formata est 5 43 alius. forma duplex Π 41. 231. dupplici Γ. me posses dupplici ut f. me posses duplici quod ymagine b. possis duo. posses in imagine BC ΦT et unus uel alter. 232. Ne uetus Λ T gmrs; MPH uar. ser. Si uetus N uar. ser. ipse dies Λ. dies attenuasset Σ. extimuisset Pmo. pr. extenuaret BC 5 20 tres. 233. uenit ad amnem D Lactant. 1, 12 ed. Ven. 1509. in annem Er. 234. per aerrato Γ. falcifer ore K. 236. Ita, ab ioue, BDΣ 811. cum ioue O. a ioue caeteri. 237. diu mansit genti NT p tres. 238. Dicta fuit latium bg ma. sec. h duo et uett. impr. quoque latium BC (teste Gron.) lacium EGΓ. 239. Tunc bona Δ. pupem ΛΕΓΜΟ PHΔ gs multi. puppem DFGΦ (teste Heins.) Λr 43. pupp. seruauit in Φ (Matth.; dubito) mr 13 20 22 23 24; 8 uar. ser. 241. solum coluit 8 20 quinque; M uar. ser. 242. Rasit FGΔ duo. Ita, haren., DEGΓ f alii. aren. reliqui. arenosum r sub ras. tybridis b. tybiris Γ. 243. Ita Σ 4 8 13 quatuor; g uar. ser. incidua 20 tres; g uar. ser. tc ardua caeteri. 244. res om. E ma. pr. Ita, bubus, ΛCG r 8 decem. bobus reliqui. bobus erant MN O F aliquot.

Tantaque res paucis pascua bubus erat.

Arx mea collis erat, cultrix quem nomine nostro
Nuncupat haec aetas Ianiculumque uocat.

Tunc ego regnabam, patiens cum terra deorum
Esset, et humanis numina mixta locis.

Nondum Iustitiam facinus mortale fugarat:
Vltima de superis illa reliquit humum.

Proque metu populum sine ui pudor ipse regebat:
Nullus erat iustis reddere iura labor.

Nil mihi cum bello. pacem postesque tuebar:
Et clauem ostendens, haec, ait, arma gero.

Presserat ora deus. Tunc sic ego nostra resolui

245

Cum tot sint iani, cur stas sacratus in uno, Hic ubi iuncta foris templa duobus habes? Ille manu mulcens propexam ad pectora barbam Protinus Oebalii rettulit arma Tatì,

Voce mea uoces eliciente dei:

260

245. Ars mea COf. Ara mea unus; C uar. scr. Ara mea est collis quinque. Arx mea est collis unus. Ara mea colli erat B, h ma. sec. Ara mea est colli AEFΓAPΠΨΔΣTbgrs 8333443 44. Ara mea in colli 40 41. Ara mea est colle unus. Arx mea est colli duo. Ita, erat cultrix quem nomine, G. erat quem cultrix nom. K 2223, erat quam uulgus nomine Mh ma. pr. aliquot; 20 et uiginti tres uar. scr. erat (colli) quem uulgus (uolgus A) nomine reliqui. 246. Nuncipat P. 247. Tunc quoque regn. B. Tunc ergo ego regn. D. paciens EG. 248. nomina b. num. nostra loc. g ma. pr. num. uincta locis 40. 249. Necdum D. iusticiam D E G. 250. sup. ipsa rel.  $F \triangle$  tres. relinquit M quatuor. reliquit opus 8 uar. scr. 251. pudor ille P. ipse gerebat h alius. 252. erat thuscis redd. M. erat cuiquam redd. r. 253. michi  $\Gamma$ . cum bellis  $E\Gamma$  6. cum populo g. postes pacemque  $\Gamma$ . pacem postemque 6 alius. 254. arma tero f. 255. Press. ore d. K. deus sic tunc ego unus. sic om. f. deus mea tunc sic ora resolui C. sic nostra ora resoluo B 222324. nostra resoluo A ma. prim. 20 duo. Gloss. b: nostra] ora. 256. alliciente \( \mathbf{Y} \) uar. scr. deo \( \mathbf{T} \) uar. ser. 257. Cum sint tot Agp quinque. cur sic sacratus in

uicta K. ubi templa foris iuncta Gbhmp alius uett. impr. 259. proexam E. propexam extremo uersu G. perpexam p alius. prolixam  $\mathcal{O}$ ; N uar. scr. promissam g ma. sec. duo. propexam pectora liber ms Iac. Gronouii. prop. in pectora 11. in pectore 8 (Ciof. 33 Heins.) 260. ebalii  $D\Gamma br$ . aebalii E. eubalii P. retulit  $EG\mathcal{O}$ ? protulit fr. arma taci  $DG\mathcal{O}KMNOP\Sigma r$  gloss. b. tacii  $\Gamma \Pi$ ; E uar. scr. tatii C. traci b. tracii E. titi C uar. scr.

uno es septem. in imo f; s alius uar. scr. in ede  $\Gamma$ . 258. ubi

arma senis 6.

Vtque leuis custos, armillis capta Sabinis. Ad summae tacitos duxerit arcis iter. Inde, uelut nunc est, per quem descenditis, inquit, Arduus in ualles per fora cliuus erat. Et iam contigerant portam, Saturnia cuius 265 Dempserat oppositas insidiosa seras. Cum tanto ueritus committere numine pugnam-Ipse meae moui callidus artis opus, Oraque, qua pollens ope sum, fontana reclusi Sumque repentinas eiaculatus aquas. 270 Ante tamen madidis subieci sulphura uenis, Clauderet ut Tatio feruidus humor iter. Cuius ut utilitas pulsis percepta Sabinis. Quae fuerat, tuto reddita forma loco est. Ara mihi posita est paruo coniuncta sacello: Haec adolet flammis cum strue farra suis.

261. Atque leuis  $\Gamma$ . capta sabinas r ma. pr. h ma. sec. capta sabinos ABCE ma. sec.  $FGD\Gamma AMNPP$  ma. pr. Abfg ma. pr. h ma. pr. mp ma. pr. r ma. sec. uiginti fere et uett. impr. 262. Ad tacitos summe dux. D. Ad tacitum summae dux. K. summae tacium dux. D 47 gloss. in A; E uar. ser. summae tatius dux. h ma. sec. summae tacios dux.  $H\Sigma$  20 quatuordecim; NOT uar. ser. tatios 44. Gloss. b: tacitos] illos. Ita, duxerit, ABFKMfr aliquot et fortassis E sub rasura. duxerat reliqui cum uett. impr. artis C.

263. Et ueluti nunc p. uelud EGb. per quae desc. K. descendimus 40. decenditis I. 264. ualles et fora 8 sex (sec. sched.). ualles ad fora BC. 265. At iam O. contingerant E. contigerat ADFb 843 octo. portas Fuar. scr. saturnia custos C. saturniuno Cuar. scr. saturnia coniux Fuar. scr. saturnia ciuis 6. 266. appositas P33. Ita, ins., BCDM 520 tredecim. inuidiosa

266. appositas P 33. Ita, ins., B CD M 5 20 tredecim. inuidiosa reliqui cum uett. impr. ingeniosa N uar. scr. 268. noui A teste Gron. 43; p uar. scr. moui calliditatis op. 23; MT uar. scr. artis opem \( \Gamma \) M \( \Omega \) A \( T \) f \( \text{b} \) s 47 uiginti quatuor et uett. impr.; \( EMP \) p uar. scr. 269. fontana resolui \( \text{b} \) 20 quatuor. 270. repentinas et iaculatus \( A \). 271. tamen modicis \( \text{h} \), tamen calidis \( \text{p} \) 33 octo; \( \text{g} \) 8 uar. scr. mad. submoui 7. mad. inieci \( \text{b} \). sulfora \( P \). 272. ut tacio \( E \) G \( \Gamma \) M \( O \) r. ut latio \( P \). ut tacto \( K \). ut tacio \( \Sigma \). Ut tito \( C \) uar. scr. 273. Cuius ubi util. \( m \), pulsis comperta \( D \). Quae seruat tuto \( A \). Et fuerat tuto reddita forma loco \( \Gamma \). forma lacu est \( P \) uar. scr. est \( om \) \( S \). 276. Hanc adolet \( D \). Hanc adolent \( 6 \) (sec. sched.; in \( ed \). 14). flammis con strue \( MP m \) duo. flammis a strue \( T \). cum sale farra \( s \) tres; \( g \) uar. scr. strue farta \( r \) ma. \( pr \). strue turra \( P \). strue turra \( P \).

At cur pace lates motisque recluderis armis? Nec mora. quaesiti reddita causa mihi est. Vt populo reditus pateant ad bella profecto, Tota patet dempta ianua nostra sera. 280 Pace fores obdo, ne qua discedere possit: Caesareoque diu nomine clausus ero. Dixit, et attollens oculos diuersa tuentes Aspexit toto quicquid in orbe fuit. Pax erat. et uestri, Germanice, causa triumphi, 285 Tradiderat famulas iam tibi Rhenus aguas. Iane, face aeternos pacem pacisque ministros. Neue suum, praesta, deserat auctor opus. Quod tamen ex ipsis licuit mihi discere fastis, Sacrauere patres hac duo templa die. 290 Accepit Phoebo nymphague Coronide natum Insula, diuidua quam premit amnis aqua. Iuppiter in parte est. cepit locus unus utrumque,

277. Et cur s. 278. Et mihi quaes. redd. causa fuit s. quaesitis D. quaesita b. michi est DEΓ. est abi. B 20 tres. 279. Vt pateant populo reditus ad bh uett. impr. populo pateant reditus DMOΠm. 280 demta Φ?Π. 281. Pace seras obdo Δ. abdo P. nequa D. disced. posset CΓΤ. disc. possim G uar. scr. pr. ma. 282. Caesarioque D. Ita, nom., BCr8 duo; D uar. scr. numine reliqui. clusus A test. Gron. numine clausa manet G uar. scr. pr. ma. 283. adtollens r. diuersa monentes unus. diuersa uidentes ABCEFG ΦΓΚΛΜΝΟΡΨΔΣΤ fgprs 3 43, reliqui numeris insigniti praeter undecim. 284. Adspexit, quidquid Φ? Prospexit 43. 285. erat atque tui M uar scr. et nostri m. causa tridenti s. 286. Tradiderat domitas EΓ. renus EGΓfr.

Iunctaque sunt magno templa nepotis auo.

287. fac aetern.  $ACDFG\PhiKMNOP3$  alii. aeternam g. aeternas paces CK. pacisque magistros 8. 288. suum pra deserat DE. praesta dixerat m ma. pr. actor  $C\Phi$ . 289. Quae F uar. scr. ex ipsi licuit f. ex istis BC20 tres. ex illis duo. michi  $\Gamma$ . tibi nullus. dicere A test. Gron.  $D\Phi$  ma. pr.  $KNO\SigmaTbfg$  ma. pr. m r ma. sec. 40; Fp uar. scr. 290. patres haec s. patres hoc 41. hac tibi K. hac tua  $\Delta$ . 291. Acc. nympha phoebo coronide f sed corr. phebo DE. nimph.  $DEG\Gamma r$ . 292. Insola P. quam uehit amnis A (test. Gron, qua uehit Heins). annis r.

293. Iupiter  $EG\Gamma$ . Iopiter P. 294. Iuncta quoque magn. s. que cum magno f.

Ou. Fasti.

Quis uetat et stellas, ut quaeque oriturque caditque, 295 Dicere? promissi pars fuit ista mei. Felices animae, quibus haec cognoscere primis Inque domus superas scandere cura fuit. Credibile est illos pariter uitiisque locisque Altius humanis exeruisse caput. 300 Non Venus aut uinum sublimia pectora fregit, Officiumue fori, militiaeue labor: Nec leuis ambitio, perfusaque gloria fuco, Magnarumque fames sollicitauit opum. Admouere oculis distantia sidera nostris. 305 Aetheraque ingenio supposuere suo. Sic petitur caelum. non ut ferat Ossan Olympus. Summaque Peliacus sidera tangat apex. Nos quoque sub ducibus caelum metabimur illis, Ponemusque suos ad uaga signa dies. 310 295. Quid uetat 8 tres. ut quaeque erit orta caditque 40.

296. Discere Δ. Dic, propositi pars D Λ M O Π Ψ Σ T br s 2 29 43 alii. Ita, fuit ista,  $D\Phi APA\Sigma Tg$  quatuordecim; O uar. scr. pars sit et ista BC 4)8. pars sit ut ista 29. pars sit et ipsa A 43. pars erat illa f. fuit ipsa F quinque. fuit una Eps septem. fuit 297. Fel. amnes K. Fel. animos B C 22 23 33. quibus hoc EIITgp nouem. hoc (haec) contingere EA. cogn. primus N. cogn. primum DOIITbg ma. pr. hs 41 duo et uett. impr. Io. Sarisb. policr. 7, 8; p uar. scr. cogn. promptum g ma. sec. 23. 298. Ita, domus,  $\overrightarrow{AD}$ . domos caeteri. 299. est illas  $\overrightarrow{W}$ 8 duo. pariter uicibusque  $\overrightarrow{D}$ . uitiisque (uiciisque  $\overrightarrow{EG}$ ) iocisque  $\overrightarrow{ACEFG}$ ΦΓΛΜΝΟ ΨΔΣbfghmpr num. notati detractis nouem et uett. impr. 300. Alcius, capud r. exipuisse E ma. pr. exser. aliquot. 301. Nec uen.  $M \Sigma$ . Ita, aut uin., D. et uinum caeteri. pect. frangit flor. Ber. 302. Sic, Officiumue, Bf 8 20 sex; N tres uar. scr. Officiumque (Offitium D) caeteri. militiaeque BCINPIIZ bhm 40 41 aliquot. milicieque E D ma. pr. flor. Berol. 303. Non leu. Il gloss. A. ambicio G. que gloria om. D ma. pr. que om. D ma. sec. f. persusaque pectora susco 2. gloria susco EFA 40 41. glor. succo f. 304. Magnarumue bh uett. impr. Magnarumue furor B 20 quinque. Magnarumque furor CD. fame soll. A. 305. Adduxere Δ. distancia Γ. sidera terris P ma. pr. 306.

subpos.  $D G \Gamma r$ . supposuisse tres, 307. ut petat b. osan r. osam f. olimpus  $D G E \Gamma f r$ . 308. Imaque pel. A 43. taugit  $\Gamma$ . 309. caelum om. f. caelum metabimus s. metebimur f. metibi-

mur  $\mathcal{O}$  uar. scr. numerabimus 40. meditabimur CDF ma. pr. 20 quinque. meditabimur istis  $\Sigma$ . met. istis m. 310. ad sua signa

Ergo ubi nox aderit uenturis tertia nonis, Sparsaque caelesti rore madebit humus. Octipedis frustra quaerentur brachia cancri: Praeceps occiduas ille subiuit aquas.

Institerint imbres missi tibi nubibus atris: Nonae signa dabunt exoriente lyra.

315

Ouatuor adde dies ductis ex ordine nonis: Ianus Agonali luce piandus erit. Nominis esse potest succinctus causa minister, Hostia caelitibus quo feriente cadit. Oui calido strictos tincturus sanguine cultros

320

C. ad stata signa 21220; gp uar. scr. signa deos b. Gloss. D: Soli planete proprie uagi dicuntur, sed ipproprie bene uocantur signa 311. tercia *D G*. zodiaci uaga i. e. currentia. 312. rore ma-313. Octip. cancri qu. br. frustra T gloss. A. Ita, quaerentur, BCDKNT8 aliquot. quaeruntur reliqui. bracia f. 314. Praecipue occid. AFIAMAZTb 43; NO uar. scr. Pro-

ximus occ. g uar. scr. Ita, subiuit, D solus. subibit caeteri.
315. Obstiterint imbres Ng tres; C4 uar. scr. Ni steterint imbres s uett. impressi; h ma. sec. imbres emissi nubibus G; B 437 quatuor var. scr. imbres missis tibi 40. imbres tibi missi nub. F. missi de nubibus Dm quinque, imbr. nisi si de nub. unus. imbr. nisi se de nub. alius. missi cum nubibus  $\Pi$  41. imbres nisi tibi  $\Sigma$ , imbres nisi si tibi A (test. Gron.) BCK AM Ogps 42033 3435 36 uiginti quinque gloss. A; O (test. Heins. uisi Matth.) Nr 8 pro uar. scr. imbr. missi nisi nub. unus; g alius uar. scr. imbres nisi missi nub. unus. imbres nisi sit tibi nubibus b; p uar, scr. imbres nisi nubibus f. nubibus atri m. Signa dabunt nonae nisi si tibi nubibus atris A. Institerint nonae nisi sic ibi nubibus atris A (teste Heinsio). Institerint nonae. pisi sit tibi nubilus aer 8 (test. Heins.; Ciof. longe aliter). Gloss. in D: quia per tempus obscurum non possunt uideri. Institerint nonae quinque alii cum 2 et 13. 316. dabant Z. None dabunt signa f. Signa dabunt none exor. O corr. Signa dabunt nonis exor. C alius. Signa dabunt imbres exoriente A 2813 quinque; p. uar. scr. Institerint imbres exoriente  $\Delta$ . lira  $EG\Gamma r$ . 317. Quattuor P? alii. dies ductos BDE sub. ras. G supra ser. ma. pr. P Am decem. dies dictos A 43. dies dictis T 8 septem. dies ductosque ex Nuar. scr. dies ductas ex ordine noctes 40. dies nonis ex ordine ductis G sed corr. b. ordine ductos b uar. scr. colendus r uar. scr. 319. esse potes h, 320. Hostia celestibus 321. Quo cal. Cuar. ser. calido cultros t. s. strictos s. strictos . . . neturus E.

Semper, agatne rogat, nec nisi iussus agit. Pars quia non ueniant pecudes, sed agantur, ab actu Nomen Agonalem credit habere diem. Pars putat hoc festum priscis Agnalia dictum, 325 Vna sit ut proprio littera dempta loco. An quia praeuisos in aqua timet hostia cultros, A pecoris lux est ista notata metu? Fas etiam fieri solitis aetate priorum Nomina de ludis graeca tulisse diem. 330 Et pecus antiquus dicebat agonia sermo: Veraque iudicio est ultima causa meo. Vtque ea non certa est, ita rex placare sacrorum Numina lanigerae coniuge debet ouis. Victima quae dextra cecidit uictrice, uocatur: 335 Hostibus a domitis hostia nomen habet. Ante deos homini quod conciliare ualeret, Far erat et puri lucida mica salis. Nondum pertulerat lacrimatas cortice myrrhas Acta per aequoreas hospita nauis aquas.

322. Semper agone 12 20 23 24. rogas ABCFGPA 8 33 44 quinque; MO uar. scr. rogas an nisi GTbr. rogant A. roges 29; b uar. scr. rog. non nisi O uar. scr. rog. ne nisi B Ø (test. Heins.) M tres. iussus agat ABCEFG @ MOP II A 43 bfr. iuss. aget II 8 323. Hunc et prox. uers. post 326 ponunt M alii. ueniunt DA. pecodes P. aguntur AN. auctu A. 325. prisc. annalia  $\Delta \Sigma f$ . agonalia  $\Phi$  ma. pr. P. ann. dici  $\Delta$ . 326. Vnaque sit proprio A. ut primo b; O uar. scr. litera  $\Phi$ ? 327. Aut quia E O D'b f g ma. sec. h s undecim et uett. impr. aqua uidet BC.

340

328. A pecudis s. est ipsa libri praeter B C A T br 5 septem. ipsa notanda Zf. ipsa (ista) uocata 4b. 329. Pars etiam ms 1222 23 24 25 nouem;  $E \mathcal{O} \mathcal{F}$  uar. scr. Fas est et fieri  $\mathcal{O} P$  3. etiam solitis fieri E corr. fieri est sol. f. aetate piorum 40 41. 330. ludis grata tul. T 2029. 331. Vt prius b. Ita, pecus,  $D\Gamma hs$  8 20 quatuor et uett. impr. prius reliqui. prius antiquis APg.

332. Verbaque  $\mathcal{O}$  ma. pr. est om. A 43. 333. . . utque  $\Gamma$ . ea nunc certa  $\mathcal{O}$  op s 8 septem. placare deorum  $\mathcal{O}$ . placare sacerdos 14. 334. Numine f. 335. quae cecidit dextra uict. B C O M F Tm s 820 undecim. 336. Hostibus admotis host. E. Host. amotis host. 4)849; D uar. scr. Host. a uictis 8 uar. scr. edomitis unus. 337. deos olim quod f. homini quam A. consiliare  $\Gamma P$ . uale-

bat BC 2 octo. 338. et liquidi luc. A. 339. Nund. T. Non dum G. pertulerant f. contulerat M. lacrymatam cort. myrrham duo; Tuar. scr. lacr. arbore 40. mirras DEGFr.

345

350

Thura nec Euphrates, nec miserat India costum,
Nec fuerant rubri cognita fila croci.
Ara dabat fumos herbis contenta Sabinis,
Et non exiguo laurus adusta sono.
Si quis erat, factis prati de flore coronis
Qui posset uiolas addere, diues erat.

Hic, qui nunc aperit percussi uiscera tauri, In sacris nullum culter habebat opus.

Prima Ceres auidae gauisa est sanguine porcae, Vlta suas merita caede nocentis opes.

Nam sata uere nouo teneris lactentia succis Eruta setigerae comperit ore suis.

Sus dederat poenas. exemplo territus huius Palmite debueras abstinuisse, caper.

Quem spectans aliquis dentes in uite prementem Talia non tacito dicta dolore dedit.

Rode, caper, uitem. tamen hinc, cum stabis ad aram, In tua quod spargi cornua possit, erit. Verba fides sequitur. noxae tibi deditus hostis

341. Tura O? b. eufrates  $DE\Gamma fr$ . nec tulit india  $\Sigma$ . cestum  $\Gamma$ . 342. Haec fuer. h. fuerant nibiri cogn. A, fuerant iuberi 43. cogn. rura croci m ma. pr. 343. herbis contemta  $\Gamma p$ . contempta  $MN\Pi$  duo. contecta 40; p uar. scr. contexta D uar. scr.

344. laur. aduxta C. adusta foco E ma. pr.  $\Pi$ . 345. erat plexis 2. erat prati factis gh nouem et uett. ed. prati fractis 33. fact. pratis G. fact. horti de unus. fact. de prati flore 6 alius. 346. possit  $\Delta \Sigma$  duo. 347. qui non aperit  $\Sigma$ . percussi uulnera f. uicera  $\Gamma$ . thauri D. 348. cultor 40 41. habebit b ma. pr.

349. est om. duo. Gloss. b: sanguine] fuso. 350. Vlta suis unus. merito AK 43. suas multa C uar scr. 351. Iam sata  $\Gamma$ . Quam sata b, nouo primis lact. A. nouo rectis liber I. Gronouii? lactencia  $\Gamma$ . latentia Ah 43. lactantia BMNm quatuor. lactancia f. sucis  $\Gamma b$ ; G uar. scr. sulcis AD G O K O P g p 43 tres; r uar. scr.

352. setig. concipit N duo; C uar. scr. 353. penas E. paenas D. 354. debuerat  $\Gamma$ . abtin. r. abstinuiste E. 355. dentem K. inuite G. praementem D. 356. Tal. cum tacito T. tacito uerba GA alii. tacito digna dol. B sex; s uar. scr. dolore refert 12 tres. 357. hinc om. f. tamen hic AOF 43 duo. tamen huic 23. hinc constabis A. 358. tua quae K. tua quid m. quod spargat s. 359. Ita, noxae, plurimi et ex sequentibus EO gs pro uar. scr. mox et  $G\Gamma KAP Fb fg hmp 3 44$  duodeuiginti et uett. impr.; MTr uar. scr. mox est DEO0s; B uar. scr. mos est Cs uar. scr. sequitur quia mox tibi N. tibi debitus  $\Delta$  tres; C uar. scr. hastis C ma, sec.

| Spargitur affuso cornua, Bacche, mero.            | 360 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Culpa sui nocuit. nocuit quoque culpa capellae:   |     |
| Quid bos, quid placidae commeruistis oues?        |     |
| Flebat Aristaeus, quod apes cum stirpe necatas    |     |
| Viderat incoeptos destituisse fauos.              |     |
| Caerula quem genitrix aegre solata dolentem       | 365 |
| Addidit haec dictis ultima uerba suis.            |     |
| Siste, puer, lacrimas: Proteus tua damna leuabit, |     |
| Quoque modo repares quae periere, dabit.          |     |
| Decipiat ne te uersis tamen ille figuris,         |     |
| Impediant geminas uincula firma manus.            | 370 |
| Peruenit ad uatem iuuenis, resolutaque somno      |     |
| Alligat aequorei brachia capta senis.             |     |
| Ille sua faciem transformis adulterat arte:       |     |
| Mox domitus uinclis in sua membra redit,          |     |
| Oraque caerulea tollens rorantia barba            | 375 |
| Qua, dixit, repares arte requiris apes?           |     |
| Obrue mactati corpus tellure iuuenci:             |     |
| Quod petis a nobis, obrutus ille dabit.           |     |
| Iussa facit pastor. feruent examina putri         |     |
| De boue, mille animas una necata dedit.           | 380 |

360. adfuso A. afuso E ma. pr.? P. infuso A ma. sec. effuso O (test. Heins.) II II fg ps 41 tredecim et uett. impr. et fuso E ma. sec. O uar. ser. cornua phebe f. bache D E Γ. 361. Culpa sua A 43. suis II. 362. Quid uos unus. conmeruistis D. 363. quod aper E ma. pr. cum prole O. 364. incept. deseruisse FN II gp 40 quinque. destituisse sues Γ ma. pr. 365. genetrix O? G. solata dolorem duo; P uar. ser. 366. Add. his dictis talia uerba G. dict. talia II. haec uerbis ultima dicta Γ. dictis ultima G uar. ser. uerba meis f. 367. protheus D G Γ fr. tua iura unus. dampna D E G Γ fr. 368. Quoque modum 29. 369. Ne te decipiat tamen M. 370. Inped. f. geminos uinc. firma pedes unus. uincula dura pedes K. 371. In marg. r. iuuenis reductaque som. h uett. impr. sompno E. 372. Adlig. O? capta dei A. 373. suam libri praeter r 29. Gloss. b: arte] sua. suam speciem II 41. suam formam T duo. Ita, transformis adulterat A 4)8 10 11 43. transmutat et alterat quinque. transformat et alterat reliqui scripti et impressi. alterat artus m alius. alterat apte II uar. ser. 374. menbra G. sua terga redit B C. 375. rorancia membra Γ ma. pr. 376. rapares a, r. apex E ma. pr. 380. Hic et praeced. uers.

in marg. b. una mactata 8. necata dabit G ma. pr. A.

Pascit ouis prato. uerbenas improba carpsit,
Quas pia dis ruris ferre solebat anus.
Quid tuti superest, animam cum ponat in aris
Lanigerumque pecus ruricolaeque boues?
Placat equo Persis radiis Hyperiona cinctum,
Ne detur celeri uictima tarda deo.
Quod semel est triplici pro uirgine caesa Dianae,
Nunc quoque pro nulla uirgine cerua cadit.
Exta canum uidi Triuiae libare Sapaeos
Et quicumque tuas accolit, Haeme, niues.
Caeditur et rigido custodi ruris asellus:
Causa pudenda quidem, sed tamen apta deo.
Festa corimbiferi celebrabas, Graecia, Bacchi,

381. Ita, Pascit ouis prato, A 43. Pascit ouis pratum uerb. B C D A M quinque; g uar. scr. Pascit oues pratum uerb. 20, Poscit ouis pratum unus; g uar. scr. Poscit ouem fatum uerb. 4)8 quinque. Pauit ouem pratum K alius. Pauit oues pratum tres (? sec. annot. impr.) Pratum pauit oues g uar scr. Pauit ouis pratum reliqui cum uett. impr. uerbenasque impr. Ms. inproba f. improba carpit M.

382. Quis pia  $\Sigma$ . Ita, dis,  $DG\Gamma$  alii Heinsii. diis caeteri. diis celi f. 383. Quid thuri sup. p duo. Quid ruri sup. g quatuor. tuti om. E ma. pr. superest animas EG. animas conponit in r. animam con ponat A. an. componat M ms. cum ponit  $FG\Gamma \Psi f$  duo. in aras g, in aram  $\Gamma\Pi 41$ . 385. Placet duo. Plac. persis equo rad.  $E\Gamma$ . equo perses duo. yperiona E. hiberiona G. iperiona  $\Gamma b$ . hiperionica K. hyperiona comptum g tres. 386. uictima pigra  $\mathcal{O}$ .

387. Hic et quinque prox. seqq. uersus in marg. Γ. Ita, Quod, BCDFGΦKATb ma. pr. p 820 sedecim. Quod triplici semel est pro E. Que triplici semel est pro Γ. Quae semel reliqui cum uett. impr. est triplicis A. est geminae pro 4 duo. est gemina pro 8. uirgine cerua D fort, sub ras. Δ. 388. uirgine caesa D fort, sub ras. Δg. cerua (ce..a) datur BGΓMOPmr 2 40 duodeuiginti; CF uar. scr. 389. Exta canis s quatuor. canum uideo Δ. canum triuiae uidi BCG uett. impr. triuiae libasse duo. triu. mactare K. libare sacerdos m. Ita, sapaeos, duo scripti, prim. ed. nescio quae Heinsii, Ald. 1516. Gloss. h: populi sunt thraciae. saphaeos h. saheos reliqui. 390. quicunque D. tuas haccolit Δ. acolit E. herme Φ. eme b. 391. ruris alumnus 29. 392. Ita, quidem sed tamen, ADΦATghms. pudenda quamuis sed tamen f. quidem huic tamen C. quidem est huic tamen B 20 quinque: quidem est sed tamen reliqui. tamen acta m. deo est ghs. 393. corinb, G. corimbifero f. coribiferi K. corinbriferi Σ. corymb. Φ? Festa racemiferi cel. BCT 4)8 quatuor. celebrabant 12 (22 sec. annot. impr.) celebrabat reliqui praeter AF 43, quos sequor. bachi DEG Γ alii. bachum K.

| Tertia quae solito tempore bruma refert.            |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Di quoque cultores in idem uenere Lyaei,            | 395 |
| Et quicumque iocis non alienus erat:                |     |
| Panes, et in uenerem satyrorum prona iuuentus,      |     |
| Quaeque colunt amnes solaque rura deae.             |     |
| Venerat et senior pando Silenus asello,             |     |
| Quique rubro pauidas inguine terret aues.           | 400 |
| Dulcia qui dignum nemus in conuiuia nacti           |     |
| Gramine uestitis accubuere toris.                   |     |
| Vina dabat Liber. tulerat sibi quisque coronam:     |     |
| Miscendas large riuus agebat aquas.                 |     |
| Naides effusis aliae sine pectinis usu,             | 405 |
| Pars aderant positis arte manuque comis:            |     |
| Illa super suras tunicam collecta ministrat:        |     |
| Altera dissuto pectus aperta sinu:                  |     |
| Exerit haec humerum. uestes trahit illa per herbas: |     |
| Impediunt teneros uincula nulla pedes.              | 410 |

394. Tercia EG. Gloss. E: trieterica scilicet. 395. Dii DEG plurimi. cultores obidem uen. II 41; r uar. scr. cultores ad idem M. cultores gelidi uenere  $\Delta m$  duo. cult. nemoris uenere  $\Gamma \Sigma$ ; II uar. scr. Ita, lyaei, AF 8 undeuiginti. liei b. licei (lycaei) caeteri. Gloss. BMs: lycaei] bachi. 396. quicunque  $D\Gamma br$  alii. iocis coni. Dusae. locis AFD (test. Heins.) KPT 3 41 43 sex et uett. edd.; 8 uar. scr. loco M. mero 1)8 quatuor; g uar. scr. loci reliqui. alienus erit A ma. pr. 397. Panos f; P uar. scr. satirorum r. 399. et pando senior f. sillenus E ma. pr. scd corr.  $\Gamma br$ .

400. Vers. om. E ma. pr. Ita BCTOP # D T b f g h m r ma. sec. s 12 42 quindecim et uett. ed.; Il p uar. scr., gloss. A. Quique rubero auidas A (sec. sched.) ruber auidas 42 uar. scr. rubens auidas  $\mathcal{D}\Pi$ . ruber pauidas p 8 tres; C uar. scr. rubens pauidas K. rubro timidas 43. Et qui rubro auidas M. Quamque rubroque auidas r ma. pr. Qui rubroque auidas D GAN et reliqui. 402. acubuere E, occubuere P 3 alius, concubuere II41. incubuere Nalius. thoris libri mei. 404. Miscendus r. Misc. parce B 1)4 alius; C uar. scr. riuus habebat s. 405. Ita, Naides, ADPTpr 8 quatuor. Naydes E. Naiades reliqui et uett. impr. effusis uniunt sine b. 406. aderat  $CEG\Phi\Gamma N\Pi bfm$ , aderant 407. tunica C. tunicas succincta b. tunicam comptis uett. ed. succincta 26; p uar. scr. 408. Alt. dissueto A. diffuso P 3 40. desicco m ma. pr. distento 7. disiecto 10. aperta sinum "Prosodia msta Leidensis." 409. Exser. b. humeros gms quinque. uestem 410. Inped. Γ. BCb 1)8.

Hinc aliae satyris incendia mitia praebent: Pars tibi, qui pinu tempora nexa geris. Te quoque, inextinctae Silene libidinis, urunt: Nequitia est, quae te non sinit esse senem. At ruber hortorum deus et tutela, Priapus 415 Omnibus ex illis Lotide captus erat. Hanc cupit, hanc optat, solam suspirat in illam, Signaque dat nutu, sollicitatque notis. Fastus inest pulchris, sequiturque superbia formam. Irrisum uoltu despicit illa suo. 420 Nox erat, et uino somnum faciente iacebant Corpora diuersis uicta sopore locis. Lotis in herbosa sub acernis ultima ramis, Sicut erat lusa fessa, quieuit humo. Surgit amans, animamque tenens uestigia furtim 425 Suspenso digitis fert taciturna gradu. Vt tetigit niueae secreta cubilia nymphae, Ipsa sui flatus ne sonet aura, cauet.

411. satiris inc. micia E. inc. mutua m 44; Mp 29 uar. scr.
412. pinu timpora EK. temp. nexe ger. g. 413. sillene plane
ut supra. libid. urguent Σ. urgent B Cm 4)8 tres. 414. Nequicia G Γ. 415. At rudis K. ortorum D Γ r. hortorum decus A
O (Heinsii aetate) M 8 duo; p uar. scr. hort. decor O ma. sec.,
alius. 416. ex istis uett. edd. lochide Σ. lodide r ma. pr.

Et iam finitima corpus librabat in herba:

417. Ita, solam (om.  $\Gamma$ ) susp. in illam,  $ACE\Gamma\Pi hm$  44041 duodecim. sola susp. in illa reliqui et editi ante Ald. 418. dat nictu 12 quinque; g uar. scr. que manu h m alius. 419. pulcris DG. 420. Inrisum  $\Sigma$ . uultu (ita libri) decipit  $\Gamma m$  40 duo;  $\Psi$  uar. scr. desipit b ma. pr. desp. ipsa  $\mathcal{A}$ . illa deum O. senem unus. uirum M uar. scr. 421. et somnum uino  $ONO\Pi\Psi gms$  quatuordecim. sompnum E. sumnum  $\Gamma$ . 422. diuers. iacta O. uirunque. sapore O. diuersis semisepulta locis O. 423. Lothis O. acerbis O0 acerbis O1 acerbis O2 acerbis O3.

scr. luxu m uar. scr. lusu lassa b 11 uett. ed. fessa iacebat  $\Delta$ .

425. uestigia surgit C test. Gron. 426. Suspensus et gradus 41. tacit. pede b uar. scr. 427. Et tetigit (retegit Matth.) D  $\Phi$ . Pro niueae nescio quid E sub ras. et b ma. pr. niu. sacrata duo. captata II uar. scr. secr. cunabula B C. silentia duo. cubicula b m. nimph. DE G. 428. Ita, Ipsa, AD  $\Phi$ ?  $\Gamma$  Mb 843 quatuor. Ille T. Ipse reliqui. Aura s. fl. n. s. ipse  $\Delta$ . 429. librarat  $\Sigma$ . uibrabat f. li-

brauit N. libr. ab aura 1.

430

Illa tamen multi plena soporis erat.

Gaudet, et a pedibus tracto uelamine uota Ad sua felici coeperat ire uia. Ecce rudens rauco Sileni nector asellus Intempestiuos edidit ore sonos. Territa consurgit nymphe, manibusque Priapum 435 Reiicit, et fugiens concitat omne nemus. At deus obscaena nimium quoque parte paratus Omnibus ad lunae lumina risus erat. Morte dedit poenas auctor clamoris. et haec est Hellespontiaco uictima grata deo. 440 Intactae fueratis aues, solatia ruris, Assuetum siluis innocuumque genus: Quae facitis nidos et plumis oua fouetis, Et facili dulces editis ore modos. Sed nihil ista iuuant, quia linguae crimen habetis, 445 Dique putant mentes uos aperire suas. Nec tamen hoc falsum, nam dis ut proxima quaeque est, Nunc penna ueras, nunc datis ore, notas. 430. Ipsa F. saporis Cb ma. pr. 431, 430 G. 432. sua fallaci duo. ceperat DE. ire gradu unus. 433. silleni uti supr. 434. ore modos 43. 435. consurgens 829. confugit  $\Delta duo$ . nymphae  $\Gamma \Sigma$ . nimphae DG. nimphe Ebr. consurgit uirgo P3. 436. Reicit  $BDEG\Gamma bfr$ . et surgens  $GN\Pi \Psi \Sigma gm$  41; M alius uar. scr. surg. (fug.) suscitat H 41 alius. concutit Fgp duo. incitat s. territat 29. omne genus 8. 437. Hac deus  $\Delta$ . obscena DEr. nimium pro parte s. Gloss. b: parte] uentro. 438. Omibus E. lumine Cuar, scr. lum. uisus buar. scr. 439, penas DE. autor aliq. Heins. et hoc est G 11. et hic est E fort. ma. pr. 29. hinc P? credo negligentem fuisse editorem Francof. 440. uictima sacra  $\Pi \mathcal{H} 41$ . grata mari 11. 441. solacia  $\Gamma$ . 442. Asuetum  $\Gamma$ . Adsuet.  $\mathcal{O}$ ? b Assiduum silu. 0. Adsuetum in silu. f. 443. nidos quae plum. tres ignoti. O? non credo. plumis ora Om.

444. Quae facili unus. dulces colitis s. Ita, modos,  $AF\Gamma K\Delta g$  mp duodecim; C uar. scr. sonos reliqui. 445. Sed nil  $A\Phi P\Psi$  hmr ma. pr. duodecim. nichil E b fr ma. sec. nichil hec iuuant  $\Gamma$ . quia lingua f. 446. Diique D E f. putent G. 447. Non tamen  $EFG\Gamma \Lambda \Psi \Lambda Tb$  fmr decem et uett. ed. tamen id fals. BC K 8 sex. tamen est falsum  $M\Sigma$ . tamen id falso duo. falsum est nam  $CEG\Gamma KP\Pi b$  fh mr uett. ed. diis libri. est in fine abiic.  $ABP\Sigma h$  m 843 uiginti. 448. Nunc pinna  $\Lambda$  43. penna uetitas 13. ueras editis ore  $\Sigma$ . Gloss. penna ut praepetes E. praepete uolatu b.

ore] ut occines E.

Tuta diu uolucrum proles tum denique caesa est:

Iuueruntque deos indicis exta sui.

Ergo saepe, suo coniunx abducta marito,
Vritur Idaliis alba columba focis.

Nec defensa iuuant Capitolia, quo minus anser
Det iecur in lances, Inachi lauta, tuas.

Nocte deae noctis cristatus caeditur ales,
Quod tepidum uigili prouocet ore diem.

Interea delphin clarum super aequora sidus
Tollitur et patriis exerit ora uadis.

Postera lux hiemem medio discrimine signat, Aequaque praeteritae quae superabit, erit. 460

Proxima prospiciet Tithono Aurora relicto
Arcadiae sacrum pontificale deae.

Te quoque lux eadem, Turni soror, aede recepit
Hic, ubi Virginea campus obitur aqua.

449. diu uolucris tres. diu proles uolucrum  $\Gamma$ . tunc den. EPII  $\Sigma fr$ . est abi. h. 450. iudicis p in marg. exta suo A ma. pr. 451, coniux Q? ullus? adducta II T quinque, obducta unus. adiuncta Z alius. 452. Vtitur A 43. Idaliis coni. Heins. ignitis m. in calidis caeteri. calidis blanda col. II 41 quinque. A et F ma. pr. 454. iecur om. r ma. pr. in latices b. Ita, inachi lauta, 2 et aliquot Heinsii. inache laute ABCDEFG OFKAM NOPH # A Tohrs 43 44 duodeniginti et nett. ed.; m nar. scr. inache sancte  $\Sigma f$ . inachi diua 1223. inachi uacca gmp 2 duodeuiginti;  $\Delta$  uar. scr. inachi bacca 8. inachi baccha 11. 455. Noctae **D**. Nocti deae **T**; Fuar. scr. deae positis A ma. pr.  $F\Delta$  43 tres. dee poitus b. deae positus A ma. sec. duo; F 43 uar. scr. deae positae M ma. pr. deae nocti  $\Gamma r$  8. crist. creditur K. Gloss. deae] nictiliae 44. Vl' dee noctis s. nictimene quae est dea noctis sacrificatur gallus b. 456. Qui tep. N. trepidum Abg. prouocat B CONFhm duodecim et uett. ed. 457. delfin E. ecora r. aequore s. aethera AOFhm uett. ed. sydus D. 458. et pateris b. exserit Q? 459. hieme med. K. serit O? 459. hieme med. K. 460. que praeteriit quae 461. Prox. perspiciet P 329. conspiciet B C K T g m p. respiciet 828. tytono G. tithone p. titono  $D\Sigma$ . thitono br. thithono  $\Gamma$ . tithono ut nuta relicto A 43. tithono nupta relicto O bm ma. pr. 4)8 tres. 462. Archadiae  $DEG\Gamma r$ . 463, Hec quoque f. eadem terra soror m. soror edere cepit K. 464. Gloss. aqua] lacu iuturne E. almo. ibi purgantur sacra ueste  $\Gamma$ . uirginea] alcione. quia quaedam uirgo cum ueniret ad obsidionem rome tybridem non potuit transire, unde dictus est uirginea aqua. b.

Vnde petam causas horum moremque sacrorum? 465 Dirigat in medio quis mea uela freto? Ipsa mone, quae nomen habes a carmine ductum, Propositoque faue, ne tuus erret honor. Orta prior luna, de se si creditur insi. A magno tellus Arcade nomen habet. 470 Hic fuit Euander. qui quamquam clarus utroque, Nobilior sacrae sanguine matris erat, Quae simul aethereos animo conceperat ignes, Ore dabat pleno carmina uera dei. Dixerat haec nato motus instare sibique, 475 Multaque praeterea. tempore nacta fidem. Nam iuuenis nimium uera cum matre fugatus Descrit Arcadiam Parrhasiumque larem, Cui genitrix flenti, fortuna uiriliter, inquit, Siste precor lacrimas, ista ferenda tibi est, 480 Sic erat in fatis. nec te tua culpa fugauit. Sed deus, offenso pulsus es urbe deo.

465. petunt caus. A. horum moresque NOg sex. sacrorum est G. 466. Sic, Dirigat, Φ (sec. Matth.) Π et quatuor. Dirigit DG ΓMN decem. Derigit AT. Porriget 6. Diriget qui restant cum uett. ed. 467. Ipsa moue ΦΣΤΓ, quae carmen habes a nomine dictum G. carmine dictum CDΦΓΚΟΠΨΤ bfghps quindecim et uett. ed.; M uar. scr. 468. que foue Δ. que caue ne Γ. honos ΓΡ 3 br tres. 469. Orta prius 33. se sic cred. Kbh 11. si credimus C test. Gron. si credimus ipsis BC (test. Heins.) m quatuor. creditur ipsis Db ma. pr. creditur ulli h 2. creditur illi P; s uar. scr. 470. archade EGbr. 471. Hinc DFMOPΠΔ ghmprs aliquot et uett. ed. qui quondam clar. b. qui quamuis EK. 473. Haec simul 11. ethereos concepit mente furores Φ uar. scr. animo perceperat Γ. an. collegerat 11. 474. Ora dab. plen. carmine g. dabat uero carmina plena BCm tres. 475. Dix. hoc Ema. pr. N. haec uates Φ ma. sec. 476. que om. 21. que praeterito Π uar. scr. tempora f 8 tres. 475. iuuenis uera nimium Ψgs. 478. Deserat T. arcadium K 14. archad. DEGΦΓbr. parris. Γ. parras. DEr. parrasiosque lares s ma. sec. parrasium

que nemus  $\mathcal{O}f$ . 479. genetrix  $\mathcal{O}$ ? fortuna tenaciter inq.  $\mathcal{A}$ . 480. Siste puer lacrimas Eh tres et uett. editi; g uar. scr. ferenda tua est C. est abi. N duo. 481. in factis  $\mathcal{A}$ . fatis non te quatuor. Sic deus offenso, nec te tua culpa fugarat  $\Sigma$ . 482. Sic erat in fatis pulsus  $\Sigma$ . Nec tamen offenso tres; s uar. scr. Sed tamen offenso tres. deus infenso 15. es orbe  $C\mathcal{A}\Sigma$ ; Bp septem

uar. scr.

Non meriti poenam pateris, sed numinis iram. Est aliquid magnis crimen abesse malis. Conscia mens ut cuique sua est, ita concipit intra 485 Pectora pro facto spemque metumque suo. Nec tamen ut primus maere mala talia passus: Obruit ingentes ista procella uiros. Passus idem est, Tyriis qui quondam pulsus ab oris Cadmus in Aonia constitit exul humo. 490 Passus idem Tydeus, et idem Pagasaeus Iason, Et quos praeterea longa referre mora est. Omne solum forti patria est. ut piscibus aequor, Vt uolucri, uacuo quicquid in orbe patet. Nec fera tempestas toto tamen horret in anno: 495 Et tibi, crede mihi, tempora ueris erunt. Vocibus Euander firmata mente parentis

483. Nec meriti  $CFN\Psi bh$  uett. ed. Nec merito unus. Nec meritis  $\Sigma$ , paenam, uel penam libri, ut uidetur. paenas P quinque. meriti pateris paenas gs. 484. magni crim. Ab ma. pr. crimen inesse  $\Psi$ . 485. Concia  $\Gamma br$ . ut quaeque  $\Delta$ . est sic conc. bf. concipit infra T. concipit iram r. 486. Pect. profecto f. profato  $B\Gamma\Pi$  41. 487. tamen et primus maeret mala m. ut reris primus mala P ma. pr. primus maeres  $\Lambda\Pi\Psi\Sigma Tghps$ ; Pr ma. sec. uett. ed. maere male ed. Ezeu. mendose: incertum, num scripti.

Naue secat fluctus Hesperiamque tenet.

488. ingentes illa  $\Sigma$ . ingentes dira floril. Berol. ingentes magna gs. ing. laeta 8. procella domos 27. 489. idem tyriis FGKM  $OPA\Sigma Tfhs$  quatuordecim. tiriis quondam qui  $\Gamma$ . quondam est pulsus g. quondam missus 40. ab horis DEGr. 490. Cathmus Gbr. Catmus  $\Gamma$ . Cahatmus f. in ionia G. in eonia E ma. pr. in haemonia tres. in aeolia tres in ausonia tres exsul aliquot.

haemonia tres. in aeolia unus. in ausonia r ma. sec. exsul aliquot. 491. Vers. om. D. idem est tydeus K II b. idem theseus g. titeus G ma. pr. tideus E. Ita, pagasaeus, uett. ed. et fort. D F g hs. pegaseius B. pegasaeus uel pegaseus reliqui. 492. est abi. quinque. 493. est ceu pisc. II 41. 494. Et uol. B C D (notante Heins.) f m 8 decem. uacua A. uacuum flor. Berol. 495. Et fera D. Nec sera G. Ita, horret, m 8 quinque. toto non errat D. tamen erret I b ma. sec. 14. tamen errat reliqui. in aeuo M uar. ser. in orbe gloss. r. 496. Haec tibi r. Id tibi m. En tibi 33.

497. Ita, firmata mente, BCGh 5 decem Ald. 1502; g uar. scr. firmata uoce m. firmatus mente unus. formata mente 8. euander firmus a mente C uar. scr. euander et firmus a mente  $\Gamma$ . euander et forma mente 43. euander et firma mente  $AEF \mathcal{O}AP \mathcal{V}Abfgprs$  3 40 tredecim. euander et firmus mente reliqui scripti et uett. ed. mente paratus b. 498. fluctus italiamque NPhs codex Iac. Gron. et undecim Heinsii; T uar. scr. fluctus ausoniamque M uar. scr.

Iamque ratem doctae monitu Carmentis in amnem

Franct at Tuggie abuing that aguin

| rigerat, et l'users obuitus ibat aquis.                                                                                                         | 300     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Fluminis illa latus, cui sunt uada iuncta Tarenti,                                                                                              |         |
| Aspicit et sparsas per loca sola casas.                                                                                                         |         |
| Vtque erat, immissis puppim stetit ante capillis,                                                                                               |         |
| Continuitque manum torua regentis iter.                                                                                                         |         |
| Et procul in dextram tendens sua brachia ripam                                                                                                  | 505     |
| Pinea non sano ter pede texta ferit:                                                                                                            |         |
| Neue daret saltum properans insistere terrae,                                                                                                   |         |
| Vix est Euandri uixque retenta manu.                                                                                                            |         |
| Dique petitorum, dixit, saluete locorum,                                                                                                        |         |
| Tuque nouos caelo terra datura deos,                                                                                                            | 510     |
| Fluminaque et fontes, quibus utitur hospita tellus,                                                                                             |         |
| Et nemorum siluae naiadumque chori!                                                                                                             |         |
| Este bonis auibus uisi natoque mihique:                                                                                                         |         |
| Ripaque felici tacta sit ista pede.                                                                                                             |         |
| Fallor, an hi fient ingentia moenia colles,                                                                                                     | 515     |
|                                                                                                                                                 |         |
| 499. ratem monitu doctae K. monitis $\Gamma$ . docte carmentis m                                                                                |         |
| n annem $E$ . 500. Vexerat et $BCm$ quatuor. thuscis $\Phi$ ? 501. latus cuius ut uada $\Gamma$ . latus cuius uada $K$ . uada cun               | cta h.  |
| uncta parenti m 8 ma. pr. iuncta terenti CP ma. sec. h s me                                                                                     | a. sec. |
| ma. sec. sex. taren G. 502. Adsp. $\Phi$ ? r. et solas p                                                                                        | er M    |
| <b>VO</b> aliquot. 503. Vtque humero immiss, b. erat intonsis $\Sigma$ neultis <b>O</b> uar. scr. erat hirsutis idem itidem. inmissis $E\Gamma$ |         |
| nissis $DG$ . pupim $b$ . pupem $AENPH \triangle Tg$ ma. sec. $s$ ,, nonper $DFG \oplus F \triangle Z$ . capillos $g$ mg, $g$ . 504. manus $g$  | ulti."  |
| supper $D F G D \Gamma A \Sigma$ , capillos a ma, ar. 504, manus a                                                                              | s: Ø    |

sano cum pede  $\Sigma$ . pede tecta ACG (teste Heins.) 43, 507, insistere ripae  $F\mathcal{O}$ , ut puto,  $\Gamma AMNOH\mathcal{F}A\Sigma Tbfhs$  multi cum uett. ed.; APmp uar. scr. 508. euandri diua retenta unus. 509. Diique  $DEG\Gamma Zr$ , saluetis loc. G. salu, deorum  $\Gamma$  ma. pr. 510. Tuque deos c. t. datura nouos Z. datura dies b ma. pr. da-

uar. scr. test. Heins. manu E ma. sec. GO (t. H.) IKANPH B ma. sec. m ma. sec. 3 40 41. octo. torua tenentis gloss. A. reguntis 3. 505. dextr. tendit \( \Sigma \). sua lumina 45? 506. non satis ter b.

tura nepotes  $\Gamma$  ma. sec. 511. Fulminaque  $\Gamma$ . et montes  $\Pi$ ; M uar. ser. quibus utimur  $\Psi$ . Post h. u. lacuna octo foliorum in G.

512. Ita, nemorum siluae,  $ABCDFOP\PsiA$  ma. pr. bfmps ma. pr. 3)8 43 duodeuiginti. nemorum deae C uar. scr. nemorum diuae b duo alii. nemorum uisae A uar. scr. (? 29?) nemora et siluae P uar. scr. nemorum nimphae qui restant cum uett. ed. nayad. b. que thori P cori P cori P solutionis animis P ma. pr. uisae P ma. sec. michique P al. 514. Istaque fel. ripa sit icta pede P 41.

515. an hii montes ing. menia fient b. hii EZ. hi facient m.

fiant T. ingencia  $\Gamma$ . menia DE.

Iuraque ab hac terra caetera terra petet. Montibus his olim totus promittitur orbis. Ouis tantum fati credat habere locum? Et iam Dardaniae tangent haec littora pinus: Hic quoque causa noui femina Martis erit. 520 Care nepos, Palla, funesta quid induis arma? Indue, non humili uindice caesus eris. Victa tamen uinces, euersague Troia resurges: Obruet hostiles ista ruina domos. Vrite uictrices Neptunia Pergama flammae: 525 Num minus hic toto est altior orbe cinis? Iam pius Aeneas sacra et sacra altera, patrem Afferet: Iliacos accipe, Vesta, deos. Tempus erit, cum uos orbemque tuebitur idem Et fient ipso sacra colente deo. 530 Et penes Augustos patriae tutela manebit: Hanc fas imperii frena tenere domum: Inde nepos natusque dei, licet ipse recuset, Pondera caelesti mente paterna feret.

516. cetera turba 8 (sec. Ciof.) duo. terra petent Z. terra petit

f ma. pr. terra feret Muar. scr. 517. totus permittitur tres.

518. fatum A. credit T. credet f. 519. At iam O. dardanidae \( \text{O} \) Tbr duo. tangunt b. litora \( D \) alii? littora puppes s. littora puppe cod. Iac. Gron. 520. martis erat \( A \) ma. pr. Gloss. \( E : \) quoque] ut troie. 521. Chare aliquot Heins. pallas \( \text{\chi} \). fun. cur ind. \( f \). 523. Vincla tamen \( A \). tamen quamuis euersaque \( K \). resurget \( \text{F} \) ma. pr. 524. Obruit \( A D b \) ma. pr. \( r \) ma. pr. Obtinet 44. hostil. icta ruina \( \text{\chi} \). 525. neptunia maenia \( E h s \) quinque; \( g \) uar. scr. pergama troiae \( M \). 526. Ita, Num minus, tres ignoti. Num minor tres alii. Non minus 8 duo; \( g \) ma. sec. in marg. Nec minus \( Z \), Non minor \( E \) ma. sec. \( A b g p \) quatuordecim \( e t \) uett. editi; \( C \) uar. scr. Nunc minor \( reliqui \). minor in toto \( A \) \( I \) \( \text{F} \) 44. alcior \( \text{\chi} \). celsior \( a \) lius. 527. Nam pius \( \text{F} g p \) tres. sacra altera et altera patrem 33. patrem \( i n \) rasura \( Z \). 528. Adf. \( \text{O} ? \) Afferat \( P \) 3)5. Auferet 33. iliacos \( \text{excipe} B C Z m \) 8 decem. \( \text{accipe} \) terra \( g \) uar. scr. Gloss. \( E : \) uesta \( \text{o} \) o romana terra. ueste 43. \( 529 \), quum \( Z \). Gloss. \( D : \) quia rex et sacerdos iulius et deinceps omnes augusti. 530. Vers. deest \( D \). funt \( h \). ipso in \( ras. Z \). sacra tuente \( E \) uar. scr. scra colenda duo. \( \text{531} \) Cum \( rase \) \( \text{Cur} \) nenee \( h \) 237 \( \text{manobis} \) 100.

ser. sacra colenda duo. 531. Cum penes b 227. manebis 10. 532. Hanc decet imperii f ma. sec. fas est imp. E ma. pr. imperii sceptra M 40. imp. regna b. imp. iura 34. frena tenente \( \Sigma \). 533. Vnde nepos gloss. \( A. \) Inde satusque neposque dei 2. licet usque rec. 29. recuses \( A \) 43.

Vtque ego perpetuis olim sacrabor in aris, 535 Sic Augusta nouum Iulia numen erit. Talibus ut dictis nostros descendit in annos. Substitit in medios praescia lingua sonos. Puppibus egressus latia stetit exul in herba. Felix, exilium cui locus ille fuit! 540 Nec mora longa fuit. stabant noua tecta, nec alter Montibus Ausoniis Arcade major erat. Ecce boues illuc Erytheidas applicat heros Emensus longi clauiger orbis iter. Dumque huic hospitium domus est Tegeaea, uagantur 545 Incustoditae lata per arua boues. Mane erat. excussus somno Tirynthius hospes De numero tauros sensit abesse duos. Nulla uidet quaerens taciti uestigia furti: Traxerat auersos Cacus in antra feros: 550

535. Atque ego T. perpet, quondam gs. 536. nouum liuia p s ma. sec. 43 septem et uett. ed.; g uar. scr. iulia nomen  $AC\Pi T$  bm 841 octo. nomen habet 41. erunt T; Tuar. scr. 537. Talibus auspiciis nostros BCZm 48132228. ut nostros dictis h, nullus praeterea. nostros ascendit b. descendit ad annos BK gloss. in b. desc. in agros Of 28; M et quinque uar. scr. desc. ad agros C Zm 481322. in amnes E correcto annos ab ant. man. 21. 538. in medio p. 1. sono OKA? PT? ZZhr 40 undecim aut tredecim et uett. ed. in mediis p. 1. sonis f. 539. Pupibus Er. evul arena b duo. in hora f. in urbe p alius. 540. exilii T. auxilium g. locus ipse s. 541. tecta neque alter AAp. 542. archade D EZr. 543. illic  $C\Pi TTZf$  quinque. eritheidas BCF editi saec, xv. heritheidas EZr. erytheus T. ericthedas b. erytreides h. erythraeidas Ald. 1502. erictheidos appulit D. ericteidas appulit f. Ecce breuis illuc euristeus appulit heros K. applicat oras 29.

war, scr. antra ferox reliqui.

Cacus, Auentinae timor atque infamia siluae, Non leue finitimis hospitibusque malum. Dira uiro facies. uires pro corpore. corpus Grande. pater monstri Mulciber huius erat: Proque domo longis spelunca recessibus ingens 555 Abdita, uix ipsis inuenienda feris. Ora super postes affixaque brachia pendent, Squalidaque humanis ossibus albet humus. Seruata male parte boum Ioue natus abibas: Mugitum rauco furta dedere sono. 560 Accipio reuocamen, ait. uocemque secutus Impia per siluas Victor ad antra uenit. Ille aditum fracti praestruxerat obiice montis: Vix iuga mouissent quinque bis illud opus. Nititur hic humeris. caelum quoque sederat illis: 565 Et uastum motu collabefactat onus.

Quod simul euersum est, fragor aethera terruit ipsum Ictaque subsedit pondere molis humus. Prima mouet Cacus collata proelia dextra,

551. auent. tremor 24. 553. Dura AEFΦOΔΣgr sub ras.
43 sedecim et Ciof.; Ψ uar. scr. Mira C. uiri D. 554. mulcifer BDKΛOPΠ 8 decem. 556. Obdita 8. Abd. bis ips. Z
uar. scr. uix ullis duo. 557. Oraque E ma. pr. affissaque C.
558. Scalida PΔ. oss. albus Σ. 559. Ita A 43. abibat caeteri. 561. Ita, reuocamen, ABDEΦΛMNOPΨΣbfr48 13

558. Scalida PA. oss, albus 2. 599. Ita A 43. abbat caeteri. 561. Ita, reuocamen, ABDE Φ AMN OP F Σbfr 48 13 octo cum uett. editis; II uar. scr. reuocamur Z et qui restant. uocesque Φ. 562. Inpia f. siluas ultor BCΦKAZ 4813 decem; ms uar. scr.; g fort. sub ras. uict. in antra II 41 tres. antra redit E. 563. aditum uasti gs. aditum saxi f. aditum strati A. perstruxerat AII ΔΣ; BC uar. scr. perstrusserat h. perstrinxerat B P 3. obice DEbfr. obice saxi A. 564. Bis iuga A. nou. b. Ita, opus, DFT ma. pr. b m ma. pr. 43. honus EΦ. onus reliqui scr. et impr. 565. Hic uers. cum sequente deest in Z et in m ma. pr. Nit. hinc F uar. scr. hic humero B. quoque..ederat E. quoque sustulit T. sederat illi BCf. 566. honus E. humus M ma. pr. 567. Et semel eu. s. simul euulsum est Σ? b 2)47 quatuor et uett. editi; M uar. scr. euersum fragor f duo alii. aethera uerberat duo; p uar. scr. aethera concitat tres. 568. Iactaque AB CEKΣm 43. Actaque O. . . otaque Z. Lectaque P ma. pr. Laxaque duo. Laesaque unus. pondere mollis CEFMNOPII ma. pr. FATbfms uiginti fere et uett. ed. 569. Arma mou. C. mouit b. collecta P. collataque T.

Ou. Fasti.

| Remque ferox saxis stipitibusque gerit.           | 570 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Quis ubi nil agitur, patrias male fortis ad artes |     |
| Confugit et flammas ore sonante uomit.            |     |
| Quas quotiens proflat, spirare Typhoëa credas,    |     |
| Et rapidum Aetnaeo fulgur ab igne iaci.           |     |
| Occupat Alcides, adductaque claua trinodis        | 575 |
| Ter quater aduersi sedit in ore uiri.             |     |
| Ille cadit, mixtosque uomit cum sanguine fumos,   |     |
| Et lato moriens pectore plangit humum.            |     |
| Immolat ex illis taurum tibi, Iuppiter, unum      |     |
| Victor et Euandrum ruricolasque uocat:            | 580 |
| Constituitque sibi quae Maxima dicitur, aram      |     |
| Hic, ubi pars urbis de boue nomen habet.          |     |
| Nec tacet Euandri mater prope tempus adesse,      |     |
| Hercule quo tellus sit satis usa suo.             |     |
| At felix uates ut dis gratissima uixit,           | 585 |
| Possidet hunc Iani sic dea mense diem.            |     |

Idibus in magni castus Iouis aede sacerdos Semimaris flammis uiscera libat ouis:

scr. auersi O ma. pr. in ora BCOTZf quatuor et uett. ed.
577. mixtoque PFr 334 septem; C uar. scr. que om. O. mixtasque u. c. s. flammas NTbg ma. sec. h quindecim et uett. impr.

578. late  $\mathcal{A}$ . lato mouens E ma. pr. pectore plaudit b. tangit 8 tres. pulsat  $\mathcal{A}$  5 alius. 579. illis taurorum iupiter  $\mathcal{D}$ . iupiter  $\mathcal{D}E$ . 580. ruriculas P. 581. Instituitque B Cm duo; p uar. scr. ara B Z ma. pr. m. Gloss. E: ecce quare de hercule induxit.

582. Haec ubi P; C uar. scr. Gloss. bouilla r. bouilla nunc quoque D. 584. quo tempus m. 585. felix mater M. uates et diis m. ut diis E uett. ed. uates undis gratiss. ABDF 10 duo. gloss. D: spes et gaudium undarum quia nimpha fuit. gratissima dixit BCZm ma, pr. 8. uixit A. 586. Poss. hanc  $O\Sigma Th$  35 tres. sic quoque mense  $\Sigma$ . dea facta diem 35. 587. magni castissimus aede A. 588. flammas duo.

Redditaque est omnis populo prouincia nostro Et tuus Augusto nomine dictus auus, 590 Perlege dispositas generosa per atria ceras, Contigerunt nulli nomina tanta uiro. Africa uictorem de se uocat. alter Isauras, Aut Cretum domitas testificatur opes: Hunc Numidae faciunt, illum Messana superbum: 595 Ille Numantina traxit ab urbe notam. Et mortem et nomen Druso Germania fecit. Me miserum, uirtus quam breuis illa fuit! Si petat a uictis, tot sumat nomina Caesar, Quot numero gentes maximus orbis habet. 600 Ex uno quidam celebres aut torquis adempti, Aut corui titulos auxiliaris habent.

589. est hominis A. est om. E ma. pr. Redditaque immunis suadeo. est olim E uar. scr. pop. prudentia uestro m. pronuncia C. prou. uestro K 4)8. 590. dictus honos s et alius uar. scr.

Magne, tuum nomen rerum est mensura tuarum:

Sed qui te uicit, nomine maior erat.

591. depositas P 3. Ita, generosa, BCDOKNYZgmps 8 1233
34353640 undetriginta et edd. saec. xv; AMb 44 uar. scr. annosa h 47 Ald. 1502. numerosa duo. cinerosa AEFAMOPAS
Tbfr 3)8 (test. Ciof.) 39 et reliqui; COANZb 44 uar. scr. Gloss. cinerosa] propter uetustatem r. uel propter sacrificia O. centrosa
coni. Iac. Gron. onerosa 44 pro uar. scr. caeras D. 592. Ita A
43. Contigerint O (test. Heins.) MPg octo et edd. saec. xv; p uar. scr. Constiterint N. Contingunt D. Contingant K; Ouar. scr. Congregant S. Contigerant reliqui. nullo T. 593. Affrica DEr. uocat: alitis aura A43. hisauras DE, isauros C (test. Gron.) OII. isaurum p quatuor et uett. impr. isaura O. isauram alius. 594. Curetum dom. 41. Vt cretum 40. Hic cret. M uar. scr. Aut cretam p uar. scr. certum D. Aut regum dom. O. 595. mesana D. mesena O. mesala f. 596. numantinam f. 597. nomen fecit germania druso CS. 598. miseram F. uirtus tum breu. C uar. scr. 599. Si petit Ff. petet IIr. uictis sumet tot nom. IIgs. uictis nomen tot nomina D. gloss.: nomina] habere posset D. tot sume

nomen tot nomina D. gloss.: nomina] habere posset D. tot sume nom. C. tot sumere nom. f. tot sumet EF ma. sec.  $\mathcal{O} \triangle MO \mathcal{H} \Sigma$  Tbhr uiginti fere et uett. edd. 600. Quod A. orbis om. D ma. pr. 601. uno quidem  $\Sigma$ . torq. adepti m sex. ademptae BPbg s 3 duo; 8 uar. ser. adeptae Z tres. Gloss. uno] facto DE. ex una re b. non solum a gente uicta D. 602. auxil. habet  $\triangle hs$  812 quatuor. 603. nomen superest mensura P3. rerum om. D. est om. BCE  $\mathcal{H} \triangle TZm$  quinque. tuarum est Z ma. sec. 604. Sed quae A. re uicit suadeo. uicit te quoque maior CDPTZfhmp 8

12 duodecim; g uar. scr.

| Nec gradus est ultra Fabios cognominis ullus:  | 605 |
|------------------------------------------------|-----|
| Illa domus meritis Maxima dicta suis.          |     |
| Sed tamen humanis celebrantur honoribus omnes, |     |
| Hic socium summo cum Ioue nomen habet.         | ,   |
| Sancta uocant augusta patres. augusta uocantur |     |
| Templa sacerdotum rite dicata manu.            | 610 |
| Huius et augurium dependet origine uerbi,      |     |
| Et quodcumque sua Iuppiter auget ope.          |     |
| Augeat imperium nostri ducis, augeat annos:    |     |
| Protegat et uestras querna corona fores.       |     |
| Auspicibusque deis tanti cognominis heres      | 615 |
| Omine suscipiat quo pater, orbis onus.         |     |
|                                                |     |

Respiciet Titan actas ubi tertius idus,
Fient Parrhasiae sacra relata deae.

Nam prius Ausonias matres carpenta uehebant:
Haec quoque ab Euandri dicta parente reor:

Mox honor eripitur. matronaque destinat omnis
Ingratos nulla prole nouare uiros.

605. Ita BCDKZ ma. sec. bg ma. sec. m 4)8 tredecim. Non A. est ultra fabio Z ma. pr. est supra fabios AFONA Z 43 tres; C uar. scr. est fabios ultra unus; s uar. scr. est fabios supra qui restant et uett. impr. 608. socium magno h 12 duo. numen EF AND Tfg ma. sec. mps 4041 uiginti tres et uett. impr.; Cr uar. 609. Sacra E ma. sec. M Hbps sex et uett. ed. S. patres aug. uocant OKp tres. augusta patres in ras. Z. 610. sacerdotis Or. rite sacrata h tres. diata D. 611. Huius in ras. g. depend. originis urbi Ama. sec. BCma. sec. Ema. sec. FOAMN  $P\Pi\Psi\Delta\Sigma T$  fr sub ras. s ma. pr. 3)8 (Ciof.) 3637384041 undeuiginti et imprr. saec. xv; DOg 44 pro uar. scr. dependet nominis urbi 612. quodcunque D. iopiter P. iupiter DE. uestras, ABCDE ma. pr. FK Empr 481243 et decem. et meritas 33. et querna fronde corona Talius. et nostras reliqui et uett. impr.; D uar. scr. nostras laura cor. N uar. scr. Gl. D: corona] sicut iouis 615. Auspiciisque dei s. dei r. dies A 43. dis O. uel patris sui. tanti in ras. br. Gloss. heres] germanicus Er. 616. suscipias B. suscipiet T. pater urbis BEFOAMNOPH # 12Tfghr 343 plus triginta et uett. ed.; p uar. scr. honus Er, honos 43. 617. Respiciat E ma. pr.  $\Sigma$ . Resp. pactas titan  $\Pi$ . tytan D E. actas uti fort. E sub ras. tercius DE. tertius idem m ma. pr. 618. parras. DE. paras. fr. sacra relicta A ma. pr. Afp 43. sacra prolata Z. 619. capenta E ma. pr. uehebant in ras. Z. 621. Par honor 622. prole iuuare  $K\Sigma Zm$  4)8 quatuor. prole leuare quin-

Neue daret partus, ictu temeraria caeco Visceribus crescens excutiebat onus. Corripuisse patres ausas immitia nuptas, 625 Ius tamen exemptum restituisse ferunt. Binaque nunc pariter Tegeaeae sacra parenti Pro pueris fieri uirginibusque iubent. Scortea non illi fas est inferre sacello, Ne uiolent puros exanimata focos. 630 Si quis amas ueteres ritus, assiste precanti, Nomina percipies non tibi nota prius. Porrima placantur Postuertaque, siue sorores, Siue fugae comites, Maenali diua, tuae. Altera quod porro fuerat, cecinisse putatur: 635 Altera, uenturum postmodo quicquid erat.

Candida, te niueo posuit lux proxima templo Qua fert sublimes alta Moneta gradus,

que. iuu. manus m. nou. deos M. mares nullus. 623. temeraria certo duo. tecto  $\Sigma$ . 624. excuciebat DE. honus Er. 625. immicia E. immit. matres A. 626. eremptum p uar. scr.

629. Scorthea r. Scorteo C. non ulli T duo. est intrare H 41 tres. sacelli C. 630. Nec N. Nunc fort. D ma. pr. uiolant O. Ne tennent pueros exan. Z. examinata E Φ; P uar. scr. exceromata C uar. scr. exta cremata f g 493334 duodecim; B uar. scr. extenuata unus. contaminata Φ uar. scr. 631. amat m; Ψ uar. scr. am. ritus ueteres Br alius. absiste Δ. asiste E. adsiste ullus?

632. praecipies duo.
633. Porria p uar. scr. Ita, placantur, D
ENs tres. paccatur O. placatur reliqui omnes et uett. ed. postuentaque BCps octo et uett. ed. postuersaque D 1444. p'uertaque
Ef. posuertaque K. pouertaque N \(\mathcal{\Sigma}\). p'uertadaque r. puerataque
b. 634. maenala DK. maenali nympha 4)9 quinque; C uar. scr.

636. Alt. uersurum Z ma. sec. m ma. pr. quicquid erit A ma. sec. MPHAghr. 637. te in niueo b, te nisae (supra scr. l. bacchae) opposuit lux F duo alii. te nise posuit r. opposuit P. lux maxima unus. lux candida m ma. pr. lux candida caelo f. 638. Quo fert A. alta fenestra unus. Gloss. moneta] quia monuit romanos in insidiis senonum gallorum per anserem auem suam. D.

| Nunc bene prospicies latiam, Concordia, turbam: |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Nunc te sacratae constituere manus.             | 640 |
| Furius antiquam populi superator Etrusci        |     |
| Vouerat, et uoti soluerat ille fidem.           |     |
| Causa, quod a patribus sumptis secesserat armis |     |
| Volgus, et ipsa suas Roma timebat opes.         |     |
| Causa recens melior. passos Germania crines     | 645 |
| Corrigit auspiciis, dux uenerande, tuis.        |     |
| Inde triumphatae libasti munera gentis,         |     |
| Templaque fecisti quam colis ipse, deae.        |     |
| Haec tua constituit genitrix et rebus et ara,   |     |
| Sola toro magni digna reperta Iouis.            | 650 |

Haec ubi transierint, capricorno, Phoebe, relicto Per iuuenis curres signa gerentis aquam.

639. Non E ma. pr. Hinc Or alius. prospiciens ABCF quatuor. prospicias N A g quatuor; M uar. scr. laciam E. 640. Hic te quatuor sec. annot. impr. sacr. restituere Zm 8 13 sex. Fuluius 12. Surius, Curius gloss. A. antiquum duo, fort. m sub ras. et nescio qui uetus impr. antiqua A duo. antiqui DKOTb ma. sec. fgm ma. sec. ps gloss. A 8 Ciof. 33 34 35. duodetriginta et uett. impr. antiquo P alius. antiquus NII Ib ma. pr. r 40 41 septem. antiqus Q. super. enursi C uar. scr. hetr. uett. ed. 642. uoti fecerat h 12. solu. ipse 6. inde, iste, ista, illa singuli. solu. ante Zm 813 22 23 24 29. 643, sumpt. decesserat BCZfm quatuor. successe-644. Vulgus libri praeter A. 645. pansos A rat \( \square ma. pr. (pansus sec. Gron.) et tres. panssos E. pasos P alius. parsos 43. sparsos BCDANOMET bfghmr plus uiginti et uett. ed.; Op uar. scr. pressos & septem; Cuar. scr. germ. cernes K. Porrigit DE OO FZbgm 8 et quindecim fere. Colligit P ma. sec. 341; #Z uar. scr. Comprimit unus; g uar. scr. Corrigat unus. Corripit 17. Gloss. r: Corrigit] desecat. 648. fecistis m. fecisti quae DE fort. sub ras.  $\Phi KP\Sigma Tg$ ; Wb uar. scr. quae colit Z. colis esse f. ipsa Z m tres (sec. ann. impr.) ipse die O. 649. Vers. cum seq. in marg. al. ma. f. Hanc Bm duo. Nec K. genitr. quae reb. tres; g uar. scr. genitr. quae et reb. unus. et aris, auro sin-guli. 650. reperta dei 8 uar. scr. thoro DEr alii. 651. Hanc ubi m alius. transierunt 1 tres. transierit duo. transieris duo et uett. ed. kapricorno A. phebe DE. 652. Peruenies curru signa m. curris  $\hat{C}$ . curras M. signa tenentis p. regentis reliqui scr. et ed. gerentis coni. Heins. regentis iter f. regentis aquas FOThspauci.

Septimus hinc oriens cum se demiserit undis, Fulgebit toto iam lyra nulla polo.

Sidere ab hoc ignis uenienti nocte leonis Qui micat in medio pectore, mersus erit.

655

Ter quater euolui signantes tempora fastos,
Nec sementina est ulla reperta dies:
Cum mihi, sensit enim, lux haec indicitur, inquit
Musa. quid a fastis non stata sacra petis?
660
Vtque dies incerta sacri, sic tempora certa,
Seminibus iactis est ubi fetus ager.
State coronati plenum ad praesepe iuuenci:
Cum tepido uestrum uere redibit opus.
Rusticus emeritum palo suspendat aratrum:
665
Omne reformidat frigore uolnus humus.

653. Sept. hic B. hinc ortus OP. Sic, demiserit, ACDF Agh mp 8 undeuiginti et ed. Rub. dimerserit Bb. demerserit 29. dimiserat Z. dimiserit reliqui. commis. nullus. 654. Fulgebat Zp; C uar. scr. Fulg. nullo AF ma. sec. AMNOFA 43 quatuordecim et uett. ed.; COP uar. scr. Fulg. pullo 40 44. toto nam h. lira Er. nulla celo f. 655. Siderae Z. ignis octaua nocte E ma. pr. uenientis Z. 656. Emicat in b ma. pr. micat in ras. Z. pect. 657. sign. nomina \(\varP'\). temp. menses f. fastus mensus E ma. pr. 23. 658. sementinae est Bgs quinque et uett. ed. praeter Vic.; b uar. scr. Gloss .: sementina, dea quae praeest sementi h. sementita AE ma. pr. MN ATpr 8 decem. sementitia Cb ma. pr. 43; Quar. scr. sementiua DE ma. sec. OOP IIZb ma. sec. r ma. sec. septem. est illa Cm duo. 659. Tum g ma. sec. uett. ed. sentit tres. lux hoc E ma. pr. haec non dicitur Pp 3 alius. inducitur m, inciditur 0; m uar. scr. 660. quid in fest. K. quid a sacris II 41. fast. nec stata bs. fastis menstrua unus. non sacra stata BC. stata signa D. stata festa f. 661. Hoc dist. post sequens pon. Z. dies non certa b. Ita, sacri, CDEΦKP ma. sec. ΔT 3 sex. incerta est sacri Z. sacri est sic BMII tres. sacra est sic 8. sacra P ma. pr. 10; Cuar. scr. sacro AMN. sacris reliqui. Ita, tempora certa, C DÉ sub ras. Km 48 40 octo. tempore certo reliqui. certo est N. 662. Semin. lactis B 4)8 quinque. ubi erasum in E. foetus D.

664. Dum tepido  $FA\Pi Tbgpr5$  tredecim. Gloss, donee r.
665. Villicus emer. 4829. emer. plano B. paulo  $F\Sigma$ . suspendit A ma. pr.  $BDEF\Phi AOP\Pi$  ma. pr.  $\Sigma TZbgmrs3$  uiginti unus, uett. impr.; p uar. scr. suspendet f.
666. reform, frigida  $DF\Phi$  KZgm 4)8 octo. uulnus libri praeter A.

Villice, da requiem terrae semente peracta, Da requiem terram qui coluere, uiris. Pagus agat festum. pagum lustrate, coloni, Et date paganis annua liba focis. 670 Placentur matres frugum Tellusque Ceresque Farre suo gravidae uisceribusque suis. Officium commune Ceres et Terra tuentur. Haec praebet causam frugibus, illa locum. Consortes operum, per quas correcta uetustas. 675 Quernaque glans uicta est utiliore cibo: Fructibus immensis auidos satiate colonos. Vt capiant cultus praemia digna sui. Vos date perpetuos teneris sementibus auctus: Nec noua per gelidas usta sit herba niues. 680 Cum serimus, caelum uentis aperite serenis: Cum latet, aetherea spargite semen aqua. Neue graues cultis Cerealia rura, cauete, Agmine laesuro depopulentur aues. Vos quoque, formicae, subjectis parcite granis: 685 Post messem praedae copia maior erit.

668. Da terrae requiem qui 43. terras qui T. terrae qui A alius. terrae quam col. 8. terrae et qui K. 670. data K. ann. festa duo. 671. frugum matres libri praeter BCDZgs et uett. impr.

duo. 671. frugum matres libri praeter BCDZgs et uett. impr.
674. causas \( \mathbb{H} \) T sex. 675. Consortesque operum \( D \). Consortes superum \( Fb \) quinque. Cons. operis \( O \) alius. Cons. superis \( AE \) \( AMNP \) T \( Prs \) 38931 liber \( Iac. \) Gron. et quatuordecim; \( C \) uar. scr. Cons. superi 43. per quos \( E \) 43. correpta \( CEK \) AN \( O PII \)
\( A \) \( Z \) bg \( ma \). sec. \( hm r \) 3931 4041 uiginti duo; \( p \) uar. scr. corrupta \( f \). 677. Frugibus \( B \) CD \( A \) O \( Z \) gm \( p \) 40. inmensis \( CEK \), saciate \( E \). sociate \( g \). sacrata \( TZ \). auid. augete \( Z \) uar. scr. 678. Et capient \( f \). Vt cultus capiant \( C \) (cap.) fructus \( IIT \) 41 tres; \( C \) uar. scr. cultu \( pr \), d. suo \( 11 \). 679. date continuos \( A \). sement. actus \( M \) O \( A \). austus \( E \). haustus duo; \( C \) uar. scr. 680. Ne noua \( B \) \( T \) fry \( P \) var. scr. gel. herba sit usta \( AFPT \) pr \( r \) undeuiginti. 681. aper. secundis \( 2 \). serenum \( D \). 682. latet hesperia \( m \).

681, aper. secundis 2, serenum  $\omega$ . 682, latet hespera m. 683, graves cultus A 5841 duo, cereal, culta  $EF \triangle NP \triangle \Sigma T$  mr ma, pr, 3 decem, cereal, cuncta liber Iac, Gron, cereal, iura 41, cereal, dona MH Tb gh pr ma, sec, s aliquot scripti et uett, impr.

684. laesuros T. laes. ne populentur 4)8 ma. pr. depopulantur  $\Sigma f$ . depopulatur b. 685. quoque suppositis formicae parc. 6. quoque subjectis formicae E ma. sec. ANATbhrs uiginti fere cum uett. impr. 686. mensem duo.

Interea crescat scabrae robiginis expers, Nec uitio caeli palleat ulla seges. Et neque deficiat macie, neque pinguior aequo Diuitiis pereat luxuriosa suis. 690 Et careant loliis oculos uitiantibus agri: Nec sterilis culto surgat auena solo. Triticeos fetus, passuraque farra bis ignem, Hordeaque ingenti fenore reddat ager. Haec ego pro uobis, haec uos optate, coloni, 695 Efficiatque ratas utraque diua preces. Bella diu tenuere uiros. erat aptior ensis Vomere. cedebat taurus arator equo. Sarcula cessabant, uersique in pila ligones, Factaque de rastri pondere cassis erat. 700 Gratia dis domuique tuae. religata catenis Iam pridem uestro sub pede bella iacent. Sub iuga bos ueniat. sub terras semen aratas. Pax Cererem nutrit. pacis alumna Ceres.

At quae uenturas praecedet sexta kalendas, Hac sunt Ledaeis templa dicata deis. 705

Fratribus illa deis fratres de gente deorum Circa Iuturnae composuere lacus.

Ipsum nos carmen Pacis deduxit ad aram. Haec erit a mensis fine secunda dies. 710 Frondibus Actiacis comptos redimita capillos Pax ades, et toto mitis in orbe mane. Dum desint hostes, desit quoque causa triumphi. Tu ducibus bello gloria maior eris. Sola gerat miles quibus arma coerceat, arma: 715 Canteturque fera nil nisi pompa, tuba. Horreat Aeneadas et primus et ultimus orbis: Si qua parum Romam terra timebat, amet. Thura, sacerdotes, Pacalibus addite flammis. Albaque perfusa uictima fronte cadat. 720 Vtque domus quae praestat eam, cum pace perennet,

707. Fratr. ista  $\Sigma$ , illa die D. illa dies ABCEFO (ut puto)  $AMNOPHF\Sigma TZbfghmprs 43 alii et uett. ed. Alterum etiam <math>p$  uar. scr. et gloss. A. 708. Circaque iut. b ma. pr. compos. latus b uar. scr. 709. Ita Db 8 quinque. Ips. uos O alius? deducit BCOZg sex. deducat unus uel duo. carmen deducit pacis APAT 40 41 sex. carm. produxit pacis D. Ipsum carmen nos deduxit pacis D. Ipsum carmen nos deduxit pacis D. To. Haec est D. Haec erat D. 711. Frond. ac.. acis D ma. D fr. athiacis D desure D dest olius et uett. ed. 710. Haec est D haec erat D fr. athiacis D desure D described ac. acis D ma. D fr. athiacis D desure D described ac. acis D ma. D fr. athiacis D desure D described ac. care D fr. athiacis D desure D described acc. care D fr. athiacis D desure D described acc. care D fr. athiacis D desure D described acc. care D fr. athiacis D desure D described acc. care D fr. athiacis D desure D described acc. care D fr. athiacis D described acc. accised access D fr. athiacis D described access D described access D fr. athiacis D described access D described ac

717. aeneades T. aeneidas B. aenedidas E ma. pr. 718. rom. turba N. timebit libri praeter ABCDEFKPZ ma. sec. b p s 43, quos sequor. 719. paccalibus E. placatibus Z. placalibus b; B uar. ser. placatis BCZm tres. placatis ponite duo. pac. urite unus.

720. profusa  $\Sigma$ . pertusa liber Iac. Gron. percussa BCDAZm 8 undecim. Gloss. D: percussa] perfusa mola. 721. domum m. praestet  $\Phi$  Tm nouem. pace parentis C ma. pr. Vtque domus pacem quae praestat pace perennet 7. perhennet DE.

Ad pia propensos uota rogate deos. Sed iam prima mei pars est exacta laboris Cumque suo finem mense libellus habet.

724

## LIBER SECVNDVS.

I anus habet finem. cum carmine crescat et annus.

Alter ut hic mensis, sic liber alter eat.

Nunc primum uelis, elegi, maioribus itis:

Exiguum memini nuper eratis opus.

Ipse ego uos habui faciles in amore ministros,

Cum lusit numeris prima iuuenta suis.

Idem sacra cano signataque tempora fastis:

Ecquis ad haec illinc crederet esse uiam?

Haec mea militia est. ferimus quae possumus, arma,

Dextraque non omni munere nostra uacat.

722. At pia A. perpensos P. uota precate  $\Pi$ . uota probate D m. Gloss. Probate deos eos dico propensos .1. sedulos ad pia uota. Qui rogat alium probat eum D. 723. Et iam s. prima mihi P; f uar. scr. est exhausta H bh 41 septem et uett. ed. est transacta unus. 724. finem carmine ianus habet D uar. scr. P. OVIDII NASONIS FASTORVM FINIT LIBER PRIMVS. INCIPIT LIBER SECVNDVS. A. EXPLICIT LIBER 1. INCIPIT II. BE.

Incipit liber II. D. P. OVIDII NASONIS FASTORVM LIBER II INCIPIT. p. Secundus liber fastorum incipit de mense februarii. b.

V. 1. crescit CΣ?Z ma. pr. m ma. pr. duo.

2. ut it mens. B ma. sec. ΣTh 2 uiginti fere et uett. ed.; Efg uar. ser.

3. Iam primum 8 (Ciof.) mai. ite Z ma. pr. mp sex.

4. Esse ego 10. Certe ego 1429, amore magistros Δ.

6. Dum O.

7. signaque temp. E. signata temp. m ma. pr.

8. Ita, Ecquis, p quatuor scripti et edd. Rub. 1475 et Zar. 1477. Set quis C. Sed quis BD ΦΣZ 8 septem. Sed quid m. Et quis reliqui. ad hoc PII 3 duo. ad hanc m. illuc b. illis D tres.

9. est om. s. est gerimus B C Φ O Zmp 33 34 35 36 37 septemdecim et uett. ed. ferim. qua T.

10. omni numine  $\Sigma$ . nostra caret  $\Pi$  41 sex; CN uar. scr. uo-

cat T.

Si mihi non ualido torquentur pila lacerto, Nec bellatoris terga premuntur equi, Nec galea tegimur, nec acuto cingimur ense: His habilis telis quilibet esse potest: At tua prosequimur studioso pectore, Caesar, 15 Nomina, per titulos ingredimurque tuos. Ergo ades et placido paulum mea munera uoltu Respice, pacando si quid ab hoste uacat. Februa romani dixere piamina patres: Nunc quoque dant uerbo plurima signa fidem. 20 Pontifices ab rege petunt et flamine lanas. Ouis ueteri lingua februa nomen erat. Quaeque capit lictor domibus purgamina certis Torrida cum mica farra, uocantur idem. Nomen idem ramo, qui caesus ab arbore pura 25 Casta sacerdotum tempora fronde tegit.

11. non sclido 33. torquetur  $\Sigma$ . torq. tela bg. 12. prementur  $\Sigma$ . premantur T. 13. Non T. acuto tegimur m. 14. quislibet  $\Psi$ . 15. Ac tua C. Hac tua m. Et tua APAb octo. persequimur O test. Heins. 16. perque tuos ingredimur titulos b.

16. perque tuos ingredimur titulos b.

17. ades at 41. placido uultu mea mun. caesar II 41. mea carmina ΨΣ; A uar. scr. uultu libri. paullum Φ?

18. Aspice N O Σf 8 quinque. Suscipe Δ. Accipe g 33 34 35. paccando E. placando B C N II T. pacato D E ma. rec. bm 3 15 decem et uett. ed. paccato Φ. placato PΣ. ab orbe 13 15. hoste iuuat II 41. N II bg h m aliquot.

19. dix. piacula CD E Φ N P II Δ Σ T gm s 3 33 34 35 36 37 40 41 septemdecim; Ψp uar. scr.

20. Huic O Σf 14 septem; MN Ψ uar. scr. dant om. E ma. pr. plurima uerba B C Δ m; Φ uar. scr.

21. a rege D Φ Δ N O P II Ψ Δ Σ T b f g h p plurimi.

22. Quae A ma. pr. C m quatuor; M uar. scr. ueterum in lingua 8 41, ueteri in lingua D E Φ Δ P II Ψ b g h m ma. sec. 8 (Ciof.) 31 uiginti tres. uetere in lingua r tres. ueteri lingua F O Δ s 40 septem; C uar. scr. lingua ueteri Σ. nomen erant 26. nomen habent C m quatuor; M uar. scr. nom. habet g.

23. que petit unus. purgamina cettis uel cettus sub ras. E. purg. cernis 10. purg. ternis C (sec. Heins. certus sec. Gronou.) D m 11. purgamina acernis p uar. scr. Coniec. tersis Heinsius, curtis Theod. Berghius, ternus ego. Gloss. D: ternis dicit quia ius habet sumere praemium suum a tercia domo.

24. Ita, Torrida, C D P Ψ g ma. sec. h m s 829 duodecim et uett. edd. Candida f. Turgida 33. Turbida reliqui. Torrida mica salis farra 29.

25. ramo est qui O Ψ. arb, summa P.

26. timpora D E 8 (Ciof.). tympora b.

| Ipsam ego flaminicam poscentem februa uidi:         |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Februa poscenti pinea uirga data est.               |    |
| Denique quodcumque est, quo corpora nostra piantur, |    |
| Hoc apud intonsos nomen habebat auos.               | 30 |
| Mensis ab his dictus, secta quia pelle luperci      |    |
| Omne solum lustrant, idque piamen habent:           |    |
| Aut quia placatis sunt tempora pura sepulcris       |    |
| Tunc cum ferales praeteriere dies.                  |    |
| Omne nefas omnemque mali purgamina causam           | 35 |
| Credebant nostri tollere posse senes.               |    |
| Graecia principium moris dedit. illa nocentes       |    |
| Impia lustratos ponere facta putat.                 |    |
| Actoriden Peleus, ipsum quoque Pelea Phoci          |    |
| Caede per Haemonias soluit Acastus aquas.           | 40 |
| Vectam frenatis per inane draconibus Aegeus         |    |
| Credulus immerita Phasida fouit ope.                |    |
| Amphiaraides Naupactoo Acheloo,                     |    |

27. Ita, Ipsam, AE sub ras.  $A \triangle b$  octo; N uar. scr. Ipse reliqui. Ita, flaminicam, DFg ma. sec. 8 undecim. flammificam m. flamineim  $\triangle$ . flammineam  $\Sigma r$ , flamineam  $ABCEDMNOPIL\Delta$  Tbfg ma. pr. ps triginta. flaminiam qui restant et uett. ed.

28. posc. spinea 40. posc. laurea 7. 29. Den. quicquid id est 23. quo pectora BCm 58 septem. quo tempora duo. pientur Cm 5 quinque. piabant g. piamur 1027. pietur 8. quodcunque D.

5 quinque. piabant g. piamur 1027. pietur 8. quodcunque D. 30. aput D. apud antiquos b. habebit E. 31. dictus festa D test. Heins. sectus m ma. pr. sectaque pelle E ma. pr. secta qui D. quod h duo, uett. ed. quo 33. qua 11. quoque duo. pelle leonis A ma. pr. 41. 32. piam. habet h. 33. placandis b. pacatis A d septem. paccatis Q. temp. plura Tb ma. pr. m. temp. pulchra M. 34. Tum cum C (test. Gron.) Am guingue. 35. Ita, purgamina, ACE ma. pr. OAMm 8 decem. purgamine reliqui. nefas causamque mali purgamine totam b. 37. mores m. moris fuit \$\mathcal{O}\$ 47 octo Heins. totidem Ciof. et uett. ed. 38. Turpia II. Imp. purgatos b. facta putant m 1033. 39. Auctoriden f. Auctoridem EMPII 12b. Auctor idem Ar; p uar. scr. Actoridem D Tgp. Actor idem Net O uar. scr. Auctor inest peleus D. pelea fratris 29. foci Dr. 40. haemonidas Z. haemon. lauit h. 42. inmerita E. immeritam A. phas. iuuit C F 8 aqua CA. octo; Ot uar. scr. uouit B. soluit duo. fou. aqua r uar. scr.

| Solue nefas, dixit. soluit et ille nefas.       |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Ah nimium faciles, qui tristia crimina caedis   | 45 |
| Fluminea tolli posse putatis aqua!              |    |
| Sed tamen antiqui ne nescius ordinis erres,     |    |
| Primus, ut est, Iani mensis et ante fuit.       |    |
| Qui sequitur Ianum, ueteris fuit ultimus anni:  |    |
| Tu quoque sacrorum, Termine, finis eras.        | 50 |
| Primus enim Iani mensis, quia ianua prima est.  |    |
| Qui sacer est imis manibus, imus erat.          |    |
| Postmodo creduntur spatio distantia longo       |    |
| Tempora bis quini continuasse uiri.             |    |
|                                                 |    |
| Principio mensis Phrygiae contermina matri      | 55 |
| Sospita delubris dicitur aucta nouis.           |    |
| Nunc ubi sint illis quae sunt sacrata kalendis, |    |
| Templa deae? longa procubuere die.              |    |

napactoo  $A \triangle Z$  uiginti. napactoloo A. -pactolo Og septem. -pactaloo f. -pactolos p. naupacteo reliqui exceptis EP, quos sequor. Gloss. O: Almeon cesa matre eurifile fugit in calidoniam et accepit filiam acheloi calliroen. 44. et ipse p uar. scr. 45. Ha OOAPII  $\triangle Tbfr$ . qui nimia tristia Cm. qui crimina tristia OB. trist. carmina dicis OB. 46. Ita, putatis, etiam Ilfeld. putetis OB. putatis ope OB. 48. Ita Ilfeld. Primus adhuc iani mensis ut ante OB. Tu quo; sacr. OB. 51. Ita Ilfeld. Mensis enim iani primus quia OB. 51. Ita Ilfeld. Mensis enim iani primus quia OB. Tu quo; sacr. OB. Primus erat iani OB paucissimi. Prim. erat mensis iani OB. enim est iani fortasse OB sub ras. enim mensis iani OB. enim iam mensis erat quia OB. mensis qua OB. mensis qua OB. mensis qua OB. enim iam mensis erat quia OB. mensis qua OB. mensis qu

60

Caetera ne simili caderent labefacta ruina, Cauit sacrati prouida cura ducis,

Sub quo delubris sentitur nulla senectus:

52. imis om. E ma. pr. 53. Post modo D. spacio E. 54. continuisse T. constituisse b alius. 55. phrig. D E r. matris h. matre b. 56. dic. acta CΦMN Δ Σ b ma. pr. t. ancta D. aucta (acta) suis b; p et duo pro uar. scr. 57. Ita, ubi sint, CD F b fr 40 41 octo, fortasse plures. ubi sunt Ilfeld. et reliqui omnes. sint queris sacr. D. sunt quaeris quae sunt Σ; E uar. scr. gloss. A. sint quaeris illis sacr. aliquot ad ed. D. Heinsii collati. illis quaeris sacr. IlZg ma. sec. mt decem. illis quaeres sacr. 7. sacrata diebus b; p uar. scr. 58. longo B Ψg quinque, procub. mora 40.

59. simili iaceant labef. B. laberent labef. s. ruerent labef. 29. 61. Hunc uers. cum seq. om. m ma. pr. sentitur uestra sen. A ma. pr. nulla uetustas p 40 41 quatuor; H uar. scr.

| Nec satis est homines, obligat ille deos.                                                                                                                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Templorum positor, templorum sancte repostor,                                                                                                                                                                            |      |
| Sit superis opto mutua cura tui.                                                                                                                                                                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                          | 65   |
| Proque tua maneant in statione domo.                                                                                                                                                                                     |      |
| Tunc quoque uicini lucus celebratur Helerni,                                                                                                                                                                             |      |
| Qua petit aequoreas aduena Tibris aquas.                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Ad penetrale Numae, Capitolinumque tonantem,                                                                                                                                                                             | ~    |
| Inque Iouis summa caeditur arce bidens.                                                                                                                                                                                  | 70   |
| Saepe graues pluuias adopertus nubibus auster                                                                                                                                                                            |      |
| Concitat, aut posita sub niue terra latet.                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Proximus hesperias Titan abiturus in undas                                                                                                                                                                               |      |
| Gemmea purpureis cum iuga demet equis,                                                                                                                                                                                   |      |
| Illa nocte aliquis tollens ad sidera uoltum                                                                                                                                                                              | 75   |
| Dicet, ubi est hodie quae lyra fulsit heri?                                                                                                                                                                              |      |
| Dumque lyram quaeret, medii quoque terga leonis                                                                                                                                                                          |      |
| In liquidas subito mersa notabit aquas.                                                                                                                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Quem modo caelatum stellis delphina uidebas,                                                                                                                                                                             |      |
| Is fugiet uisus nocte sequente tuos:                                                                                                                                                                                     | 80   |
| ab rugice and neces sequence tack.                                                                                                                                                                                       |      |
| 62. abligat $E$ ma. sec. alligat $\Delta \Sigma$ , oblig. (allig.) ipse $\Phi \Delta$ 40                                                                                                                                 | 41   |
| sex. obligat illa gs sex. deas b ma. pr. 63. Ita, repostor,                                                                                                                                                              | D    |
| AZ 1215 septem, uett. ed. Ven. 1475, Mediol. 1477, Vic. 14. Ven. 1484; gs uar. scr. repertor caeteri. Gloss. Eb: reparator.                                                                                              | 50.  |
| 65. cael. quot tu $\Delta$ . quos das cael. $\mathcal{Q}$ 3344. caelest. aequ                                                                                                                                            | uos  |
| caelest. 34. 66. Perque tuam man. i. st. domum T uar. scr.                                                                                                                                                               |      |
| 67. Tum BC teste Gron. N Tm s 8 decem. Nunc Q. uic. ce                                                                                                                                                                   | le-  |
| bratur lucus PT 311. celebretur 1233. celebr. alerni 22. cele asyli DZm ma. pr. 813 duodecim; B uar. scr. celebr. auerni re                                                                                              | or.  |
| qui scripti et editi uett. 68. tybris E. 70. summi ENII                                                                                                                                                                  | l As |
| Thre quiginti fere et wett ed 71. adapertus f adapertis                                                                                                                                                                  | h    |
| nobibus P. Ita, auster, D Ø (test. Matth.) Zm quinque. aer alius. aether reliqui. 72. Contitat E. sub joue A uar. scr.                                                                                                   | bf   |
| 13. Profinite // d hisper P. esperies E habiturite E sub rds. I                                                                                                                                                          | DT.  |
| subiturus $T$ ; $\Delta$ uar. scr. obiturus $p$ . 74. Ignea $\Delta$ . cum uada.                                                                                                                                         | 1.   |
| subiturus $T$ ; $\Delta$ uar. scr. obiturus $p$ . 74. Ignea $\Delta$ . cum uada demit $\Delta b$ 8 quinque. 75. uultus $F \Delta N \sum fg$ quindecim et ue ed. 76. lira $DE$ . here 33. 77. liram $E$ . quaerit $BCbgn$ | ett. |
| 76. Ira DE. here 33. 77. Iram E. quaerit BCbgn 78. subita ed. D. Heins. sub. uersa natabat m ma. pr. natabit                                                                                                             | is.  |
| notabat A. notauit 8. uidebit quatuor; Ilbp pro gloss, uel uar. s                                                                                                                                                        | cr.  |
| 79. Quae A. Quem tu cael. F. cael. stellas A 43. 80. Ef                                                                                                                                                                  | fu-  |
| giet NIIT alius. fug. uultus D A duo.                                                                                                                                                                                    |      |

Seu fuit occultis felix in amoribus index, Lesbida cum domino seu tulit ille lyram. Quod mare non nouit, quae nescit Ariona tellus? Carmine currentes ille tenebat aquas. Saepe sequens agnam lupus est a uoce retentus. Saepe auidum fugiens restitit agna lupum. Saepe canes leporesque umbra iacuere sub una Et stetit in saxo proxima cerua leae. Et sine lite loquax cum Palladis alite cornix Sedit, et accipitri iuncta columba fuit. 90 Cynthia saepe tuis fertur, uocalis Arion, Tamquam fraternis obstupuisse modis. Nomen Arionium Siculas impleuerat urbes, Captaque erat lyricis Ausonis ora sonis. Inde domum repetens puppim conscendit Arion Atque ita quaesitas arte ferebat opes. Forsitan, infelix, uentos undamque timebas: At tibi naue tua tutius aequor erat.

Namque gubernator destricto constitit ense,

Caeteraque armata conscia turba manu. 100 Quid tibi cum gladio? dubiam rege, nauita, puppim, Non haec sunt digitis arma tenenda tuis. Ille metu pauidus, mortem non deprecor, inquit: Sed liceat sumpta pauca referre lyra. Dant ueniam ridentque moram. Capit ille coronam, 105 Quae possit crines, Phoebe, decere tuos. Induerat Tyrio bis tinctam murice pallam: Reddidit icta suos pollice chorda sonos, Flebilibus numeris ueluti canentia dura Traiectus penna tempora cantat olor. Protinus in medias ornatus desilit undas. Spargitur impulsa caerula puppis aqua. Inde, fide maius, tergo delphina recuruo Se memorant oneri supposuisse nouo. Ille sedens citharamque tenet, pretiumque uehendi, 115

100. armata est consc. BCZm 8 sex. 101. nauita pinum 12
23. puppem  $BFD \Psi \Sigma fr$ . pupim  $P\Pi$ . pupem AEATgm alii.
102. Non sunt haec dig.  $(\Sigma^2)p$  5 tres et uett. ed. arma ferenda
Nb quatuor; p uar. scr. 103. metu uacuus M uar. scr. 104.
Si lic. Tm. liceat subita 29. sumpta parua E. ref. mora  $\Pi$  ma.
pr. 41. lira E. 105. moram caput Cm. rapit unus. 106. posset  $BC\Pi ms$  8 sedecim et uett. ed. phebe DE. 107. Induit et
tyrio (tirio) EFDPAr decem et uett. ed.; g uar. scr. bistinctam Ama. sec. Dr ma. pr. distinctam A ma. pr. EFOPATbfgpr ma.
sec. S et aliquot cum uett. ed. ineunt. sacc. S vv. tinctam bis 6.
discinctam duo. tincta S murice land S Reddit et ists. S due. Reddit texts sec. S if its sec. S S S

Cantat et aequoreas carmine mulcet aquas.

108. Reddit et icta  $\Delta$  duo. Reddit tacta suos 23. icta suo NT m. icta sonos p. ch. suos  $\Psi$ . corda DEr. 109. Flebilis innumeris ueluti D. numeris: ueluti 12. Flebilibus ueluti numeris can. 35. numeris fit uti can. P uar. scr. canantia r. candentia P duo.

35. numeris fit uti can. Puar. scr. canantia r. candentia P duo,
110. Threicius Zm sub ras. 1123. pinna Ag ma. sec. duo. timpora DEP. olos 829. Gloss. penna] teli D. tergora coni. Heinsius.
111. med. oneratus O. 112. pupis EP II. 113. fides maior 8. 114. Se mouerant B. honeri E. subpos. DE. suppos.
suo II alius 40 41. 115. Ita A ma. sec. F ma. sec. m ma. sec.
p duo et duo uett. ed. citharamque tenens pretiumque DE ma. pr.
OAPHAZTbf 841 uiginti quatuor et tres uett. edd. citharam
quatiens pretiumq. ACF. sedet citharamque tenet E ma. sec. et
reliqui. pretiumque ferendi BCms 614. 116. aequoreas pectine
mulc, 34.

Ou. Fasti.

Di pia facta uident. astris delphina recepit Iuppiter, et stellas iussit habere nouem.

Nunc mihi mile sonos quoque est memoratus Achilles,
Vellem, Maconide, pectus inesse tuum,
Dum canimus sacras alterno pectine nonas:
Maximus hinc fastis accumulatur honos.
Deficit ingenium, maioraque uiribus urgent.
Haec mihi praecipuo est ore canenda dies.
Quid uolui demens elegis imponere tantum
Ponderis? heroi res erat ista pedis.
Sancte pater patriae, tibi plebs, tibi curia nomen
Hoc dedit. hoc dedimus nos tibi nomen eques.
Res tamen ante dedit. Sero quoque uera tulisti
Nomina. iam pridem tu pater orbis eras.

130
Hoc tu per terras, quod in aethere Iuppiter alto,
Nomen habes. hominum tu pater, ille deum.

117. Dii  $DEP\Pi pr$ . pia fata m. uident caelo delph. t. delphina uidebis A 43. 118. Iopiter P. Iupiter DE plurimi.

Romule, concedes. facit hic tua magna tuendo

119. sonos quibus est E ma. pr.  $\Pi$  841 tres, sonos quo est et mem. f. est moderatus  $\mathcal{O}$ . 120. Maeonide uellem pect.  $\mathcal{A}$ . pectus habere h; A uar. scr.; gloss, b. 121. Cum can. B. sacras eterno  $\mathcal{O}$  uar. scr. sacras aeterno carmine B Cmh quinque. sacr. eterno nomine non. E et g uar. scr. sacras alternas nomine non. T. alterno pectore  $AEF\mathcal{O}\mathcal{A}OP\mathcal{H}\mathcal{A}bfr$ 3. alterno carmine DNs septem; E uar. scr. alt. pectore notas  $\Sigma$ . Gloss. b: alio genere carminis. 122. Ita, hinc,  $\mathcal{O}\mathcal{H}\Sigma$  alius; p uar. scr. hic  $ABCF\mathcal{A}bm$  43. hi E uar. scr. his reliqui. his (hic, hinc) festis  $DM\Sigma$ . his factis ed. D. Heins. m? s? his sacris E et M uar. scr. factis adeelebratur ms quinque. honus A ma. pr. honor  $ABCDEF\mathcal{O}\mathcal{A}MNO$   $II\mathcal{H}\mathcal{A}Tprs$  alii. 123. urget m. 124. Haec tibi h. mili perpetuo f. 125. Cur uol. C uar. scr. inponere D. 126. heroici  $BD\mathcal{H}\Sigma Tg$  uett. ed. inde ab anno 1480. res erit C. 129. tamen in ras. E. dedit tarde qu. C uar. scr. sero quot uera S.

130. pater urbis  $B \mathcal{O} \mathcal{A} O \sum b s ma. pr.$  41 duodecim et uett. ed.; C uar. scr. 131. Hoc quoque per m. in aequore  $\mathcal{A}$  ma. pr. quod Iupiter aethere in alto F. Iupiter E r abi. Iopiter P. 133. concedis m. concede  $\mathcal{O}$  ma. sec. concedas EM ma. sec. N b g h s un-decim. conc. frater tua b. conc. dedit tua duo; C uar. scr. conc. dedit hic tibi duo. hic tibi magna D ma. pr. H duo. magna te-

nendo T.

150

Moenia, tu dederas transilienda Remo. Te Tatius paruique Cures Caeninaque sensit: 135 Hoc duce romanum est solis utrumque latus. Tu breue nescio quid uictae telluris habebas: Ouodcumque est alto sub Ioue, Caesar habet. Tu rapis, hic castas duce se iubet esse maritas. Tu recipis luco, reppulit ille nefas. 140 Vis tibi grata fuit. florent sub Caesare leges. Tu domini nomen, principis ille tenet. Te Remus incusat, ueniam dedit hostibus ille, Caelestem fecit te pater, ille patrem. Iam puer Idaeus media tenus eminet aluo. 145 Et liquidas mixto nectare fundit aquas. En etiam si quis borean horrere solebat, Gaudeat. a zephyris mollior aura uenit.

Quintus ab aequoreis nitidum iubar extulit undis Lucifer, et primi tempora ueris erunt.

136. est om. f 14. 137. breue quid nescio C. 138. est lato sub Ts. 139. rap. is cast.  $\Phi$ . cast. sub se 8 (Ciof.) tres. castas consul iubet  $\Delta$ . duce te 8 (Heins.). 140. repulit  $E\Phi$ . luco summouet E Cm gs quindecim; P uar. scr. 143. remus accusat E. 144. Caelestemque facit te E 141. ille suum E. 145. media puer eminet E ma. E 146. Et in ras. E 147. Quin g ma. sec. E 147. Quin g ma. sec. E 148. Gaud. et zephyris E 149. To per 148. Gaud. et zephyris E 149. The per 149. Th

149. aequ. medium iub. D. nitidum caput Zm duo; M uar. scr. caput exerit Zm. iubar exerit BC sex. 150. ueris eunt tres.

erant II ma. pr.

Ne fallare tamen, restant tibi frigora, restant Magnaque discedens signa reliquit hiems.

Tertia nox ueniat. custodem protinus ursae Aspicies geminos exeruisse pedes. Inter hamadryadas iaculatricemque Dianam Callisto sacri pars fuit una chori. Illa deae tangens arcus, quos tangimus arcus, Este meae testes uirginitatis, ait. Cynthia laudauit. promissaque foedera serua, Et comitum princeps tu mihi, dixit, eris. Foedera seruasset, si non formosa fuisset. Cauit mortales, de Ioue crimen habet, Mile feras Phoebe siluis uenata redibat Aut plus, aut medium sole tenente diem. Vt tetigit lucum. densa niger ilice lucus, In medio gelidae fons erat altus aquae: Hic, ait, in silua, uirgo Tegeaea, lauemur. Erubuit falso uirginis illa sono. Dixerat et nymphis. Nymphae uelamina ponunt:

151. Nec O. fallere E. fallare caue hs 12 quatuor. tamen restent m. 152. Multaque P3. descendens h. reliquid Er. relinquit DMNHFSp decem et Ald. 1502. relinquid f. relinquet 40 paucissimi. hiemps E. Gloss. D: signa] uestigia frigoris. Tercia DE al. nox aderit h ma. pr. 27 et ed. Mediol. ueniet E OM ma. sec. NOPHIAb ma. sec. f ma. pr. gh ma. sec. prs uiginti et editi saec. xv. 155. amadriadas DEb. amadriades hr. 156. Calisto DE plurimi cum uett. ed. Calixto Zf. fuit illa chori D ma. pr. 157. deam et tangens B. 158. uirginitatis acae Z. 159. Cinthia Er. Cincia Z. que munera ms ma. pr. sex. federa E. faedera D. 160. mihi semper eris B Cm 10. 161. Fed.
E. Faed. D. non fortuna fuisset p. 162. mortales a joue h alius et ed. Mediol.; 8 uar. scr. ioue carmen  $\Sigma$ . 163. feras siluis phoebe b quinque et uett. ed. phebe DE. 164. plus iam medium Bm tres. medio C uar. scr. tenente polum unus. 165. Vt uexit lucem ma. pr. 166. erat aptus N. 167. Hac  $DE \mathcal{O} \triangle MN$ PII 2 b p 3 undecim; m uar. scr. Haec A ma. pr. A ma. sec. m s tredecim. tegeea C ma. sec. m ma. sec. tegea ABDEFPIIAp. thegea Abf. lauamur Of. 168. Erub. solo uirg. T. falso nominis s 40. 169. Dix. haec nymph. A (t. Gron.) CFAP, Fbgh mps 8 (Ciof.) uiginti et ed. Mediol.; E uar. scr. Dix. hoc nymph. m uar. scr. et edd. saec. xv. nimph. Er. ninph. D.

| Hanc pudet, et tardae dat mala signa morae.             |
|---------------------------------------------------------|
| Exuerat tunicas. uteri manifesta tumore                 |
| Proditur indicio ponderis ipsa sui.                     |
| Cui dea, uirgineos, periura Lycaoni, coetus             |
| Desere nec castas pollue, dixit, aquas.                 |
| Luna nouum decies implerat cornibus orbem: 173          |
| Quae fuerat uirgo credita, mater erat.                  |
| Laesa furit Iuno, formam mutatque puellae.              |
| Quid facis? inuito est pectore passa Iouem.             |
| Vtque ferae uidit turpes in pellice uoltus,             |
| Huius in amplexus Iuppiter, inquit, eat. 186            |
| Vrsa per incultos errabat squalida montes,              |
| Quae fuerat summo nuper amata Ioui.                     |
| Iam tria lustra puer furto conceptus agebat,            |
| Cum mater nato est obuia facta suo.                     |
| Illa quidem tamquam cognosceret, astitit amens 185      |
| Et gemuit. gemitus uerba parentis erant.                |
| Hanc puer ignarus iaculo fixisset acuto,                |
| Ni foret in superas raptus uterque domos.               |
| Signa propinqua micant. prior est, quam dicimus arcton, |
| Arctophylax formam terga sequentis habet. 190           |

171. Extulerat  $\mathcal{O}$ . Exuerant f. tunicam  $\Pi b$ , tun. uentris  $\Pi T$ . manif. pudore F. tumore est C. 172. inditio D. pend. illa Fg h 33 34 nouem. ipsa suo A ma. pr. 173. lichaona E. lycaona Dfm decem. lycaone  $A \triangle pr$  quinque; E uar. scr. lycaonia b. cetus DE. 174. ne cast. ADPTs. nec sacras  $\Pi$  septem; C uar. scr. pullue P41. 175. nouis D. nouem b ma. pr. impleuerat f. impleuit H. complerat O. impl. equitibus orb. b. 177. Laeta C ma. pr. m ma. pr. Laesa fuit F. iuno mutat formamque O. 178. inuiso O. inuicto O. inuito pectore O0 O178. inuiso O2. inuicto O3. inuito pectore O4 O4 O5 O79. Vtque ferox O79. Uid. uultus in O81. inuide O81. 180. amplexu O81. inuide O82. inuide O83. conc. habebat tres; O84. 181. per occultos O85. tanquam cognoscens O85. tanquam cognoscens O86. 181. extitit O85. tanquam natum cognosceret amens O65. O76. 187. puer ignotus O65. tanquam natum cognosceret amens O76. O76. 187. puer ignotus O76. incide O76. 188. foret ad sup. O76. est ut dispendent proprio est O76. est quae dicitur arcton O76. est ut di-

189. micant proprio est h. est quae dicitur arcton D. est ut diximus arctos uett. ed. quam diximus Ns.

190. Arctorifilax D.

Arctophylas C. Arctophilax E. Arthophilax r. Arctoph. tergo signa

seq. 14. formam signa seq. unus.

Saeuit adhuc canamque adiit Saturnia Tethyn, Maenaliam tactis ne lauet arcton aquis.

Idibus agrestis fumant altaria Fauni, Hic ubi discretas insula rumpit aquas. Haec fuit illa dies, in qua Veientibus aruis 195 Ter centum Fabii ter cecidere duo. Vna domus uires et onus susceperat urbis. Sumunt gentiles arma professa manus. Egreditur castris miles generosus ab isdem. E quis dux fieri quilibet aptus erat: 200 Carmentis portae dextra est uia proxima Iano. Ire per hanc noli, quisquis es. omen habet. Vt celeri passu Cremeram tetigere rapacem: Turbidus hibernis ille fluebat aquis: Castra loco ponunt. destrictis ensibus ipsi 205 Tyrrhenum ualido Marte per agmen eunt.

191. adiit deest A. que rogat sat. BCD \(\Sigma\) m s 8 duodecim; p uar. scr. que petit sat. EFAMOPHFA ma. sec. Tbfqhpr 4041 triginta et uett. ed. thetim DEbr. tethim APNAT m'sp.
192. Maenalian A. Menalia b. Maenalion ETf 14. tactis incur-

uet arct. m ma. pr. ne leuet O ma. pr. 193. agresti m s. 194. insola P. rupit Bm octo. 195. Hic E ma. pr. uegentibus  $CDEMOP\Sigma frt$  3;  $\Phi$  uar. scr. uergentibus  $\Phi$  ma. sec.  $\Delta b$ ; C uar. scr. uincentibus A ma. sec. 43. uolscentibus 4)8. uenientibus m ed. Ven. 1484. Ita, aruis, Dmr 12 tres et ed. Ald. 1516. armis reliqui, etiam Ø. 196. ter periere duo D. cecidere uiri p uar. scr. 197. domus curas et 29. honus Ef. 198. Summunt E ma. pr. Sumite 1223. Sumant 14. 199. Egred, tectis mil. s. miles generatus 33. 200. Et quis mh. quislibet T. quilibet esse potest N. 201. Carmenti DZbm ma. pr. 8 sex. Carmentum  $\Sigma$ . dextro Zfg ma. sec. hms 512 octo. est om. If alius. portae uia dextera prox. O. Gloss. b: iano] templo iani. 202. noli quae fera nomen habet 8, - Inter hunc et seq. uers. plerique codd. hoc distichon insertum habent: Illa sama refert (namque ferunt t) fabios exisse trecentos (tricentos P). Porta uacat culpa sed tamen omen habet. Totum omittunt A O ma. pr. f 8 43 tres alii. Pentametrum omittit D, sed in margine recentiore manu alium ascriptum habet: Quos omnes misere perdidit una dies. In m margini ascripti erant uersus qui sunt infra 233, 234. 203. Vt cremeram celeri passu tet. s. passu tangere 14. passu tenuere M 311 uett. ed. pidus P. Turgidus nullus. hybern. D alii. ille tumebat 34.

205. districtis BCDbfpr alii et uett. ed. ens. isti BC. illi \( \mathbb{F} \)s duo. icti unus. 206. Tirrenum Er. Trirenum f.

Non aliter, quam cum Libyca de rupe leones Inuadunt sparsos lata per arua greges. Diffugiunt hostes inhonestaque uolnera tergo Accipiunt: Tusco sanguine terra rubet. 210 Sic iterum, sic saepe cadunt. Vbi uincere aperte Non datur, insidias armaque tecta parant. Campus erat. campi claudebant ultima colles Siluaque montanas occulere apta feras. In medio paucos armentaque rara relinquent, 215 Caetera uirgultis abdita turba latet. Ecce uelut torrens undis pluuialibus auctus, Aut niue, quae zephyro uicta tepente fluit, Per sata perque uias fertur, nec ut ante solebat, Riparum clausas margine finit aquus: 220 Sic Fabii uallem latis discursibus implent, Quodque uident, sternunt. nec metus alter inest. Quo ruitis, generosa domus? male creditis hosti.

207. libica DE Zbfr. libya codex Iac. Gron. libyca regione leon. 6. libyca tellure leon. unus. de gente leon. AEFΦΛMNOPII ΨΔΣTbfghrs triginta fere. Oet M rupe pro uar. scr. 208. Inu. ipsos g tres. arua boues quinque. 209, Diffudunt f. Diff. omnes s. 210. terra madet  $\Pi \Sigma$  41 tres. 212. armaque recta A ma. pr. arma cecata 29. armaque caeca II uar. scr.: fort. probe. armaque operta P 3. que saeua 7. 213. campi clauserunt f. campi cingebant A 12 tres. ult. ualles duo. 214. mont. occulit DEF OOPH F \(\Sigma\) Tb ma. sec. fg ma. pr. rst 3 33 34 41 uett. ed.; MAp uar. scr. occul. alta E ma. pr. FYZTg ma. pr. st 1 uett. ed.; OMOp uar. ser. occul. alita b in ras. occulvere feras m ma. pr, 215. medio campos arm, unus. que rapta rel. b alius. que pauca BCFO & Tmt duodecim; p uar. scr. 216. Caetera per siluas abd. b. uirgult. condita F. abd. terra ms ma. pr. abd. turma tres. 217. uelud D. torr. auctus pluu. undis s. pluu. actus **DMN**  $\Delta$  bp duodecim. pluu. arctus  $\Sigma$ , 218, quae tepido uicta  $\Delta$ . zephiro Er. zephyris T, zeph. mota F. zeph. monte unus. zeph. sole unus. zeph. uere duo. uicta repente AFAb 8 duodecim et ed. Rub. tep. cadit s duo. 220, marg. findit F. fundit unus. fouit E ma. sec. uel tert. tres; " uar. ser. fluit unus. claudit E ma. sec. Afr 8 (Ciof.) quatuor; M uar. ser. clausit O ma. pr. alius. 221. valles novem. fab. latis vallem  $BC\Pi\Sigma(?)$ s sex. 222. Quosque bhs quatuordecim et ed. Mediol.; M uar. scr. sternunt in ras. m. uid. spernunt CZ quinque. uid. caedunt s. uid. feriunt unus. metus ullus  $\Psi$  et g uar. scr. 223, creditur  $B\Sigma$ (?) g m et flor. Berol.; M uar. ser. hostis m.

| Simplex nobilitas, perfida tela caue.           |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Fraude perit uirtus. In apertos undique campos  | 225 |
| Prosiliunt hostes et latus omne tenent.         |     |
| Quid faciant pauci contra tot milia fortes,     |     |
| Quidue, quod in misero tempore restet, habent?  |     |
| Sicut aper longe siluis Laurentibus actus       |     |
| Fulmineo celeres dissipat ore canes,            | 230 |
| Mox tamen ipse perit. sic non moriuntur inulti, |     |
| Volneraque alterna dantque feruntque manu.      |     |
| Vna dies Fabios ad bellum miserat omnes:        |     |
| Ad bellum missos perdidit una dies.             |     |
| Vt tamen Herculeae superessent semina gentis,   | 235 |
| Credibile est ipsos consuluisse deos.           |     |
| Nam puer impubes et adhuc non utilis armis      |     |
| Vnus de Fabia gente relictus erat:              |     |
| Scilicet ut posses olim tu, Maxime, nasci,      |     |
| Cui res cunctando restituenda foret.            | 240 |

Continuata loco tria sidera, coruus et anguis, Et medius crater inter utrumque iacet. Idibus illa latent, oriuntur nocte sequenti.

226. Persil. s. 227. facient  $E\Phi b$ . facient  $\Delta$ . facerent D. fac. fortes c. t. m. pauci g. fortis m. 228. misero pectore E uar. scr. tempore praestet D. restat A ma. pr. BCNOIII ms 8 44. tredecim; p uar. scr. restet habet m duo; D uar. scr. rest. habent Zghps ma. sec. et duodecim cum ed. Mediol. 229. aper siluis longe T. longe siluas A ma. pr. longe saeuis  $\Sigma$ . Ita, laurentibus, m 242534; g uar. scr. latrantibus A sex. laterribus f. latratibus reliqui, latr. auctus II. latr. aptus 4. 230. Flumin. II. Fulmineus h. 231. tamen ille  $C\Sigma$ . 232. Vuln. libri praeter A. que alterum r ma. pr. dant feruntque b. 233. bell. pertulit unus. 234. missos abstulit D O alius et m in marg. ad protulit unus. 235. superessent agmina unus. 236. Credendum uers. 202. 237. Iam puer inpubes D. impubis A ma. sec. A est a alius.  $NOP\Pi\Delta\Sigma bfr$  ma. sec. s. imberbis t. adhuc inutilis  $C\Sigma f$ . util. annis Th tres. 239. Si licet C. possis fr sex. olim tam max. T. olim to max. m ma. pr. 240. Cum res P. res certando T. restit, fuit g uar. scr. 241. corbus h. cornus m ma. pr. 242. crater interumque D. que micat 34. que latet ACDEFOAMN OPH # 12TZbfghprst 44, reliqui praeter 2 et nouem, uett. ed. praeter Mediol. Quod recepi C etiam pro uar. scr. 243. Id. alba lat. C. orientur P. sequente O.

Quae tibi cur tria sint tam sociata, canam. Forte Ioui Phoebus festum sollemne parabat: 245 Non faciet longas fabula nostra moras: I mea, dixit, auis, ne quid pia sacra moretur, Et tenuem uiuis fontibus affer aquam. Coruus inauratum pedibus cratera recuruis Tollit et aerium peruolat altus iter. 250 Stabat adhuc duris ficus densissima pomis: Temptat eam rostro. non erat apta legi. Immemor imperii sedisse sub arbore fertur. Dum fierent tarda dulcia poma mora. Iamque satur nigris longum rapit unguibus hydrum. 255 Ad dominumque redit fictaque uerba refert: Hic mihi causa morae uiuarum obsessor aquarum, Hic tenuit fontes officiumque meum. Addis, ait culpae mendacia Phoebus, et audes Fatidicum uerbis fallere uelle deum? 260 At tibi dum lactens haerebit in arbore ficus, De nullo gelidae fonte bibentur aquae.

244. Quae sibi  $\Pi g$  34. cur ita sint  $\mathcal{A}O$  ma. pr. cur tam sint f. sunt  $\mathcal{O}N$  Th. tam sociata in ras. m. sint consociata  $\mathcal{B}$   $\mathcal{C}\mathcal{A}f$  10 septem. sint continuata  $\Pi$  41 sex. 245. ioui festum phoebus  $\Pi$  T quatuor. phebus  $\mathcal{D}E\mathcal{O}br$ . phoebus sacrum h, sollempne  $\mathcal{O}r$ .

246. faciat O ma. pr. tres. 247. nequid E. nec quid N. quid mea sacra FN duo. quid sine sacra m ma. pr. pia festa g. morentur  $E\Phi\Pi\Psi fmps$  sedecim. 248. Et uiuis tenuem  $\Pi$ . Et uiuam uiu. p uar. scr. tenuem e uiuis  $CEO\Psi\Sigma s$ . font. aufer g duo.

249. Corbus h. inauratam Ps. 250. Tollet m ma. pr. Tollit in aerium E ma. pr. aereum D b alii? aethereum 8 duo. altus aether  $\Sigma$ , 251. adhuc ficus duris uett. ed. 252. Tentat  $\mathcal{D}\Gamma b$ ?

253. Inmemor D. 254. fierent longa duo. tarda mollia P 3. tarda mitia 28. 255. Inde satur  $\mathcal{O}$  (? credo falsum esse Matth.) p uar. scr. satur longum nigris  $\mathcal{O}$ . nigr. longam c. u. hydram M ma. sec. gloss. A. long. capit  $\mathcal{A}\Pi\Psi grs$  41 tredecim et uett. ed. unguibus anguem  $\Psi$ . idrum Ebr. 256. Et redit ad dominum fict. 7. factaque 3. uictaque f. 257. Non tibi causa T. uiuax obs. duo. 259. Addis cui culpae C uar. scr. phebus DE.

260. "to uerbis a m. sec. erasa prima lectione Mazar. Forte legendum Fatidicum ueri, nam uer erat integrum a manu prima; et sic Hamburg." Heins. in schedis. Verbis fatidicum T. 261. lactans A O ma. pr. 43. 262. De gelido mille fonte t. bibantur O S g

hs quatuor.

Dixit. et antiqui monimenta perennia facti, Anguis, auis, crater sidera iuncta micant.

Tertia post idus nudos aurora lupercos 265 Aspicit et Fauni sacra bicornis eunt. Dicite, Pierides, sacrorum quae sit origo, Attigerint latias unda petita domos. Pana deum pecoris ueteres coluisse feruntur Arcades: Arcadiis plurimus ille iugis. 270 Testis erit Pholoë, testes Stymphalides undae, Quique citis Ladon in mare currit aquis, Cinctaque pinetis nemoris iuga Nonacrini, Altaque Tricrene, Parrhasiaeque niues. Pan erat armenti, Pan illic numen equarum: Munus ob incolumes ille ferebat oues. Transtulit Euander silvestria numina secum. Hic ubi nunc urbs est, tum locus urbis erat.

263. monumenta patentia 8. monum. aliquot. perhennia Er. 264, Ang. crater auis Q. auis erat sydera D. 265. Tercia E. idus modicos aur. m ma. pr. 266. bicorn. erant II. erunt BD fort. a sec. ma. EAOII Hefthst uiginti. 268. Attigerit BCAM NOPH FTfhms ma. sec. 3 quindecim. Attingunt Eg ma. pr. Attigerunt r. Contigerint D. lacias E. domus b. 269. deum ueteres pecoris Bgp quinque, col. fatentur m ma. pr. 270. Arch. arch. DEr. arcad. maximus unus; M uar. scr. 271. erit om. @ ma. pr. erat FAPT 3 quindecim. eras O. eris uett. ed. omnes. pholee  $E\Sigma$ . pholoes P. stynphal. D. scinphal. D. stiphalides E. temphalides O. 272 Quique adis lad. P ma. pr. Quique ciladontis in mare P 273. Cintaque P que spinetis P 3 tres. pineti P nonagrini P alii. nonacrina P nonacrinis P 3.

274. Altaque cillene C. cyllene Zm ma. pr. et decem (sex, sched. Heins.). Altaque trocenae B. crosene uel crozene (test. Gron.) C war. scr. trozenae D. trozene  $E \mathcal{D}$ . toruosne  $\Sigma$ . traicene p war. scr. tigene P 3. troiane  $\Delta$  ma. pr. troigenae T. trohene 44. treszone b. thezene f. troezenie p. troezenae ed. Rub. troezene reliqui scripti et ed. uett. Coniecturam posui. parnasiaeque 3. parras. DE Zr. 275. armentis T. pan illa A ma. pr. pan illis m ma. pr. armenti custos pan numen 12 quinque (tres, ann. impr.). Sic, equarum,  $\mathcal{F}\mathcal{A}$  ma. sec.  $\mathbf{Z}m$  ma. pr. 8 sex. aquarum caeteri. 276. Munus ab incolumes  $\mathbf{E}$ ;  $\mathbf{C}$  uar. scr. incolomes  $\mathbf{D}$ . incol. illa  $\mathbf{T}$ .

277. siluest. munera duo. 278. Huc D uar. ser. est hic locus  $\Psi_{\bullet}$  est tunc libri praeter  $A\Sigma$ . urbis erit 3.

Inde deum colimus deuectaque sacra Pelasgis. Flamen ad haec prisco more dialis erit. 280 Cur igitur currant, et cur, sic currere mos est, Nuda ferant posita corpora ueste, rogas? Ipse deus uelox discurrere gaudet in altis Montibus, et subitas concipit ille fugas. Ipse deus nudus nudos jubet ire ministros. 285 Nec satis ad cursus commoda uestis erat. Ante Iouem genitum terras habuisse feruntur Arcades, et luna gens prior illa fuit. Vita feris similis, nullos agitata per usus: Artis adhuc expers et rude uolgus erat. Pro domibus frondes norant, pro frugibus herbas, Nectar erat palmis hausta duabus aqua. Nullus anhelabat sub adunco uomere taurus, Nulla sub imperio terra colentis erat.

279. Hunc uers. cum seq. om. 8 et duo. deuictaque m. 280. Flam. ab haec b. ab hoc m quatuor. ob hoc p uar. ser. ad hac O ma. pr. adhuc t duo. ad hoc quinque. haec festo C uar. ser. dialis inest A alius. Sic, erit, A ma. sec. DEP FA \(\Sigma\) br septem; p uar. ser. 281. Cur nudis curr. C uar. ser. currunt O. cur concurrere A. sic om. A. cur si mend. ed. D. Heins., scriptus nullus. 282. Nudaque sint pos. g ma. pr. h. Nulla fer. m. roges m ma.

Nullus adhuc erat usus equi. se quisque ferebat:

pr. 283. Ille P3. Iste s. Hic vers. cum seq. in margine m. 284. subitas concitat DANSm 2)344547 et, extra 4)8 et tres, reliqui. sub. conspicit p var. scr. corripit s var. scr. conc. ipse A (test. tacito Heins. contra disert. Gron.) BFAMONFAbhr alii et vett. ed.; Op var. scr. ille (ipse) feras BCDEFOMNOPII PASTfgmrs 2)34424547, numeris insigniti aliquot praeterea et vett. ed. Ex his g pro var. scr. habet quod ex Ashhp 8 qui noti sunt, recepi. 285. Ille deus Ef. nud. amat ire T. iubet esse DESbfps decem et vett. ed.; g var. scr. 286. Haec satis C. cursum r quinque. erit 8 duo. erant Ema. pr. 287. iovem natum b. terr. habitasse Ot; g var. scr. 288. Archad. DEr alii. gens fuit illa prior CO. 289. Vita ferae sim. 1. fere et sim. 34. feris et sim. vanus. fere silvis null. m ma. pr. Vita fuit sterilis null. O. nullosque agit. F. null. habitata Ama. pr. 290. adhuc in ras. m. expers ut rude h. uulgus libri praeter A. erant M var. scr.

291. Hie et seq. uers. post 306 positi O. domibus in ras. m. norantque pro Ema. pr. 292. duobus m. 293. anelabat E. thaurus D. 294. inperio D. terra regentis O uar. scr. 295. Prima quatuor uerba in ras. D. adhuc om. f. Nullus erat tunc usus b.

Ibat ouis lana corpus amicta sua. Sub Ioue durabant et corpora nuda gerebant, Docta graues imbres et tolerare notos. Nunc quoque detecti referunt monimenta uetusti Moris, et antiquas testificantur opes. 300 Sed cur praecipue fugiat uelamina Faunus. Traditur antiqui fabula plena ioci. Forte comes dominae iuuenis Tirvnthius ibat: Vidit ab excelso Faunus utrumque iugo. Vidit et incaluit. montanaque numina, dixit, 305 Nil mihi uobiscum est, hic meus ardor erit, Ibat odoratis humeros perfusa capillis Maeonis, aurato conspicienda sinu. Aurea pellebant tepidos umbracula soles, Quae tamen Herculeae sustinuere manus. Iam Bacchi nemus et Tmoli uineta tenebant, Hesperos et fusco roscidus ibat equo. Antra subit tophis laqueataque pumice uiuo. Garrulus in primo limine riuus erat, Dumque parant epulas potandaque uina ministri,

297. Se quoque dur. 8. Sub sole dur. b ma. sec. corpora dura B Cm ma. pr. tres. nuda ferebant IIA quatuor. nuda tegebant 7. nuda regerebant m ma. pr. 298. Docti  $\Sigma$ . tollerare Ef. nothos DEGr. 299. monum. aliquot. 300. antiquae 8. testificatur s. 302. Tradidit ant. f. Dicitur M uar. scr. fabula prima loci m ma. pr. 303. tyrinthius D. tirincius E. Peiores peius. 304. Vid. in exc. G. utrunque D. que luco M. que loco  $AEFG \Phi APII$   $FA \Sigma Tbfgpr 2)343$  triginta duo et uett. ed.; m uar. scr.

305. muntanaque P. que om. f. 306. est om.  $\Sigma s$ . est haec meus 11; DM uar. scr. est hac meus M uar. scr. meus ignis erit  $\mathcal{A}$ . ardor ait 12 alius. ardor abit 41; H uar. scr. 307. adoratis b. adornatis P; O uar. scr. humeris P uar. scr. 309. pallebant CE. palebant Bm. pell. rapidos  $\Sigma Tgps$  34 sex. 310. Quae tantum herc. f. substituere unus. 311. bachi DEG al. et omitt. duo. nemus ethimoli Cb ma. pr. r. et thimoli DM D ma. D

312. Hesperus libri praeter A. Hesp. ut fusc. G. rosidus MNO mp uett. ed. 313. tofis G. laquearia et pum. B. laqueata et pum. reliqui praeter GNs et octo. 314. lumine BP. limite Sh.

riuos m. 315. portandaque D. uina ministrant E.

Cultibus Alciden instruit illa suis. Dat tenues tunicas Gaetulo murice tinctas. Dat teretem zonam, qua modo cincta fuit. Ventre minor zona est. tunicarum uincla relaxat, Vt posset magnas exeruisse manus: 320 Fregerat armillas non illa ad brachia factas: Scindebant magni uincula parua pedes. Ipsa capit clauamque grauem, spoliumque leonis, Conditaque in pharetra tela minora sua. Sic epulis functi sic dant sua corpora somno, Et positis iuxta secubuere toris. Causa, repertori uitis pia sacra parabant, Quae facerent pure, cum foret orta dies. Noctis erat medium, quid non amor improbus audet? Roscida per tenebras Faunus ad antra uenit. 330 Vtque uidet comites somno uinoque solutos, Spem capit in dominis esse soporis idem. Intrat et huc illuc temerarius errat adulter, Et praefert cautas subsequiturque manus.

316. Vestibus 4041. alc. induit BCDTfgmrs duodeniginti.
318. Dat tenuem ETTrs octo. cinctus erat s. 319. est om.

0. tunicarum claustra M. uincula laxant 8 (Ciof.). uincula laxat DEDTf. uincla resoluit tres. 320. possit DEDTf ma. pr. sex; Euar. scr. possit uastas 12;2425 uar. scr. exer. magna manus EDTpr. 321. Frangit et arm. EDTGloss. EDTGloss. EDTgranding moriene.

328. purae G. pure in ras. m. 329. med. quen non t. impr. urget t flor. Ber.; P uar. scr. 331. uidet somno comites r? somno (?) famulos f alius, uid. socios unus. com. uino somneque G. sompno  $E \mathcal{O} \Sigma b$ . que sepultos  $G \mathcal{A} \Sigma T Z g p s$  12 40 41 quindecim;  $\Pi \mathcal{F}$  uar. scr. que iacentes b duo; p uar. scr. que grauatos h r ma. sec. sex. que sopitos 30 alius. 332. capit et dom. duo. cap. hinc dom. unus. dominos T. saporis E. 333. Intonat huc C. Intr. adhuc ill. AP 43. errat in antro E. 334. praef. captas N.

| Venerat ad strati captata cubilia lecti,       | 335 |
|------------------------------------------------|-----|
| Et felix prima forte futurus erat.             |     |
| Vt tetigit fului setis hirsuta leonis          |     |
| Vellera, pertimuit sustinuitque manum:         |     |
| Attonitusque metu rediit, ut saepe uiator      |     |
| Turbatum uiso rettulit angue pedem.            | 340 |
| Inde tori, qui iunctus erat, uelamina tangit   |     |
| Mollia, mendaci decipiturque nota.             |     |
| Ascendit spondaque sibi propiore recumbit:     |     |
| Et tumidum cornu durius inguen erat.           |     |
| Interea tunicas ora subducit ab ima:           | 345 |
| Horrebant densis aspera crura pilis.           |     |
| Caetera temptantem cubito Tirynthius heros     |     |
| Reppulit. e summo decidit ille toro.           |     |
| Fit sonus. inclamant comites, et lumina poscit |     |
| Maeonis. Illatis ignibus acta patent.          | 350 |
| Ille gemit lecto grauiter deiectus ab alto,    |     |
| Membraque de dura uix sua tollit humo.         |     |

335. strati tractata m. cubulia E.

O 10. sorte omnes libri praeter A.

338. Vulnera C. pert. continuitque  $E \mathcal{O}$ . continuatque D. manus  $D E \mathcal{O} \mathcal{M} M N O \mathcal{P} b f$  decemet uett. ed.

339. que manu red. A 43. metu rignit B Z m tres; C uar. scr. metu rediens N; b uar. scr. metu timuit unus. metu tremuit alius. red. (rig.) ceu sepe B C g h m p r quindecim et uett. ed. rediit sic sepe M ma. sec.  $\Sigma$ ;  $\mathcal{D}$  uar. scr. rediit seu N. rediit quasi sepe O.

340. Turbatus  $C \mathcal{A} \mathcal{P} g m$  duodecim. retulit E G f r.

341. thori DEGr. 343. Accedit Puar. scr. prop. resedit 13. recunbit G. 344. Et cupidum m, Et rigidum Z; Ouar. scr. Et rigido 6. 345. Iam tenues tunicas D. hora E. ora deducit O. subd. ad ima b. 346. Horruerant G. Horr. spissis 17. Horr. duris quatuor. densis horrida F. 347. Caet. cunctantem 11. tent. Ob alii. tempt. subito AFG \( \text{OP} \) \( \text{I} \) \( \text{D} \) \( \text{8} \) 4041 nouem; Cuar. scr. thirintius \( \text{D} \) \( \text{G} \) \( \text{T} \) rection include E. tyrintius \( \text{F} \). 348. Repulit \( \text{E} \) \( \text{F} \) \( \text{F} \) \( \text{C} \) and \( \text{C} \) conus et comites inclamant, lum. \( \text{G} \) \( \text{P} \) \( \text{T} \) r septem. son. et comites inclamat, lum. \( \text{h} \) 3 tres et uett. \( \text{ed} \) son. et comites clamabant, lum. \( \text{b} \) son. et comites conclamant lum. \( \text{d} \) uo. inclamat \( \text{g} \) \( \text{d} \) incl. omnes \( \text{p} \) uar. scr. poscunt \( \text{F} \) \( \text{T} \) m alius. 350. Maeon. allatis \( \text{s} \) tres. Maeon. aclatis \( \text{f} \) ign, apta \( \text{p} \) arant \( \text{B} \).

350. Maeon. allatis s tres. Maeon. aclatis f. ign, apta parant B. acta uident II 41. 351. gemit grauiter lecto BCfm duo. lecto pariter m ma. pr. lect. grauius A. deiectus in ras. m. diiectus A. detectus h. depulsus E. 352. menbraque G. de om. E ma. pr.

de uiua 35.

| Ridet et Alcides et qui uidere iacentem,    |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Ridet amatorem Lyda puella suum.            |     |
| Veste deus lusus fallentes lumina uestes    | 355 |
| Non amat et nudos ad sua sacra uocat.       |     |
| Adde peregrinis causas, mea Musa, latinas   |     |
| Inque suo noster puluere currat equus.      |     |
| Cornipedi Fauno caesa de more capella       |     |
| Venit ad exiguas turba uocata dapes.        | 360 |
| Dumque sacerdotes ueribus transuta salignis |     |
| Exta parant medias sole tenente uias,       |     |
| Romulus et frater pastoralisque iuuentus    |     |
| Solibus et campo corpora nuda dabant.       | 11  |
| Vectibus et iaculis et misso pondere saxi   | 365 |
| Brachia per lusus experienda dabant:        |     |
| Pastor ab excelso, per deuia rura iuuencos, |     |
| Romule praedones et Reme, dixit, agunt.     |     |
| Longum erat armari. diuersis exit uterque   |     |
| Partibus. occursu praeda recepta Remi.      | 370 |
| Vt rediit, ueribus stridentia detrahit exta |     |
|                                             |     |

365. Hoc distichon duo scripti omittunt, unus post u. 368 ponit. Vestibus ADEGMfr nouem; CA 44 pro uar. scr. Vtribus 34. Cestibus reliqui libri exceptis, quos sequor, CZm duobus et F uar. scr. et missi  $BCF\mathcal{O}(?)OPTmps$  tredecim. et mixti g sex. et mixto N duo. pondere ferri  $\mathcal{O}$ . pondere disci  $\Gamma$ . 366. per ludos  $\mathcal{A}g$  quinque; C uar. scr. lus. expedienda GT, alii." lus. excutienda  $\Pi$ . 367. deuia iura D ma. pr. 368. praedones eripe dix. BCG

m 34. 369. diuers. errat uterque g quinque. diuers. haesit unus. 370. accursu 13. ocursu b. occurso h. praeda reperta b alius. praeda retenta  $DEDNHF\Sigma ps$  quatuordecim. remo r. remi est  $PHF\Delta hs$  et aliquot cum uett. ed. 371. Vtque redit  $\Sigma$  44. uerubus  $BCFGD\Delta MNOF\Sigma Tghs$  alii. uer. spirantia g quatuor. uer. pendentia F uar. scr. uer. spumantia D. fumantia F gloss. F uer. stringentia F strid. detulit F ali. F uer. 29.

Atque ait, haec certe non nisi uictor edet. Dicta facit, Fabiique simul. Venit irritus illuc Romulus, et mensas ossaque nuda uidet. Risit et indoluit Fabios potuisse Remumque Vincere, Quintilios non potuisse suos. Fama manet facti. posito uelamine current. Et memorem famam quod bene cessit, habet, Forsitan et quaeras, cur sit locus ille Lupercal. Quaeue diem tali nomine causa notet. Siluia uestalis caelestia semina partu Ediderat patruo regna tenente suo. Is iubet auferri paruos et in amne necari. Quid facis? ex istis Romulus alter erit. Iussa recusantes peragunt lacrimosa ministri. Flent tamen, et geminos in loca iussa ferunt. Albula, quem Tiberim mersus Tiberinus in undis Reddidit, hibernis forte tumebat aquis. Hic, ubi nunc fora sunt, lintres errare uideres,

372. ait hoc certe Tm. ait hinc  $\Pi$ . 373. irr. illic  $\mathcal{A} \mathcal{H} f$ ; N war. scr. 375. fab. cecidisse rem. 7. 376. quinctilios  $\Phi(?) \Sigma$ bf 2. quint. nec pot. T. 377. Fama uolat facti 12. positoque uel. G. currit  $\Delta ma$ , pr. 378. famam qui bene  $BCE\Phi\Gamma\Delta O$ PHFAZTbhpst flor. Berol. plus uiginti et uett. ed. fam. quam bene C uar. scr. fam. cui bene m uar. scr. bene iessit I. bene gessit ABCEF \$\Phi AMNOP II \Phi ATbfghmprst flor. Ber. numeris insigniti praeter 5 11. 379, quaeres C uett. ed. quaeris T. locus iste Pfr. lupercar D. 380. Quaeque locum tal. r. Quaeue lucum G. Quaeue locum tal. A ma. sec. EAMOPFEThfghp st 43 undetriginta et uett. ed. Quaeue notet tali n. c. locum D. diem tanto BCZm octo (sex, annot. impr.). causa uocet It duo. 381. Ilia duo; COMNfg uar. scr. gloss. G. Liuia 44. uest. caelestis sem. martis DE. uest. caelesti numina part. ANF 41. uest. caelestia numina part. quatuor. 383. iub. adferri  $\Psi$ . iub. afferri  $\Gamma \Sigma T$ . auf. (adf.) pueros bf (?) 13;  $\Pi \Psi$  et tres uar. scr. auf. patruos m ma. pr. et mane nec. b. in igne nec. T. 384. alter erat O ed. Ald. prior. alter ait O uar. scr. test. Heins. 385. Iussa lacrimantes r. 386. Flent simul p uar. scr. gem. ad loca h uett. ed. loca sola Bm. in sola loca C. loca fossa T. 387. Alb. quam tyberim b. tyberin BCFAMNO The alii. tyberim tiberinus mersis in  $\mathcal{O}(t. Heins.)$ . tib. tiberinus mersus in f. tyberim EG. tib. mersis tib. 734. tyberinus D. in undas  $\Gamma$  quatuor. in unda BCGTm quatuor. 388. Reddit hib. b. Reddit et hib. s. timebat m. 389. Huc A. Hac s. nunc loca Wuar. scr. lintr. agitare m. erQuaque iacent ualles, Maxime circe, tuae.

Huc ubi uenerunt, neque enim procedere possunt
Longius, ex illis unus et alter ait:

At quam sunt similes, at quam formosus uterque!
Plus tamen ex illis iste uigoris habet.

Si genus arguitur uoltu, nisi fallit imago,
Nescio quem e uobis suspicor esse deum:
At si quis uestrae deus esset originis auctor,
In tam praecipiti tempore ferret opem.

Ferret opem certe, si non ope mater egeret,
Quae facta est uno mater et orba die.

Nata simul, moritura simul, simul ite sub undas
Corpora. Desierat deposuitque sinu.

Vagierunt ambo pariter. sensisse putares.

Hi redeunt udis in sua tecta genis.
Sustinet impositos summa cauus alueus unda.

rare solebant  $\Psi$ ; O alius uar. scr. 391. Hic  $A \triangle bm$ . Hii C. Hic tibi uen, m. ubi nunc uentum est neque 29 (23 ann. impr.). uen. nec enim  $D E P \Psi \Sigma bh$  sex et uett. ed. neque iam proc. 829. nec iam O (? suspicor neglig. Matth.) praecedere Th. producedere m.

392. unus an alter Bm 8. alter erat b ma. pr. alter erit A ma. pr. m. 393. Ita, At, A ma. pr. m ma. pr. 8. На ВЕГ АРП ΔΣTbfpr 3. Ah reliqui. similes et quam FIIm. sim. ha quam BETAPA There, sim. quam sunt form. D. sim. sunt quam form. gp. ah quam reliqui praeter A ma. pr. 8, quos sequor. uterque est CM. 394. ex istis omnes libri praeter BCTIIZm 141; Ouar. scr., ex quibus Laurentianum Coloniensem seguor. istis ille O **4** 1223. uigoris erit  $\Gamma$  ma. pr. 395. arguitur uisu  $DE\Gamma \Delta$ . uisu et nisi D. uultu libri praeter A. uultu ni fall, A II 4 6 alius. uultu non fall. 24. fallat Ab. 396. quem ex uobis  $\Gamma \Lambda NP\Psi Tgrs$ decem. quem in uobis m ma. pr. (1?) duo. quem a uobis duo. quem uobis 514 duo. "In uno Farnes. erasa uetus lectio." suspicer CF s ma. sec. suspicor ecce coniicio. 397. siquis G. uestri f. orig. actor AN. 399. Ferre et opem D. opem matri si M. opem mater M uar. scr. opem uitae D uar. scr. 400. una Fbs ma. pr. orba dee E ma. pr. 401. simul peritura simul P; \( \frac{4}{2} \) uar. scr. simul nunc ite BCTm 14 quinque, undis O ma. pr. PII 4 duo. sub umbras & Tf ma. pr. alius. 402. Pignora 28. Corpora subierat depos. A. Corpora siluerat depos. D. que simul gp; Muar. scr.

403. Audierant m ma. pr. Ita, Vagierunt, A ma. pr. 8(13?) 43. Vagierant reliqui. Vagier. clamore pari sen. g quinque; p uar. scr. ambo pueri sens. s. sentire put. Eg quinque; Fp uar. scr.

404. redeant m ma. pr. tecta oculis \( \Delta \). 405. inpos. G. summa tamen alu. \( \Oldsymbol{O} \).

Ou, Fasti.

Heu, quantum fati parua tabella tulit!

Alueus in limo siluis appulsus opacis
Paulatim fluuio deficiente sedet.

Arbor erat. remanent uestigia, quaeque uocatur
Romula non ficus, Romula ficus erat.

Venit ad expositos, mirum, lupa feta gemellos.
Quis credat pueris non nocuisse feram?

Non nocuisse parum est, prodest quoque. quos lupa nutrit,
Perdere cognatae sustinuere manus.

Constitit et cauda teneris blanditur alumnis,
Et fingit lingua corpora bina sua.

Marte satos scires. timor abfuit, ubera ducunt
Nec sibi promissi lactis aluntur ope.

Illa loco nomen fecit. locus ipse lupercis.

Magna dati nutrix praemia lactis habet.

420

406. Ha s. quant. facti B. facti summa tab. D. fati curua tab. g 11 17 duo. fati parta 44. tab. dedit Auar. scr. tab. uehit F duo. tab. capit \( \Sigma \). tab. fuit g 11 17. Gloss. D: Tabella, aluei. Vel summa tabella, i. e. summum periculum mortis. Hoc tractum ab his qui euentum suum praedixerunt in tabula. l'. ahalea [alea]. quia summa tabula i. e. finis ludi iam uicinus aut damnum fert aut lucrum et sic summa tabella in se habet totum pondus ludi.

407. apulsus b. impulsus Cm quatuor; p uar. scr. inpulsus 44. apac. G.

Quid uetat Arcadio dictos a monte lupercos?

408. Pullatim r. Paullatim  $\mathcal{O}$ ? defic. cadit  $\Gamma$  ma. pr.; A uar. scr. 409. uest. quaque E ma. pr. 410. Rumina Zm 8 duo. Ita, non, b 44 ed. Rub. 1475; MNH uar. scr. nunc reliqui. ficus rumula ficus hs alius; g uar. scr. ficus rumina ficus g duo. Gloss. 44: quae nunc est romula ficus tum romula ficus non erat. 411. mirum om. b ma. pr. mirum est lupa C uar. scr. foeta  $\mathcal{O}$ ? G?

412. credet A. cred. geminis non  $\Sigma$ . 413. est om. tres. quoque quod lupa m. 414. Prodere ( $\mathcal{O}$ ?)  $\mathcal{F}T$ . 415. Substitit g quatuor. 416. Ita, fingit,  $AF\mathcal{O}$  (test. Heins.) MNOb sub ras.; g uar. scr. lambit  $D\mathcal{F}\Sigma$  alius. linguit Ef. lingit reliqui et  $F\mathcal{O}$  (test. Heins.) pro uar. scr. 417. ubera sugunt  $PO\Sigma h$  34041 tres et uett. ed.; Mp uar. scr. ubera lactant M uar. scr. 418. Et sibi 834 duo. permissi Cgm 8344041 tres. promissa Oma. pr. 419. Ipsa Oma. 828. loco fecit nomen Gm locus iste Gm duo. locus

419. Ipsa  $\mathcal{O}$  & 28. loco fecit nomen  $G\Pi$ . locus iste  $\Gamma$  duo. locus ille  $CF\mathcal{O} \triangle NOP\Pi\Sigma Tbfg$  uiginti tres alii et uett. ed. ille (ipse) lupercal  $BCEG\mathcal{O}$  ma. sec. (test. Heins.)  $\triangle MNP\Sigma Tbghmprma$ . sec. s t 3 44 duodetriginta. ipse lupercus  $\Psi$ ; 44 uar. scr. 420. nutr. munera lact.  $\Psi$ . 421. Hic uers. cum seq. margini ascriptus in  $\Psi$ . Quis uet.  $\mathcal{CO} \triangle NO\Pi \Psi \triangle bghmst 64041$  uiginti quatuor

Faunus in Arcadia templa Lycaeus habet. Nupta, quid expectas? non tu pollentibus herbis. Nec prece, nec magico carmine mater eris. Excipe fecundae patienter uerbera dextrae, 425 Iam socer optatum nomen habebit aui. Nam fuit illa dies, dura cum sorte maritae Reddebant uteri pignora rara sui. Quid mihi, clamabat, prodest rapuisse Sabinas, Romulus, hoc illo sceptra tenente fuit: 430 Si mea non uires, sed bellum iniuria fecit? Vtilius fuerat non habuisse nurus. Monte sub Esquilio multis incaeduus annis Iunonis magnae nomine lucus erat. Huc ubi uenerunt, pariter nuptaeque uirique 435 Suppliciter posito procubuere genu: Cum subito motae tremuere cacumina siluae,

Et dea per lucos mira locuta suos.

et uett. ed.; p uar. scr. Qui uet. E ma. sec. Quis uetet 6. archad. DE \( \Gamma f r\) uet. argolico \( G \). dict. de monte \( N \frac{\psi}\_{\psi} \) 422. archad. t. liceus \( mei. \) 423. Nuptaque despectas \( A \frac{43}\_{\psi} \) exspect. \( fortasse quidam. \) expectas quae nec poll. \( D \), \( fort. recte. \) expectas ntia poll. \( r \) polentibus \( f \), \( pellentibus \( \Phi ma. pr. \) 34041 \( quatuor et uett. \) ed. inde \( ab \) anno 1480. tu \( fortalibus umus. \) 424. \( Non N. \) nec magno \( D \). 425. \( Accipe b. \) foec. \( \Phi ? \) alii? ed. \( Rub. \) fec. patientia uerb. \( D \) pacienter \( G \). uerb. palime tres. uerb. caudae tres; \( g uar. scr. \) 426. opati \( m \). habebat \( O ma. sec. p. \) habebit \( ait \) 43. 427. \( Non B. \) lam tres. fuit ille \( C \). dira \( M uar. scr. \) dura consorte \( \Phi \) (t. \( Heins. \)) \( r. \) Versus in summa \( pagina \) scriptus \( extra \) ordinem \( \Phi \). 428. \( Reddiderant G \). rara \( om. D ma. pr. \) cara \( A \). nulla unus. \( plena \) duo. 429. \( rap. \) puellas \( G \). 430. \( Rom. \) haec ipso \( F \). bp. ceptra \( F \). illo regna ten. \( E \). 431. \( Vers. \) om. \( et \) suppl. \( ead. \) ma. \( D \). uir. set bell. \( m. \) sed bella ini. \( G \). 432. \( non \) rapuisse \( g ma. sec. p. 47 \) tres. 433. \( exquilio C \). ecquilio \( F \). esculeo \( D E A \). esquilis 23. \( Ita \), incaeduus, \( P A H \) \( E bm \) 8 \( (non Ciof.) 28; \( g uar. scr. \) incesus ab annis \( F \). inciduus \( reliqui. \) 434. \( lunon. \) dictus \( nom. T \). magnae in \( nom. G \). numine \( Ag \) quinque; \( N uar. scr. \) 435. \( Hic F A m. \) ubi conueniunt \( par. EI \). 436. \( Subpliciter F \). Supliciter \( P \). Supliciter \( E \). Simpliciter \( E \). Simpliciter \( E \). Subpliciter \( F \). Subcubuere \( E \). Succubuere \( D E M P F \) 3 tres. 437. \( Tum F \) sub. notae \( E \). notae \( E \). 438. Est \( dea M T s nouem. \( locata \) \( E \).

| Italidas matres, inquit, sacer hircus inito.   |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Obstupuit dubio territa turba sono.            | 440 |
| Augur erat. nomen longis intercidit annis:     |     |
| Nuper ab Etrusca uenerat exul humo.            |     |
| Ille caprum mactat. iussae sua terga puellae   |     |
| Pellibus exectis percutienda dabant.           |     |
| Luna resumebat decimo noua cornua motu,        | 445 |
| Virque pater subito nuptaque mater erat.       |     |
| Gratia Lucinae. dedit haec tibi nomina lucus,  |     |
| Aut quia principium tu, dea, lucis habes.      |     |
| Parce precor gravidis, facilis Lucina, puellis |     |
| Maturumque utero molliter aufer onus.          | 450 |
| Orta dies fuerit, tu desine credere uentis.    |     |
| Perdidit illius temporis aura fidem.           |     |
| Flamina non constant et sex reserata diebus    |     |
| Carceris Aeolii ianua laxa patet.              |     |
| Iam leuis obliqua subsedit aquarius urna:      | 455 |
| Proximus aethereos excipe piscis equos.        |     |

439. Ethalides 23. Italides MPrs 3 undecim. Italias Ema. pr. fsex; Cuar. scr. Italicas <math>hp uett. ed. matres irtus ( $\Gamma$ . hirtus 14) caper inquit inito  $\Gamma$  14. matres hircus sacer inquit E. inquit caper hircus (hyrcus m) Cm. caper hirtus m ma. sec. inquit caper hirtus inito 3334. sacer hirrus f. 440. Opstupuit D. Obstipuit AB 43 quinque. Obst. subito m tres. 441. erat longis nomen int.  $\Pi$ . 442. etrusia  $\Sigma$ . hetr. Db ed. Rub. 443. mactat uisae C ma.

pr. mactat missae m. terga maritae O  $\Psi$  10 quartus ignotus. 444. Pell. esectis  $\Gamma$ . exhestis 40. exentis h. exiectis r ma. pr. ereptis f. exemptis uett. ed. exsect. D E. percucienda D  $\Gamma$ . decimo sua corn. II T tres. cornua mense A Ogr aliquot Ciof. cornua cursu p 2 quatuor; "Y uar. scr. 446. Vixque "F. sub. femina mater II 41. 447. haec cognomina If r tres. tibi numina 448. An quia @ uar. scr. Autor princ. E ma. sec. scil. linea in q erasa. lucis eras A F; Z uar. scr. 449. precor facilis grauidis Os tres. 450. Maternumque DE. Maturoque Pfr 3 duo. affer b. effer p uar. scr. honus Eb. 451. dies fuerat A ma. pr. CIMNOm ma. pr. s. fuerit tum des. Z. fuerit tunc des. f. fuerit nunc des. 7. 452. Prodidit s duo. temp. acta fid. m 453. Flam. nunc const. E ma. sec. b. Flam. tunc const. 1011. const. quod sex g. sex seruata dieb. b ma. pr. 454. Ita, 455. leuis antilaxa, 621; D D uar. scr. tota duo. lata reliqui. qua F. subsidit 33. subsidet 11. aquar. unda duo. nus Mb quatuor; C uar. scr. Prox. aithaeos 12. aetherios If uti

Te memorant fratremque tuum, nam iuncta micatis Signa, duos tergo sustinuisse deos. Terribilem quondam fugiens Typhona Dione Tunc cum pro caelo Iuppiter arma tulit, 460 Venit ad Euphraten comitata Cupidine paruo Inque Palaestinae margine sedit aquae. Populus et cannae riparum summa tenebant. Spemque dabant salices hos quoque posse tegi. Dum latet, insonuit uento nemus. illa timore 465 Pallet et hostiles credit adesse manus. Vtque sinu tenuit natum, succurrite nymphae Et dis auxilium ferte duobus, ait, Nec mora, prosiluit. pisces subiere gemelli: Pro quo nunc cerni sidera munus habent. 470 Inde nefas ducunt genus hoc imponere mensis, Nec uiolant timidi piscibus ora Syri.

uidetur, aequoreos M ma. pr. tres; F uar, scr. aeth. suscipe F; E uar, scr. accipe O. 457. iuncta duorum D. iuncta manetis r.

458. Sidera signa suos sust. s. Signa deos t. sust. duos  $\Psi$ .
459. Terr. quidam C. fug. tiph. D. thiphona  $E \Gamma r$ . phitona  $\Pi$ . tiphoea N alius. typhoea unus. diene f. dionae  $\mathcal{O}$ . 460. Tunc eum G. Tum  $F\Pi \Psi m$  quatuor. iupiter  $E\Gamma$ . 461. eufratem E.  $\Gamma MNO\Pi\Delta Tgmps$ . comittata E. comit. cuspide paruo D.

ΓMNOΠΔTgmps. comittata E. comit. cuspide paruo D.
462. Iamque ΓΣ quinque. palistene Γ. 463. tenebat T. summa tegebant DEGΣhs ma. pr. 3? septem; MΨ uar. scr. 464.
dab: facies has quoque m. has Z 44. hoc 33. sal. se quoque g tres.
465. Dum iacet m 20 tres; C uar. scr. intonuit CΠmr 3 10 duo.

466. Pallit f. cred, habere unus. 467. sinu natum tenuit Ds tres. tenuit iam nunc succ. B. sucurr. E. succurrere b ma. pr. nimph. DE alii. 468. diis DEPII d uett, ed. 469. prosiliit Fs quinque. prosiliunt CΣbt 44 decem; s uar. scr. gemellis A. gemellos b. 470. Pro quis quae cernis sidera 6. Pro facto quo nunc sidera 7. Pro quo quae cernis sidera FZg 13 duo et uett. ed. Pro quo quae dignum sidera h. nunc dignum sidera BC Am ps 12 20 tredecim. nunc cernis sidera reliqui. Nam Heinsii coniecturam recepi. Ita, munus, BChmr 7 tres; Muar. scr. fortassis etiam aliquot praeterea ad ed. Elz. 1629 collati. numen Muar. scr. nomen reliqui, ADEFG ΦΓ AMN OPH FA ΣT Zbf gps 8 12 13 20 40 41 44 duodetriginta et uett. ed. habet Am. 471. nef. dicunt CΦΓ MOP mu. pr. II F ΣTh ma. pr. m ma. pr. st undeuiginti et edd. saec. xv. hoc inducere mens, unus. 472. Ni niolent E. Neu uiol. Fuar, scr. Ne uiolent DΦ MN OP FA ΣT r 43 quindecim fere. pisc. orta m ma. pr. siri EΓ r. sirii f.

Proxima lux uacua est. At tertia dicta Quirino. Qui tenet hoc nomen, Romulus ante fuit. Siue quod hasta curis priscis est dicta Sabinis, 475 Bellicus a telo uenit in astra deus: Siue suo regi nomen posuere Ouirites: Seu quia Romanis iunxerat ille Cures. Nam pater armipotens postquam noua moenia uidit. Multaque Romulea bella peracta manu. 480 Iuppiter, inquit, habet romana potentia uires: Sanguinis officio non eget illa mei. Redde patri natum. quamuis intercidit alter. Pro se proque Remo qui mihi restat, erit. Vnus erit, quem tu tolles in caerula caeli, 485 Tu mihi dixisti. sint rata dicta Iouis. Iuppiter annuerat. nutu tremefactus uterque Est polus et caeli pondera mouit Atlas. Est locus, antiqui Capreae dixere paludem. Forte tuis illic, Romule, iura dabas. 490 Sol fugit et remouent subeuntia nubila caelum,

473. est ac tert.  $\Gamma$ . tercia d. quirini G. quirino est O. 475. Ita, curis, B ma. sec.  $\Gamma M \Sigma Zm$  ma. pr. 2)6 duo. cures A 820. quris duo. qyris unus. quiris reliqui scripti et edd. saec. xv. quir. piscis E. quir. primis 7. 476. a bello M O. uen. ad astra  $\Lambda T$ . Gloss. O: a telo] uirtute teli. 477. Siue suum regi CMm nouem. suo nomen regi CMm

481. Iopiter P. Iupiter  $EG\Gamma r$ , 482. Sang. illa mei non eget officio  $\Delta$ . eget ista N. eg. ille m ma. pr. illa meo E. 483. Redde pater nat. Gbg 29 tres. quanuis D. quamuis pater intercidit m. intersidet 8. intercidit altum A 43. interc. ille T. 484. mihi praestat erit D. 485. erit om. b ma. pr. erat Y. coerula  $\Delta$ . tolles ad sidera caeli Yp octo. in sidera caeli reliqui libri praeter  $A\Gamma Z$  m et duos Ciof. et Neap., quos seq. 486. dix. sunt C ma. pr. G tres. rara E ma. pr. rata uerba iou.  $\Gamma$ . 487. Iopiter P. Iupiter E G  $\Gamma$ , adn.  $\Phi$ ? ann. motu D E duo; Y uar. scr. 488. Et polus s. caeli sidera T. pondere motus atlas unus. pondera nouit Eh quatuor et uett. ed.; M uar. scr. pondera sensit  $\Gamma \Pi Y \Sigma 2$  41 duo; M uar. scr. et E ma. recentiss. athlas  $E G \Gamma b r$ . 489. ant. capae D ma. pr. cape b ma. pr. caprae P H m ma. pr. capraem  $\Gamma$  10. paludes  $B \Phi$  (test. Heins.) duo. 490. Forte uiris ill. CZm quinque. tura A. 491. Sol fulgit D ma. pr. et remanent sub. f 8.

Et grauis effusis decidit imber aquis.

Hinc tonat, hinc missis abrumpitur ignibus aether.

Fit fuga. rex patriis astra petebat equis.

Luctus erat, falsaeque patres in crimine caedis:

Haesissetque animis forsitan illa fides.

Sed Proculus Longa ueniebat Iulius Alba,

Lunaque surgebat nec facis usus erat,

Cum subito motu sepes tremuere sinistrae:

Rettulit ille gradus horrueruntque comae.

Pulcher et humano maior trabeaque decorus

Romulus in media uisus adesse uia,

Nec uiolent lacrimis numina nostra suis.

Thura ferant placentque nouum pia turba Quirinum, 505

Et dixisse simul. prohibe lugere Quirites,

subeuncia lumina  $\Gamma$ . sub. sidera 14. nubila caeli A 8. nubila coetum m sub ras. nubila lucem t. nubila solem P uar. sor. 492. decinit r. 493. Intonat hinc 14. Hinc pluit hinc f. tonat et missis D. Hic tonat hic miss. b. tonat immissis abrump.  $\Delta$  29. tonat emissis abr. C. hinc mersis abr. duo. Intonat emissis abr. m quatuor. Intonat emissis erumpitur ign. 8. miss. obrumpitur O.

494. patr. hasta pet. b ma. pr. aquis  $\Phi$  ma. pr. b f ma. pr. 495. falsoque P T 3 duo; E  $\Delta$  uar. scr. falsae patres D f. falseque cedis in crimine patres E. in crimina  $\Phi$  sex. caedit  $\Sigma$ .

496. forsitan ipsa bh quinque et uett. ed.; p uar. scr. illa dies fides G. illa dies P. 497. Ita, proculus, Zm 121315 222329 tres. procul elonga DG. procu elonga E. procul a longa G. procul elonga reliqui. ueniebat uillicus C uar. scr. 498. Lunaque fulgebat  $E C E AMN \sum fgmprs$  quindecim et edd. saec. xv. Lunaque fugebat F. Lunaque lucebat F141 tres. nec fascis F2. nec satis F3.

499. subito metu D. subito sepes motu f. motu nubes creuere sin. BZm alius. motu nubes crepuere sin. C. motu trepidere sin. f. sepes crepuere  $\mathcal{D}$  fort. recte. motu species sonuere sin. g tressepes sonuere  $f \Sigma p$  1420 sex;  $g \Delta f M$  uar. ser. sepes tenuere unustremuere fenestrae g M. Sono omine quia quod sinistrum dis dextrum est nobis. Similiter gloss. g M in ann. impr. Heins. 500. Retulit g M Reppulit g M (g M). Rett. ipse g M horruerantque librisi detraxeris g M and sec. g M ma. pr. 843 et undecim, quos sequer: tum g M, qui ita: Horruerantque comae, rettulit ille gradus.

501. trabeaque decorum m ma, pr. 502. media iussus m ma. pr. uia est  $AMOP\Psi\Sigma Tfr$  3. 504. Ne uiol. libri praeter A 12 20 43 et duos. lacr. lumina A et quatuor. lacr. munera b.

505. Tura  $E \mathcal{O}$ ? fortasse alii. ferat placetque gm ma. pr. placetque MNOII aliquot. placeatque C. placent nomen pia E. placent dominumque nouum pia turba r ma. pr. pia thura quir. f. turba quiritum AT.

Et patrias artes militiamque colant. Jussit, et in tenues oculis euanuit auras. Conuocat hic populos, iussaque uerba refert. Templa deo fiunt. collis quoque dictus ab illo est: Et referunt certi sacra paterna dies. Lux quoque cur eadem stultorum festa uocetur, Accipe. parua quidem causa, sed apta subest. Non habuit doctos tellus antiqua colonos: Lassabant agiles aspera bella uiros. Plus erat in gladio, quam curuo laudis aratro: Neglectus domino pauca ferebat ager. Farra tamen ueteres iaciebant, farra metebant, Primitias Cereri farra resecta dabant. Vsibus admoniti flammis torrenda dederunt, Multaque peccato damna tulere suo: 520 Nam modo uerrebant nigras pro farre fauillas, Nunc ipsas ignes corripuere casas. Facta dea est Fornax. laeti Fornace coloni

506. arces  $\Gamma t$ . miliciamque D. colat m. 507. Dixit et  $\Psi T$ . et ex oculis in tenues evanuit 7. 508. Et vocat hic s. hic populum  $\Sigma$ 12. hic patres bg ma. sec. h quatuor Heins., novem? Ciof. et vett. ed. hic homines unus. pop. visaque verba DM ma. pr. pop. dictaque verba  $\Psi$ . pop. verbaque ivssa ref. BCm20. 509. deo faciunt Ps3 quatuordecim. deo ponunt 29. est abiic.  $\Phi NP\Sigma$  fp 1220 sex. 510. ref. certa sacra paterna die D. 512. quidem causaque aperta subest g tres. causa sed tamen apta  $\Gamma$ ; g var. scr. sed apta fides Cm ma. pr. sed apta tamen  $\Psi$ . 513. hab. tellus doctos ant.  $BCD\Sigma m$ 8 quinque. 514. Laxabant  $\Pi$ 41. Lassabunt m ma. pr. 516. domino parua r. pauca gerebat M.

Orant, ut fruges temperet illa suas.

517. uet. facielant r ma. pr. farra peribant m ma. pr. 518. Primicias  $DEG\Gamma$  ed. Rub. farra secata BCm quatuor. farra reperta s. refecta, sacrata singuli. 519. Visibus A ma. pr. M ma. pr. ammoniti  $DEG\Gamma b$ . Vs. edocti 7. flammis horrenda E. flammis siccanda  $\Gamma t$ . dedere BC sex. 520. dampna DEr. damna dedere m. 521. Iam p uar. scr. Nam nunc urebant nigr. f. uertebant b p ma. pr. uerebant E ma. pr. modo sumebant O ma. pr. nigr. sub farre p. pro parte b. farra f. ferre E ma. pr. fauillas in ras. m. salinas unus. 522. Nunc ignes ipsas corr. A. ipsas igne corr. CII alius. ips. igni corr. g ma. sec. m ma. pr. s ma. sec. 812 sex. corrupuere f. corr. domos unus. 523. Fornax facta dea est laeti P duo. Facta deae est  $BII \Delta m$  alius. forn. laesi g. 524. ut uires temp, h s ma. sec. uett. ēd. temp. ille T. temp.

540

| Curio legitimis nunc Fornacalia uerbis            | 525 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Maximus indicit, nec stata sacra facit.           |     |
| Inque foro multa circum pendente tabella          |     |
| Signatur certa curia quaeque nota.                |     |
| Stultaque pars populi quae sit sua curia, nescit, |     |
| Sed facit extrema sacra relata die.               | 530 |
|                                                   |     |
| Est honor et tumulis, animas placare paternas     |     |
| Paruaque in extructas munera ferre pyras.         |     |
| Parua petunt manes. pietas pro diuite grata est   |     |
| Munere. non auidos Styx habet ima deos.           |     |
| Tegula porrectis satis est uelata coronis,        | 535 |
| Et sparsae fruges, paruaque mica salis,           |     |
| Inque mero mollita ceres piolaeque solutae.       |     |

Adde preces positis et sua uerba focis.

Hunc morem Aeneas, pietatis idoneus auctor,
Attulit in terras, iuste Latine, tuas.

Nec maiora ueto, sed et his placabilis umbra est.

Haec habeat media testa relicta via.

ipsa ABEG. 525. Curtio Z. legitimus f. legit, tunc forn, libri praeter ACD(?) A 812 20 43 et quinque, quos seguor. fornicalia D T Z M ma. pr. m. fornocalia b. formicalia quinque; p uar. scr. formacalia r. 526. Max. instituit G. indixit hr edd. Ven. Vic.; E uar. scr. incidit p uar. scr. nec sacra stata \( \Gamma \). 527. pendente corona BE. 528. Signatur cera (caera D) curia quaeque sua D 529. Sstultaque D. Multaque Q. populi nescit sua curia quae sit III. sit sita curia p uar. scr. 530. sacra relicta omnes libri exceptis, quos sequor, BCDm 20 et tribus aliis. 531. et tytulus an.  $\Gamma$ . placate  $\Sigma$ ? m ma. pr.? 532. in extinctas  $\Gamma$  m 34. exstruct. D. in extructa munera ferre uia F. ferre om. D ma. pr. fere f. ferte  $\emptyset$ ?  $\Sigma$ ? m. piras  $EG\Gamma$ . 533. pro... ete grata est E. est abi. △ alius. 534. stix DETr. habet una septem; puar scr. habet atra flor. Ber. hab. unda G quatuor. 535. Teg. prorectis f 511. Teg. proiectis g uar. scr. est uallata h uett. ed.; g uar. scr. 536. Et sparsum g uar. scr. frug. sparsaque BDPm 3 sex; Cp uar. ser. parcaque A ma, sec. G 834. 537. mer. molita m. moll. seges g ma. pr. 538. Haec abeat r. habeant f ma. pr. Haec habet in media D F septem; CO uar. ser. te.ta E ma. pr. testa soluta uia b. testa reperta uia Aldd. 1516 et 1534. 539. Non mai. EP. mai. peto m. sed in his Ema. pr. et hic p uar. scr. 540. pos. in sua (29?); F uar. scr. et pia uerba 15 et Ald.

1516. 541. actor ANs.

Ille patris genio sollemnia dona ferebat: Hinc populi ritus edidicere pios. At quondam dum longa gerunt pugnacibus armis 545 Bella, parentales deseruere dies. Non impune fuit. nam dicitur omine ab isto Roma suburbanis incaluisse rogis. Vix equidem credo, bustis exisse feruntur Et tacitae questi tempore noctis aui. 550 Perque uias urbis, latosque ululasse per agros Deformes animas, uolgus inane, ferunt. Post ea praeteriti tumulis redduntur honores. Prodigiisque uenit funeribusque modus. Dum tamen haec fient, uiduae cessate puellae: 555 Expectet puros pinea taeda dies. Nec tibi, quae cupidae matura uidebere matri, Comat uirgineas hasta recurua comas. Conde tuas, Hymenaee, faces et ab ignibus atris Aufer. habent alias maesta sepulcra faces. 560

543, patri gen. CNP ma. pr. quinque. solempnia DG. sollempn. r. soll. uerba g ma. pr. soll. busta, iura singuli. dona gerebat II. 544. rit. addidicere P 3. edidic. nouos Fh aliquot, ed. Rub.; p uar. scr. edid. suos B. edid. tuos  $\Delta$  uar. scr. 545, longa gerent  $\Sigma$ . longa legunt CZm. longa ferunt  $\Delta$  alius, pugnatibus r ma. pr. pugnantibus  $EG\Gamma\Delta T\Sigma Tbs$  sedecim;  $\Phi puar.$  scr. 546. parentellas m ma. pr. parentalis derusuere r. deseruisse m duo. inpune E. nam fertur crimine ab 14. 548. incoluisse m. concaluisse gloss.  $\mathcal{A}$ . incal. focis  $\Gamma$  T. Gloss. D: Suburbium incensum fuisse dicitur igne egresso a tumulis. Vel tanta pestilentia orta est quod tota roma incaluit ab igne rogi mortuorum incensorum sub urbe. 549. exisse fatentur m. 550. tacito \( \frac{T}{6} \) 20. (tacita ?) questi nocte feruntur aui \( tres. \) noctis anni \( m ma. pr. \) 551. urbis iactosque unus. urb. latiosque  $C(\Sigma?)$  101148, latos ululasse AEGΦΓ ΛN Ψ Tbfgs uiginti quatuor. ulul. feruntur 43. 553. Postea G. Postea praerepti tum. D. thum,  $\Gamma$ . onores r. 554. Prodigiis fuerat fun. Prodigiisque suus fun. 20. uenis h. haec funt CDGgmma.pr.~8~12~20 decem. fient (funt) avidae D  $A\Sigma 6$ . 556. Expectat  $A\Sigma f$  quatuor, Exoptat s duo. puras  $\Sigma$ . theda  $DG\Gamma$ . 557. Non tibi  $\mathcal{O}$ . quae primum mat. 1220 duo. quae timide E uar. scr. 558. uirgineos  $\Gamma$ . recurua manu  $\mathcal{\Delta}$ . Gl. G: hasta] acus. 559. hyminee Dr. yminee  $\Gamma$ . himinee EG.him. fasces E. iminee f. himinea b. et om. Z. 560. Vers. om. D ma. pr. sepulchra fasces E.

Di quoque templerum foribus celentur opertis,
Thure uacent arae, stentque sine igne foci.
Nunc animae tenues et corpora functa sepulcris
Errant. nunc posito pascitur umbra cibo.
Nec tamen hoc ultra, quam tot de mense supersint
Luciferi, quot habent carmina nostra uices.
Hanc, quia iusta ferunt, dixere Feralia lucem.
Vltima placandis manibus illa dies.
Ecce anus in mediis residens annosa puellis
Sacra facit Tacitae. nec tamen illa tacet.

570

Et digitis tria thura tribus sub limine ponit, Qua breuis occultum mus sibi fecit iter. Tum cantata ligat cum fusco licia plumbo,

561. Dii EGΓΠ. Dum quoque Σ. for. celebrentur Ψb duo. coelentur C. colentur C uar. scr. cum gloss: a colo colas, — cel. apertis  $\Psi P$  mu. pr. p. 562. Ture EGb. arae sintque g quatuor; p uar. scr. igne dies G. 563. Hinc an. m ma. pr. ten. nunc corp.  $\mathcal{O}$ . ten. sed corpora  $\mathcal{A}m$ . corp. facta sep.  $\mathcal{A}$  mu. pr. corp. maesta sep. g quatuor. sepulchris E. 564. Errent A. Err. imposito pasc. H. nunc paruo pasc. 6 ma. pr. 565. Non h et uett. ed. tam. haec ultra  $\mathcal{A} \oplus \Gamma P \Psi \Sigma b f r s$ . tam. hic ultra O. Sic, tot,  $\mathcal{B} CD(\Sigma^2)$  mps 8 nouem. quam quod de  $\mathcal{A} E \Psi$  43. quam quot de FGOTAMNOPIITbfghr 3 undetriginta et uett. ed. ultra quamquam de 1. quam quum de ed. Elz. sed Heinsii uix ulli scripti. quam cum de "ueteres" Neap. ultra cum tot de "alii" Neap. supersunt libri exceptis ABCE ma. pr. FG FAM ma. sec. N ma. sec. P d b f m 8; p uar. scr. 566. Letiferi Ilf. ma. tert. Luctiferi DF. Lucif. (Luctif.) quod habent ABDI. Lucif. tot habent AT 20 duo. habet E ma. sec. nostra dies pedes I. nostra dies A Ilfeld. BCDEMN # 12bfmr 43 uiginti tres alii. postra pedes caeteri. Coni, posui. 567. Hic uers. cum seq. recenti manu ascr. in  $II \Delta m$ . Hanc et iusta II. quia busta ferunt D. dixere piacula lucem T. 568. Optima plac. E in ras. ma. sec. T 7. man. ista tres; N' uar. scr. man. iste r ma. pr. 569. anus residens mediis annosa  $\Gamma$ . in medio res. A 43. animosa F 6. 570. Festa fac. duo. facit mutae 11; E uar. scr. nec in ras. Ilfeld. m. tac. uix tamen D(Q?) 5 tres. tac. non tamen bh quinque; p uar. scr. nec tacet ipsa tamen Gr, tamen ipsa libri praeter AINO.

571. tura G?  $\Phi$ ? thura simul sub 8. sub limite b. sublimine G.

571. tura G?  $\mathcal{O}$ ? thura simul sub 8. sub limite b. sublimine G. sub limina f ma, pr. 14. 573. Vel cant. F. Tunc libri rell. praeter  $BD(\mathcal{O}$ ?) GO Ilfeld. et quatuor. Dum M uar. scr. cantata tenet libri (Ilfeld. in ras. praeter primum t) exceptis BCD mps masec. 8 12 20 decem. ten. (lig.) confuso lic. fg 5 41 octo; C uar. scr. ten. con fusco  $\mathcal{O}$  r ma. pr, cum fisso lic. ut puto E ma. pr, cum

Et septem nigras uersat in ore fabas. Quodque pice astrinxit, quod acu traiecit aëna, 575 Obsutum maenae torret in igne caput. Vina quoque instillat. uini quodcumque relictum est. Aut ipsa, aut comites, plus tamen ipsa bibit. Hostiles linguas inimicaque uinximus ora, Dicit discedens ebriaque exit anus. 580 Protinus a nobis quae sit dea Muta, requires. Disce, per antiquos quae mihi nota senes. Iuppiter immodico Iuturnae captus amore Multa tulit tanto non patienda deo. Illa modo in siluis inter corileta latebat, 585 Nunc in cognatas desiliebat aquas.

fuso lic,  $F\Pi m$ . licia limbo C ma. pr. licia blumbo G. licia bumbo I T 5 29 44. licia bombo octo; Np uar. scr. lic. rhombo 5 29 uterque pro uar. scr. 574. nigr. mersat g uar. scr. 575. Quotque h. Quique C uar. scr. adstr. E ( $\mathcal{O}$ ?  $\mathcal{E}$ ?) alii. abstrinxit P. astringit B C O T 620 duo. astrixit  $\Gamma$  r. astruxit f duo. quod acus duo. tragecit  $\Gamma$  r. acu transfixit Ilfeld. B C D m p 8 nouem. acu transfigit 20. ahena  $\mathcal{O}$ ?  $\mathcal{E}$ ? alii. tra. acuta C  $\Pi$   $\mathcal{H}$  41 sex. 576. Opsutum D. Obtusum 813; P uar. ser. Obsuto 2. Obscurum quinque. maenae Heinsii est coniectura, cui proximi sunt libri mane D, menae Z habentes. Aeque prope sagaciter Bergkius dum uersamus codicem Ilfeld. in difficillima eius rasura mulli legebat. mentae AE ma. pr. II; Puar. scr. mento A \( \Sigma ma. pr. 2 \)6. menta reliqui libri, etiam Ilfeld. me iudice. menta torquet in P. capud E. capam 44. 577. instillant b quinque. est abi. duo. 579. lingaus  $\Gamma$ . que om. E. uiucsimus C. uiximus duo. neximus  $\Phi$ . iunximus  $D\Pi h$ s quatuor et uett. ed. uincimus undecim. iungimus unus. uicimus ET # 1 ma. sec. T undecim. vic. arma ET octo. cet ADEFG Φ (test. Heins.) MOΠΣTb g ma. pr. pr tredecim. 581. Forsitan 29 34. sit dimota req. m ma. pr. Dixit F quatuor. sit mutata req.  $\Delta$  ma. pr. dea nuta p. requiris EMf tres. requiras  $\Gamma$  bs alius. 582. Vers. in marg. habet r. nota dies G.

583. Iopiter P. Iopiter  $DEG\Sigma br$  alii. Iuppiter modico in ras. ita, ut possit fuisse indomitum Ilfeld. inmodico  $G\Phi\Gamma f$ . indomito BCm1)4)8 quinque; M uar. scr. iut. uinctus  $FN\Psi r$ 6 quatuor. iut. iunctus unus. iut. tactus unus. iut. uictus reliqui exceptis, quos sequor, Ilfeld. BCDm8 sedecim;  $\Psi$  uar. scr. amore est f. amorem fort. Ilfeld. sub ras. 584. pacienda EG. potienda m ma. pr.

585. silu. intra p uar. scr. int. conlecta b. cerileta f. coruleta  $\Gamma$  2. coryl. dubito an nullus. Ita, latebat, ON duo; CEg uar. scr. Vestigium eius scripturae restat in Ilfeld. iacebat reliqui libri.

586, dissiliebat bh. adsiliebat fort. sub ras. E.

Conuocat hic nymphas, Latium quaecumque tenebant,
Et iacit in medio talia uerba choro:
Inuidet ipsa sibi, uitatque quod expedit illi,
Vestra soror, summo iungere membra deo. 590
Consulite ambobus. nam quae mea magna uoluptas,
Vtilitas uestrae magna sororis erit.
Vos illi in prima fugienti obsistite ripa,
Ne sua fluminea corpora mergat aqua.
Dixerat. annuerant omnes Tiberinides udae, 595
Quaeque colunt thalamos, Ilia diua, tuos.
Forte fuit nais Lara nomine. prima sed illi

587. ninph. E. nimph. rell. mei. lacium D G  $\Gamma$   $\Gamma$ . quascunque b alius. quotcunque 1148. tenebat f, tenebas 11. colebant N.

Dicta bis antiquum syllaba nomen erat, Ex uitio positum. Saepe illi dixerat Almon,

588. Et facit G uar. scr. medio cognita uerba F. 589. ipsa dei uit. A 43. ipsa mibi tres. exped. ipsi A tres. 590. sommo T. Sic, jung. membra, BCD8 duodecim; puar. scr. Atque ita olim fuisse in Ilfeld. probabile est. iungere uerba gm. summo succubuisse s quinque. summo procubuisse 1. summo subposuisse f. summo concubuisse qui restant libri cum uett. ed. meis et Ilfeld. a tert. ma. in spatiosa rasura. membra thoro duo; p uar. scr. uerba thoro g. concub. ioui 12. Gloss. C: iung. membra] scil. concubuisse. ambobus quoniam mea 6. namque mea Ilfeld. olim. namque est mea  $G \mathcal{O} \Gamma f$  Ilfeld. ma. tert. namque est mihi magna D. nam quae est mea B b g h p 20 decem et uett. ed. nam quod mea F 11. quae mihi magna 48. mea prima uol. C. uoluntas O ma. sec. 592. Vtil. nostrae E. magna in Ilfeld. ma. tert. aut scriptum aut renouatum. uestrae prima B4)8 sex. sororis erat E. 593. illi prima 14. fug. insistite P. 594. Nec s. fulminea Tb ma.pr. sua finitima 1223. merget F. corp. iungat, tangat, regat, tegat, madet, mandet singuli. 595. annuerunt 11 ed. Ald. postr. Receptam scripturam integram F tuetur. adnuerant (sic solus hic) undae tiberinides udae f. ann. nymphae A ma. sec. ann. nymphae tiberinides undae 6 alius. omn. tiber. omnes A. tiberinides (tyber.  $\Gamma$ , tibrenides  $\Sigma$ , tiberinidos  $\Delta$ ) undae  $EG\Phi\Gamma\Delta MP\Pi\Psi\Delta\Sigma Tbrs$  3 sedecim. Gloss. G: undae] pro nimphae. Hos hactenus indicatos si detraxeris, qui restant libri ita: ann. nymphae tyberinides omnes, sed in ea scriptura: ninphae D, nimphe tiberinides Ilfeld., tiberiades 20.

597. fuit nympha 20. fuit nymphe tres. Sic, lara, Zgm ma. pr. 12 quinque alii et ut uideor uidisse, Ilfeld. sub ras. lar nomine reliqui libri. nomine sed tamen illi 12 20 23. 598. bis in ras. m. sulaba C. sillaba Ilf.  $DEG\Gamma r$ . nomen erit  $A\Gamma$ . nom. habet duo 599. Exicio et prox. syll. um in Ilf. ab improba tert. ma. uicio

Nata, tene linguam. nec tamen illa tenet. 600 Quae simul ac tetigit Iuturnae stagna sororis. Effuge, ait, ripas. dicta refertque Iouis. Illa etiam Iunonem adiit. miserataque nuptas. Naida Iuturnam uir tuus, inquit, amat. Iuppiter intumuit, quaque est non usa modeste, 605 Eripuit linguam, Mercuriumque uocat: Duc hanc ad manes. locus ille silentibus aptus. Nympha, sed infernae nympha paludis erit. Iussa Iouis fiunt. accepit lucus euntes: Dicitur illa duci tum placuisse deo. 610 Vim parat hic. uoltu pro uerbis illa precatur Et frustra muto nititur ore loqui. Fitque grauis, geminosque parit, qui compita seruant Et uigilant nostra semper in urbe, Lares.

Proxima cognati dixere Caristia cari, 615 Et uenit ad socios turba propinqua deos.

EG. Ex alto positus saepe m ma. pr. uitio impositum 6. positum est saepe Af. saepe illa a pr. ma. corr. lfeld. Ita, almon, lfeld. 2029. almo caeteri. 600. Nate BD. ling. non tam. BF alius. tamen ipsa A 43. 601. simul attegit G ma. pr. stagna primis duabus litteris in litura lfeld. iut. magna sororis m ma. pr. iut. tecta unus. stagna lacusque b ma. pr. 603. Illa eadem iun. 12. miserata maritas 14. nuptas posteriori syllaba in ras. lfeld. nuptam  $GO(\Sigma^2)gps$  ma. sec. decem; D uar. ser. nimpham D. nympham Guatuar nymphae G m ma, mr trees nymphas b tres et uett ed

quatuor. nymphae C m ma. pr. tres. nymphas h tres et uett. ed. 604. Naiada  $\mathcal{O}AN\Pi Tbfghps$ . inquid E. 605. lupiter Iff. EP. qua non est usa II 41. est om. s duo. 606. Sic, Eripuit ling., BCDZm 8 quatuor. Eripuit huic ling. F. Eripit hinc ling. F. Eripit huic linguam reliqui, etiam Ilfeld., sed hic eam partem scripturae, qua ab recepta differt, a rec. ma. in litura, ampliore quam pro recepta scriptura. mercuriumque monet Zm 8 quatuor; C uar. scr. uocat a tert. ma. Ilfeld. in ras. 607. Hanc duc ad  $\Delta$ . Dux hanc  $\Gamma Z$ . Duc ait ad  $\Phi$ . locus iste P 314. silent. altus ab ead. ma. singulari modo corr. Ilfeld. 608. Nymphis infernae N. Nympham. haec inf. g s tres. Nympha haec inf. 12 sex Nimpha, nimpha Iff. DEGr. 610. Ita, tum, Ilfeld. Iff Iff

| Scilicet a tumulis et qui periere, propinquis    |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Protinus ad uiuos ora referre iuuat,             |     |
| Postque tot amissos quicquid de sanguine restat  |     |
| Aspicere et generis dinumerare gradus.           | 620 |
| Innocui ueniant. procul hinc, procul impius esto |     |
| Frater et in partus mater acerba suos,           |     |
| Cui pater est uiuax, qui matris digerit annos,   |     |
| Quae premit inuisam socrus iniqua nurum.         |     |
| Tantalidae fratres absint, et Iasonis uxor,      | 625 |
| Et quae ruricolis semina tosta dedit:            |     |
| Et soror et Procne, Tereusque duabus iniquus,    |     |
| Et quicumque suas per scelus auget opes.         |     |
| Dis generis date thura bonis: Concordia fertur   |     |
| Illa praecipue mitis adesse die.                 | 630 |
| Et libate dapes. ut, grati pignus honoris,       |     |
|                                                  |     |

karistia AP. charist. reliqui. char. rari  $\mathcal{A}$  ma. pr. kari A. 616. turba uocata H 40 41. socias turb. uoc. (prop.) dapes 11 40 41; g et tres uar. scr. prop. cibos unus. prop. patres unus. Gloss. DE: deos] penates. 617. Silicet  $\Gamma$ . Scil. attumulis E. tum. sed qui 8. propinqui  $A\Gamma \mathcal{A}$  43 septem. propinquos 0. 618. ora perferre f. 619. admissos  $\Gamma \Sigma$ . de genere restat D. 620. gener. annumerare 8 alius. denumerare g. dinum. gradum N. 621. uenient A. ueniunt f. 622. acerba tuos G 7. 623. Qui m. uiu cui mater G. qui mater G ma. pr. degerit G 43. dirigit  $M\Psi$ . Gloss: uiuax] ultra quam uelit G0. nimium G1. 625. Tantalides G1. G2. G3. Tantalides G3. G4. G4. G4. G5. G5. Tantalides G5. G6. Tantalides G6. G6. G7. G7. G8. Tantalides G8. G9. G9. G9. G9. G9. Tantalides G9. G9. G9. Tantalides G9. G9. G9. Tantalides G9. G9. Tantalides G9. G9. Tantalides G9. G9. G9. Tantalides G9. G9. Tantalides G9. G9. Tantalides G9. Tantalides G9. G9. Tantalides G9.

Nutriat incinctos missa patella Lares.

626. sem. testa Z. cocta unus, dedit in ras. m. tosta dabit C. 627. Sic, procne,  $D(\mathcal{O}?)$ . pronine E. progne Ilf. et reliqui. ther.  $\Gamma$ . iniquis m. 628. per celus  $\Gamma$ . 629. Diis Ilf. DEP. Dii  $\Pi$ . generis om. E ma. pr. Diis gentis duo. tura Ilfeld. boni libri praeter Ilfeld.  $\Gamma g$  ma. pr. m et octo. concordia feruet b. 630. Illo  $\mathcal{O}bg$  ma. sec. h duo et uett. ed. adesse iubet A. 631. dapes et grati  $\mathcal{O}$  mps octo;  $\mathcal{M}$  uar. ser. Ilfeld. in ras. a tert. ma. dapes in grati  $\mathcal{O}$ . Sic, honoris,  $ABCE\mathcal{O}MAZbr8$  undecim, Ilfeld. in ras. a tert. ma.; Tmp uar. ser. amoris reliqui et AE uar. ser.

632. Ita, incinctos, bm ma. pr. 20 et duo uel tres. intactos BM et, ut puto, Ilfeld. sub ras. inuentos 7. immissos uel inmissos DF DF undequadraginta; MHp uar. scr. intinctos reliqui. inc. mussa latella m ma. pr. iussa pat. Ilfeld. ma. pr. DZ. uncta pat. g 11. iuncta pat. unus. parua pat. duo. Ita, lares, CZ m sub ras. teste Heinsio et eodem modo non dubito affirmare de Ilfeld. cibos reliqui omnes.

Iamque ubi suadebit placidos nox humida somnos,
Parca precaturi sumite uina manu,
Et, bene uos, bene te patriae pater, optime Caesar, 635
Dicite suffuso ter bona uerba mero.

Nox ubi transierit, solito celebretur honore
Separat indicio qui deus arua suo.
Termine, siue lapis, siue es defossus in agro
Stipes, ab antiquis tu quoque numen habes.
Te duo diuersa domini pro parte coronant
Binaque serta tibi, binaque liba ferunt.
Ara fit. huc ignem curto fert rustica testu,

633. Iam tibi suad. uett. ed. ubi om. C. ubi sua dederit M. humida ab impr. ma. in ras. Ilf. nox ultima BCZ ma. pr. m 23 33. sompnos E. sonnos Or. 634. Ita, Parca, Ilf.ma.pr.m; Cuar.scr. Larga caeteri. Verba prec. Tuar. scr. precatura O(test. Heins.) et p uar. scr. uterque. sumite uerba A. sum. uera 43. sum. thura OF Ψ. dona, sacra M pro uarr. scrr. manus 11. 635. bene nos ΦN s ma. sec. 1434 uett. ed. uos patriae bene uos pater 12. uos patriae bene tu pater tres. bene tu patr. libri exceptis ABCDE ma. pr. FTm 6820 et quatuordecim aliis. 636. subfuso P. perfuso post sacra uerba g. suffuso in sacra uerba ABF D ma. sec. 8.43 decem alii; CT uar. scr. Dic. fundentes in sacra uerba merum Tr. suffuso iam sacra uerba G. suffuso sint bona uerba CD D sub ras. (teste Heins.) \( \Pi \) Ilfeld. m 1220 quinque. suffuso sit bona uerba 11. suffuso sint sacra Z 67. suffuso quin sacra 48. suffuso sacraque uerba f 40. suffuso post sacra bp quinque. suffuso per sacra reliqui. Nam Heinsii coniecturam recepimus. Gloss. Ilfeld: bona i. e. 637. transieris 11. ubi desierit duo. transierit subito A alius. celebratur E \( \int \Delta \) ma. pr. g quatuor. 638. Seperat ed. Ven. 639, siue palus s ma. pr. siue est m. es om. f. es diffussus E ma. pr. defossus aratro 20. in aruo unus. agris  $F\Gamma M$ . agros A. 640. Interpunxi ad exemplum cod. Ilfeld. et uett. ed. antiquis sic quoque DEF(O?) p 6 Ilfeld. ab improba ma. in ras. nomen libri praeter Ilfeld. BCFP Fg undeuiginti alios et uett. ed. 641. duo in ras. Ilf. divers. dom. de in ras. m. diversi  $\Gamma$ . do-

minum f. Sic, pro parte, Ilfeld. BCDZ 20 sex. de parte reliqui.
642. Binaque dona tibi binaque serta fer. II. binaque dona ferunt libri praeter eos, quos sequor, BCDZ g h m p ma. sec. Ilfeld.
ma. tert. in ras. 8 tredecim alios et uett. ed. ferunt uel testa r,
ascripto glossemate, ad uers. seq. quod pertinebat in codice archetypo.

643. fit. hic ign.  $CE\Gamma M \Sigma b fr$  68 10 12 20 triginta duo et Ilf, sed hic supra lineam scripto fit. fit hic. ignem  $F \triangle NP \triangle Tghmp$  s 47 et uett. ed. fit huic ign.  $G \triangle D$  29; CM uar. scr. huc etiam p uar. scr. fit hic curto fert ignem rustica testo 49. ignem curta D

Sumptum de tepidis ipsa colona focis.

Ligna senex minuit, concisaque construit alte,
Et solida ramos figere pugnat humo.

Tum sicco primas irritat cortice flammas:
Stat puer et manibus lata canistra tenet.
Inde ubi ter fruges medios immisit in ignes,
Porrigit incisos filia parua fauos.

Vina tenent alii. libantur singula flammis.
Spectant et linguis candida turba fauent.

Spargitur et caeso communis Terminus agno,
Nec queritur lactens cum sibi porca datur.

Conueniunt celebrantque dapes uicinia simplex,
655

ANP Wbhm ma. sec. Ilf. ma. tert. 613 2047 septemdecim et uett. ed.; BFGIIgp uar. scr. ignem curuo CGA ma. sec. tres; unus uar. ser. ignem curva BEOFOMSTfgprma. sec. s 41 uiginti sex; Pm uar. scr. rust. texto A. rust. tectu A uar. scr. in marg. rust. testo Fm ma. pr. 8. tecto Z. textu A alius. texta unus. testa BDEΦΓΛΝΟΡΗΨΣbfghm ma, sec. pr ma. sec. s Ilfeld. ma. tert. 6 13 20 41 47 triginta tres et uett. ed.; CFG uar. scr. Receptam scripturam credo etiam sub rasura Ilfe'd. lutere. 645. Tigna 34. Lingna E. min. constiaque constr. E ma. pr. conscisaque b. conscissaque Gs quatuor; p uar. scr. concissaque BAS. concussaque M uar. scr. que instruit f. que contulit II 41. que destruit 28. constr. arae \$\darkappa\_{\cupsystyle \text{constr.}}\$ constr. apte \$\darkappa\_{\cupsystyle \text{et}} \mathbf{H} \text{ uar. scr.}\$ ante quatuor. alta, artes singuli. arcte 1222; Guar. scr. arce Z. constr. arte A BCEFGOLAMNOPIIAT bfghpr 343 triginta duo Ilfeld. ma. tert. uett. ed.; Wuar. scr. In Ilf. receptae scr. uestigium sub ras. apparet. 646. Ac sol. M. Vt sol. b. figere temptat OMma. sec. octo; gpuar. scr. tentat uett. ed. 647. Dum 33. Tunc EQT PII A Tofpr uiginti et uett. ed. sicca f. sicc. flammas irr. cort. primas N. primas inuitat 828. 648. Hic uers. et proxime sequentes tres in margine Ilfeld. et m scripti, in Ilf. a sec. ma. man. laxa can. D. man. leta r. man. alta D uar. scr. 649. medicos inmisit E ma. pr. inmisit G. in agros M var. scr. 650. inscisos f. incussos, infusos singuli. filia flamina fauos 2. 651. Vina parant alii s 12 duo. 652. Spectant et inlinguis Ilfeld. Spectat et in lignis m ma. pr. s ma. pr. octo. Spectat et 41. lingnis E ma. pr. lignis C. ling. calida turba unus. ling. caetera turba 12 20 s ma. sec. cand. lingua fauet O ma. pr. turba fauet ABCDG Ilfeld. A PMA T Tbfgmprs 8 40 41 43 44 triginta quatuor et uett. ed. turba uenit Cuar. scr. 653. caesa (G?) c. t. agna A. term. anno N.

654. lactans ABG Ilf. ma. tert. in ras. Φma. sec. ΔΡΠΨΣΤg
mps 4041 alii. lact. sit sibi D sub ras. lact. si sibi DT. lact. et
sibi Π. 655. uic. suplex MNPΔTg ma. sec. s. uic. supplex G

The 12 uiginti unus et uett. ed.; Y uar. scr.

Et cantant laudes, Termine sancte, tuas.

Tu populos urbesque et regna ingentia finis,
Omnis erit sine te litigiosus ager.

Nulla tibi ambitio est. nullo corrumperis auro:
Legitima seruas credita rura fide.

Si tu signasses olim Thyreatida terram,
Corpora non leto missa trecenta forent,
Nec foret Othryades congestis lectus in armis:
O quantum patriae sanguinis ille dedit!
Quid noua cum fierent Capitolia? nempe deorum
Cuncta Ioui cessit turba locumque dedit.
Terminus, ut ueteres memorant, inuentus in aede
Restitit, et magno cum Ioue templa tenet.
Nunc quoque se supra ne quid nisi sidera cernat.

656. cantat Bf quinque. term. facte p uar. scr. 657. urbes et P. et menia ingencia r. ing. signas (Heins.; signat Gron.) p uar. scr. 658, te luxuriosus ag. b. 659. Nulla uel amb. b. ambicio  $\Gamma$ . 660, seru. condita unus. cred. iura Dfma.pr. duo. 661, tu servasses olim BP3 quatuor. Ita emendate, th., solus m ma. pr. tyriatida Ilfeld. tyriada D. tyatida M. thyaterida BFp (t. Gron.) 43. tyaterida unus. thiatherida AN AT 812 tres. thiaterida E. thiacerida r. triaterida CO I A Ob ma. sec. g ma. pr. m ma. sec. p (test. Heins.) s ma. pr. duodecim et uett. ed. nisi quod trieterida Rub. traterida G. tiraterida b ma. pr. tiatherica 3. triaterica  $\Pi \sum f$  duo; Muar. scr. tatherica P. tereida h. thireida 11. tyreeida 15. tirannia unus. Gloss. h: terram] inter argiuos et lacedaemonas quae etiam cynosura [cynuria] dicitur. 662. non laeto D. non loeto Ilfeld. 663. Non O II hm quatuor et ed. Rub. Rex foret O uar. scr. othriades C. otriades D. athiadas E ma. pr. ethriades 1. echiades I. othiades Ema. sec. Gbr. otyades D. othrydes p. odriades f. otriades ed. Rub.; Quar. scr. otryades uett. ed. rell. othr. conjectis FO ZTbgpr duodecim. conjestis T8. contextis duo. lectus coni. Barth. tectus libri, Gloss. E: Othiades uel amphiamus dux quidam qui pugnantibus inuicem lacedemonibus et atheniensibus pro suo exercitu ut uictoriam haberent se deuouit et armis hostium 664. patrii P14. illa m ma. pr. : 665. Hic uersuffocatus est. sus et proximus omissi in serie, ascripti in summa pagina in O. 666. turba deditque locum G. 667. ut memorant ueteres D

EGIMP I Tfms et decem fere. ut memorant ueteres D quatuor. memorant iunonis in g tres. mem. (uet.) conuentus C611 et fort. m sub ras. (alius?) Gloss. 44: inuentus i. e. interrogatus.

668. ioue regua tenent 6. 669. se supra partim cum membrana erosum, partim in litura a tert. ma. Ilfeld. quoque si frustra ne C 34. supr. nequit nisi  $\Gamma$ . ne quod non sid. b. cernat postrema lit-

685

Exiguum templi tecta foramen habent. 670 Termine, post illud leuitas tibi libera non est: Qua positus fueris in statione, mane. Nec tu uicino quicquam concede roganti, Ne uideare hominem praeposuisse Ioui. Et seu uomeribus, seu tu pulsabere rastris, 675 Clamato, suus est hic ager, ille tuus. Est uia quae populum Laurentes ducit in agros, Quondam Dardanio regna petita duci. Illa lanigeri pecoris tibi, Termine, fibris Sacra uidet fieri sextus ab urbe lapis. 680 Gentibus est aliis tellus data limite certo: Romanae spatium est urbis et orbis idem. Nunc mihi dicenda est regis fuga. traxit ab illa Sextus ab extremo nomina mense dies.

tera in ras. posita Ilfeld., totum in ras. m. 671. post illam tres. 672. fueras COHFg ma. pr. decem; OPp uar. scr. manes AB CEFO ma. sec. ut et Ilf.  $IAMOPIIA \Sigma Tbfghprs 40 41 43$  uiginti tres et uett. ed. Vetus scriptura in Ilf. agnoscitur. 673. uicino illum quicquam r. 674. Nec uid. AP. praepos. deo G.

Vltima Tarquinius romanae gentis habebat

Regna, uir iniustus, fortis ad arma tamen.

et duo. meus 6 29 (sec. schedas: 11 in annot. impr.) tuus reliqui. tuus hic est ager fg. ager iste G. ille suus Ama. sec. BCMPma. sec. FTbhmma. sec. prs duodecim et uett. ed. Gloss. C: suus, i. e. illius. 677. uia laurentes populum quae ducis in \( \int \). populos \( D \)
N quinque. laurentos \( If \). ma. tert. \( r ma. sec. \) 678. dardanido \( D \). dard. terra pet. \( D \) \( \subseteq b r \) duo. dard. terra potita unus. regna petenda unus. 679. Illac \( B \). Illic \( A M \) O \( P \) gh ma. sec. s undeuiginti et \( Ald. \) prim.; \( II uar. ser. \) Illo 12 \( alius. \) Ille unus; \( p \) uar. ser. lanigerae \( O \). 680. Sacra iubet \( P \). uides \( q \) uatuor; \( C \) uar. ser. fieri vitus \( \int \). orbe \( f \). 681. data limite \( a \) tert. ma. in ras. \( If \) eld. aliis data tellus \( h \) uett. \( ed. \) tellus in limite \( B \) \( D m \) ma. \( p r. \) aging billo \( D \) eld. (683. Nunc dicenda mihi regis \( b \) 11 14. est regum \( P \) \( \Sigma \) ab illo \( D \) \( a \) ab alterno nomine mense \( 6 \). Exptimus extremo \( N \) 7; \( M \) uar. ser. \( a \) ab alterno nomine mense \( 6 \). extrema \( D \). ab eterno \( D ma. pr. \) ab externo \( D ma. pr. \) 686. habebit \( E ma. \) arma uenit \( O ma. pr. \)

Ceperat hic alias, alias euerterat urbes,

Et Gabios turpi fecerat arte suos. Namque trium minimus, proles manifesta Superbi, In medios hostes nocte silente uenit. 690 Nudarant gladios. occidite, dixit, inermem: Hoc cupiant fratres Tarquiniusque pater, Qui mea crudeli lacerauit uerbere terga. Dicere ut haec posset, uerbera passus erat. Luna fuit. spectant iuuenem, gladiosque recondunt. 695 Tergaque deducta ueste notata uident: Flent quoque, et ut secum tueatur bella, precantur. Callidus ignaris annuit ille uiris. Iamque potens misso genitorem appellat amico, Perdendi Gabios quod sibi monstret iter. 700 Hortus odoratis suberat cultissimus herbis. Sectus humum riuo lene sonantis aquae. Illic Tarquinius mandata latentia nati Accipit, et uirga lilia summa metit. Nuntius ut rediit decussaque lilia dixit, 705 Filius, agnosco iussa parentis, ait.

687. Coeperat Ilfeld. aliasque euert. P3 sex. euerteret D ma. pr. auerterat (G test. Heins.) 13 33. alias cum terreat urb. m ma. pr. euert. arces 34. 688. turpi ceperat f ma. pr. 689. Iamque Σ11. Nanque D. 691. Nudarunt NPhs septem et uett. ed. 692. Haec B Af. Ita, cupiant, A Φ Σ 29 33 43. cupient unus. cupiunt reliqui omnes. 693. lacer. uulnere Γ gm octo. lacer. uulnera quatuor. uerb. membra unus. 694. Ita, haec, D g s octo. Omitt. uoculam C. hoc reliqui. Dic. hoc ut f. possit s. poss. uulnera g octo. 695. spect. iuuenes Γ ma. pr. que recludunt b. 696. Tergaque nu deducta Γ. diducta N s ma. sec. 697. ut om. M. 698. adnuit G? ann. illa 1123. 699. apellat E Γ b r. 700. Prodendi (Φ?) Γ s. gab. qui sibi D 6 tres; Φ uar. scr. gab. quo sibi decem; C uar. scr. gab. ut sibi duo. gab. quid unus. gab. quem unus. monstrat M ma. pr. O tres. menstr. opem 7. 701. Ortus D E. hodorat. r. od. fuerat cult. Il tres. odor, quod erat cult. Σ. odor. fuerat nitidissimus herb. D. 702. Sectus in ras. m. Septus O II g ma. sec. h p s 41 decem et uett. ed. leue Ψ. 703. Ille et tarq. E ma. pr. latencia Γ. recentia supra ascriptum Ilfeld. ma. sec. 704. Concipit G. summa legit E duo. summa petit m ma. pr. salius. 705. Nuncius D Ilfeld. G. red. discussaque Φ (test. Heins.) M Ψ quatuor; T uar. scr. decisaque N O Tm ma. pr. duo. concisaque 6. diffusaque unus. 706. agn. uerba par. E; g uar. scr.

Nec mora, principibus caesis ex urbe Gabina Traduntur ducibus moenia nuda suis. Ecce, nefas uisu, mediis altaribus anguis Exit et extinctis ignibus exta rapit. 710. Consulitur Phoebus. sors est ita reddita, matri Oui dederit princeps oscula, uictor erit. Oscula quisque suae matri properata tulerunt Non intellecto, credula turba, deo. Brutus erat stulti sapiens imitator, ut esset 715 Tutus ab insidiis, dire Superbe, tuis. Ille iacens pronus matri dedit oscula terrae: Creditur offenso procubuisse pede. Cingitur interea romanis Ardea signis, Et patitur lentas obsidione moras. 720 Dum uacat et metuunt hostes committere pugnam, Luditur in castris. otia miles agit. Tarquinius iuuenis socios dapibusque meroque

707. gabina in ras. ma. tert. Ilfeld. gabinis BCm sex. 708. Produntur Muar. scr. maenia D. 709. nefas mediis mersus alt. 11. nefas uisum est med. m septem. 710. et extructis Ouar. scr. Gloss. D: post uictoriam enim faciebant sacrificia. 711. phebus DE. phoeb. uox est s duo. sorsque est BCIm 12 septem. Etiam in Ilf., si recte imitatus sum, possit que erosum esse. reddita malis b. 712. Ita, princeps, A Ilf. sub ras. BCEFGM b m 43 undecim et Aldini posteriores; ps uar. scr. primus reliqui, sed Oscula qui dederit primus uict. f. Qui primus dederit osc. s. osc. maior erit Muar. scr. 713. Osc. quique D. tulere s 26 duo. prop. dederunt FAIM NOIIbrs et quindecim fere; puar. scr. prop. dedere G. 714. Litterae llecto in ras. E. turba sono N. 715. erat sapiens stultique imit. G. sap. imitor f. sap. mutator \(\Sigma\). sap, mirator b ma. pr. 29. 716. Gloss. D: quia si sensisses calliditatem eius insidiatus esses ei. quia sapientes magis suspecti regibus sunt ut ait salustius. 717. iacens matri pronus dedit D. pron. terrae d. o. matri Gf. 718. Creditus ACFGTAMPFAbfps Ilf. ma. pr. sedecim; Euar. scr. off. succubisse E. 719. Interea cingi rom. 11. 720. Et premitur guar. scr. Ita, lentas Ilf. Z m sex; Cuar. scr. longas reliqui. 721. uocat \(\Delta\). uacant f. host. contemnere pugn. A 43. host. contendere pugna P duo. pugnae N ma. sec. pugnas s. 722. Conditus in 1223. ocia E G. miles habet 12; guar. scr. 724. Excipit D. Conuocat Muar. scr. Acc. atque illis \(\Gamma\) f sex. illis lege creatus m.

Accipit. ex illis rege creatus ait:

Dum nos sollicitos pigro tenet Ardea bello 725 Nec sinit ad patrios arma referre deos, Ecquid in officio torus est socialis, et ecquid Coniugibus nostris mutua cura sumus? Quisque suam laudat. studiis certamina crescunt. Et feruent multo linguaque corque mero. 730 Surgit cui dederat clarum Collatia nomen: Non opus est uerbis, credite rebus, ait: Nox superest, tollamur equis, urbemque petamus, Dicta placent. frenis impediuntur equi. Pertulerant dominos. Regalia protinus illi 735 Tecta petunt. custos in fore nullus erat. Ecce nurum regis fusis per colla coronis Inueniunt posito peruigilare mero. Inde cito passu petitur Lucretia. nebat, Ante torum calathi lanaque mollis erant. 740 Lumen ad exiguum famulae data pensa trahebant, Inter quas tenui sic ait ipsa sono: Mittenda est domino, nunc, nunc properate, puellae, Ouam primum nostra facta lacerna manu.

725. Dum uos bs. sollicit. in ras. ma. tert. Ilfeld. nos difficilis BCZm12 sex. 726. patrias a. r. domos  $\Psi$  quinque. 727. Etquid-etquid Ilf, ma. pr. Hecquid-hecquid E ma. pr. En quid-enquid s. inoffenso torus P, offitio  $D\Gamma$ . thorus Ilf.  $DEG\Gamma$ . 729. ludat B. laudant 6. 730. Exercet multo E rma. pr. feruet libri extra Ilfeld. BCDOZhm quinque alios. 731. cui dedat D. cui clarum dederat 10. collacia M. Gloss. Ilf.: tripliorinus qui et collatinus, 733. Rex unus. super est DE. 734. Verba unus. inpediuntur D. 735. Protulerant P. Et tulerant f. Pertul. montes reg. m ma. pr.; C uar. scr. prot. ipsi s duo. 736. constos E ma. pr. pet, signis in r ma. pr. 737. colla catenis  $\Sigma$ . colla capillis BCDNOPHFD to far. scr. 738. Vers. in marg.  $\Gamma$ . Inu. multo quatuor. praeuigilare C, 739. Ita, nebat, C ma. pr. 11 23 24 et, ut credo, sub improba rasura olim Ilfeld. lucr. cuius caeteri. 740. thorum Ilf.  $DEG\Gamma$ . colath E. kalati f. erat libri praeter  $D\Gamma F\Sigma$  et quatuor alios. 742. ait om. C. ait illa libri detractis Ilfeld. E E (E quatuor aut quinque aliis. 743. properata E. prim. uestra 6 duo; E uar. scr. nostra est facta E. lucerna E.

Ouid tamen auditis? nam plura audire potestis: 745 Quantum de bello dicitur esse super? Postmodo uictá cades. melioribus, Ardea, restas: Improba, quae nostros cogis abesse uiros. Sint tantum reduces! sed enim temerarius ille Est meus, et stricto qualibet ense ruit. 750 Mens abit et morior, quotiens pugnantis imago Me subit, et gelidum pectora frigus habet. Desinit in lacrimas incoeptaque fila remisit, In gremio uoltum deposuitque suo. Hoc ipsum decuit. lacrimae decuere pudicae, 755 Et facies animo dignaque parque fuit. Pone metum, uenio, coniunx ait. Illa reuixit Deque uiri collo dulce pependit onus.

745. audistis Ilf. BCDE fort. ma. sec. \( \text{FAMPHZTbghmrs} \) ma. pr. duodeuiginti; \( p\) uar. scr. (t. Gron.). aud. iam plura \( \text{\Sigma}. \) nam plus aud. \( O\) aud. soletis 1223. 747. Post modo \( Ilf. \) Post ea uicta \( \text{F14}. \) ardea signis unus. restat unus. 748. Inproba \( D\). Impia 12. Impr. cur nostr. 23. adesse \( b\). 749. Sint tamen et reduc. \( E\) alius. Sint tamen hi red. 26. Sint tamen o reduc. 11. reduces timeo temerar. \( O\). reduces et enim temer. \( N. \) temerarius ultro \( 27\); \( p\) uar. scr. temerarius est o \( 33\). 750. Vir meus \( H\) \( \text{Sp}\) sex; \( C\) uar. scr. quoslibet \( CF\) \( O\) PH \( \text{FADPHFAZTbghpr} \) undecim \( et\) uett. ed.; \( M\) uar. scr. quoslibet \( 11\). quemlibet \( O\) uar. scr. ense fruit \( 8\) (\( Ciof. \)). ense petit \( O. \) 751. et maior quot. \( 8\) et mouor duo. quoties \( ulli\)? 752. gel. frigora pectus habent \( Ilf\) eld. \( E\) \( IM\) \( Y\) \( Zg\) undecim. 753. Des. et lacrimis \( T. Ha\), lacrimas, \( Ilf\) eld. \( BC\) m \( ma. pr. 81213 \) duodecim. lacrimis \( caeteri. \) in... taque \( Ilf\) eld. \( ma. pr. \) cum \( litura\) quatuor \( literarum. \) incertaque \( H. \) conceptaque \( 7\), intentaque \( m\) ma. \( pr. 813 \) decem \( ali\) et uett. \( ed. \) remittat \( C\) uar. scr.

Interea iuuenis furiatos regius ignes

754. uultum libri. deposuitque meo M. que suum Ilfeld. fort. sub ras. BIII m ma. pr. 8 septemdecim et uett. ed.; C uar. scr.

755. ipsam GNT Ilf. ma. tert. bh m ma. sec. s nouem et uett. ed. decuere Ilf. in ras. latiori, m ma. sec. lacrimae cecidere 8 13 septem. pudicam libri praeter quos sequor, Ilfeld. f m 8 13 14 septem. 756. Haec facies b. que par ue fuit Ilfeld. 757. uenio om. f. metum coniunx ueni ait G. metum uenit r ma. sec. metum ueni libri rell. praeter quos seq., Ilfeld. B CΓ O Π Σ g m p quindecim. coniux D.

758. honus E. 759. Ita emendauit Heinsius. furiatus Ilfeld. m ma. pr. 8 quatuor uel sex. furiales reliqui. fur. concipit ignes T.

760

Concipit, et caeco raptus amore furit.

| Forma placet, niueusque color, flauique capilli,  |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Quique aderat nulla factus ab arte decor.         |     |
| Verba placent et uox, et quod corrumpere non est: |     |
| Quoque minor spes est, hoc magis ille cupit.      |     |
|                                                   | 765 |
| Cum referunt iuuenes in sua castra pedem.         |     |
| Carpitur attonitos absentis imagine sensus        |     |
| Ille. recordanti plura magisque placent.          |     |
| Sic sedit. sic culta fuit. sic stamina neuit:     |     |
| ** I                                              | 770 |
| Hos habuit uoltus, haec illi uerba fuerunt:       |     |
| Hic color, haec facies, hic decor oris erat.      |     |
| Vt solet a magno fluctus languescere flatu,       |     |
| Sed tamen a uento qui fuit, unda tumet:           |     |
|                                                   | 775 |

760. Regius et T. et saeuo duo. caeco captus COP Δ T3 quinque. amore fuit N H Σ 40 41 octo. 761. placet uiuensque 34. color niueique D. color nigrique unus. 762. aderant A. nulla captus Γ. arte color ΦΓΣΤ tres. 763. uox quam fas corr. O ma. sec. uox quam tum corr. Fuar. ser. uox quam et corr. b. uox uel quam corr. Γ. et quam corr. ABEGOH Ψ ΔΣΤ g ma. sec. pr 12 nouem. et quae P duo. et quo E uar. ser. et quem b uett. ed. et qua tres. et qui unus. et fax corr. alius. 764. Quodque Ven. 1484. minus 710. est om. s. minus sperat hoc tres. est tam magis g quatuor. magis ipse ΦMf; p uar. ser. ille furit E tres. cupit euanuit in Ilf. 765. cantum FGΛMN P Σbr s 3 decem. praenunc. Ilf. D E. 766. Tum O. pedes H Σfh s 40 41 nouem.

767. Carp. absumptus unus. attonitus  $CD\Gamma A \Sigma gp$  841 duodecim; O uar. scr. imag. uisus unus. Gloss. b: attonitos] per.

772. calor P. Hic decor h. f. hic color oris Ilfeld. B m 8 12 sex; C uar. scr. color hic fac. A. 773. a flatu magno languescere fluctu tres. lang. fluctu A. 774. uento quae Ilfeld. sub ras., nisi erraui. uento quo fluit unda 8 29. qui furit unus. fuit ante tumet EIIb septem; ps uar. scr. 775. Sed quamu. A 43. quanuis D. aberant b. placidae EFFMNP \( \Text{Tb} \) frs quindecim. ab. tacitae tres.

Quem dederat praesens forma, manebat amor. Ardet et iniusti stimulis agitatur amoris: Comparat indigno uimque dolumque toro. Exitus in dubio est. Audebimus ultima, dixit: Viderit. audentes forsue deusue iuuat: 780 Cepimus audendo Gabios quoque. Talia fatus Ense latus cinxit tergaque pressit equi. Accipit aerata iuuenem Collatia porta Condere iam uoltus sole parante suos. Hostis ut hospes init penetralia Collatina: 785 Comitur excipitur. sanguine iunctus erat. Quantum animis erroris inest! parat inscia rerum Infelix epulas hostibus illa suis. Functus erat dapibus. poscunt sua tempora somnum. Nox erat, et tota lumina nulla domo. 790

776. forma tenebat amor  $\Gamma$  alius. 777. et inuicti s ma. pr. tres. injustis Q. agitatur evanuit in Ilf. agitatus BCEFF # 2fg hmp undecim et uett. ed. 778. Conparat G. Cum parat ind. m ma. pr. Ita, dolumque, Ilfeld. BD GT Agm 4812 33 3435 quindecim; Cuar. scr. metumque reliqui. thoro Ilf. DEGIr. audentem s alius. audaces A. ardentes E. Ita, forsue, C et fort. Ilfeld. ma. pr. Sic, deusue, Cuar. scr. et fort. Ilfeld. ma. pr. forsne deuspe m ma. pr. 5 8 12 29. aud. mensque deusque A test. Gron. forsque meusque A test. Heins. forsque uenusque EMOAh s ma. sec. tredecim Ald. 1502; Obr uar. scr. sorsque uenusque quinque et editi saec. xv. forsque metusque  $BFD\Sigma r3$  nouem; Euar. scr. metusue C. sorsque metusque Pbs alius. sorsque deusque G \( \begin{aligned} A \end{aligned} \) N FT fg quindecim et flor. Berol. forsque deusque reliqui, Ilf. fort. ma. rec. iuuant E G Γ A O Π ma. sec. Σ g p s septem; C uar. scr. Gloss. Viderit ipsa D. hoc aliquis E. i. e. uidebitur, impersonali-781. Coepimus - talia dixit Ilfeld. talia factus Ilf. uar. ser. ma. pr. aud. fabios D. 782. cingit I Afg ma. sec. octo et fort. Ilfeld. sub ras. 783. Excipit f quatuor. collotia b. colla-784. uultus libri A excepto. sole patente A ma. pr. cia M.

785. hospes adit  $\Omega\Gamma$ . Sic, collatina, b29. colla la . . . . Ilfeld. Sub rasura nihil legi poterat, sed tina fuisse conuenit. colla tenetque BF tres. colatini  $\Sigma$ . collatini reliqui. 786. Cominus P. Com, accipitur DGOg decem. sang. uinctus C. 787. Ha quantum erroris inest  $\Sigma$ . Quantus inest animis error parat alius. 788. epul. hospitis illa sui R. illa suas R. 789. poscit duo. sua corpora R. sompnum R. somnus duo. somni  $\Omega\Gamma\Lambda fm$  ma. pr. R12 octo.

790, toto f.

Surgit et auratum uagina deripit ensem. Et uenit in thalamos, nupta pudica, tuos, Vtque torum pressit, ferrum, Lucretia, mecum est. Natus, ait, regis Tarquiniusque loquor. Illa nihil. neque enim uocem uiresque loquendi, Aut aliquid toto pectore mentis habet. Sed tremit, ut quondam stabulis deprensa relictis Parua sub infesto cum iacet agna lupo. Quid faciat? pugnet? uincetur femina pugnans. Clamet? at in dextra qui uetet, ensis erat. Effugiat? positis urgentur pectora palmis. Tunc primum externa pectora tacta manu. Instat amans hostis precibus pretioque minisque: Nec prece, nec pretio, nec mouet ille minis. Nil agis. eripiam, dixit, per crimina uitam: 805 Falsus adulterii testis adulter ero.

791. Ita, auratum, Ilfeld. BC m 8 (Heins.) 13 decem. ornata 7 tredecim. aurata reliqui. uaginam E ma. pr. f. Sic, deripit, Ilfeld. BC m p 41334 alius. diripit D \( D T \) quatuor. liberat reliqui.

792. Venit et ad thal. N. - uen. ad thal. D H quinque. nupta puella m ma. pr. 793. thor. Ilf. DEGI r al. press. mecum lucretia ferrum est II. ferrumque lucr. A O rs decem. que lucretia uidit tres ex istis. 794. Ita, loquor, AFM \( \Delta \) frs quinque; P uar. scr. que fero F uar. scr. que uocor reliqui omnes et FM uar. scr. 795. nichil DEr. enim uires uocemque \( A.\) uoces DNII gh. 796. Atque aliq. \( I.\) Non aliq. Muar. scr. toto corpore G ma. pr. corr., duo. mentis erat Pg octo. mentis inest b. 797. Contremit G, quantum legi poterat. Cum \( \Omega \) uar. scr. Sed fremit 8. stab. comprensa f. compressa unus. 798. sub ingesto \( A.\) sub imposito \( I.\) cum tremit g. cum latet alius. 799. faciet E ma. pr. 0 Ilb nouem. faceret F ma. sec. pugnat f. fem. pugna Ilfeld. Bm 1)812 quatuor. 800. qui uetat \( \Delta \) MO \( \Pexists \) T sedecim. qui necet g s ma. pr. septem. ensis adest \( \Omega \) 1)8 duo. 801. Effugiet \( I \) PI \( \Perit \) decem et uett. ed. Effuget f. urgetur 1. urguetur E: neque enim credo me negligentem fuisse. pos. iugulentur m. 802. Tum Ilfeld. B\( \Perit \) b m duodecim. Nunc \( O \) 23 (minime \( \Omega \)). externis \( I \) ma. pr. extrema unus. tecta \( FP \) T quatuor. 803. host, pretio precibusque \( I \) PII \( \Delta \) \( \Tilde \) T b nouem et uett. ed. praecioque Ilf. DEG. que ministro 8. 804. praec. Ilf. DEG. nec ualet \( E \) \( \Tilde \) 1434; \( U \) uar. scr. mouet illa m ma. pr. ille manus b. 805. eripiam uitam per crim. dixit E. dixit pro crimine \( \Delta \) (g?) 8. 806. adulter erat B. adult. erit Ilfeld. ma. pr. m ma. pr. r ma. sec. 8 quinque alii.

Interimam famulum, cum quo deprensa fereris. Succubuit famae uicta puella metu. Ouid, uictor, gaudes? haec te uictoria perdet.

Heu quanto regnis nox stetit una tuis!

Iamque erat orta dies. passis sedet illa capillis,

Vt solet ad nati mater itura rogum.

Grandaeuumque patrem fido cum coniuge castris Euocat. et posita uenit uterque mora.

Vtque uident habitum, quae luctus causa, requirunt, 815 Cui paret exequias, quoue sit icta malo.

Illa diu reticet pudibundaque celat amictu

Ora. fluunt lacrimae more perennis aquae.

Hinc pater, hinc coniunx lacrimas solantur et orant, Indicet, et caeco flentque pauentque metu.

Ter conata loqui ter destitit. ausague quarto Non oculos ideo sustulit illa suos.

Hoc quoque Tarquinio debebimus? eloquar, inquit,

807. fam. quo cum 12. depressa 4. depr. jacebis, fateris sin-808. fa litterae in ras. m. famae femina victa unus. 809. gaudet T. suades \( \Delta \). gaudens r. uict. perdes unus.

810. quantum DI 4 2b ma. sec. fh 41 et nouem aut duodeuiginti; E uar. scr. quanti Ald. 1502. quant. dampis nox T. nox nocet Ilfeld. ma. tert. in ras. 40, nox tulit  $\Pi$  41 tres. nox dedit  $\Sigma h s$  ma. pr. quinque. nox obstitit f alius. stet. (ded.) illa  $\Sigma b$ . stet. ista Nuar. scr. 811. Namque C. Iamque dies orta sparsis sed. f. erat una dies b. dies spassis r ma. pr. dies sparsis Ilfeld. BCDE AN OPma, sec. II 4 2 T b ma. sec. h m r ma. sec. s septemdecim et uett. ed.; @ uar. scr. sparsis dedit sedet illa D. 812. Vt sedet M. 813. que senem unus. patr. cum fido D alius. 814. Con-815. quae cultus causa T. 816. exseq. ex meis E (G?). quo sit Er. Ita, quoue, Ilfeld. BCGIIThmp8 quindecimet uett. ed. quoque reliqui. sit acta b 1426. icta (acta) modo AD EFG Ø AMN II A Tbfhr 26 undeuiginti et uett. ed.; O uar. scr. 817. diu retinet A 43. que om. D. que caelat Ilf. que uelat  $\Gamma$ . 818. more fluentis O duo. perhennis E I b r.

819. coniux @? lacrimis # A ma. pr. solatur E ma. pr. que fauentque tres. 821. loqui est ter D. ter restitit E. ter deficit g tres. 822. oculos adeo G? M ma. pr. 8 sex. ocul. ad eos sust. Iffeld.  $CDE\Gamma \triangle O$  ma. pr.  $\Sigma Zm$  septem. Non ad eos oculos sust. 722. oculos idem unus. Quod ex A et tot aliis rec., C uar. scr. illa suis G. 823, Haec DE sub ras. Tp sex. tarq. debemus an eloquar G. debeb. alloquar m; Cuar. scr.

810

Eloquar infelix dedecus ipsa meum? Quaeque potest, narrat. restabant ultima. fleuit 825 Et matronales erubuere genae. Dant ueniam facto genitor coniunxque coactae. Quam, dixit, ueniam uos datis, ipsa nego. Nec mora, celato fixit sua pectora ferro. Et cadit in patrios sanguinolenta pedes. 830 Tunc quoque, iam moriens, ne non procumbat honeste, Respicit. haec etiam cura cadentis erat. Ecce super corpus communia damna gementes Obliti decoris uirque paterque jacent. Brutus adest. tandemque animo sua nomina fallit: Fixaque semianimi corpore tela rapit, Stillantemque tenens generoso sanguine cultrum Edidit impauidos ore minante sonos: Per tibi ego hunc iuro fortem castumque cruorem, Perque tuos manes, qui mihi numen erunt, 840 Tarquinium profuga poenas cum stirpe daturum. Iam satis est uirtus dissimulata diu.

824. Elloquar m. ipsa in ras. m. 825. Quodque hs tres et Ald. prim. 827. Dant facto ueniam gen. (g?) 11, uix alii. facti 1731 duo; puar. scr. coacti O. coacto Ilfeld. ( $\Sigma$ ?) m 8 12 octo (minime (1). 828. Quam ueniam dixit duo. datis illa C. 829. caelato Ilf. et ed. D. Heins. mora collato 29. figit BCm 8 sex et Ilf., ut puto, sub ras. fodit sua EO. sua corpora I I tres. pect. telo 11. pect. cultro Ilf. B Cm p 16 40 octo. 830. cad. ad patr. tres; p uar. scr.. sanguinulenta Ilf. 831. Tum Ilf. B N 14. mor. nec non Ema. pr. mor. ut non Muar. scr. 832. Resp. hoc 12 833, dampna  $EG\Gamma r$ . 834. iacetur uel sim. quid  $\Gamma$ .

835. sua pectora 4. 836. semianimis A43. semianimo 4 ma. sec. 7. semian. pectore E; r uar. scr. semanim.  $\Gamma \sum b f r$ . tenet  $\Sigma$  duo. gener. pectore duo. 838. in imo marg. suppl. Ilf. Edidit et pau. r. inpau. E. ore decente b. ore micante 11. 839. Hunc ego per castum iuro fortemque f. Perque ego iuro  $\Sigma$ .

Perque ego nunc iuro P. Per te ego nunc iuro  $\Gamma$ . Per ego iuro tibi hunc fortem D. Per tibi hunc iuro E octo. Per tibi nunc iuro s duo. Per tibi ego iuro h duo. ego nunc iuro G. ego iuro hunc fortem NA. Per tibi nunc castum iuro fortemque O. hunc fortem iuro castumque unus. hunc castum iuro fortemque duo. iuro castum fortemque aliquot ignoti. 840, michi D. qui tibi Bm ma. pr. 34.

841. Tarq. poenas profuga cum g quatuor. poenam profuga tres. profugum OII quatuor. poenam F. cum prole EO duo. 842.

dissim. mili A quatuor et ed. Rub.

855

Illa iacens ad uerba oculos sine lumine mouit,
Visaque concussa dicta probare coma.

Fertur in exequias animi matrona uirilis
Et secum lacrimas inuidiamque trahit.

Volnus inane patet. Brutus clamore Quirites
Concitat, et regis facta nefanda refert.

Tarquinius cum prole fugit. capit annua consul
Iura. dies regnis illa suprema fuit.

850

Fallimur, an ueris praenuntia uenit hirundo
Et metuit, ne qua uersa recurrat hiems?
Saepe tamen, Procne, nimium properasse quereris,
Virque tuo Tereus frigore laetus erit.

Iamque duae restant noctes de mense secundo,
Marsque citos iunctis curribus urget equos.
Ex uero positum permansit Equiria nomen,
Quae deus in campo prospicit ipse suo.

. 843. Illa tacens  $\mathcal{D}$ . Illa cadens oculos ad uerba in morte grauatos 14. iacens aduersa ocul. P ma. pr. P sex. lum. nouit m ma. pr. lum. uertit g. 844. que confusa r. conc. uerba g sex. 845. Fert. ad ex.  $\Gamma$  H. in exuuias unus. 846. Et fecit lacr. unus. lacrimam u0. lacrimas inuidiosa tr. u1. u2. u3. u3. u4. u4. u5. u6. u6. u6. u7. u8. u8. u8. u8. u8. u8. u8. u8. u8. u9. u9.

850. Regna F. Thura F ma. F. Iura fides F. regn. ultimus ille fuit 29. illa summa F ma. F suprema tuis F. 851. Fall. en unus. an ueniat praen. ueris F an uenit pr. ueris F duo. praenuncia F stres. An uetuit F ma. F ne qua parte rec. F recurret F ma. F hiemps F maintained at F stress. Proper fereris F maintained at F stress. Proper fateris unus. 854. Vique duo. tuus, tui singuli. there F al. laetus erat F maintained at F hiemps hiemps F hiemps hiemps F hiemps hiemps F hiemp

Iure uenis, Gradiue. locum tua tempora poscunt Signatusque tuo nomine mensis adest. Venimus in portum libro cum mense peracto. Nauiget hinc alia iam mihi linter aqua.

860

## LIBER TERTIVS.

Bellice depositis clipeo paulisper et hasta
Mars, ades et nitidas casside solue comas.
Forsitan ipse roges, quid sit cum Marte poetae:
A te qui canitur, nomina mensis habet.
Ipse uides peragi manibus fera bella Mineruae.
Num minus ingenuis artibus illa uacat?

5

LIBER III. D. Incipit tercius G. P. OVIDII NASONIS FA-STORVM LIBER TERTIVS INCIPIT p. 'Tercius lib' fastorum incip. de mse martii. b.

Primum distiction superiori libro addunt Ilfeld. et m. V. 1. Pellice r 43. deposita D. clypeo libri praeter Ilf. E G  $\Gamma$  et ed. Rub. paulumper A. 3. rogas D. cum matre r ma. pr. poetis H.

paulumper A. 3. rogas D. cum matre r ma. pr. poetis H.
5. uides manibus fieri fera D. uid. manibus peragi libri praeter A Ilf.  $E \Psi T g$  12 20 quinque alios. 6. Ita, Num, ABm 28 20 43. Ah uel Ob Ilfeld. sub ras. Nun p. Nec E ma. sec. 0. Non reliqui. illa uacant T. illa ualet GA; Or uar. scr. illa fauet g uar. scr.

Palladis exemplo ponendae tempora sume Cuspidis, inuenies et quod inermis agas. Tunc quoque inermis eras, cum te romana sacerdos Cepit, ut huic urbi semina magna dares. Siluia uestalis, quid enim uetat inde moueri? Sacra lauaturas mane petebat aquas. Ventum erat ad molli decliuem tramite ripam: Ponitur e summa fictilis urna coma. Fessa resedit humo, uentosque accepit aperto Pectore, turbatas restituitque comas. Dum sedet, umbrosae salices uolucresque canorae Fecerunt somnos et leue murmur aquae. Blanda quies furtim uictis obrepsit ocellis, Et cadit a mento languida facta manus. 20 Mars uidet hanc, uisamque cupit, potiturque cupita, Et sua diuina furta fefellit ope.

7. Pallados 6. pon. pectora P. temp. summe CE sub ras.

8. Cuspis inu. O. Cassidis 13 nouem; COMg uar. scr. inuenias f ma. pr. Ita, et quod, A Ilf. DAAgrs 8 43 tres. ecquid 2. et qui I. et quid reliqui. inhermis E. in ermis G. agat O uar. scr. 9. Tum Ilf. E fort. sub ras, T8 tres. Tu CDENIIAg sex.

10. Coepit Ilf. Cepit et huic  $ADE\Gamma b$  ma. pr. m ma. pr. p tres. ut hinc r. huic genti Δ. urbi nomina 8 29 33. semina multa N. sem. digna 13 14. magn. daret Δ. digna (magn.) dedit 14; E uar. scr. 11. Ilia B. gloss. G. Syluia ed. Elz. uest. quis Σps nouem; Ψuar. scr. enim notat Ψ. 12. leuaturas Γ. lauatura D cum ras. in fine. 13. ad molle decl. Γ ma. pr. ad mollem decliui Π ghps ma. pr. 3 septemdecim; Φuar. scr. ad mollem decliui CEOP ΣTb f 47 quatuordecim et uett. ed. molli decliuam 23. 14. summa fuctilis r ma. pr. flectilis b. 15. humi Ilf. BCΓΠΔ ma. scc. m ma. pr. s. uentumque f. uentos accepit T. que recepit DΦH.

Somnus abit. iacet ipsa grauis. nam scilicet intra
Viscera romanae conditor urbis erat.

Languida consurgit nec scit, cur languida surgat,
Et peragit tales arbore nixa sonos:

Vtile sit faustumque precor, quod imagine somni
Vidimus. an somno clarius illud erat?

Ignibus Iliacis aderam, cum lapsa capillis
Decidit ante sacros lanea uitta focos.

Inde duae pariter, uisu mirabile, palmae
Surgunt. ex illis altera maior erat.

Et grauibus ramis totum protexerat orbem,
Contigeratque sua sidera summa coma.

Ecce meus ferrum patruus molitur in illas:
Terreor admonitu, corque timore micat:

23. Sompnus E. iacet illa Ilf.  $BCFG(\mathcal{O}?)mr8$  sex. gravis iam scil. Ilf.  $BFG(\mathcal{O}?)MNP\Psi\Delta Tmrs$  quatuordecim; p var. scr. gravis clam scil. 29. iam (nam) pondere et intra T; E var. scr.

grauis clam scil. 29. iam (nam) pondere et intra T; E uar. scr. 24. Viscera ma. tert. in ras. llf. Gentis romanae C. Viscera romuleae cond. 22 23. eras m 5 10;  $\Gamma$  uar. scr. 25. Languida cum surgat nescit cur Z. Languida quum surgit nescit cur uett. uett

EM uar. scr. timore uacat 6.

| Martia picus auis gemino pro stipite pugnant   |    |
|------------------------------------------------|----|
| Et lupa. tuta per hos utraque palma fuit.      |    |
| Dixerat. et plenam non firmis uiribus urnam    |    |
| Sustulit. implerat, dum sua uisa refert.       | 40 |
| Interea crescente Remo, crescente Quirino      |    |
| Caelesti tumidus pondere uenter erat.          |    |
| Quo minus emeritis exiret cursibus annus,      |    |
| Restabant nitido iam duo signa deo:            |    |
| Siluia fit mater. Vestae simulacra feruntur    | 45 |
| Virgineas oculis opposuisse manus.             |    |
| Ara deae certe tremuit pariente ministra,      |    |
| Et subiit cineres territa flamma suos.         |    |
| Hoc ubi cognouit contemptor Amulius aequi:     |    |
| Nam raptas fratri uictor habebat opes:         | 50 |
| Amne iubet mergi geminos. scelus unda refugit, |    |
| In sicca pueri destituuntur humo.              |    |
| Lacte quis infantes nescit creuisse ferino,    |    |
| Et picum expositis saepe tulisse cibos?        |    |
| Non ego te, tantae nutrix Larentia gentis,     | 55 |
| Nec taceam uestras, Faustule pauper, opes.     |    |
| Vester honos ueniet, cum Larentalia dicam:     |    |

45. Ilia  $\mathcal{O}$  (test. Heins.) M. Syluia ed. Elz. mater uestre D ma. pr. simulachra ed. Elz. 46. Virgineis 1220. ocul. praeposuisse M alius. supposuisse unus. inposuisse alius. 47. deae crepuit certe par G deae uestae trem B H 41 augustor: G uax scr

certe par. G. deae uestae trem.  $B\Pi 41$  quatuor; C uar. scr. 48. Et subit in cin.  $G\Gamma$ . flamma suas  $D\Gamma$ . 49. Haec  $\Psi Tb$  mps 12 20 tredecim. amullius r. 50. fratris Ilf. ma. sec.  $P\Psi g3$  undecim. fratri semper hab. T. habebit E ma. pr. 51. iubet geminos mergi bf 27. mergi pueros 8 duo. 52. sicco G. 54. expositos duo. sepe Ilf. cibum f duo. 55. tante genitrix laurentia sortis  $\Gamma$ . Sie, larentia,  $(\Sigma^2)$ ; g 11 uar. scr. laurentia reliqui.

56. Non b. fastule  $\widehat{Ilf}$ , ma. pr. b, 57. honor Ilf.  $\widehat{BDEFG}$   $\widehat{\Gamma}MNOPII \Psi Tbghmprs 8 44 uiginti unus. ueniat <math>\widehat{O}$  ma. pr. ueniet tunc cum laurentalia E ma. pr. uen. tunc cum laurentia dicam A. Sic, larentalia, 2. laurentilia 20. laurentalia reliqui. laurent. diata  $\overline{M}$ 

dicta W.

Acceptus geniis illa December habet. Martia ter senos proles adoleuerat annos. Et suberat flauae iam noua barba comae: 60 Omnibus agricolis armentorumque magistris Iliadae fratres iura petita dabant. Saepe domum ueniunt praedonum sanguine laeti. Et redigunt actos in sua iura boues. Vt genus audierunt, animos pater editus auget. 65 Et pudet in paucis nomen habere casis: Romuleoque cadit traiectus Amulius ense. Regnaque longaeuo restituuntur auo. Moenia conduntur, quae quamuis parua fuerunt, Non tamen expediit transiluisse Remo. 70 Iam, modo qua fuerant siluae pecorumque recessus, Vrbs erat. aeternae cum pater urbis ait: Arbiter armorum, de cuius sanguine natus Credor, et ut credar, pignora multa dabo,

58. Accepta geniis 43. Acc. generis b ma. pr. gen. ista s.
59. Marcia E. ter senis - annis 13. prol. impleuerat ann. Π 41.
61. Ita, magistris, Ilf. B Φ M N O m 8 20 tres et Ald. 1516; C

uar. scr. ministris reliqui.
63. domum redeunt 13.
64. Et redimunt aptos (aptas Gron.)
in p uar. scr. redig. actas Db ma. pr. septem. redig. raptos 9 duo;
C uar. scr. in sua rura Ilf. O Pg m 671220 septemdecim et uett. ed.;

CAIIps uar. scr. sua tecta T duo; M uar. scr. sua castra unus. 65. Et gen. D. Sic, audierunt, AB 43. audierant reliqui. pater agnitus G? 8 10 11 28 29. 66. in patriis  $\Gamma$ . in prauis 28; C uar. scr. Sic, paucis, A Ilf. ma. pr. IIZm 8132241 sex. in paruis reliqui. 67. Romulioque Ilf. Romoleoque f. amullius r. 68. restituntur Ilf. 69. Menia D. quae paruis parua b. fuere E. fuis--sent Z. parua feruntur M uar. scr. 70. expediit postrema syllaba in ras. Ilf. transiliisse DFGANATfghm mu. sec. prs 44 uiginti unus; O uar. scr. (test. Heins.) transilienda rem. O. Nam modo Ded. Rub. Iam quoque E. Sic, qua fuerant, DAOs 12 20 duodecim, Ilf. litteris qu in ras. positis; M uar. scr. quo N PIIT b g alius; Muar. scr. quod m ma. pr. quae fuerant reliqui. siluae nemorumque Dp 3; Fuar. scr. siluae pecudumque m 22. siluae saltusque ferarum G ma. pr. ead. corr. 72. aetern. tum Ilf. BCD 8 tres. aet. tu pat. m. aet. cui A. urbis erat A ma. pr.

73. cuius semine b alius. sanguine credor h uett. ed. 74. Natus et h uett. ed. Dicor et EO alius. cred. plurima signa dabo  $\Gamma$ .

pign. certa p 13 14 (alius?).

A te principium romano dicimus anno: 75 Primus de patrio nomine mensis erit. Vox rata fit, patrioque uocat de nomine mensem. Dicitur haec pietas grata fuisse deo. Et tamen ante omnes Martem coluere priores: Hoc dederat studiis bellica turba suis. 80 Pallada Cecropidae, Minoia Creta Dianam, Volcanum tellus Hypsipylea colit: lunonem Sparte Pelopeiadesque Mycenae: Pinigerum Fauni Maenalis ora caput. Mars Latio uenerandus erat, quia praesidet armis. 85 Arma ferae genti remque decusque dabant. Ouod si forte uacas, peregrinos inspice fastos: Mensis in his etiam nomine Martis erit. Tertius Albanis, quintus fuit ille Faliscis, Sextus apud populos, Hernica terra, tuos. 90

Inter Aricinos Albanaque tempora constat

75. romano ducimus Ilf. BCE AOH \( \Pi\) \( \sigma\) gm prs 12204041 duodeuiginti. rom. duximus duo; \( Mp\) uar. scr. diximus \( T. \) 76. mens. eris \( A\) 43 duo. mens. erat \( Ilf.\) littera \( (ma.pr?)\) superscripta 101148 duo; \( C\) uar. scr. mens. eat \( Ilf.\) ma. pr. \( BCZmma.pr.\) tres quatuorue. mens. abit unus. \( 77.\) rata sit \( CH.\) de numine \( G. \) 79. tamen in \( ras. E.\) ante homines mart. \( D.\) ante deos mart. \( H\) 41 duo; \( p\) uar. scr. \( 80.\) Haec ded. \( HT\) septem. bell. praeda suis unus.

aur. scr. 80. Haec ded. \$\mathcal{H}T\$ septem. bell. praeda suis anus.

81, 84, 83, 82 transp. Ilf. \$B\$ Cm. 81. Pallade \$Ilf\$. cicropidae \$EMNOPH\$ \$\Delta b f\$ plurimi\$. minoida \$E\$ ma. pr. f. cecr. dianam minoia creta \$C\$. min. turba \$p\$. dianan \$A\$. 82. \$Sic\$, Volc., \$A\$. Vulc. reliqui\$. hipsiphilea \$Ilf\$. ysiphilea \$D\$ \$E\$ \$\Delta\$, hysiphilea \$G\$. hysiphilea \$F\$. 83. sparthae \$Ilf\$. spartae \$D\$. polopei(a) desque \$E\$. pelopeidesque \$A\$ NOHf \$8\$ duodecim. peloiadesque \$P\$. pelopeiadasque \$m\$. micenae \$Ilf\$. \$D\$ \$E\$ \$G\$ \$\Gamma\$ \$r\$. 84. Pinnigerum \$N\$. Pinferum \$E\$ \$G\$ \$\Gamma\$ \$O\$ \$\Sigma pp\$. Cornigerum \$g\$ uar. scr. faunum \$\Gamma A\$ duo. moenalis \$Ilf\$. manalis \$b\$. hora \$G\$ \$\Gamma b r\$. capit \$A\$ duo. 85. uen. erit \$\Gamma\$. erat qui praes. \$B\$. 86. Armiferae gent. \$r\$. \$d\$. dabat \$14\$. que dedit \$f\$ ma. pr. \$7\$. uacat \$E\$ ma. sec. \$\mathcal{O}\Gamma\$ \$Ilg\$ ma. pr. \$p\$ \$44\$ uiginti; \$C\$ uar. scr. uac. antiquos insp. \$C\$ uar. scr. peregr. aspice \$g\$. fastus \$\Gamma\$. 88\$. in his primus nom. \$C\$ ma. recent. in his fastis nom. \$14\$. etiam nomina mart. erant \$Ilf\$. ma. pr. et sub ras. \$m\$ ma. pr. eris \$A\$. erat \$\Gamma\$ ma. pr. \$A\$ \$P\$ \$\D\$ b\$ 3 quinque. 89. Tercius \$D\$ \$E\$ \$G\$. aput \$G\$. hermica \$E\$. hernea \$\mathcal{F}\$. hernia \$44\$ gloss. \$\D\$. 91. Inter atricinos \$B\$. que moenia const. \$C\$; \$\mathcal{F}\$ uar. scr. que tertius extat \$D\$ uar. scr. temp. constant \$Ilf\$. ma. tert. in ras. \$(\Dar{\Sigma}^2)\$ b \$8\$ tres uel quatuor. temp. restat \$Z\$. temp. restant \$m\$.

7 .

Factaque Telegoni moenia celsa manu. Quintum Laurentes, bis quintum Aequiculus asper, A tribus hunc primum turba Curensis habet. Et tibi cum proauis, miles Peligne, Sabinis 95 Conuenit. huic genti quartus utrique deus. Romulus hos omnes ut uinceret ordine saltem. Sanguinis auctori tempora prima dedit. Nec totidem ueteres, quot nunc, habuere kalendas: Ille minor geminis mensibus annus erat. 100 Nondum tradiderat uictas uictoribus artes Graecia, facundum sed male forte genus. Qui bene pugnabat, romanam nouerat artem: Mittere qui poterat pila, disertus erat. Quis tunc aut hyadas, aut pleiadas Atlanteas 105 Senserat, aut geminos esse sub axe polos? Esse duas arctos, quarum cynosura petatur Sidoniis, helicen graia carina notet?

92. Facta telegonii m. G. teligoni P3. teligera f. teligona b sub ras. menia D E.

93. Quartum laur. bis quartum aeq. Π bis quinum aeq. m ma. pr. Sic, aequiculus, A Ilf. E T p. aequilocus P. equilicus G Γ b ma. pr. etholicus D uar. scr. aequicolus reliqui. Ita, asper, Ilf. D g m 8 12 decem. acer reliqui.

94. Artibus hunc g. Auribus hunc 43. Ita, curensis, Ilf. ma. pr. E m s ma. sec. 8 13 octo. furensis b ma. pr. ferensis h uar. scr. forensis reliqui et Ilf. ma. sec. Gloss. ab oppido foro Φ. a foro uel foratino oppido iulii d4. a forentino oppido r. a foro appii 23.

95. At tibi g. E tibi b. pelegne b. peline f.

96. Conu. hinc II duo. Conu. hic Ilf. ma. pr. B C Γ fm quatuor; M Ψ uar. scr. quart. uterque A Ilf. fort. ma. pr. Σ m 8 quinque; p uar. scr. genti quintus utrinque unus.

ma. pr.  $\geq m$ 8 quinque; p uar. scr. genti quintus utrinque unus.

97. hos homines  $\Delta$ . saltum Ilf. sub ras. saltim E ma. pr.

98. actori  $\Delta \Delta$ . autori E ma. pr. Elz.

101. Dum non trad.  $\Psi$ . tradideras 11. crediderat unus. tradiderant f. trad. doctas uict. 10 33. trad. iunctas r ma. pr. trad. actas 11. auctas 48. uict. arces Ilf.  $\Psi \Delta$  tres.

102. Gretia D.

103. pugnarat  $G \Phi \Gamma$  duo.

104. poterat tela Ogpsma.pr. duodecim. 105. Quis tamen  $\Delta$ . Quis nunc 28. tunc antyadas Ema.pr. hiadas D. hyades  $\Pi h$ . hiades D. pleidas B. pliadas If.ma.sec.  $P\Delta s 8$  duo. pliades O. pleiades  $\Delta Ifh.$  peliadas I. athlanteas If.Dr. athlanteas Eh. athlantis G. athlantas I. 106. Nouerat EO quatuor. 107. duos Cb. artos E. arcton I. cinos, EGIr. cynosura notatur D. uocatur Iff.Cms68 septem. putatur unus. 108. Sydoniis D. elicen DE. helicem NT. hel. graeca g et duo alii uar.scr. notet Iff.ma.tert. in ras. notat DT quatuor. uocat Iff.ma.tert. in Iff.ma.tert. in

Signaque quae longo frater percenseat anno, Ire per haec uno mense sororis equos? 110 Libera currebant et inobservata per annum Sidera, constabat sed tamen esse deos, Non illi caelo labentia signa tenebant, Sed sua, quae magnum perdere crimen erat. Illa quidem foeni, sed crat reuerentia foeno, 115 Quantam nunc aquilas cernis habere tuas. Pertica suspensos portabat longa maniplos, Vnde maniplaris nomina miles habet. Ergo animi indociles et adhuc ratione carentes Mensibus egerunt lustra minora decem. 120 Annus erat, decimum cum luna receperat orbem. Hic numerus magno tunc in honore fuit. Seu quia tot digiti, per quos numerare solemus: Seu quia bis quino femina mense parit: Seu quod ad usque decem numero crescente uenitur, 125

109. quae frater longo b. quae toto fr.  $\Gamma$ . quae frater toto 40; p uar. scr. longo super percenserat anno  $\Sigma$ . persenserat  $\Phi$ . praecesseat  $\Delta$  duo. praecesserat h. pertranseat unus; O uar. scr. toto transcurrit in anno p uar. scr. 110. per hoc uno p quatuar.

Principium spatiis sumitur inde nouis.

transcurrit in anno p uar. scr. 110. per hoc uno m quatuor.

111. Ita, et inobs., Ilf. B CZm 8 20 quatuor ("sex"). curr. nec obseru. h uett. impr. non obseruata reliqui. per annos Ilf. ma. pr. B Cm. per unum C uar. scr. 112. constabant sed tamen esse deo A 43. deos in ras. Z a ma. sec. 113. Non illo T. illi e caelo C. signa notabant Ilf. ma. sec. D A ma. pr. \(\Sigma\) 14 quatuor. signa mouebant Ilf. ma. pr. Cm quatuor ("quinque"). 115. faeni D. quidem faenum sed 5. quidem e feno Il Servius ad Aen. 11,870. Illaque de faeno 26 33 coni. Scal. quidem feno (foeno Ilf. alii. faeno G.) sed reliqui. reuer. foeni Ilf. reu. (? quidem?) faeni B C septem.

116. Quantaque nunc Ilf. ma. pr. Quantum É fort. ma. pr. FT nouem. cernis adesse 28. 118. Inde h quinque, ed. Rub. 119. Ergo n indoc. E ma. pr. animi dociles C. racione G. 120. minora.x. \( \text{\Colored} \). 121. cum lana B. recoeperat Ilf. reciperet b ma. pr. receperit b ma. sec. recuperat unus. repleuerat orb. 1112; \( \text{\Colored} \) uar. sec. 122. Hic nurs magn. Ilf. ma. pr. Hic nostris magn. Cm. magno nunc in \( \text{\Colored} \). in amore fuit ed. Rub. 123. digitis \( A \), per quot m 11. 124. Vel quia 20. 125. Seu quia ad \( E \) tres. quod usque \( D \). adusque \( Ilf \). usque x. \( I \). crescente uenimus s; \( r \) uar. ser. 126. spaciis Ilf. \( D E G \). Princ, numeris sum. \( B C N \) \( D \) 169 41 quatuor, gloss. Ilf. summitur \( E \).

Inde patres centum denos secreuit in orbes Romulus. hastatos instituitque decem, Et totidem princeps, totidem pilanus habebat Corpora, legitimo quique merebat equo. 130 Quin etiam partis totidem Titiensibus ille, Quosque uocant Ramnes, Luceribusque dedit. Assuetos igitur numeros seruauit in anno: Hoc luget spatio femina maesta uirum. Neu dubites, primae fuerint quin ante kalendae 135 Martis, ad haec animum signa referre potes. Laurea flaminibus quae toto perstitit anno, Tollitur, et frondes sunt in honore nouae. Ianua tunc regis posita uiret arbore Phoebi: Ante tuas fit idem, curia prisca, fores. 140 Vesta quoque ut folio niteat uelata recenti, Cedit ab Iliacis laurea cana focis. Adde quod arcana fieri nouus ignis in aede

127. Inque pares cent. Gf. Inde pares cent.  $ABCE\Phi AMN$ OPma. sec. Il 4 A Shprma. sec. 61220 uiginti; guar. scr. Inde parens P ma. pr. b. secreuit honorem f. in urbes 5. Gloss. pares i. e. milites 44. orbes uocat fornices uel numerum qui redit in se ut orbis D.

128. hastatotos m. constituitque 33. constituitque duces P ma. pr.

129. princēs r. pilumnus m.

130. legit. quoque mer. A. leg. quisque B C E O A MN O P II F A Z T b g r s 3 40 41 triginta. 131. Ita, partis, Ilf. parthis m ma, pr. partes rell. etiam totidem partes ED (test. Heins.). titiensibus ma. tert. in ras. Ilfeld. stitiensibus ma. sec. in marg. Ilf. tatiensibus A Fg quatuor. ticiensibus  $B CDA \Psi \Sigma b p 3$ . titientibus E ma. pr.  $\Gamma f$ . tic...tibus G. ticientibus O. totid. cupientibus m ma. pr. quatuor. titiens. idem 132. uocat Ilf. m septem. ranes b. rannes Ef. ragnes r. lu...ibusque G. 133. Asuetos Ilf. numeros seminauit in annum b. in annuos E. in annos Tfm sex. 134. Quo luget 4041. spacio Ilf. D. spatium quatuor. moesta ed. Elzev. 135. Nec  $\Gamma T$ . Ne Ilf. Ams. Non Ψ. primo f. q. a. calendas Γ ma. pr. haec animos 20. oculos 14. annum, animi, animos singuli. anni duo. ref. potest  $\Gamma T$  duo. 137. Laur. flamineo quae 11. flam. toto quae perst. D. toto constiti  $\Sigma$ . 138. honore deae puar.scr. 139. Ian. tum Ilf. mma. sec. in ras. Ian. nunc G 6. pos. nitet f mma. pr. duo;  $\Psi$  var. scr. phebi DE. 140. tuas itidem cur. AB

FG ΦΓ MN Ag ps plus triginta. tuas itidem sit cur. m. tuas ididem C. tuas cadem Π. tuas uidit cur. 14. 141. ut niteat folio BCFAMNO 1 b m aliquot. 142. laurea uitta foc. 4.

archana Ilf. DEG $\Gamma$ fr.

Dicitur, et uires flamma refecta capit. Nec mihi parua fides annos hinc isse priores, 145 Anna quod hoc coepta est mense Perenna coli. Hinc etiam neteres initi memorantur honores Ad spatium belli, perfide Poene, tui. Denique quintus ab hoc fuerat Quintilis. et inde Incipit, a numero nomina quisquis habet. 150 Primus oliuiferis Romam deductus ab aruis Pompilius menses sensit abesse duos, Siue hoc a Samio doctus, qui posse renasci Nos putat, Egeria siue monente sua. Sed tamen errabant etiamtunc tempora, donec 155 Caesaris in multis haec quoque cura fuit. Non haec ille deus tantaeque propaginis auctor Credidit officiis esse minora suis: Promissumque sibi uoluit praenoscere caelum, Nec deus ignotas hospes inire domos. 160 Ille moras solis, quibus in sua signa rediret,

144. uir. fama ref. h. flamma resecta  $Ema.pr. \mathcal{O} \Delta$  duo.
145. Nec michi D. Nec tibi Tb tres. Nec tua A. prona fides gloss. A. fides hinc annos h5 duo et uett. ed. annos haec C uar. scr. annos nunc esse f. Ita, isse, FGgma.sec. et pauci. hinc esse  $Alf.BCDE\mathcal{O}\Gamma\Delta MNOPII\Psi\Delta\Sigma Tbgma.pr.hmprs3 plerique reliqui et uett. ed. 146. cepta <math>DE\Gamma$ . mense repente coli A Ilf. supra emendatam scripturam ascr. ma. sec.  $BCDEG\mathcal{O}\Gamma\Delta NOPII\Delta$  ma. pr.  $\Sigma Tbfgma.pr.prs34041$  triginta unus. mense reperta coli M, mense recente coli  $\Delta$  ma. sec. 147. uet. miti mem. m. uet. meriti mem. sma.pr. 148. spacium Ilf. EG. pene DE.

Traditur exactis disposuisse notis.

Is decies senos tercentum et quinque diebus
Iunxit et e pleno tempora quarta die.

Hic anni modus est. In lustrum accedere debet
Quae consummatur partibus, una dies.

165

Si licet occultos monitus audire deorum
Vatibus, ut certe fama licere putat,
Cum sis officiis, Gradiue, uirilibus aptus,
Dic mihi, matronae cur tua festa colant.
Sic ego. sic posita dixit mihi casside Mauors,
Sed tamen in dextra missilis hasta fuit.
Nunc primum studiis pacis deus utilis armis
Aduocor, et gressus in noua castra fero.

170

162. in marg.  $\Gamma$ . Creditur  $\Sigma$  duo. Dicitur unus. Trad. ex altis disp.  $\Psi$ . exact. deposuisse Ds. imposuisse Ps. praeposuisse T. Gloss.: Antiqui constituerant in uno quoque mense .xxx. dies. Cesar autem postea constituit .xxx. dies et decem horas et dimidiam horam in uno.. mense. et in anno constituit tercentum dies et sex-saginta quinque. Illi autem .v. dies constituuntur ex decem horis que sunt apposite unicuique mensi. et un...s que remanet bissextus dicitur et in principio quinti anni ponitur. et a dimidiis horis conficitur que sunt in unoquoque mense. Ilf. ma. sec. 163. dec. sonos Ema. pr. trecentum Cuar. scr. tercentum quinque T20 quatuor. trecentum quinque T4. et .v. dieb. T5.

tuor. trecentum quinque b. ter .c. et .v. diebus r. et .v. dieb.  $\Gamma$ .

164, Auxit et duo. Luxit et ex lacto temp. T. Iunxit inexpleto temp. s. et ex pleno  $\Delta M$ , et expleto 12 duo. tempora iuncta C mp814 quatuor. temp. iuxta D uar. scr. temp. cuncta duo. tempo quanta g uar. scr. temp. quinta  $ABDEF\Phi\Delta MOP\Pi\Delta Tbfhr$  s 6 20 uiginti sex et uett. ed.; CPgp uar. scr. quanta Ilf. ma. tert. in ras.

165. Hinc ann. Ilf. 20 tres et uett. ed. Hinc animi mod. m ma. pr, in lustrum Ilf. ma. tert. in ras. est hinc 'tto acc. D, est hinc lustro acc. m ma. pr. duo.

166. Quod cons.  $\Sigma$ . Quae consumetur 28 43. consumatur IlfBCE fort. ma. pr.  $FG\Gamma\Delta MOP\Pi$   $\Sigma hmps$  triginta fere. una disi m.

167. Scilicet occ. AIlf. ma. pr.  $E\Delta\Sigma bhm$  quatuor.

168. Vat. et certe m ma. pr. licere refert N.

169. sis gradiue officiis uir. T. gravide E ma. pr. gradiue uiribus apt.  $\Delta$ . gradiue et uiribus apt.  $\Delta$ .  $\Delta M\Delta Tfgps$  uett. ed.

170. mihi romane cur  $\Phi$ . tua facta 5. colunt Ilf, BCm ma. pr. 8 sex.

171. mihi cuspide  $\Phi OTZb$  6 20 tres; C uar. scr.

173. prim. pacis studiis  $\Phi$ . 174. Aduocor egressus quatuor. gress. ad noua Ilf. supra scr. ma. sec. noua uota duo. castra feror

f duo.

190

Nec piget incoepti. iuuat hac quoque parte morari, 175 Hoc solam ne se posse Minerua putet. Disce, latinorum uates operose dierum, Quod petis, et memori pectore dicta nota. Parua fuit, si prima uelis elementa referre, Roma. sed in parua spes tamen huius erat. 180 Moenia iam stabant populis angusta futuris, Credita sed turbae tunc nimis ampla suae. Quae fuerit nostri si quaeris regia nati, Aspice de canna straminibusque domum. In stipula placidi carpebat munera somni, 185 Et tamen ex illo uenit in astra toro. Iamque loco maius Romanus nomen habebat, Nec coniunx illi, nec socer ullus erat. Spernebant generos inopes uicinia diues

175. Nec pudet f. incepti libri praeter Ilf. hac in parte Ilf. ma. pr. sed ead. corr. parte moueri Ilf. ma. pr. Zgm6 quatuor. parte notari G. 176. Haec s. solum Ama. pr. Ilf. ma. pr. CDE fort. sub ras.  $G\Gamma\Pi b$  m 512 octo; G uar. scr. sol. nec se A. sol. non se G. 178. petis memori E ma. pr. dicta tene G 27; g uar. scr.

Et male credebar sanguinis auctor ego.

pr. 184. Inspice T. cann. stipitibusque unus. que casas 15.

185. In stipulam O ma. pr. tres. Ita, carpebat, D. carpebant f
20 duo. cupiebat T. capiebant Σb fort. ma. pr. s. capiebat reliqui
omnes. cap. numina b. cap. praemia duo. sompni E. 186. ex
humili uen. M uar. scr. uen. ad astra Σ. in antra b. thoro Ilf. D
E G Γ r. 187. Iamque locus 8. Iamque locum numero maior romanus Ilf. ma. pr. loco nomen maius rom. Eg quinque. loco nomen
romanus maius O. maius romanus nomen hab. B Cb 26. loco mro
maior rom. m ma. pr. haberes Δ ma. pr. 188. coniux ulli? coni.
illic Ilf. ma. pr. B. coni, illis m 20. coni. ulli 26 27. 189. Sic,
Spernebant, Δ B Δ 8 quinque. Spernebat caeteri. 190. male dicebar Ilf. m 12 20 quatuor. sang. ultor E ma. pr. actor C Φ N H Δ.
autor Elz.

In stabulis habitasse et oues pauisse nocebat, Iugeraque inculti pauca tenere soli. Cum pare quaeque suo coeunt uolucresque feraeque, Atque aliquam, de qua procreet, anguis habet: Extremis dantur connubia gentibus. at quae Romano uellet nubere, nulla fuit. Indolui patriamque dedi tibi, Romule, mentem: Tolle preces, dixi. quod petis, arma dabunt: Festa para Conso. Consus tibi caetera dicet. Illa facta die dum sua sacra canes. 200 Intumuere Cures et quos dolor attigit idem. Tum primum generis intulit arma socer. Iamque fere raptae matrum quoque nomen habebant, Tractaque erant longa bella propinqua mora: Conveniunt nuptae dictam Iunonis in aedem, 205 Quas inter mea sic est nurus orsa loqui.

191. stab. habuisse  $\Gamma$  uar. scr. habuisse boues pau. m fort. sub ras. 21 (11 sched.); 22 uar. scr. oues perisse  $\Sigma$ . 192. incultu G. inc. parua ten. h tres. 193. Com pare N, quaeque sua E uar. scr. 194. aliquiam Ilf. aliqua de qua D. aliquid de quo A. aliquem de quo N. de quia f. procreat P. procr. auis habet G.

aliquem de quo N. de quia f. procreat P. procr. auis habet C.

195. Externis DGOPHThps3)47 uiginti. dantor Ilf. ma. pr.
dantes Cmma.pr. conubia Ilf. DEG. gentibus. atque DE. gent.
et quae f. 197. Indoluit patr. 9. dedit Ama. pr. patriumque
D. 198. praeces Ilf. D. 199. Festa paro curso. cursus tibi \(\Gamma\).
curso. cursus, corr. cunso. cunsus E. para caro concurrunt cetera
b. caetera dicit A. 200. Ita, Illa facta, Ilf. B? CD 1220 duo.
Illo facta gp nouem. Illi facta mma. pr. Ipso festa Ah610 tres.
Ipsa festa unus. Illa festa (B?) Ema. pr. G \(Gamma\) P3 duo; Cuar. scr.
Illo nempe T alius. Illo festa reliqui et uett. ed. die cum sua Ilf.
BCPm3 20 duo. sua cacra D. sua castra \(Gamma\). sua festa P. sacra
canas II9 quatuor. sacra canis 20 duo. sacra facis 2 alius, uett. ed.
sacra coles p tres. sacra colas unus; Il uar. scr. sacra feres unus.

201. Indoluere cur. \$\overline{H}\$41 quatuor. et qui dol. \$\overline{A}\overline{T}\$, dolor intigit \$r\$ ma. pr. 202. Tunc \$CDE OF MNONAfhrs uiginti quatuor. Tum generis primum \$G\$ ma. pr. generis attulit \$g\$. 203. ferae \$Ilf\$. D. fere nuptae \$T\$ duo. matr. quae nom. unus. matr. iam nom. alius. habebat \$Ilf\$. 204. Tectaque \$\overline{A}\$. erant bella longa \$b\$. long. tristia bella unus; \$N\$ uar. scr. prop. manu \$\Pi\$ ma. pr. 41 ma. pr. 205. Conu. dictam nuptae iun. 14. Conu. nymphae dict. \$\overline{A}\overline{m}\$. nuptae ditem iun. \$\overline{H}\$ uar. scr. 206. inter medias est nurus \$C(t\$.)

205. Conu. dictam nuptae iun. 14. Conu. nymphae dict. Am. nuptae ditem iun. H uar. scr. 206. inter medias est nurus C(t. Heins.) m quinque. inter medias sic nurus (Ctest. Sant.) unus. inter sic est mea nurus f. inter media est sic nurus unus. nur. apta loqui A duo. nurus ausa loqui  $ABCDFGQFAMOP\Pi F\Sigma bh$ 

O pariter raptae, quoniam hoc commune tenemus, Non ultra lente possumus esse piae. Stant acies. sed utra di sint pro parte rogandi, Eligite. hinc coniunx, hinc pater arma tenet. 210 Quaerendum est, uiduae fieri malimus, an orbae. Consilium nobis forte piumque dabo. Consilium dederat. Parent, crinemque resoluunt, Maestaque funerea corpora ueste tegunt. Iam steterant acies ferro mortique paratae: 215 Iam lituus pugnae signa daturus erat: Cum raptae ueniunt inter patresque uirosque, Inque sinu natos, pignora cara, tenent. Vt medium campi scissis tetigere capillis, In terram posito procubuere genu. 220 Et quasi sentirent, blando clamore nepotes

mpr triginta et uett. ed.; Ag uar. scr. 207. parit. nuptae II ma. pr. rapt. quaeque (queque D) hoc D m tres. rapt. quando hoc unus. rapt. namque hoc tres. quoniam commune CA. commune tenetis f.

Tendebant ad auos brachia parua suos.

208. Non ultro g uar. scr. ultra lentae Ep uett, ed. ultra certe poss. Cm 12 20 quatuor. 209. Sane acies s. sed qua di sint pro 14. sed utra pro qua dii pro parte r. sed utraque dii sunt pro  $\Sigma$  b. sed utraque dei pro parte  $\mathcal{D}$  ma. pr. (test. Heins.) 22 alius; m ma. sec. utra dei pro parte m ma. pr. utra diui pro parte unus. utra sint dii pro g. utra dii sunt pro G F Δ. dii D E. di prosint parte Π. 210. Eligito F. coniux Elz. arma mouet Γ Δ ires; M uar. scr. arma tenent E ma. pr. r quatuor. 211. Quaerendum uiduae N tres. est fieri uiduae mal. T. Ita, mallmus,  $BCG\Gamma mp81220$ duodecim; Il guar. scr. malitis caeteri. 212. Cons. uobis CDFG  $\Phi \Gamma A MNO\Pi \Psi \Sigma b f g h m p r s triginta fere; E uar. scr. uob.$ dulce piumque duo. 213. dederat pariter crin. duo. dederat plorant crin. f8. crinemque F, 214. Et sua funer. 1220. uestae F. 215. Iam stabant ac. F0. F10 F10 F11 F12 F12 F13 F14 F15 F15 F16 F16 F17 F17 F18 F19 41. ac. morti ferroque  $\Phi\Gamma$ , ferro martique gp 6 tres. lam lituo tubicen signa DZ. lituos tubicen m ma. pr. 217. Cum nuptae II 41 duo; Cuar. scr. inter fratresque B; Cuar. scr. 218. sinus II. cara ferunt B Cm 12 20 quatuor; M uar. scr.

219. medium scisis campi tet, f. campi passis tet. BCDZm8. campi sparsis  $\Sigma g$  12 quinque. spassis 20. parsis M uar. scr. fusis O alius. caesis unus. cissis r. tenuere cap. M s octo; g uar. scr. tet. lacertis  $\Delta$ . 220. In terra m r. pos. secubuere  $\Psi$ . 221. sent. magno clam. Q. blandi D. blando sermone  $\Pi \sum g m 4041$ quinque; Quar. scr.

Qui poterat, clamabat auum tum denique uisum: Et qui uix poterat, posse coactus erat. Tela uiris animique cadunt, gladiisque remotis 225 Dant soceri generis accipiuntque manus. Laudatasque tenent natas, scutoque nepotem Fert auus, hic scuti dulcior usus erat, Inde diem, quae prima, meas celebrare kalendas Oebaliae matres non leue munus habent. 230 Aut quia committi strictis mucronibus ausae Finierant lacrimis Martia bella suis: Vel quod erat de me feliciter Ilia mater, Rite colunt matres sacra diemque meum. Quid quod hiems adoperta gelu tunc denique cedit, 235 Et pereunt lapsae sole tepente niues: Arboribus redeunt detonsae frigore frondes, Vuidaque in tenero palmite gemma tumet: Quaeque diu latuit, nunc se qua tollat in auras,

223. auum tunc den. CDEFGAMNO∏ATbfghpr triginta fere. uisum est f. 224. Et uix qui pot. f. qui non pot.  $\Delta h$  sex. poterat ipse coact. E cum gloss.: quia mater uellebat ei aurem. pot. uelle coact.  $\mathcal{A}$ . pot, scire f duo. esse, flere singuli. 225. animusque  $(\Sigma?)$  m 21. animisque  $\mathcal{O}$ . 226. Dant socii  $\mathcal{A}$ . manum  $\Gamma$ . 227. tenet ET. nat. clypeoque unus. nepotum m ma. pr. nepotes  $\Gamma$ , corr.  $\Lambda P$  duo. 228. scuto  $\Gamma$ , corr. ma. sec. f. scutis BZ m 20 quinque. dulcius D. 229. diem primasque meas  $CDE\Phi\Lambda$   $MNOP\Pi\Psi\Sigma Tb fghpma.pr.rs triginta fere. 230. Ebaliae <math>D$ ; buar. scr. Oebalide Q. Oebalidae BPbs; rma. sec. Oebalides 12 20 sex; g uar. scr. Italidae unus. Italides AOF; gl. 44. Italiae p uar. scr. leue numen hab. EFG TP # 1 Tfg prs uiginti quinque ed. Rub.; ONHuar.scr. leue nomen hab. Ah 43. 231. An quia  $BCO(\Sigma?)mma.pr.$  Aut qua A, conmitti EG. 232. bella tuis s uar. scr. 234. sacra suumque diem O. 235. Aut quod E in ras. ma. rec. O N. hiemps E G. gelu tum den. B O  $\Gamma$  ms 8 undecim. gelu nunc  $\Sigma$ ? b? 236. pereunt uictae BCPp820;  $\Phi$  uar. scr. pereunt laxae E ma. sec.; b uar. scr. pereunt maestae m. sole repente b. 237. redeunt excussae BCD 0 m quinque. red. excusso 20 tres. red. decusae g ma. sec. Gloss. detonsae excussae G. 238. Nudaque in A. Humidaque BCD ON TT g quatuordecim. Viuidaque EFAOPHTAg in ras. ma. rec. r s ma. sec. 3 20 tredecim. Quidque quod in b. que e ten. 20 tres. que e grauido palm. m ma. pr. in grauido b. in tumido 43. in tepido unus. 239. latuit tunc se G. se om. D ma. pr. nunc qua se h uett. impr. se quo C. se quas  $\Gamma$ . tollit  $\Gamma \Psi \Sigma h$ . tollet ad aur. p uar. scr.

| Fertilis occultas inuenit herba uias.          | 240 |
|------------------------------------------------|-----|
| Nunc fecundus ager. pecoris nunc hora creandi: |     |
| Nunc auis in ramo tecta laremque parat.        |     |
| Tempora iure colunt latiae fecunda parentes,   |     |
| Quarum militiam uotaque partus habet.          |     |
| Adde quod excubias ubi rex romanus agebat,     | 245 |
| Qui nunc Esquilias nomina collis habet,        |     |
| Illic a nuribus Iunoni templa latinis          |     |
| Hac sunt, si memini, publica facta die.        |     |
| Quid moror et uariis onero tua pectora causis? |     |
| Eminet ante oculos quod petis, ecce tuos.      | 250 |
| Mater amat nuptas. matrum me turba frequentat. |     |
| Haec nos praecipue tam pia causa decet.        |     |
| Ferte deae flores. gaudet florentibus herbis   |     |
| Haec dea. de tenero cingite flore caput.       |     |
| Dicite, tu nobis lucem, Lucina, dedisti:       | 255 |
| Dicite, tu noto parturientis ades.             |     |

240. Fert. ignotas M uar. scr. inu. aura G ma. pr. 241. foec. non mei. ager ceus (corr. cereris) nunc f. pecori est nunc 33. pecoris nec ora b ma. pr. hora in ras. Z m. nunc orta C uar. scr. creandi est D. creando 33. 242. ramos B ma. pr. m. ramis 20 tres. parant 14. 243. Tempore M. iura  $\Gamma$  ma. pr. M T. colant f. laciae E G. foec. libri aliquot? fecunde C. 244. milic. E G. uotaque raptus r ma. pr. habent  $\Sigma b$ . 245. Ade per excub. s. excubias ibi rex C b 20 octo. excub. regi rom. m 33. excub. populus rom. unus. romanus habebat B C D E  $\Gamma$  ma. pr. N f g 12 20 octo.

246. exquilias E ma. pr. fr. exquiliae Zb 12 20 octo. esquilio m ma. pr. esquilius unus. nomine m duo. 247. iunonis  $EF \Delta \Sigma bf$  r decem. 248. in marg.  $\Phi$ . Hoc  $\Delta$ . sunt sic mem. T. mem. templa dicata die  $\Delta$ . publica festa die ed. Rub. facta fide CM ma. pr. 249. morer  $\Delta$ . pect. curis D fort. sub ras. EFO f 10 tres. pect. dictis 20 duo. pect. canis h. pect. palmis unus. 250. Imminet Ob. petis ipse BM 20 tres. 251. Mat. habet  $\Delta$  ma. pr. tres. Mat. erat unus. nupt. matres T? nupt. matrem T. nupt. matres T matres T matre T matres T matres T matre T matres T matre T matre T matres T matre T matrix T matrix T matre T matrix T matri

253. flores, tenero de flore coronas 1220. florent. aruis 2324. 254. Nectite de tenero 1220. 255. tu uotis lucem *Fuar.scr.* tu in lucem nobis m. tu lucem nobis BCs quatuor. 256. tu uotis Q. part. habes m ma. pr. ad es G.

Si qua tamen gravida est, resoluto crine precetur. Vt soluat partus molliter illa suos. Quis mihi nunc dicet, quare caelestia Martis Arma ferant salii Mamuriumque canant? 260 Nympha, mone nemori stagnoque operata Dianae: Nympha, Numae coniunx, ad tua sacra ueni. Vallis Aricinae silua praecinctus opaca Est lacus antiqua relligione sacer. Hic latet Hippolytus furiis direptus equorum, Vnde nemus nullis illud aditur equis. Licia dependent longas uelantia sepes. Et posita est meritae multa tabella deae. Saepe potens uoti frontem redimita coronis Femina lucentes portat ab urbe faces. 270

257. crine resedit  $\Delta$ . precatur m ma. pr. 258. moll. ipsa D TNTfhms 12 sex Ald. prim. 259. mihi non m. dicat tres; C uar. scr. cael. matris h. 260. ferunt IIg duodecim. ferant alii E ma. pr. manuriumque E ma. pr. mamuriamque Γ ma. pr. Nammuriumque A. marmuriumque CD ΛMN OPH F Σ Tb frs 3 44 alii. que uocant  $E \Lambda \Pi \Psi f g$  decem; Cp uar. scr. que uocent  $D O \Lambda \Sigma 4041$  codex Iureti; N uar. scr. que sonant G, que sonent G261. Nimph. DEG. N. moue A; If p uar. scr. Nympha numae 44 Ald. postr. mone nemorum E. nemoris CF GΓ. memoris mma. pr. memori duo. nemori studioque 11. stagnoque operta (corr. optata ma. sec.) b ma. pr. septem. stagnoque adoperta DEFG TNOPg ma. pr. hrs 3 44 gloss. A duodeniginti et uett. ed.; Apuar. scr. que operosa tres. Gloss. D: adop.] quae lates sub amne aricini 262. Nimph. u. supr. coniux O? ed. Elz. Ita, sacra, D Fprma. sec. nouem; T A uar. ser. tua fata Cma.pr.m. tua festa EΦOPTh s 3 44 gloss. A undecim et uett. ed. praeter Ven. 1484; N 1 m uar. scr. tua uerba f. tua facta reliqui. 263. silu. praetextus E. praec. acuta g ma. pr. tres. praec. apica unus. opoca r. opaca est G. 264. Et lacus A. locus CN II Z Tfghmma. pr. s 41 uiginti quinque et uett. ed. relig. O? fortasse, si negligens fui, 265. Hic iacet BC IIm ma. pr. 3341 septem. Hic lacer m ma. sec. ypolitus DEGT alii. Ita, furiis direptus, D @? 33 Ald. sec. furiis distractus BCZmp 20 tredecim; Og uar. scr. fur. decerptus m uar. scr. loris distractus hs sex; M Y uar. scr. loris districtus O alius. loris detractus g alius. loris decerptus  $G\Gamma$ . loris discerptus N duo et Ald. prim. loris disreptus  $\Sigma$ . loris directus unus. loris direptus reliqui, dirreptus edd. Vic. et Ven. 266. illud initur Zm duo; M uar. scr. aquis T. 267. Litia D. uolantia E ma. pr.

269, uotis Fsma. pr. uoti multis red. BCm 268. est om. E. ma. pr. 23. 270. fasces E ma. pr.

285

Regna tenent fortesque manu pedibusque fugaces,

Et perit exemplo postmodo quisque suo.

Defluit incerto lapidosus murmure riuus:

Saepe, sed exiguis haustibus inde bibi.

Egeria est quae praebet aquas, dea grata Camenis. 275

Illa Numae coniunx consiliumque fuit.

Principio nimium promptos ad bella Quirites

Molliri placuit iure deumque metu.

Inde datae leges, ne firmior omnia posset,

Coeptaque sunt pure tradita sacra coli. 280

Exuitur feritas, armisque potentius aequum est,

Et cum ciue pudet conseruisse manus.

Atque aliquis, modo trux, uisa iam uertitur ara,

271. Ita BCD Zm tres. ten. fortes manibus ped,  $EFG \Phi \Gamma \Lambda P$   $\Pi \Psi \Sigma Tfg prs 2033$  uiginti quinque et uett. ed. ten. fortes pedibus manibusque  $\Delta$ . ten. manibus fortes ped. reliqui. 272. periit Erma.pr. 274. haustibus ipse b; p uar. scr. inde bibunt  $\Gamma$ . inde bibes Zg ma. sec. m quinque. inde bibis 1220 quatuor. inde bibet  $\Sigma$  alius. inde (ipse) bibit  $ABCEF\Phi \Lambda MNOP\Pi \Psi \Lambda Tbfprs 333$  404144 uiginti tres et uett. ed. praeter Ald.; m uar. scr. Reliquos sequor. Gloss. Egeria r 44. uel sacerdos egeriae 44. unusquisque uenientium uel femina E. quia non pro siti sed pro scitate eius bibi D.

Vinaque dat tepidis farraque salsa focis. Ecce deum genitor rutilas per nubila flammas

Spargit, et effusis aethera siccat aquis.

275. deest hine folium in M. aquas loca grata 23. 276. numae nupsit cons. T. coniux u. supr. coniunx consilium in ras. D. ma. sec. 277. Principium r. nimium celeres ad 20 duo.

278. Moll, potuit T. plac. thure duo. iure metuque deum Γ.
279. Inde ratae 34. ne fortior GΓΛΣhps decem fere et uett.
ed. praeter Rub. omnia pose D ma. pr. possit C uar. scr. 280.
Sceptraque T. Certaque p uar. scr. sunt merito tr. m 12 20 octo;
gp uar. scr. pure turbida O uar. scr. 281. Excutitur f. Exigitur
21 23. que om. D ma. pr. que potentibus aeq. Σ. que potentia secum est m ma. pr. 282. Vt cum Λ. Et con ciue N O. ciue pudor P 3. manum Cm; Ψuar. scr. 283. Vtque Γ. aliquis uisa modo trux convertitur O. trux iussa s. trux uersa CD m ma. pr. quinque; s uar. scr. uisa cum Σ. uisa (uers.) convertitur D E G O Δb f duodecim; p uar. scr. uert. (conv.) ira D m ma. pr. quinque. uert. illa C uar. scr. Gl. E: a feritate humilis fit. 284. que dant ΓO duo. que cum tep. Δ ma. pr. tep. salsaque farra B C E b m 20
33 tres. tep. extaque g ma. pr. duo. falsa P T. que fracta 14 29.

285. Hinc deest ", pagina" in s. 286. Sparsit  $\Gamma$ . eff. sidera O. eff. equora f.

Non alias missi cecidere frequentius ignes. Rex pauet, et uolgi pectora terror habet. Cui dea, ne nimium terrere, piabile fulmen Est, ait, et saeui flectitur ira Iouis. 290 Sed poterunt ritum Picus Faunusque piandi Tradere, romani numen uterque soli. Nec sine ui tradent. adhibe tu uincula captis: Atque ita qua possint edidit arte capi. Lucus Auentino suberat niger ilicis umbra, Quo posses uiso dicere, numen inest. In medio gramen, muscoque adoperta uirenti Manabat saxo uena perennis aquae. Inde fere soli Faunus Picusque bibebant. Huc uenit, et fonti rex Numa mactat ouem. Plenaque odorati disponit pocula bacchi: Cumque suis antro conditus ipse latet. Ad solitos ueniunt siluestria numina fontes, Et releuant multo pectora sicca mero. Vina quies sequitur. gelido Numa prodit ab antro, 305 Vinclaque sopitas addit in arta manus.

287. Non alio Puar. scr. frequencius G.

288. uulgi libri praeter A. pect. pauor mma. pr.

289. Qui Γma. pr. piab. flumen m. lumen guar. scr.

290. et scaeui medd. Ven. et Vic. et summi flectitur ira ioui (iouis ma. sec.) D.

291. poterint E. poterant P

3 tres; puar. scr. poterit p. poter. picus ritum Γ. ritus DΦΛ

septem. rit. faunus picusque DN. faunusque superbi G.

292. Prodere CΓZbm33 sex. Edere P3. rom. cultor ut. Δ. rom. murmur utrumque b. numen utrumque AFΦΛM(??) PThr uiginti quinque et uett. ed.

293. Ne sine Δ. Nec nisi B. nisi quae trad. mma. pr. tradunt O. adhibeto BCΓPma. pr. IIma. sec. ZZgm 12

2033 decem. adhibe tua quatuor. adh. tunc, adh. nunc, adhibentur singuli. uincula palmis r ma. sec.

294. possunt BCGPhmma. pr. possent ΓII. poss. tradidit Φ quatuor; puar. scr. poss. erudit BCZm 4 20 33 sex.

295. auentiui O.

296. Vers. om. b

ma. pr. Quo uiso poss. Δf. possis Tfh alii, uett. ed. posset r. uisu

Γ. num. adest CΓmp tres. in est G.

297. medio est gram. N

O. gramen in rasura m. ad operta G.

298. perhennis EΓr.

m. bachi D E G r. 302. conditus in ras. m ma. sec. cond. ille N b. 303. Inuocat ad solitos silu.  $\mathcal{A}$ . Ad solitum u. s. n. fontem M(??)  $\mathcal{F} h$  29 uett. ed. 304. Vt relevent  $\mathcal{A}$ . multo pocula m ma. pr. mult. corpora h. Gloss. D: mero] quod numa posuerat. 306. que subiectas B C m ma. pr. arcta Heinsiani praeter P?

Somnus ut abscessit, temptando uincula pugnant Rumpere. pugnantes fortius illa tenent. Tunc Numa. di nemorum, factis ignoscite nostris, Si scelus ingenio scitis abesse meo. 310 Quoque modo possit fulmen, monstrate, piari. Sic Numa. sic quatiens cornua Faunus ait: Magna petis, pec quae monitu tibi discere nostro Fas sit, habent fines numina nostra suos. Di sumus agrestes et qui dominemur in altis 315 Montibus, arbitrium est in sua tecta Ioui. Hunc tu non poteris per te deducere caelo, At poteris nostra forsitan usus ope. Dixerat haec Faunus. par est sententia Pici. Deme tamen nobis uincula, Picus ait: 320 Juppiter huc ueniet ualida deductus ab arte: Nubila promissi Styx mihi testis erit.

307. Somprius E. Somn. abit G ma. pr. ut abcessit DEG supra lin. br. tentando ulli? absc. (abc.) pugnando uinc. temptant ABC EΦΓΝΟΠΨΤbfghmp alii et uett. ed. absc. pugnando rumpere tentant Σ. 308. Vincula pugn. Σ. pugnando O ma. pr. forcius E. fort, ipsa D. 309. Tum BDm nouem. dii DEGI. nem. nostris ign. factis NOT. 310. Nam scel. Ilbmma.pr.rma.sec. 41. ab esse G. 311. poss. flumen AB. 313. petis quae nec mon, G. mon, te disc. H. tibi dicere  $D E \Phi A M(?) N O P \Psi A \Sigma$ Thhmma. sec. ps (?) uiginti et uett. ed.; Cuar. scr. 314. suas 29. 315. Dii  $DEG\Gamma$ . agrestes etiam dom. A. dominamur EANOTfhp Ald. pr.; Quar. ser. dominentur Bm ma. pr. tres. dominantur Ø duo. 316. sua tela BZmma.pr. sex; Puar. scr. sua cela C. sua regna 1220. Gloss. G: tecta] celum. 317. Hunc non tu pot. f. pot. celso ded. duo; (p uar. scr. test. Heins.). ded. celso p uar. scr. (t. Gron.). 318. Sed pot. EOrma. sec. quinque; f uar. scr. Et pot. 4. Ac pot. b ma. pr. Hac b ma. sec. 319. Dix. hoc Ef. faun. paret sent. 35. 321. Iopiter P. Iupiter DEG. huc om. Ema. pr. huc ualida ueniet (uenit C test. Santen.) B C II 20 sex. huc calida ueniet ded. m. huc ualida ueniet perductus duo. huc nostra ueniet perductus unus. uen. nostra perductus 13. ueniet summa  $DG\Phi\Gamma NO\Sigma Tbgh$  47 uiginti quinque et uett. ed.; EM(?)fpr uar. scr. ual. (summ.) perductus DEFGTM(?) OPHAfhpr 2)4 septem et uett. ed. summa (ual.) productus  $\mathcal{O}\mathcal{A}$ . ab arce  $\mathcal{B}\mathcal{C}$ DEFG ΦΓΝΟΨΔΣ Tbghmr ma. sec. triginta unus et uett. ed.; M(?) puar. scr. ab rate r ma. pr. 322. Numina m ma. pr. C uar. ser. promissis m ma. pr. prom. stips 41. stix DEG \(\Gamma\), michi E. test. ait 20.

Emissi quid agant laqueis, quae carmina dicant, Quaque trahant superis sedibus arte Iouem. Scire nefas homini, nobis concessa canentur Quaeque pio dici uatis ab ore licet. Eliciunt caelo te, Iuppiter. unde minores Nunc quoque te celebrant Eliciumque uocant. Constat Auentinae tremuisse cacumina siluae, Terraque subsedit pondere pressa Iouis. 330 Corda micant regis, totoque e corpore sanguis Fugit, et hirsutae deriguere comae. Vt rediit animus, da certa piamina, dixit, Fulminis, altorum rexque paterque deum: Si tua contigimus manibus donaria puris, Hoc quoque, quod petitur, si pia lingua rogat. Annuit oranti, sed uerum ambage remota Abdidit et dubio terruit ore uirum.

est nob.  $\triangle Tgh$ . cantur  $\Gamma$ . canantur 17. canemus 20 duo. 326. Queue  $\Gamma$  ma. pr. pie ed. Ven. aut Vic. duci C. ore queunt 47. Gloss. D: Quia non esset pius uates qui proderet secreta deorum, ut macrobius etiam testatur loquens de sacerdote . . . da augurium constituisse. 327. Deliciunt m ma. pr. Eliciunt p. Elic. ambo celo te  $\Gamma$ . iopiter P. iupiter  $D E G \Gamma$ . iup. inde  $O \Pi$  41; p uar. scr. 323. Te quoque nunc cel. N. quoque concelebrant s duo. te om. E ma. pr. cel. marmuriumque p uar. scr. deliciumque m ma. pr. 330. sub sedis s0. pressa suo s1 ma. s2. 31. regis tantoque s3. regis tantoque s3. regis tantoque s4. que om. s5. s6. toto quoque corp. s7. toto quoque corp. s7. que om. s7 ma. s7. s8. pectore s9 pectore s9 pectore s9 pectore s9 quatuor.

Caede caput, dixit. cui rex, parebimus, inquit: Caedenda est hortis eruta cepa meis. 340 Addidit hic, hominis. sumes, ait ille, capillos. Postulat hic animam. cui Numa, piscis, ait. Risit et his, inquit, facito mea tela procures, O uir colloquio non abigende meo. Sed tibi protulerit cum totum crastinus orbem 345 Cynthius, imperii pignora certa dabo. Dixit, et ingenti tonitru super aethera motum Fertur, adorantem destituitque Numam. Ille redit laetus memoratque Quiritibus acta. Tarda uenit dictis difficilisque fides. 350 At certe credemur, ait, si uerba sequetur Exitus. en audi crastina, quisquis ades. Protulerit terris cum totum Cynthius orbem. Iuppiter imperii pignora certa dabit. Discedunt dubii, promissaque tarda uidentur, 355

340. ortis E. 341. Add, hoc ms nouem. Add. hos duo. huic f. hinc, hunc, haec singuli. hoc omen sum. m. hominis ast sumes ille s. hom. sumus unus. hom. summos T13 tres; E uar. scr.

342. Addidit hic O. poscis tres. pisc. erit BDNOΠΔma.sec. fma.pr.gm; EMuar.ser. pisc. erat unus. 343. Ris. in his G. et hic uett. ed. praeter Ald. tela repellas DO tres; Γma. sec. ascr. tela reponas unus. tela repelles G. 344. ambig. Ema.pr. abeunde f. Ita, meo, DΔr alius; BOuar.ser. abig. deum reliqui.

345. tibi pertul. C. cum totos cr. orbes s duo. totum cincius (cynth.) orb. EOfma.pr. 346. Crastinus EOfma.pr. Cincius C. A. Cinth. DGIr. inperii D. pignera G. pign. cara m. pign. multa unus. 347. aeth. uotum A. aeth. pontum F. aeth. notum reliqui praeter BCDZm20 octo, quos seq. 348. Fert. et orantem Ema.pr.f. ador. destituisse duo. ador. deruitque C. ador. deseruitque Bm1233 octo; Huar. scr. ador. deseruisse unus.

descruitque Bm1233 octo; Huar. scr. ador. descruisse unus. 349. Ille uenit  $\mathcal{O}$ . laet, numeratque O. 351. Ita, credemur, p duo. credemus  $ADEFG \mathcal{O}\Gamma MOPHF\Delta Tfhmma. sec. <math>r$  33 43 uiginti unus et uett. ed.; p uar. scr. credamus BCgmma.pr.12 20 quinque. credetis qui restant. ait quia O. sequentur b ma. pr. quinque. sequentur  $BC\Delta Pma. sec. Hmma. pr. s$  312 20 29 nouem. sequentur duo. sequentur duo. 352. Ex. et audi C. Ex. exaudi 1220. Ex. aen audi C. Ex. et dubie crast. C0. Ex. C0. C0.

Dependetque fides a ueniente die.

Mollis erat tellus rorata mane pruina: Ante sui populus limina regis adest. Prodit, et in solio medius consedit acerno. Innumeri circa stantque silentque uiri. Ortus erat summo tantummodo margine Phoebus: Sollicitae mentes speque metuque pauent. Constitit, atque caput niueo uelatus amictu Iam bene dis notas sustulit ille manus. Atque ita, tempus adest promissi muneris, inquit: 365 Pollicitam dictis, Iuppiter, adde fidem. Dum loquitur, totum iam sol emouerat orbem, Et grauis aethereo uenit ab axe fragor. Ter tonuit sine nube deus, tria fulgura misit: Credite dicenti. mira, sed acta loquor: 370 A media caelum regione dehiscere coepit:

356. fides adveniente ABCDE (incertum num pr. ma.) FG ΦΓΛ PII 1 T b f g h m p s quatuor decim et uett. ed. 357. erat terra ....rorata I. erat terra rorata b. rorataque mane EFAOPTg hmma. sec. r 3 septemdecim et uett. ed. Gl. r: Mollis] per pruinam.

Summisere oculos cum duce turba suo.

358. lumina CAMP3 quatuor. regis erat Nfma, pr. ad est G. 359. melius b. medio T. conscendit s quatuor; Muar. scr. cons. eburno #2022 alius; Muar. scr. 360. Innixi I ma pr. Inn. circum DTh. que sedentque BCD  $\Gamma$ O  $\Psi m$ ; GNuar. scr. que uirentque unus. que pauentque unus. 361. summa O. summ. ternus modo unus. summ. tunc magnus marg. unus. pheb. DE.

362. metu pauent D. que labant flor. Berol. que cadunt IIg

41. 363. capud E. 364. diis DE. not. sustinet G. 365. Vtque P3. prom. numinis ΔPΣgm ma.pr. 3)5 quatuor. prom. pignoris 23 34. 366. Sollicitam Bm. Pollicitas  $\Delta$ . iupit.  $EG\Gamma$ . adde manus  $\Delta$ . 367. loq. iam sol totum  $\Psi$ . sol euoluerat fg8 tres; r uar. scr. sol (tot.) commouerat #p. sol ostenderat s uar. scr. sol emerserat T34. 368. aetherea u. a. arce unus. aeth. uergit ab  $\Pi 41$ . ab igne 12 20, 369, ton, sub nube deus ter fulmina A. fulgora C. tria fulmina ADEFG OFMNOPH \(\Psi \sum T \) b f g h p r s 3 43 duodetriginta et uett. ed.; Cm uar. scr.

370 dic. numinis acta II 41. loquar E A O Pb h m ma. pr. r octo, ed. Rub.; Cuar. scr. 371. E media B. A media subito celum discedere uisum (est C test. Sant.) Cm. regione rubescere Os. deiscere Ib. dehisc, uisum est p sex; N uar. scr. 372. Subm. O? E? Submittunt oc. 1034. Summisitque oc. g. Surrexere manus cum Ψ. oc. sub duce E ma. pr. turba suos CE Φ Δ O P II m s 3 20 40

Ecce leui scutum uersatum leniter aura Decidit. a populo clamor ad astra uenit. Tollit humo munus caesa prius ille iuuenca, 375 Quae dederat nulli colla premenda iugo: Atque ancile uocat, quod ab omni parte recisum est. Ouaque notes oculis, angulus omnis abest. Tum memor imperii sortem consistere in illo. Consilium multae calliditatis init. 380 Plura iubet fieri simili caelata figura. Error ut ante oculos insidiantis eat. Mamurius morum, fabraene exactior artis, Difficile est ulli dicere, clausit opus. Cui Numa munificus, facti pete praemia, dixit: 385 Si mea nota fides, irrita nulla petes.

41 quatuordecim. 373. leue C. uersatur  $\Delta b$ . leuiter  $D \Gamma \Sigma$ . 374. Deicit  $\Gamma$ . a terra clam. b. cl. in astra FGr. 375. Toll. ab humo C. Toll. munus humo h uett. ed. humo numa caes. r.

Armaque et ad certos uerba canenda modos.

Iam dederat saliis a saltu nomina dicta

376. nullo Ema.sec. P. null. terga tres.

377. Idque (0?) Zm
ma.pr. 33 octo Ald. sec. Isid. Hisp. 18, 12; CM uar. scr. ancille D
ma.pr. \( \Gamma\). uocant \( APP \) 3 quatuor, Isid. parte rotundum est \( f. \)
rescisum est \( Ema. \) pr. est \( abi\). tres, Isid.

378. Ita, Quaque, D
\( \Pi \) \( \mathbb{I} \) Zm \( ma. \) pr. 33 43 \( quatuor \) uel quinque. Quamque \( A. \) Quemque
reliqui. Quemque oculis spectes \( ang. \) \( ATb \); \( Muar. scr. \) Quemque
oculus spectet \( unus. \)
379. Fit rumor imp. C. Tum \( habere \) constat \( DFG \) \( \Omega F A M \) \( NP \) \( T m \) s; \( C uar. scr. \)
Tun \( fort. \) reliqui.
imp. sortes \( E. \) in ipso \( 0. \)
380. Cons. magnae \( C. \) Cons. mirae
\( OH \) \( \mathbb{T} \) uar. scr. omnes. \( \text{call. habet} \) \( \Omega \) uar. scr. \( 382. \) ins. erat \( \mathbb{T}. \)

383. Deest hinc folium versuum septuaginta octo in II. Nammurius A. Mammurius Ema. pr.  $\Gamma$  M  $\Delta$  pr. Marmurius C A O P  $\Gamma$   $\Sigma$  T s 3; M N p var. scr. Marmorius f. Marmucius b. Maricius 44. Marm. an morum  $\Sigma$ . meris s. fabrine  $\Gamma$  quinque, fabraeue G T. fabraeque O. fabricaene p var. scr. exauctior  $\Sigma$ . Gl. D: morum] parenthesis. 384. est illi tres. est illud 33. clusit duo. culsit  $\Psi$ . sculsit r var. scr. sculpsit p. claus. iter duo. 385. magnificus  $\Psi$ . fati O. pete munera V. 386. mea uera O P 3; E var. scr. nota uides V. fides est V. nulla feres V. 387. Ita V B D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D V

Tum sic Mamurius. merces mihi gloria detur,
Nominaque extremo carmine nostra sonent. 390
Inde sacerdotes operi promissa uetusto
Praemia persoluunt, Mamuriumque uocant.
Nubere siqua uoles, quamuis properabitis ambo,
Differ. habent paruae commoda magna morae.
Arma mouent pugnam. pugna est aliena maritis: 395
Condita cum fuerint, aptius omen erit.
His etiam coniunx apicati cincta dialis
Lucibus impexas debet habere comas.

Tertia nox demersa suos ubi mouerit ignes, Conditus e geminis piscibus alter erit.

400

389. Tunc  $EG \Phi \Gamma b f p r s$  33 quindecim. Quum ed. Rub. Cum sit 23. sic mea murius E ma. pr. marmurius  $CD \Gamma ANOP \Psi Tb$  f p s 3. mammurius MAr; p uar. scr. 390. Nomine (que?) A. Nomina ut extr. p uar. scr. ut aeterno idem itidem. carm. nota E ma. pr. g ma. pr. 391. permissa unus. uenusto Gb. 392. mammur. AMAr. marmur.  $C\Gamma ANP \Psi Tp s$  3. marmir. b. que canunt d. 393. uolet d0. 394. comm. multa d0. 395. mou. pugnas d0. 394. comm. mou. pugnae d0. 395. mou. pugnas d0. 396. eris d0. 401, 402, 405, 406. 396. eris d0. 397. Hine tria disticha d0 ma. rec. in margine: ea deesse in qui-

busdam exemplaribus notatur in 44. Ita plane 5 10 48. apic. sancta reliqui praeter eos, qui indicabuntur. coni. apicatis cincta F. coni. apicali cincta CZ. coni. apicalis cincta B 9 36 decem; Cuar. scr. coni. apicali sancta unus. coni. apicatis cura dial. m. etiam cunctis apicalis cincta Dp 1421 quatuor. Gloss.: cunctis diebus anciliorum D. etiam cunctis coniunx distincta dial. A. coni, cunctis disiuncta dial. Muar. scr. coni. uestes succincta dial. 40. coni. ritu subcincta dial. N. ritu disiuncta Nuar. scr. coniunx capitis discincta dialis EGO TMO FAghs 8 12 13 20 35 43 sedecim et uett. ed. coniunx capiti succincta 44 gloss. A. capiti disiuncta 44 uar. scr. coniunx epi succincta dialis P 3. etiam capitis coniunx distincta dialis A. etiam capitis coniunx discincta \(\sigma b f r ma. pr. quinque; mp uar. scr.\) etiam uestes coni. r ma. sec. discincta capillis p uar. scr. etiam capitis coniux succincta T. etiam capras coniunx discincta 41. 398. inpexas D G. implexas f. abere  $\Gamma$ . 399. Tercia DEG. Ita, demersa, N quatuor; 0 uar. scr. dimersa  $AE\Gamma MTf$  ma. sec. r quatuor. demensa FGZm ma. sec. 5 alius. dimensa  $\Sigma g$  p s 8 9 12 20 21 30 decem et edd. saec, xv; Nuar. scr. de mense B Cm ma. pr. 101333 quatuor. diuersa 243. dimisa P3 duo. dimissa OOFb61441. immissa 40 tres. inmissa tres. emersa 3747. emensa 45. demissa qui

Nam duo sunt. austris hic est, aquilonibus ille Proximus, a uento nomen uterque tenet.

Cum croceis rorare genis Tithonia coniunx
Coeperit et quintae tempora lucis aget,
Siue est arctophylax, siue est piger ille bootes,
Mergetur uisus effugietque tuos.
At non effugiet uindemitor. Hoc quoque causam
Vnde trahat sidus, parua docere mora est.
Ampelon intonsum satyro nymphaque creatum
Fertur in Ismariis Bacchus amasse iugis.

410

Tradidit huic uitem pendentem frondibus ulmi,
Quae nunc de pueri nomine nomen habet.

Dum legit in ramo pictas temerarius uuas,
Decidit, amissum Liber in astra tulit.

Sextus ubi oceano cliuosum scandit Olympum

415

restant. suos om. G. duos  $E\Phi\Gamma$  sub ras. OP3 duo. suos cum mou. M. suos ostenderit Muar. scr. suos promouerit Huar. scr. ubi uiderit guar. scr. mou. ortus libri praeter AH3 sex; CK uar. scr., quos seq. 400. Editus Muar. scr. Cond. et gem. s. 401. sunt hic est austris  $\Phi P A3$ . austr. hoc est Ema. pr. 402. a uentis hr tres et uett. ed. nom. utrumque EAT43. 403. croceis rutulare  $D\Gamma ps$  duo; Zm 34 uar. scr. croceis cirare unus. ror. comis h alius. tytonia D. titonia  $\Gamma$ . titania E. tithania A. coniux  $\Gamma$ .

404. Cep. DE. Coeperat edd. Ven. Vic. et quartae duo. et qui uix temp. b. lucis erunt  $DE\Gamma\Psi g$  quatuor. lucis habet unus.

Phoebus, et alatis aethera carpit equis,
Quisquis ades castaeque colis penetralia Vestae,
Gratare, Iliacis thuraque pone focis.
Caesaris innumeris, quos maluit ille mereri,
Accessit titulis pontificalis honor.

Ignibus aeternis aeterni numina praesunt
Caesaris. imperii pignora iuncta uides.
Di ueteris Troiae, dignissima praeda ferenti,
Qua grauis Aeneas tutus ab hoste fuit,
Ortus ab Aenea tangit cognata sacerdos
Numina. cognatum, Vesta, tuere caput.
Quos sancta fouet ille manu, bene uiuitis ignes.
Viuite inextincti flammaque duxque precor.

Vna nota est Marti nonis, sacrata quod'illis Templa putant lucos Vediouis ante duos.

430

416. Pheb. DE al. et elatis Zmma. pr. 20 duo; p uar. scr. alat. aequora BCfma.pr. 43. alat. aera unus. carpet libri praeter AD Frap T f ma. sec. g m ma. sec. r s 3, quos seq., et praeter G, qui: scandit. 417. abes b. ades grataeque 20. ades canaeque Z m ma. pr. 418. Gratara unus. Cratere f. Crathera mma. pr. Cratera Z 433. Gratatae unus. Laetare unus. Grat. italicis donaque duo. yliac. Z. iliac. donaque guar. scr. 419. innum. quem mal. Z 14. innum. qui mal. m ma. pr. (sec. sched.). quos mauult A. mal. ipse g ma. sec. h nouem et uett. ed. ille tueri G uar. ser. uel gloss. Gloss. Γ: maluit] uoluit. 420. honos T101233 octo. 421. aet. aeternaque lumina C. eterni munera D. prosunt T duo. praestant r ma. pr. 422. imperiis CDm quinque. imp. culmina puar. scr. pignera G. pign. certa uident F. pign. uesta uidet 6. pign. dicta uidet 11. iuncta uidet ABEFTAMOA Tfr 20 undeuiginti et uett. ed.; CNmp 44 uar, scr. iuncta uident D O Ngp 3 12 gloss. A nouem. 423. Dii quibus troie G ma. pr. corr. Dii ueteres \$\varPHTb ma.\$ sec. m nouem. ueteri troia gloss.  $\Delta$ . praeda ferendti  $\Gamma$ . ferentis b ma.sec. De uetere troia dignissima praeda fauilla 5. De ueteris troiae dignissima praeda fauilla 13 33 (? ann. impr.) pius duo; Cuar. scr. ab oste fuut r. 425. Vers. om. D ma. pr. 

scr., quos sequor. Gloss. r: marti] pro martii. sacrataque nonis C uar. scr. 430. putent A 44. patent Ph duo. patet 3; puar. scr.

Romulus ut saxo lucum circumdedit alto, Quilibet huc, dixit, confuge, tutus eris. O quam de tenui Romanus origine creuit, Turba uetus quam non inuidiosa fuit! Ne tamen ignaro nouitas tibi nominis obstet, 435 Disce, quis iste deus, curue uocetur ita. Iuppiter est iuuenis. iuuenalis aspice uoltus: Aspice deinde, manu fulmina nulla tenet. Fulmina post ausos caelum affectare gigantas Sumpta Ioui. primo tempore inermis erat. 440 Ignibus Ossa nouis et Pelion altius Ossa Arsit et in solida fixus Olympus humo. Stat quoque capra simul. nymphae pauisse fernntur Cretides, infanti lac dedit illa Ioui. Nunc uocor ad nomen. Vegrandia farra colonae 445

lucos utionis (sine ut ionis) ante  $ABDEF\Gamma bfr 2033$  quindecim; p nar. ser. lucos ul'ionis G. ueionis reliqui. utionis esse f. ante tuos 5 quatuor; p nar. ser. ante suos 20 tres; g nar. ser. Gloss. D: ionis dixit non ut nunc est sed ut ante fuit i. e. innenis. sic bis legas ante. 432. Cuilibet  $\Gamma A$ ; M nar. ser. Quil. hoc m na. pr. huc inquit CO? m 12 20 29 33. tut. erit duo; O nar. ser. 433. de tinuit rom. m na. pr. ten. troianus unus. 434. insidiosa unus.

Quae male creuerunt, uescaque parua uocant.

tinuit rom. m ma. pr. ten. troianus unus. 434. insidiosa unus. 435. Nec tamen E G f. tam. ignoti p. nom. instet E. 436. Disce quid iste quatuor. curque B C D h m ed. Rub. 437. Iupit. E G. Iupp. et iuu. D. Ita, iuuenalis et uolt., solus A. iuuenales G 33. iuueniles reliqui. iuuen. inspice 12. iuuen. respice p uar. scr.

438. deinde manum BCMNPTmp 3 6 20 septem. deinde manus EAbhs quatuordecim et uett. ed.; guar. scr. nulla om. Γ ma. pr. nulla tenent h quatuor et uett. ed. 439. caelum affectasse ΔΟΡ 3 duo. caelum temptare D alius. gigantes libri praeter GMΣ? 12 33 tres. 440. in marg. r. Sumta Γ. inhermis E. 441. ossa iouis DENΣ f tres. pel. alcior Γ. altior CG? ΛΝΟΨΛΤh s undeuiginti; F33 uar. scr. pel. ignibus ossae m ma. pr. 442. solita 6 duo. solida est fix. Φ. f...s E. fissus, fessus bini. olimp. DEΓ. 443. Stant s. quoque capta b. nimph. mei. 445. Nunc ucer m ma. pr. Nunc uehor 12 20. Nunc uenio unus. ad numen Cfpr sex. ad uotum G; Cuar. scr. nom. (uot.) uehe grandia ΛΒ CDEFGΓΛΡΔbfpr quindecim. nomen uel grandia octo. nomen negrandia gloss. Λ; puar. scr. farra colono (Λ test. Gron.) B 5 6 20 nouem. farra coloni reliqui praeter ΛCDEFGΓΜΣbfr 8 44 sex, quos seq., et CM uar. scr. 446. creu. paruaque uesca Λ 44 duo. parua nocent Γ ma. sec.

Vis ea si uerbi est, cur non ego Vediouis aedem Aedem non magni suspicer esse Iouis? Iamque ubi caeruleum uariabunt sidera caelum. Suspice: Gorgonei colla uidebis equi. Creditur hic caesae gravida ceruice Medusae Sanguine respersis prosiluisse iubis. Huic supra nubes et subter sidera lapso Caelum pro terra, pro pede penna fuit. Iamque indignanti noua frena receperat ore, Cum leuis Aonias ungula fodit aquas. Nunc fruitur caelo, quod pennis ante petebat, Et nitidus stellis quinque decemque micat. Protinus aspicies uenienti nocte coronam Gnosida: Theseo crimine facta dea est. Iam bene periuro mutarat coniuge Bacchum Quae dedit ingrato fila legenda uiro. Sorte tori gaudens, quid flebam rustica? dixit,

449. ubi sidereum Δ. uariabant ACOb ma. pr. m quinque. caer. uallabunt Z22 23 24 25 tres. uallabant nesc. quis. 450. Suscipe r ma. pr. 451. Dicitur hic B Cm tres. hic caesa grau. F 10 41. Creditur anguicome grau. f. 452. repersis E. resp. exiluisse F. prosil. iugis F uar. scr. pros. labris 29. prosil. comis libri praeter DZ b m r 13 15 22 33; M uar. scr., quos sequor. 453. Huicque supra Δ. Huic subter g ma. pr. et ultra sid. F. subter nubila E. sydera D. 454. pro penna pro pede terra D ma. pr. pinna A 43. 455. frena ceperat Γ. frena acceperat F 44 alius. 456. Cui leu. C uar. scr. adonias Γ ma. pr. ung. fudit Zb ma. pr. mr 12 20 21 tres; C uar. scr. ung. fecit EF f. ung. fouit unus. 457. cael.

455. frena ceperat Γ. frena acceperat F44 alius.

456. Cui leu. Cuar. scr. adonias Γma. pr. ung. fudit Zb ma. pr. mr 1220
21 tres; Cuar. scr. ung. fecit EFf. ung. fouit unus,
457. cael.
qui penn. ante patebat s. pinnis A. peteb.. G. 458. Et nitidis
Ama. pr. ETf 20 quinque. stell. sexque d. q. micant h.
459. ueniente G. uenienti om. bma. pr. uen. nacte Ema. pr.
460. Gnosiam B. Gnoscia mma. pr. Gnossida ullus? est abi. Γ.
461.
Nam Δ. bene pro iuro Cuar. scr. mutabat m. mutauit b 20 quinque. mutata Δma. pr. mutato Δma. sec. coniuge oblitteratum in G. bachum mei, Gloss. D: ypallage.
462. fila neganda unus.
fila regenda caeteri praeter BZb mma. pr. 13 17 33 quinque, quos seq.
463. thori mei. Sorte uiri guar. scr. tori dixit mma. pr. gaudens quem fleb. Q. gaud. cur fleb. O. quid fles ah rust. s ma. sec. sex.

| Vtiliter nobis perfidus ille fuit.                  |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Interea Liber depexis crinibus Indos                | 465 |
| Vicit, et eoo diues ab orbe redit.                  |     |
| Inter captiuas facie praestante puellas             |     |
| Grata nimis Baccho filia regis erat.                |     |
| Flebat amans coniunx, spatiataque littore curuo     |     |
| Edidit incultis talia uerba comis:                  | 470 |
| En iterum, fluctus, similes audite querelas:        |     |
| En iterum lacrimas accipe, harena, meas.            |     |
| Dicebam, memini, periure et perfide Theseu!         |     |
| Ille abiit. eadem crimina Bacchus habet.            |     |
| Nunc quoque nulla uiro clamabo femina credat.       | 475 |
| Nomine mutato causa relata mea est.                 |     |
| O utinam mea sors qua primum coeperat, isset,       |     |
| Iamque ego praesenti tempore nulla forem.           |     |
| Quid me desertis morituram, Liber, harenis          |     |
| Seruabas? potui dedoluisse semel.                   | 480 |
| Bacche leuis, leuiorque tuis, quae tempora cingunt, |     |
| Frondibus, in lacrimas cognite Bacche meas,         |     |

465. depexos  $ADEF\Phi\Gamma ma.sec. OPAbhmma.sec. pr 12 20 33$ 43 duodeviginti et vett. ed.; Cg var. ser. depexus Gm ma. pr. s quinque; Dg var. ser. depensos Mma.pr. depessos vans. 466. Vincit libri praeter, quos sequor,  $ACDE\Phi\Gamma Mma.sec.$  0h 20 43 undecim et vett. editos. orbe venit  $CDE\Gamma Abm$  33 quatvor. 467. capt. forma pr. p. prante m. 468. Gr. minus r alius. bach. mei. 469. spac. DEG. litore  $E\Gamma$ . litore pavo G. litora parvo G.

469. spac. D E G, litore  $E \Gamma$ . litore pauo C. litora paruo m.
470. uerba modis p uar, scr. uerba sonis tres.
471. iter, similes fluctus  $B C \mathcal{O} m 20 33 duo$ . sim. audire  $\mathcal{A}$ . aud. loquelas 10.

472. lacr. suscipe 12 20 duo. lacr. decipe duo. arena G? Γ b r.
473. periure perf. Cm. 474. Illa A. habiit C. Ille habuit m mu. pr.; C uar. scr. Ille abit haec eadem O sex. bach. mei.

475. Nunc ego nulla G. uiro clamabam M, credet  $\Delta$  ma. pr. 476. causa nouata Z. causa necata guar. scr. causa renata gloss.  $\Delta$ . causa iterata duo. rel. meo 20 tres. est abi. duo. 477. mea fors? E. mea mors T. sors quam  $\Delta$  alius. sors cum B. sors quo CFG  $\Phi$  OPH  $\Delta$   $\Sigma$  bg h m ma. pr. pr s 10 tredecim et uett. ed.; E uar. scr. quo primo inceperat esset m ma, pr. primum inceperat  $\Gamma$ .

478. Namque Nuar. scr. Iam quae praes. 12 20 21 duo. Iam quoque praes. I. Iamque in praes. BGhs. nulla soror b ma. pr. 479. me in des. libri praeter BCDPgmp 33 decem, quos seq.

479. me in des. libri praeter BCDPgmp33 decem, quos seq. des. perituram 12 20. aren.  $\Gamma b$ . 481. Bache mei. timpora D EGr. 482. in lacrimis  $\Delta ma.pr.m$  quinque. cognita Ema.pr. bache mei.

Ausus es ante oculos adducta pellice nostros Tam bene compositum sollicitare torum? Heu ubi pacta fides? ubi quae iurare solebas? Me miseram, quotiens haec ego uerba loquor! Thesea culpabas, fallacemque ipse uocabas: Iudicio peccas turpius ipse tuo. Ne sciat hoc quisquam, tacitisque doloribus urar, Ne totiens falli digna fuisse puter. Praecipue cupiam celari Thesea, ne te Consortem culpae gaudeat esse suae. At puto praeposita est fuscae mihi candida pellex. Eueniat nostris hostibus ille color! Quid tamen hoc refert? uitio tibi gratior ipso est. Quid facis? amplexus inquinat illa tuos. Bacche, fidem praesta, nec praefer amoribus ullam Coniugis. assueui semper amare uirum, Ceperunt matrem formosi cornua tauri. Me tua. at hic laudi est, ille pudendus amor. 500

483. Ausus ante Γ. ocul. abducta AFb. oc. deducta Φ. pelice DEGΓr. 484. Iam bene Cmma.pr. 12 20 33 septem. conpos. G. thor. mei. 485. Heus ubi BDEGΦΓΛΝΟΡΠΨΛ bfmma.sec.pr uiginti et uett ed. Haec ubi mma.pr. ubi est pacta Φ. fides et quae Γ. fides quain tu iur. B uar, ser. ubi qui Φ. 486. quociens EΓ. uerba queror 29 uar. ser. loquar ΛΕΦΣ 633 septem; p uar. ser. 487. Tes. Γ. 488. Indicio E ma.pr. Ψ. Iuditio D. Peccas iudicio turp. Λ. pecc. tutius Π ma.pr. 41. pecc. turpiter ΛDm 12 20; puar. ser. 489. Nesciat DEGΦΓb fr uett. ed. Nesciet 12 20 quatuor. Nesc. haec Λma.pr. ΕΓΤb. quisq. tectisque b. dolor. utar EGΓMN Obgr. dolor. utor Λs. urat h. 490. tociens DEΓ. putet hma.pr. 491. Preipue G. tesea Γ. thes. nec te mhr. 493. An puto Dma.pr. Vt puto Λ tesea Γ. thes. nec te mhr. 493. An puto Dma.pr. Vt puto Λ tesea Γ. thes. nec te mhr. 493. An puto Dma.pr. vt puto erasum in m. praeposita mihi fusce cand. Σ. praeposita fusce alius. est mihi fuscae T alius. pelex Dma.sec. EGΣr. 494. nostr. ossibus mma.pr. ille pudor pma.pr. 495. tamen haec refero uit. ΨTs nouem. tamen hoc refero Σb; CO uar. ser. uicio GΓr. uitio si grat. 21. grat. ipsa est DΣ decem. grat. illa est p uar. ser. 493, 496, 495, 494 transp. 1220. 496. facis om. Γma.pr. inq. ille Cm ma.pr. 497. Bache mei. amor. illam ΣTbr ma.pr. 498. Coni. assuetum 23 ma.pr. Coni. assuetis Euar. ser. assue disea. expected 12.

alius. assuetae 13. 499. thauri D. 500. Me uiat et laedit A. Maeniat et laed. 43. Me iuuat et ledit B primo loco CDEFG  $D\Gamma$ 

Ne noceat, quod amo. neque enim tibi, Bacche, nocebat, Quod flammas nobis fassus es ipse tuas. Nec quod nos uris, mirum facis. ortus in igne Diceris, et patria raptus ab igne manu. Illa ego sum, cui tu solitus promittere caelum. 505 Hei mihi, pro caelo qualia dona fero! Dixerat, audibat iam dudum uerba querentis Liber, ut a tergo forte secutus erat. Occupat amplexu, lacrimasque per oscula siccat, Et, pariter caeli summa petamus, ait. 510 Tu mihi iuncta toro mihi iuncta uocabula sumes: Nam tibi mutatae Libera nomen erit. Sintque tuae tecum faciam monimenta coronae, Volcanus Veneri quam dedit, illa tibi. Dicta facit, gemmasque nouos transformat in ignes: 515

Aurea per stellas nunc micat illa nouem.

MNPII A \( \Sigma b \) f m ma. sec. r \( 3 \) 1012 20 33 41 triginta duo; \( \mathbf{Y} \) uar. ser. Me tuat et laedit \( s \) alius. Me tua me laedit \( \mathbf{Y} \) p 40 undecim; \( E \) \( \mathbf{N} \) O \( g \) uar. ser. Me tua me legit \( unus. \) Me iuuat me laedit \( O \) g. Me iuuat sed laed. \( A uar. ser. \) Me tua (Mutua \( B uar. ser. \)) me laudant \( B \) secundo loco \( Zm ma. pr.; \); \( \mathbf{I} \) uar. ser. Me tua me laudat \( quatuor?; \); \( p uar. ser. \) Me tua sed laedit \( reliqui \) scripti \( et \) edd. \( uet.; \) \( CM \) II uar. ser. laedit iste \( B \) primo loco. laedit ipse \( N \) 5. laudant illa \( m ma. pr. \) ser. pudendus erat \( B \) sec. loco \( Cm ma. pr.; \); \( p uar. ser. \) pudendus eat \( B \) \( uar. ser. \) \( 501. \) Nec noc. \( FN \) \( F \) g \( ma. pr. r \) tres. amo nec \( E \) \( A \) \( O \) Tb \( f g \) alii \( et uett. \) ed. neque \( om. r. \) amo ne \( quid \text{ tibi } \) \( II. \) enim hoc tibi \( C. \) bache \( mei. \) nocebit \( E ma. pr. s. \) \( 502. \) Qui \( f \) flamm. \( Cs. \) Quod nobis \( f \) flamms \( D \) \( A \) alius. \( 503. \) Non \( quod \( P. \) urit \( A. \) ortus \( ab \) \( I \) \( uar. ser. \) \( 505. \) Non \( ego \) \( A. \) \( 506. \) Ei \( mihi \) \( (michi \) \( D \) \( A B D F G T b f r 8 9 35 36. \) Heu \( mihi \) \( F. \) Vae \( mihi \) \( p uar. ser. \) \( quatuor \) \( 507. \) Dix. \( audierat \) \( 1br r \) \( p uar. ser. \) \( quatuor \) \( 509. \) Cup. \( G. \) \( amplexum \( A \). \( 1 \) laereter, \( quos \) sequor, \( A \) \( C Z m ma. pr. 33 43, \) \( uerba \) loquentis \( F. \) \( 508. \) Liber \( et a \) \( E A m \) \( 509. \) \( Oup. \) \( G. \) \( amplexum \( A \). \( 1 \) laereter, \( quos \) sequor, \( A \) \( C Z m ma. pr. 33 43, \) \( uerba \) loquentis \( F. \) \( 508. \) \( Liber \) et a \( E A m \) \( 509. \) \( Oup. \) \( G. \) \( amplexum \( A \). \( 1 \) \( 1 \) \( 1 \) \( 1 \) \( 1 \) \( 1 \) \( 1 \) \( 1 \) \( 1 \) \( 1 \) \( 1 \) \( 1 \) \( 1 \) \( 1 \) \( 1 \) \( 1 \) \( 1 \) \( 1 \) \( 1

Sex ubi sustulerit, totidem demiserit orbes Purpureum rapido qui uchit axe diem, Altera gramineo spectabis Equiria campo, Quem Tiberis curuis in latus urget aquis. Qui tamen ciecta si forte tenebitur unda, Caclius accipiet puluerulentus equos.

520

Idibus est Annae festum geniale Perennae

Haud procul a ripis, aduena Tibri, tuis.

Plebs uenit, ac uirides passim disiecta per herbas

Potat, et accumbit cum pare quisque sua.

Sub Ioue pars durat. pauci tentoria ponunt:

Sunt quibus e ramis frondea facta casa est:

Pars ubi pro rigidis calamos statuere columnis,

517. ubi transtulerit f. Ita plane 1220 quinque. totidem dimiserit CDZm. totidem dimerserit B. totidem quot merserit B et p uar. scr. totidemque remiserit 14. totidem quoque demserit 7. totidem quos demserit unus. totidem quod deserit unus. totidem quot descrit duo; Quar. scr. totidem cum descrit AEFGΓAΠΔΣfr 103343 undecim. totidem cum deseret MOPTgp 393637 tredecim: Cuar. scr. totidem tum deserit unus. totidem cum dempserit N quatuor, totidem quot dempserit s tres; p uar. scr. totidem con demserit Q. totidem et consederit F. totidem quoque deseret h 44 uett. ed. totidemque resumpserit 40. totidem cum emiserit duo. tot quot dimerserit unus. totidemque emiserit qui restant. deseret (demps.) ignes 3; PNP uar. scr. descrit horas 33 48. 518. Purpuream unus. Purpureo rapidum 20. Purpureo radio 26. Purp. niueo f. Purp. tepido guar. scr. rabido G. ueit I. qui mouet M uar. scr. 519. spectabit f. equirria r. equirrio G. equirtia b. 520. Quae  $\Pi$ . tyberis  $\Sigma$ . 521. tamen erepta  $\Pi$ 41. abiecta  $\Gamma$ . iniecta  $\Gamma$  uar. scr. egesta 44 gloss.  $\Delta$ . 522. Celicus  $\Gamma$ . accipiat ABCEFGΓAMNOΔbmps 20 43 duodeuiginti. 523. perhen-524. Haut D. Non proc. AEFGΦΓΛΡΠΨΔΤ bghprs uiginti septem et uett. ed.; muar. scr. tybre 2. 525. uen. ad uir. A. uen. et uir. G #2033 sex. uenit et passim uirides Fr. passim discecta Cuar. scr. pass. deiecta  $\Gamma \Lambda \Pi$  alius. pass. disiuncta 21. pass. digesta 7. pass. indigesta  $\Psi$ . 526. Pauit unus. acumb.  $\Gamma$ . pare quaeque  $\Lambda$  14. quisque suo  $\rho$ . 527. pars durant 34. pars uiuit pauci temptoria  $\Gamma$ . tent. figunt  $\rho$ 0.  $\rho$ 11. 528. ex ram.  $\rho$ 0. ram. spondea 4. est abi. m. 529. Ita, ubi,  $\rho$ 3 si recte collatus est et  $\rho$ 5, ut fertur, sub ras. Pars ibi BDFAN OPFAT gma. sec. hmrs 12 20 nouem et uett. ed. Pars sibi reliqui. pro rigibis 27. calam. posuere \$I \( A \) h 12 20 quinque; CE uar. scr. stat. colonis m.

530

545

Desuper extentas imposuere togas.

Arserat Aeneae Dido miserabilis igne,

Arserat extructis in sua fata rogis:

Sole tamen uinoque calent, annosque precantur Ouot sumunt cyathos, ad numerumque bibunt. Inuenies illic, qui Nestoris ebibat annos, Quae sit per calices facta Sibylla suos. Illic et cantant quicquid didicere theatris, 535 Et iactant faciles ad sua uerba manus, Et ducunt posito duras cratere choreas, Cultaque diffusis saltat amica comis. Cum redeunt, titubant et sunt spectacula uolgi, Et fortunatos obuia turba uocat. 540 Occurri nuper. uisa est mihi digna relatu Pompa. senem potum pota trahebat anus. Quae tamen haec dea sit, quoniam rumoribus errant, Fabula proposito nulla tegenda meo.

530. extensas DMNOPIIT gps plus triginta. inposuere DG. deposuere b. impos. comas Ama. pr. duo. 531. cal. animosque p uar. scr. 532. sumant  $ABDF\Phi\Gamma NOP\Pi\Delta\Sigma fhmrs$  sedecim. summant E. sumas 29. ciath.  $E\Gamma$ . ciatos br. numerosque A ma.pr. bibant m ma.pr. tres. uenies g quatuor. Inu. illum II. 533. lnueniesque ill. b. Illic in-534. Quod sit Ald. Qu.. sit E. calic. uicta IIma.pr. cal. uincta 41. sibill.  $DE\Gamma r.$  sybill. G. 535. Et cantant illic A. et captant D. cant. quaequae Cmma.pr. quiquid br. 536. Et ia syllabae in ras. E. iactat f. Et faciles iactant A. 537. Et posito ducunt A. duc. longas posito gp. duc. letas posito r; p uar. ser. posito longas GPb s 3 43 undecim; Euar. scr. pos. longuas F. posito laetas D Ema. sec. NOII **Σ41** quatuor; b uar. scr. pos. lectas E ma. pr. pos. lentas tres. pos. festas Γ. pos. iunctas 33 ma. sec. octo. long. currere b. cor. Γ. Gloss. 44: duras] rudes. 538. Multaque 29. Turbaque diff. b. diffusas  $\Gamma$  ma. pr. diff. cantat Tg. 539. uulgi ll. praeter A. uulgo 1220. 540. fortunatas  $\Delta$ . uocant 10. 541. Ita Zm. Occurrunt r. Occurrit caeteri. mihi om.  $\Gamma$  ma. pr. 543. Quaeris quae dea sit *Wuar. scr.* haec dixi quon. m ma. pr. sit multis rumor. r. quon. sermonibus D m ma. pr. duo. Sic, errant,  $\Delta\Pi$  quatuor. erat fr. errat reliqui. erras Muar.scr. 544. Fabula: prop. pr. nulla est teg. O. nulla tenenda m ma.pr. nulla tacenda Zp ma.pr. 20 octo. nulla regenda Σ. meo est BCDEFΓOPΨΔ Tfm 3 quatuordecim. 545, 546 transp. Q. 545. mirabilis A. miraserabilis E. 546. Ars. instructis O ma. pr. A. extinctis m ma. pr. tres. exstruct. D. sua facta p.

Compositusque cinis, tumulique in marmore carmen Hoc breue, quod moriens ipsa reliquit, erat: Praebuit Acneas et causam mortis et ensem. Ipsa sua Dido concidit usa manu. Protinus inuadunt Numidae sine uindice regnum Et potitur capta Maurus Iarba domo. Seque memor spretum, thalamis tamen, inquit, Elissae En ego, quem totiens reppulit illa, fruor. Diffugiunt Tyrii quo quemque agit error, ut olim 555 Amisso dubiae rege uagantur apes. Tertia nudandas acceperat area messes, Inque cauos ierant tertia musta lacus: Pellitur Anna domo, lacrimansque sororia linquit Moenia: germanae iusta dat ante suae. Mixta bibunt molles lacrimis unquenta fauillae. Vertice libatas accipiuntque comas: Terque uale dixit, cineres ter ad ora relatos Pressit, et est illis uisa subesse soror.

547. Conpos, G. Compositusque rogis  $\Delta$  ma. pr. Compositusque ignis caeteri praeter quos sequor B CD g m ma. pr. p s ma. sec. 12 13 33 undeuiginti; E  $\Psi$  uar. scr. ignis titulique 14. 548. quod numerus ipsa b. moriens dido rel.  $\Sigma$ . relinquit N. 550. dido conculit b ma. pr. conc. una T. conc. icta s ma. pr. edd. Ven. Vic. 551. inuad. socii unus. 552. petitur  $\Sigma$ . hiarba D ed. Rub. ipiuba r ma. pr. 553. mem. spretae g. talamis tn inquid E. thalamo D. elisae ed. Rub. aliq. Heins. 554. tociens D. repulit r ma. sec. repp. ipsa 20 sex; p uar. scr. illa furor m ma. pr. fruar G. 555. tirii G. thirii  $\Gamma$ . quocunque agit b quatuor. quemque agat 23.

lacrimam sor. Ema. sec. linquid r. liquid E. liquit OLD septem. 560. Men. OLD germ. busta OLD ma. sec. fma. sec. tres; OLD war. ser. germ. iura unus; OLD unus; OLD unus germ. uota g quatuor. germ. exta OLD ma. pr. 561. bib. lacrimis molles OLD moll. lacrimas ungenta OLD 562. Gloss. OLD Exactly. Ja. 563. uale om. OLD ma. pr. cineres tibi ad OLD for compend.) m ma. pr. OLD tibi] sibi. ora redactos unus. 564. Ita, illis, h r uett. ed.; g uar. ser. est illic OLD est illi OLD for OLD ma. pr. 33 duodetriginta, aut

Nacta ratem comitesque fugae pede labitur aequo, 565 Moenia respiciens, dulce sororis opus. Fertilis est Melite sterili uicina Cosvrae Insula, quam Libyci uerberat unda freti. Hanc petit hospitio regis confisa uetusto. Hospes opum diues rex ibi Battus erat. 570 Oui postquam didicit casus utriusque sororis, Haec, inquit, tellus quantulacumque tua est. Et tamen hospitii seruasset ad ultima munus! Sed timuit magnas Pygmalionis opes. Signa recensuerat bis sol sua. tertius ibat Annus, et exilio terra petenda nouo est. Frater adest, belloque potens. Rex arma perosus, Nos sumus imbelles. tu fuge sospes, ait. Iussa fugit, uentoque ratem committit et undis.

triginta duo. est illa A. uisa relata A. 565. comitemque h quinque. fugae perlabitur aequor E uar. scr. 566. Menia (D.) prospiciens  $E\Gamma$ . M. perspiciens f. 567. est om. C. est melitae D (E? nunquam ae habet) 33. est meritae sterile uic.  $\Sigma$ . est nostrae ster. p. est melites 43. est militis A. est milite f. mel. sterilis F bm. cosyre 33. cosiri (cosira?) Ema.pr. cosire  $\Gamma bf.$  corise G; suar. scr. corisse Ema.sec. corisae  $DN \Sigma p.$  corissae r. corysae unus; muar.ser. corysae duo. cophirae F. cosirae F. cosinae GII 1 44. cyreñae unus. cesurae unus. cocyrae ed. Rub. corcyrae edd. Ven. Vic. 568. Insola P. libici DEGIr. unda maris II41. 569. peti hosspicio E. hospicio D. confusa Oma. pr. uetusti B C. 570. Hospes: opum E ma. sec. cum gloss.: Hospes] ipsa dico. uel hospes referatur ad bathus. rex ubi  $\mathcal{A}$   $\mathcal{H}p$  sex. rex tibi  $\mathcal{C}$ . batus  $\mathcal{L}$  Pbrma.sec. bathus  $\mathcal{H}$ . bautus  $\mathcal{A}$ . bactus h. bachus Ema.pr.f. 571. Qui quamquam D. did. causas F. casus uiresque A. cas. uariosque unus. cas. uterusque b. 572. inquid E. 573. Set tamen D. Aeternum hospit. tres. tamen aeternum seru. C uar. scr. hospicii D E G. hospitio F. hospitiis duo. ult. foedus g uar. scr. Gloss. E: tamen] licet parua esset terra eius. 574. Et tim. b ma. pr. pigm. DEGr. 575. Ita, recensuerat, BCFAgmps10 undecim; EMN uar. scr. recensarat  $\Gamma$ . recensebat reliqui. tercius DEG. 576. et auxilio g. et exulibus Zp duo. terra nouanda O. terra parenda A. terra paranda reliqui praeter quos sequor BCD Zm ma. pr. s tres; M uar. scr. noua est libri praeter quos sequor D Of ma. sec. g; Quar. scr. 577. belloque petens fort. Dma. pr. belloque ferox m. belloque petit libri extra D. rex bella unus. rex iarba perosos mma. pr. perosos D. 578. inbell. DEG. imb. effuge sosp. M12 20 duo. 579. Iussa facit  $AOH \Sigma b f g 12 33$  41 duodecim; EQMp uar. scr. uentisque M. rat. conmisit G. comisit N. committe in matic.

9

misit N. committ. in undis  $\Gamma$ .

| Asperior quouis acquore frater erat.          | 580 |
|-----------------------------------------------|-----|
| Est prope piscosos lapidosi Crathidis amnes   | •   |
| Paruus ager: Cameren incola turba uocat.      |     |
| Illuc cursus erat. nec longius abfuit inde,   |     |
| Quam quantum nouies mittere funda potest.     |     |
| Vela cadunt primo et dubia librantur ab aura. | 585 |
| Findite remigio, nauita, dixit, aquas.        |     |
| Dumque parant torto subducere carbasa lino,   |     |
| Percutitur rapido puppis adunca noto:         |     |
| Inque patens aequor frustra pugnante magistro |     |
| Fertur, et ex oculis uisa refugit humus.      | 590 |
| Assiliunt fluctus, imoque a gurgite pontus    |     |
| Vertitur, et canas alueus haurit aquas.       |     |
| Vincitur ars uento. nec iam moderator habenis |     |
| Vtitur, at uotis uix quoque poscit opem.      |     |
| Iactatur tumidas exul Phoenissa per undas,    | 595 |
| Humidaque opposita lumina ueste tegit.        |     |
| Tunc primum Dido felix est dicta sorori,      |     |
| Et quaecumque aliquam corpore pressit humum.  |     |

585. cadent b. et om. BCHZmma.pr. tres: in E prim. ma. superadd. dubia libratus Ψ. dub. laberantur rma.pr. dub. uibrantur
BCDm 20. libr. in aura T. ab unda P. 586. Fingite Γ.

BCD m 20. libr. in aura T. ab unda P. 586. Fingite Γ. 587. par. toto Δ. par. tecto M. tort, submittere 6. carb. ligno Δ. carb, malo Φ et Huar. scr. 588. Percucitur Γ. rabido 46. pupis E. notho DEGΓr. 589. Perque pat. P. Terque Φ. aequor et frust. C. 590. Fugit et Cm ma. pr. 591. Assiluit T. 592. et caluas Ψ. 593. mod. habentis b. 594. Vtitur aut uot. Ama. pr. BEFGΓM Δma. pr. Σf202133 duodecim. Vt. ac uot. quinque. Vt. et uotis r tres. Vt. a uotis Z ma. pr. Vtitur a uentis his quoque Φ. uotis .. is quoque DE, uotis dis quoque 1333. uotis his quoque Δh quinque; f uar. scr. uotis hic quoque m 11. uotis is quoque reliqui omnes scr. et immr. opes h ma. nr. 595. Iact.

his quoque  $\mathcal{O}$ . uotis ... is quoque DE. uotis dis quoque 1333. uotis his quoque  $\mathcal{A}h$  quinque; f uar. scr. uotis hic quoque m 11. uotis is quoque reliqui omnes scr. et impr. opes b ma. pr. 595. Iact. humidas A. Iact. medias A. fenissa  $\Gamma$ . 596. apposita  $\mathcal{A}fr$  tresteget E ma. pr. tegens  $\Gamma$ . 597. Tum BGPms 33 sex, non  $\mathcal{O}$ . est uisa  $\mathcal{A}$ . est cara C uar. scr. 598. quicumque h 20 duo, Ald. et priores ed, praeter Rub.

| Figitur ad Laurens ingenti flamine littus          |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Puppis, et expositis omnibus hausta perit.         | 600 |
| Iam pius Aeneas regno nataque Latini               |     |
| Auctus erat, populos miscueratque duos.            |     |
| Littore dotali solo comitatus Achate               |     |
| Secretum nudo dum pede carpit iter,                |     |
| Aspicit errantem, nec credere sustinet Annam       | 605 |
| Esse. quid in latios illa ueniret agros?           |     |
| Dum secum Aeneas, Anna est, exclamat Achates.      |     |
| Ad nomen uoltus sustulit illa suos.                |     |
| Quo fugiat? quid agat? quos terrae quaerat hiatus? |     |
| Ante oculos miserae fata sororis erant.            | 610 |
| Sensit, et alloquitur trepidam Cythereius heros,   |     |
| Flet tamen admonitu motus, Elissa, tui.            |     |
| Anna, per hanc iuro, quam quondam audire solebas   |     |
| Tellurem fato prosperiore dari,                    |     |
| Perque deos comites hac nuper sede locatos,        | 615 |
| Saepe meas illos increpuisse moras.                |     |
| Nec timui de morte tamen, metus abfuit iste.       |     |

599. Ducitur ad libri praeter quos sequor BCDO?Zms1220 sex. laur. urgenti A. 600. Pupis E. et ex..u.s omn. D ma. pr. et exp. usitis D ma. sec. et oppositis b ma. pr. 601. At pius M ma. pr. Iam prius  $\Sigma$ . 602. Functus erat D m ma. pr. 20. populos iunxerat atque duos P. que suos A; O uar. scr. 603. Litore E. acate  $\Gamma$ . Gloss. E: achates cura interpretatur quae semper reges comitatur. 604. nudo cum FPf. carpit om.  $\Gamma$  ma. pr. 605. nec cernere sust. A. credere sustulit T. 606. lacios  $EG\Gamma$ . latios ipsa O ma. sec. g h octo et uett. ed.; p var. scr. latios anna ueniret f.

Hei mihi, credibili fortior illa fuit.

607. Hec secum  $\mathcal{O}P$  alius. Dum haec secum  $\mathcal{O}$ . 608. uultus (ita libri praeter A) sustinet illa  $\Gamma 8$  alius; Muar.scr. uultus rettulit  $\Pi 94041$  quatuor; Cuar.scr. 609. Heu quid agat fugiat quos g; Muar.scr. Quid fugiat Zsma.pr. Heu fugiat caeteri praeter quos sequor BCDPmp320 tredecim;  $\mathcal{O}As$  uar.scr. Heu dubitat quid Fuar.scr. 610. miserae facta E528. 611. Sentit 29. alloq. miseram, cupidam singuli. cith.  $\Gamma r.$  chitereius E. citherius G.

612. tamen ammonitu EGbf. tamen amonitu  $\Gamma$ . tamen admonitus AO33 duo. admon. mortis elissa tuae DANOhr aliquot; Euar.scr. adm. mater el. unus. helissa G. elissa tuo BCFFms decem; p uur. scr. 615. deos nuper comites hac sede ms duo. sede locatus D. sede receptos G. 617. Non tim. m. met. adfuit A. affuit O41; C41; C41 affuit C41; C41 affuit C41; C42 affuit C41 affuit C41. Then mihi C44 affuit C41 affuit C42 affuit C41 affuit C42 affuit C43 affuit C44 affuit C45 affuit C46 affuit C46 affuit C46 affuit C46 affuit C47 affuit C48 affuit C48 affuit C49 affuit C40 affuit C49 affuit C40 a

| Ne refer. aspexi non illo pectore digna           |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Volnera, Tartareas ausus adire domos.             | 620 |
| At tu, seu ratio te nostris appulit oris,         |     |
| Siue deus, regni commoda carpe mei.               |     |
| Multa tibi memores, nil non debemus Elissae:      |     |
| Nomine grata tuo, grata sororis eris.             |     |
| Talia dicenti, neque enim spes altera restat,     | 625 |
| Credidit, errores exposuitque suos.               |     |
| Vtque domum intrauit, Tyrios induta paratus,      |     |
| Incipit Aeneas. caetera turba silet:              |     |
| Hanc tibi cur tradam, pia causa, Lauinia coniunx, |     |
| Est mihi. consumpsi naufragus huius opes.         | 630 |
| Orta Tyro est, regnum Libyca possedit in ora.     |     |
| Quam precor ut carae more sororis ames.           |     |
| Omnia promittit, falsumque Lauinia uolnus         |     |
| Mente premit tacita, dissimulatque fremens.       |     |
| Donaque cum uideat praeter sua lumina ferri       | 635 |
| Multa palam, mitti clam quoque multa putat.       |     |
| Non habet exactum, quid agat. furialiter odit,    |     |
| Et parat insidias, et cupit ulta mori.            |     |

619. Nec refer BEFGMNP 1 2mr undecim. illo digna cruore E. Ita, pectore, BCZbms tres. corpore reliqui. 621. racio G  $\Gamma$ . nostris attulit  $\Pi$  41. app. horis  $D E G \Gamma b$ . Gloss, E: ratio] uoluntas. 622. comm. sume p uar. scr. 623. mem. multum deb.  $Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Oldsymbol{Olds$ dom, intrarat tirios \( \int \). tyr. inducta \( N \Delta ma. pr. g ma. pr. turba tacet  $\mathcal{A}43$ . 629. cur credam g tres. 630. mihi cum sumpsi puar.ser. 631. Horta b. tiro  $E\Gamma r$ . est om. 29. est libica regnum  $\mathcal{O}$  20. libica  $DEG\Gamma r$ . in hora  $DEG\Gamma b$ . 632. 633. prom. tacitumque 1011. prom. captumque sororis erat A. 48. falsum lauinia II g duo. lauinia uultu r. uulnus libri excepto A. 634. Mente gerit guar. scr. premit: tacitos diss.  $\Sigma$ . Ita, fremens, GZmma.pr.s 413222333. dissimulatque metum D, gloss. A 44. que metus caeteri. 635. Bonaque b ma. pr. cum uidit Zm s 5 duo. sua limina Fm ma. sec. r ma. sec. 12 quinque. lum, mitti b ma. pr. 89 pauci. 636. Multa: palam p. Multa tamen mitti ABCEFGQ TAMNOPH TAbbr ma. pr. 83 uiginti duo et uett. ed. Multa tamen metuit clam  $\Sigma$ . quoque plura putat h 20. multa timet  $\Phi$  7. multa pauet  $\Pi$  41. 637. Non tamen exact. m 20 22 duo; g uar. 638. Praeparat ins. B C (per compend.) D Z m s 2022 23 28 33. cupit ultro b. cupit illa g uar. ser.

Nox erat, ante torum uisa est astare sororis Squalenti Dido sanguinolenta coma, 640 Et, fuge, ne dubita, maestum fuge, dicere, tectum. Sub uerbum querulas impulit aura fores. Exilit, et uelox humili super arua fenestra Se iacit. audacem fecerat ipse timor. Ouaque metu rapitur, tunica uelata recincta 645 Currit, ut auditis territa dama lupis. Corniger hanc cupidis rapuisse Numicius undis Creditur, et stagnis occuluisse suis. Sidonis interea magno clamore per agros Quaeritur, apparent signa notaeque pedum. 650 Ventum erat ad ripas, inerant uestigia ripis: Sustinuit tacitas conscius amnis aquas. Ipsa loqui uisa est, placidi sum nympha Numici:

639. thorum mei. ante oculos 8 duo. adstare \$\mathcal{O}\color r\color ulli\color soroi \$\Gamma\$. 641. Sic, \$\text{Et fuge}\$, \$AEma.sec. \$\Gamma\$ \color r\color hm 20 33 duodeuiginti. \$\text{Effuge caeteri}\$. Eff. nec dub. \$NI\$. maestum dimittere lectum \$\mathcal{A}\$. maest. effuge dicere tect. unus. fuge me duce tect. \$B ma.sec. \color fuge ducere tect. \$B ma.sec. \color fuge desere tect. \$Tr ma.sec. \color 612 duo.\$ maesto discedere tecto 10. maestum tibi linquere tectum unus. maestum soror effuge tectum caeteri praeter quos seq. \$ABEFIM \$NI\color delta Z fhmr ma.pr. 20 33 uiginti unum et uett. ed. dicere lectum \$M uar.ser.\$ 642. inpulit \$D\$. 643. Exiliit et \$E\$. uelox illi super \$AEF\oldsymbol{O} AMPII \subseteq bf gr 43 octo.\$ uelox illic super \$BN\color T40 44 quatuor.\$ uelox illis sup. \$\color \text{H}\$. uelox illic unus. uelox illu sup. 41. super ausa fen. \$ABEF\oldsymbol{O} AII\color delta \color funus. uelox illu sup. 23. fenestram \$r\$. fenestras \$T\$. 645. \$Ita\$, Quaque, \$DZmma.pr. \$2 13 22 33 duo; \$Cuar.ser\$. Cumque metu reliqui. Dumque \$Duar.ser\$. Vique \$O uar.ser\$. metu rapido unus. uel. retecta \$P\$. 646. damma \$EGbr\$. 647. \$Ita\$, cupidis, \$BZm s 22 48\$; \$Cuar.ser\$. rapidis \$C 20\$. timidis \$tres\$. tumidis qui restant. 648. ocul. \$\overline{\chap{T}}\$.

Amne perenne latens Anna Perenna uocor.

649. Syd. DE sub ras.
650. aparent DE. signa pedumque notae g. signa notata pedum 33. notaeque petunt A.
651. ad ripam Σ. rip. inerat T. rip. intrant mma. pr. s. rip. instant 1220. uestigia ripae Tms1220; Cuar.scr.
652. Sustin. taeitus f. Sust. tenues Zms2022. Sust. placidas duo. taeitas concitus D. concius Γ.
653. Ipsa uisa est loqui Γ. loqui iussa est M. est rapidi B Zms1320 duo; Cuar.scr. nimph. mei.
654. am. perhenne E

 $G\Gamma br$ . an. perhenna  $E\Gamma br$ . per. loquor unus.

Protinus erratis laeti uescuntur in agris 655 Et celebrant largo seque diemque mero. Sunt quibus haec Luna est, quia mensibus impleat annum: Pars Themin, Inachiam pars putat esse bouem. Inucnies, qui te nymphen Atlantida dicant. Teque Ioui primos, Anna, dedisse cibos. 660 Haec quoque, quam referam, nostras peruenit ad aures Fama, nec a uera dissidet illa fide. Plebs uetus et nullis etiamnunc tuta tribunis Fugit, et in sacri uertice montis erat. Iam quoque quem secum tulerant, defecerat illos 665 Victus, et humanis usibus apta ceres. Orta suburbanis quaedam fuit Anna Bouillis. Pauper sed mundae sedulitatis anus. Illa leui mitra canos redimita capillos Fingebat tremula rustica liba manu. 670

655. Prot. aeratis m. Pr. errantes 20. laeti uescentur A 43. laeti pascuntur O. in aruis II p 41 quinque. 656. cel. longo tres; g uar. scr. seque deemque E. 657. est quae p uar. scr. inpleat D. impl. orbem 34; C uar. scr. 658. Parsque themim in. P. 659. te nymphamque P 3. ninpham athlantida (athl. ma. sec.) D.

Atque ita per populum fumantia mane solebat Diuidere. haec populo copia grata fuit.

666. usibus acta tres. 667. Anna s. q. f. orta Pgr duo. suburb. quondam gma.pr.tres. fuit om. f. 668. Ita, mundae, DZ ma.pr.ms. multae caeteri et Dm uar. scr. mirae H et A uar. scr. multae calliditatis 10; A uar. scr. 669. Illa breui O. leui uitta guar. scr. Ita, redimita, BCDms 4121333 decem. canos succincta unus. canos incincta caeteri. 670. Cingebat AO43. Scindebat Z duo. Frangebat duo. Fing. trepida h 43 et uett. ed. praeter Rub.

671. Atque ea per Q ma. sec. Atque s per  $\Gamma$ . fumancia  $G\Gamma$ .

690

Pace domi facta signum posuere Perennae, Quod sibi defectis illa tulisset opem. Nunc mihi cur cantent, superest, obscaena puellae, Dicere. nam coeunt certaque probra canunt. Nuper erat dea facta, uenit Gradiuus ad Annam Et cum seducta talia uerba facit: Mense meo coleris, iunxi mea tempora tecum: Pendet ab officio spes mihi magna tuo. 680 Armifer armiferae correptus amore Mineruae Vror, et hoc longo tempore uolnus alo. Effice di studio similes coeamus in unum: Conveniunt partes hae tibi, comis anus. Dixerat. Illa deum promisso ludit inani, 685 Et stultam dubia spem trahit usque mora. Saepius instanti, mandata peregimus, inquit, Et uictas precibus vix dedit illa manus. Credit amans thalamosque parat, deducitur illuc

673. domi facti m ma. sec. perhenne Er. perenne, ut fit, plurimi. 674. defectas A. desertis Nuar. scr. Sic, tulisset, BCDgmps 20 nouem. ferebat reliqui. 675. Nam mihi gloss. A. cantant Th sex et uett. ed. obsena  $\Gamma$ . 676. Dicere non  $\Omega$  ma. pr.  $\Sigma$ . coeunt cunctaque  $E\Gamma$ g ma. pr. 12 septem. coeunt multaque 10 duo. 677. ad annem  $\Omega$ . ad illam E ma. pr.  $\Gamma\Pi$  T6124041 undecim; BC Fp tres uar. scr. 678. seducta est tal. P. talia uoce refert  $\Delta$  alius. uerba refert CEOTg ma. sec. h uett. ed.; Fuar. scr. 679. iunxit m. t. secum A. iunxi tua Fuar. scr. mea numina 1148. 680. Pandet C. michi  $\Gamma$ . 681. Armiger  $BE\Gamma\Delta N F\Delta Th$  1344 duodeuiginti, uett. ed., gloss.  $\Delta$ . armigerae  $\Delta N F\Sigma$  Th 1344 sex, uett. ed.; Euar. scr. corruptus N. amore dianae D;  $\Delta$  uar. scr. 682. Vulneror et longo  $\Pi$  41. et in longo G 12 quinque. et a

Anna tegens uoltus ut noua nupta suos.

Oscula sumpturus subito Mars aspicit Annam:

682. Vulneror et longo  $\Pi$  41. et in longo G 12 quinque, et a longo unus. uuln, libri praeter A. 683. Eff. nos stud. A. Eff. dum stud. ed. Rub. Eff. de stud. m 33. dii mei. dii similes studio  $E\Gamma\Pi$  duo, similes iaceamus A, sim. studeamus N. in uno  $A\Psi g$  12 sex. 684. Conueniant 29. part. hee tibi Eb. comes G.

| Nunc pudor elusum, nunc subit ira deum.            |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Risit amatorem carae noua diua Mineruae,           |     |
| Nec res hac Veneri gratior ulla fuit.              |     |
| Inde ioci ueteres obscaenaque dicta canuntur,      | 695 |
| Et iuuat hanc magno uerba dedisse deo.             |     |
| Praeteriturus eram gladios in principe fixos,      |     |
| Cum sic a castis Vesta locuta focis:               |     |
| Ne dubita meminisse. meus fuit ille sacerdos,      |     |
| Sacrilegae telis me petiere manus.                 | 700 |
| Ipsa uirum rapui, simulacraque nuda reliqui:       | 1   |
| Quae cecidit ferro, Caesaris umbra fuit.           |     |
| Ille quidem caelo positus Iouis atria uidit,       |     |
| Et tenet in magno templa dicata foro.              |     |
| At quicumque nefas ausi prohibente deorum          | 705 |
| Numine polluerant pontificale caput,               |     |
| Morte iacent merita. testes estote Philippi,       |     |
| Et quorum sparsis ossibus albet humus.             |     |
| Hoc opus, haec pietas, haec prima elementa fuerunt |     |
| Caesaris, ulcisci iusta per arma patrem.           | 710 |

Postera cum teneras aurora refecerit herbas, Scorpios a prima parte uidendus erit.

692. Nunc pudet guar. scr. Deest in II folium octoginta uersuum. 693. Sic D. Ridet GZms 20 quinque; Buar. scr. Ludit EΓbh sex; Muar. scr. Ludis reliqui. Lusit Euar, scr. amat. quare D S. amat, canae stres; guar. scr. diua puellae M. 694. Nec ueneri res hac gracior  $\Sigma$ , res a ueneri A. hac ueteri b. gracior  $\Gamma$ , carior AN; Euar. scr. 695. obsenaque  $\Gamma$ . que uerba can.  $E\Phi$ LAM FTbgh uiginti fere et uett. ed.; puar. ser. que facta can. 20. uerba canentur h. uerba feruntur tres. 696. iuuat hac E. iuuat haec unus. 697. Praeter. erat f. in caesare 1220. in corpore unus. Gloss. E: in principe] gaio ce. l'iulio. 698. Et sic \(\mathcal{T}\). castis diua A. uesta dedisse O. 699. debita Z. 700. telis hunc pet. Puar. scr. me rapuere unus. peciere E. 701. que sacra 703. Ipse quid. 4. Ille equidem Af. quidem positus rel. M. caelo Z. atria seruat N; A uar. scr. 704. Et tenenet  $\Gamma$ . 705. Et quic.  $AE\Gamma Tgp$  nouem. nefas hausit proh. 33.

706. pontif. decus Z. pontif. sacrum g 34. 707. merita memores 44. 708. sparsis hostibus  $\mathcal{A}$ . 709. haec praemia grata fuerunt  $\mathcal{A}$ . prima alimenta 0 ma. pr. 20 duo. elem. fuere rs tres. elem. feruntur unus. 710. ulscisci G. ulc, iuxta E, ulc. uicta

725

Tertia post idus lux est celeberrima Baccho. Bacche, faue uati, dum tua festa cano. Nec referam Semelen, ad quam nisi fulmina secum 715 Iuppiter afferret, paruus inermis eras, Nec puer ut posses maturo tempore nasci. Expletum patrio corpore matris opus. Sithonas et Scythicos longum est narrare triumphos Et domitas gentes, thurifer Inde, tuas. 720 Tu quoque Thebanae mala praeda tacebere matris, Inque tuum furiis acte Lycurge genu. Ecce libet subitos pisces Tyrrhenaque monstra

Dicere, sed non est carminis huius opus. Carminis huius opus causas expromere, quare Vilis anus populos ad sua liba uocet.

quatuor. ulc. maesta Muar. scr. 711. Pustea  $\Gamma$ . Hoc dist. post sequens ponit b. 712. Scorpius libri excepto A, a media parte 14. uidend, erat AA tres. uid. eat Cuar. scr. 713. Tercia p' id.  $\Gamma$ . bacho mei. 714. Bache mei. faue facti m. tua sacra  $\Lambda$  g sex. 715. Non T44. semilen G. quam cum fulm. T; Euar. scr. 716. Iopiter P. Iupit, ET. afferres tres; puar.scr. inerm. erat FOm ma.pr. s 20 33 sex, uett. ed. 717. Qui puer 40. Nam puer DOI ma. pr. b 20 quatuor. Nam pater Duar. scr. Et puer P T 33 quinque. ut possis 20 quatuor; Cuar. scr. ut posset mma. pr. maturo corpore DE. 718. Expleuit patr. D. Expletur patr. 4. Expletum est patr. A 40 sex. Expletum est paruo corp. b. patrio femore 611. matr. onus 13 quatuor et uett. ed. 719. Sythonas **D**. Sitonas Eb. Scithones **O**. Shistonas  $\Sigma$ . Bistonas B(Ct. Sant.)FAOghmps Ald.; Dbuar.scr. et om. E. sciticos DE. scithicos G. socticos  $\Sigma$ . sithicos  $\Gamma f$ . longumque referre  $\Delta f$ . est om. (A t. Gron.) BCEIMN gmprma.pr. s 20 33 43 decem. longum numerare Σ. longum enumerare 07.
thuris et inde h Ald. 1502.
720. turif. D ma. pr. corr. ed. Rub.
721. teb. Γ. theb. male praeda E ma.pr.  $\Phi$  (teste Heins.) 12 20. praeda tabescere 40. 722. ligurge DEGMNObr. ligurte  $\Gamma$ . ligurthe f. genus (A?  $\Pi$  scripsit Heins.) Om ma. pr. 43. 723. Ecce licet Ema. pr. Z. Ecce iubet m. subito pisc. (A? II Heins, wel ego negligenter) m. thirrenaque D. tirrenaque  $EG\Gamma$ , terrenaque m ma. pr. tyrren. r et plurimi. tyrrhenia monstra 11. 725. Carm. huius causas D. Carm. huius est causas  $\Gamma$ . opus est causam exp. m duo. opus causa est exp. 33 tres. opus causam est exp. s duo. Sic, expromere, CGms 20 quinque. exprimere g. exponere reliqui. 726. Vitisator populos Zfmrma.pr. s 4 13 33 quatuor. ad tua unus. sua uerba b alius. sua festa 12 20 duo. sua capta, sacra bini. sua ferta, dona singuli. uocat D ma. pr. Ema. pr. Oma. pr. Pma. pr. T quinque.

Ante tuos ortus arae sine honore fuerunt, Liber, et in gelidis herba reperta focis. Te memorant Gange totoque oriente subacto Primitias magno seposuisse Ioui. 730 Cinnama tu primus captiuaque thura dedisti. Deque triumphato uiscera tosta bone. Nomine ab auctoris ducunt libamina nomen Libaque, quod sacris pars datur inde focis. Liba deo fiunt, succis quia dulcibus idem 735 Gaudet, et a Baccho mella reperta ferunt. Ibat harenoso satyris comitatus ab Hebro: Non habet ingratos fabula nostra iocos: Iamque erat ad Rhodopen Pangaeaque florida uentum, Aeriferae comitum concrepuere manus: 740 Ecce nouae coeunt uolucres, tinnitibus actae, Quosque mouent sonitus aera, sequuntur apes. Colligit errantes et in arbore claudit inani

727. Ante suos b. hon. fuere s. 728. in calidis unus. herba recepta D; suar. scr. herbaque rapta g. 729. Et memorant  $\Sigma$ . subacti F. 730. Primicias  $D E G \Gamma$ . magn. subposuisse  $D \Gamma r$ . supposuisse  $E \Delta MO \Psi \Delta \Sigma T g ma. sec. s 40 uett. ed. supposuisse <math>h$ . 731. Cynnama D. Cinama G. Cinnoma  $\Gamma$ . Cin noua D. Scin-

nama r. tu primum gp quatuor. captiua thura D. 732. uisc. tota Oma.pr. 733. Homine mma.pr. actoris CANAf44. autoris (ita plurimi) duco lib. Ema.pr. auct. debent puar.scr.

734. Libaque quae Δ. Ita, sacris, CD Γg h m r s 12 20 decem. sanctis reliqui. datur illa Φ. Gloss, D: quia libare est parum tangere. 735. deo dantur gloss. Δ. sucis DG Γb r ma. pr. succis quoque dulc, E. dulc. idus Ψ. dulc. ille BCD G m s 12 13 20 33 decem. 736. bach. mei. referta A. rep. fore s. 737. aren. Φ? satir. Γr. comitatur m ma. pr. ab ebro EΓ. ab haemo Ψ.

| Liber, et inuenti praemia mellis habet.         |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Vt satyri leuisque senex tetigere saporem,      | 745 |
| Quaerebant flauos per nemus omne fauos.         |     |
| Audit in exesa stridorem examinis ulmo,         |     |
| Aspicit et ceras dissimulatque senex.           |     |
| Vtque piger pandi tergo residebat aselli,       |     |
| Applicat hunc ulmo corticibusque cauis.         | 750 |
| Constitit ipse super ramoso stipite nixus,      |     |
| Atque auide trunco condita mella petit.         |     |
| Milia cabronum coeunt, et uertice nudo          |     |
| Spicula defigunt, oraque sima notant.           |     |
| Ille cadit praeceps, et calce feritur aselli,   | 755 |
| Inclamatque suos auxiliumque rogat.             |     |
| Concurrent satyri turgentiaque ora parentis     |     |
| Rident. percusso claudicat ille genu.           |     |
| Ridet et ipse deus, limumque inducere monstrat: |     |
| Hic paret monitis, et linit ora luto.           | 760 |

744. Gloss. D: praemia] laudem. 745. satir.  $\Gamma$ . satyrique leuisque G. satyri grauiorque  $N\Sigma$ . satyri dulcemque sen. A. satyri laetusque tres. lenisque  $CDE(\mathfrak{O}?,$  laeuisque "Heins. l.)  $\Gamma Ompr$  undecim Ald. pr. laenisque h. laeuisque ed. Elz. sopore 23.

746. Quaer. dulces 35. omne focos Mma. pr. 747. in excessa  $\Sigma$ . in excelsa  $EF \triangle NOP P Tb$  3)5)6 nouem et edd. saec. xy;  $\Phi$  Muar. scr. in extrema 1220. 748. Aspicis h. Accipit  $\Phi$ . caeras D. et celat  $\triangle ma. sec. h$  13 uett. ed.; Muar. scr. disim.  $\Gamma$ .

749. Vtque parum pandi  $\Delta$ . piger tergo pandi Bms tres. tergo resedit T. tergo consedit puar.scr. 750. Explicat bma.pr. canis m. 751. Const. ille Ebh. stip. nexus A 12 20 43. stip. nisus F. stip. uisus rma.pr. 752. Vtque  $\Delta$ . auide in trunco E. auide e trunco g. tronco  $\Gamma$ . mella capit h. 753. Millia ex meis solus h, h i modo. Milia ... c bonum h. scrabonum h ma. sec. h. scrabonum h ma. sec. h. scrabonum h ma. sec. h. carbonum h ma. sec. h. scrabonum h ma. sec. h. oraque summa h ma. scrabonum h ma. scrabonum

755. calce feritur m in ras. 756. Hic vers. cum tribus seq. ma. sec. in D, ut videtur, in subtili rasura. Inclamat socios aux. tres. Inclamatque tuos m ma. pr. ausiliumque  $\Gamma$ . auxiliumque uocat OP Aghm 340 sedecim et vett. ed.; p var. scr. 757. Occurrunt P 3634. Concurrere s. satiri  $DE\Gamma$ . turgenciaque  $\Gamma$ . 758. claudipse C 33 tres. ille pede Fr tres; M var. scr. 759. Risit et g; p var. scr. Gaudet et unus. limum deducere P. 760. Hic paret in r ras. m. Hinc M ma. pr. paret dictis unus.

Melle pater fruitur. liboque infusa calenti Iure repertori candida mella damus. Femina cur presset, non est rationis opertae:

Femineos thyrso concitat ille choros.

Cur anus hoc faciat, quaeris. Vinosior aetas Haec est, et grauidae munera uitis amat.

Cur hedera cincta est? Hedera est gratissima Baccho. Hoc quoque cur ita sit, dicere nulla mora est.

Nysiadas nymphas puerum quaerente nouerca Hanc frondem cunis opposuisse ferunt.

Restat, ut inueniam, quare toga libera detur Luce fere pueris, candide Bacche, tua.

761. pater potitur G supra ascripta uulg. scr. infusa recenti 12 20. 762. Iura rep. I. Ita, candida, BCD m s 6 20 33 novem. liquida 12. repertori mella reperta A Z. splendida mella reliqui.

763. Ita, presset, A 28 33 43. praesset (per compend.) D. praessit E. pressit 9 duodecim. presit G. praestet g ma. sec. h 13 tres, uett. ed. praesit reliqui,  $\Phi$  teste Heins. racionis  $G\Gamma$ . 764. tyrso  $G\Gamma$ . thirso b. tirso DEr. tyrs. conscitat  $\Gamma$ . thyrso concutit Ama.pr.t. ille thoros puar.scr. Gloss. E: instimulatione sua ad libidinem unde ignis in igne fuit. 765. anus haec DEA FSTst decem; puar. scr. faciat quereris s. 766. Haec erat libri praeter D 12 quinque alios, quos sequor. gravidae numina gloss. A. uitis amans Zmsma. pr. 12 13 20 33 quinque. 767. edera primo tantum loco E et \(\Gamma\), secundo D. hedera haec cinct. g ma. sec. h quinque et uett. ed. est primo loco om. E, nescio utro 20 duo, secundo Φ. bacho mei. 768. Haec quoque Σ. cur nascitur dic. m ma. pr. ita fit P. sit

discere  $M\Pi(?A?)T3443$ . 769. Nisiadas  $G\Gamma r$ ; Buur.scr. Nisiadas E. Nisiadas G. Nisiadas G. Nisiadas G. Nisiadas G. Nisiadas G. Nisiadas G. 769. Nisiadas G Ir; Buar. scr. Nisi uar. scr. Nisiades CD Ah 13 44. Nysiades Omps 10 20 34 quinque. Niseides PZ. Niseades b. Nyseydes t. nimphas DEG O I'r. nimfas b. nymphae CZ?m2034 gloss. A. 770. frontem D. frondem cistis 7. cunis apposuisse \( \alpha \) (10 sex sec. ann. impr.). cunis composuisse p uar. scr. oppusuisse E. opposuere  $\Phi$ . cunis opposuere nouis B ma. pr. C Z m 20 34. 772. Luce fero pueris C uar. scr. Luce feris pueris BCFOIMOH Pfprsma. sec. t gloss. A6 duodecim et uett. ed.; Pahuar. scr. Luce ferens pueris unus. Luciferi pueris A 43, Luce geri pueris E ma. sec. gloss. A gloss. 44 septem;  $\mathcal{O}$  Muar. ser. Luciferis pueris  $GPA\Sigma Th$  decem, gloss. 44. Lucifero pueris DEma.pr.ANZmsma.pr.121420?33 septem;  $\mathcal{O}$ II Auar. scr. Luci geri pueris bg et qui restant. Gloss. 44: Luciferis pueris] quia insanis prae nimia lasciuia. uel geri potius et tunc legemus detur geri id est ad gerendum, bache mei, bacche tuis P Ah 3 quatuor. (bacche) tuo DEma, pr. AN Y 2? Zm 12 (20 ann. Sine and ipse puer semper invenisque uideris, Et media est aetas inter utrumque tibi: Seu quia tu pater es, patres sua pignora, natos 775 Commendant curae numinibusque tuis: Siue quod es Liber, uestis quoque libera per te Sumitur et uitae liberioris iter. An quia cum colerent prisci studiosius agros, Et faceret patrio rure senator opus, 780 Et caperet fasces a curuo consul aratro, Nec crimen duras esset habere manus. Rusticus ad ludos populus ueniebat in urbem: Sed dis, non studiis ille dabatur honos: Luce sua ludos uuae commentor habebat, 785 Ouos cum taedifera nunc habet ille dea: Ergo ut tironem celebrare frequentia posset,

impr.) 1433 sex; (O test. Heins.) II auar. scr. Constat A G b g s et

Visa dies dandae non aliena togae?

habent Cuar. scr. 779. An erasum uidetur in E. Aut quia DT h 20 duo et Ald. pr.; Euar. scr. quia con colerent O. cum prisci colerent Abgp quinque. studio suos agros C. 780. Et facerent G. Et patrio faceret CDms 12 20 tres. fac. patria rupe 4. patr. (fac.) iure  $D\Gamma$ . sen, opes s. 781. Gloss. D: a) post. 782. abere  $\Gamma$ . habere uias gloss. A. 783. Rusticos f. ludos populi p uar. scr. 784. Et diis b. diis mei. Gloss. studiis] ut nunc. D. honor ABC? DEFIMNOPH # A Tbfghmprst triginta uel triginta quatuor et ed. Rub. 785. Luce suos lud. T. ludos bacchus commentor (A t. Gron.) F. conmentor G. commontor m. conuentor tor s ma. sec. carmentor unus. Gloss. sua] .1. propria sibi soli di-cata E. habebat] solus D. 786. thedifera D. rectifera t. turrifera t in marg. taed. non habet \( Fg. \) habet ipse \( FG(? \) dubito an alterum scribere uoluerit uir officiosus) ONOPArs 3 10 33 duodecim. habet illa ed. Ven. 1484. 787. Ergo übi C. tyronum D G  $\Phi \Gamma$  ed. Rub. thirrenum t. tironum reliqui praeter m 5 33; 48 uar. scr., quos seq. Gloss. celebrare] ludos D. celebrare potentia poss. G, sed ma. pr. corr. frequencia  $\Gamma$ . Sic, posset, BCDAThmr nouem et uett. ed. possint 11. possit caeteri. 788. dies longe non PF.

Mite caput, pater, huc placataque cornua uertas,
Et des ingenio uela secunda meo. 790
Itur ad Argeos. qui sint, sua pagina dicet:
Hac, si commemini, praeteritaque die.
Stella Lycaoniam uergit declinis ad arcton
Miluus. haec illa nocte uidenda uenit.
Quid dederit uolucri, si uis cognoscere, caelum: 795
Saturnus regnis ab Ioue pulsus erat,
Concitat iratus ualidos Titanas in arma,
Quaeque fuit fatis debita, temptat opem.
Matre satus Terra, monstrum mirabile, taurus
Parte sui serpens posteriore fuit. 800

789. Mitte ADEAMNPH # 2 T st 2041 43 tredecim. Mite in ras. m. M. pater caput  $G\Psi\Sigma$  tres. caput puer unus. capud  $\Gamma$ . placataque numina unus. corn. mitras m ma. pr. cornua uerte 12 20 tres. corn. mitte unus. uertes ed. Ven. 1484. 790. Vt des Γ. Et dies Ema. pr. ingen. uerba P3. 791, argoos rma. sec. qui sunt O A h 12 20 nouem et uett. ed. sint (sunt) mea pagina Cms 5 20 33 quatuor. pagina dixit 5 33. Gloss. pagina] hunc librum nos non habemus D. in proximo libro E. itur tantum quia non est summum festum eorum sed quaedam memoria tantum D. festum cereris cui hoc die fiebant ludi ... argi .l. greci uel de grecia allati. sed differt de his dicere usque ad aliud festum cereris quod templ.. dedic.... pompa celebris. E. 792. si om. Ima.pr. si conmemini G. Hanc fient memini b. Hac sunt comm. O. Hac sunt si memini P3. Hac si quid memini mps 20 (sec. sched.) sex. Hac si quod memini duo. Hac sicut memini CDEANFAZTfghrt 6 10 13 septemdecim et uett. ed. 793. licaon.  $D\Gamma$ . lichaon. E. licaonium r. uerget m. uertit g. mergit s quinque. uergens D 12; s uar. scr. Sic, declinis, ABEO F Af quatuor. proclinis 1123. procliuis m 12 20 22 33; Cuar. scr. didinus b. decliuus Z. decliuis reliqui. decl. in arcton  $\Pi$ . arton E. 794. Sic, Miluus, AMbm4 633343543. Miluuus  $\Gamma$ . Miluius caeteri. Milu. ad haec illa 4. Milu. hac illa D et E et D uar. scr. Milu. ex illa 12;  $\Delta$  uar. scr. uidendus uenit m ma. pr. uidenda tibi b 17. 795. Quod ded. G. Quis ded. Zb ma. sec. 20 quinque; E uar. scr. Qui ded. Aps quinque. dederat \( \Gamma\). uis agnoscere \( P\) duo; \( p\) uar, scr. 796. Ita, ab ioue, Bm 12 20 tres. a ioue caeteri. 797. iratos  $B \Phi m ma. pr.$  tytanas D. titanos  $\Gamma$ . tit. ad arma B CD Nm 20 quatuor; p uar. scr. 798. Quae fuerit fatis tres. Quaeque sit in fatis duo. fatis dedita

798. Quae fuerit fatis tres. Quaeque sit in fatis duo. fatis dedita 12 tres. debita poscit BCDms2022 tres. tentat  $\Gamma$  uett. ed. Gloss. D: Aggreditur ream uxorem. Vel opem .1. auxilium querit a tytanis. 799. terra taurus mirabile monstrum  $\Pi$ . monst. miserale  $\Gamma$ .

Hunc triplici muro lucis incluserat atris Parcarum monitu Styx uiolenta trium. Viscera qui tauri flammis adolenda dedisset, Sors erat aeternos uincere posse deos. Immolat hunc Briareus facta ex adamante securi, 805 Et jam jam flammis exta daturus erat: Iuppiter alitibus rapere imperat. attulit illi Miluus, et meritis uenit in astra suis.

Vna dies media est, et fiunt sacra Mineruae, Nominaque a iunctis quinque diebus habent. 810 Sanguine prima uacat, nec fas concurrere ferro: Causa, quod est illa nata Minerua die. Altera tresque super sparsa celebrantur harena: Ensibus exertis bellica laeta dea est. Pallada nunc pueri teneraeque orate puellae. 815

801. lucis induxerat O ma. pr. alius. 802. Parcharum  $E\Gamma$ . Parc. monitis F O P B. stix mei. 803. abolenda r ma. pr. 804. Fors 12 20. 805. hunc in ras. E. hunc tipheus gloss. G. briarus E. bryareus E. fracta E. adamanta E. 806. Et iam in E. flammas exta D. 807. Iupiter DEr. Iup. altilibus 26. adtulit r. abstulit MO alius. abstulit illa duo. att. illa CDG Zghmps 12 20 undecim. 808. Sic, Miluus, ABFGMO Ifmr 33 43 sex. Miluuus Γ. Miluius caeteri. Mil. et emeritis FGO Σr. Milu. hic meritis N. uen. ad astra  $BCA\Sigma m$ . 809. med, est post fiunt  $\Gamma \Sigma$ 17 duo; p uar. scr. fiunt festa M uar. scr. 810. Nomina quae iunctis Ald. prim. Numinaque adiunctis qu.  $ABEFG\Phi$  test. Heins.  $\Gamma AMPHA\Sigma Tbfgprma.pr.s$  quatuor et editi saec. xv. Numinaque Ct. Numinaque admotis 4. Muneraque adiunctis qu. 0 43; Nuar. scr. Nominaque adiunctis qu. Nmma. sec. 3 40 41 tres. diebus habes  $ABG\Sigma fr$ ; puar. scr. diebus habet  $CEF\Phi\Gamma \Lambda MN$ OPM  $\Delta b$  p s t in marg. 811. nec fas con erasa in m. uacat nefas b. ferro est Fr. 812. Causa quidem est illa  $C \Sigma t$ . Causa quia est illo nata  $\Gamma$ . est illo 1727. illa nota Mma.pr. 813. Ita, sparsa, Gp5102634;  $B\Gamma uar.scr$ . strata BCDZhm1333 quatuordecim; s uar. scr. fusa  $N\Delta fs12212227$  decem; Euar.scr.

plana  $\Psi t$ . uisa t in marg. rasa caeteri. celebrentur 2634. 814. Ens. expertis  $AEFG\Phi\Gamma\Lambda MNP\Pi\Psi\Sigma bghprs34041$ uett. ed.; COuar.scr. Ens. exceptis 21. Ens. exemptis t. Ens. exactis unus. 815. pueri laetaeque duo et edd. saec. xv. teneraeque ornate ABEFG ΦΓΑΡΠ \$ ATbfghmpr 3 40 41; Cuar.scr. teneraeque ornare C. teneraeque exorate s. teneraeque honorate Z.

teneraeque ornata edd. saec. xv. Seguor D.

Oui bene placarit Pallada, doctus erit: Pallade placata lanam mollire, puellae, Discitis et plenas exonerare colos, Illa etiam stantes radio percurrere telas Erudit, et rarum pectine denset opus. 820 Hanc cole, qui maculas laesis de uestibus aufers. Hanc cole, uelleribus quisquis aena paras. Nec quisquam inuita faciet bene uincula plantae Pallade, sit Tychio doctior ille licet. Et licet antiquo manibus collatus Epeo 825 Sit prior, irata Pallade mancus erit. Vos quoque, Phoebea morbos qui pellitis arte. Munera de uestris pauca referte deae. Nec uos, turba fere censu fraudata, magistri

816. Hunc et seq. uers. in marg. m. bene placanti b. 817. Palladae G. lanam mollire trahendo Euar. scr. 818. Discite et plenas ABC. Discent et plenas Duar. scr. Discite iam plenas ms 22 23 alius; Cuar. scr. Discant et plen. caeteri. plenos exhonerare b. 819. etiam radio stantes Ψ. rad. praecurrere P12. perc. lanas Ama. pr. perc. tedas f. 820. et raro MΨ. pect. densat CD G ΦΛΝΟΠΨΣΤghrt uiginti fere; Euar. scr. pectine uersat unus. 821. cole quae tres. Gloss. qui] l'lauatrices dicit potius. E. qui maculam r 12 20. qui masaclas nigris de Γ. laesis a uest. P3. 822. ahena b?r? alii Heins. 823. faciat M ma. pr. IIb tres. faciet berecinthida pl. m ma. pr. 824. Ita Ψ?g? 2 Ald. secund.; h uar. scr. Gloss. ut est apud strabonem h. tycio B Cm. ticio D. titio Σh alius Neap. Ald. prim. tacio b. ptycio G; puar. scr. pticio A. pycio F. pytio Δ. pythio edd. saec. xv. pitio 933. phitio E s44 al. Ciof. phicio ΛΤ. phisio gloss. Λ. phithio Γ. pithio M N8. pityo P3. potio II 41. picio Ofpr. ficio unus Neap. phytio al. Ciof. pico Φ. De reliquis non constat. doct. ipse Φ (test. Heins.) M. 825. Dum licet T. manibus laudatus Cuar. scr. man. collatis f. coll. epio D. epepo EΛrma. sec. epleo G. epheo b. opeo II. epiro 20. 826. prior inuita DΣZm s 10 12 20 nouem.

827. phebeia Eb. phoeb. qui morbos A. 828. de nostris unus. 829. Nec et ultima littera proximae uoculae in ras. D. uos tuba D. uos uerba feri duo; Ffuar.scr. Sic, fere, AN; Cuar.scr. turba ferae sensus m. turba deam sensu E II Ama. sec. turba ferri sensu T. turba feri reliqui. Putabam aliquando: turba Phari. Sic, censu g ma. sec. 415 20 21 33 duo. sensus m 34; 22 uar. scr. sensu reliqui. sensu fraudate APma. pr. 28 quatuor; Af uar. scr. sens. fraudare Fm. sensu fraudante BDG IM FT pr 20 21 nouem; FAN 44 uar. scr. sensu fraudente E ma. pr. sensu mandata A. sensu monstrate f. sensu priuata A. sensu fundata t. Cogitabam: turba uafre censu.

| Spernite. discipulos attrahit illa nouos.          | 830 |
|----------------------------------------------------|-----|
| Quique moues caelum, tabulamque coloribus uris:    |     |
| Quique facis docta mollia saxa manu.               |     |
| Mille dea est operum. certe dea carminis illa est. |     |
| Si mereor, studiis assit amica meis.               |     |
| Caelius ex alto qua mons descendit in aequum,      | 835 |
| Hic, ubi non plana est, sed prope plana uia est,   |     |
| Parua licet uideas Captae delubra Mineruae,        |     |
| Quae dea natali coepit habere suo.                 |     |
| Nominis in dubio causa est. Capitale uocamus       |     |
| Ingenium sollers. ingeniosa dea est.               | 840 |
| An quia de capitis fertur sine matre paterni       |     |
| Vertice cum clipeo prosiluisse suo?                |     |
| An quia perdomitis ad nos captina Faliscis         |     |
| Venit? et hoc ipsum littera prisca docet:          |     |

830. discip. contrahit  $\mathcal{A}$ . attrait  $\Gamma$ ; C uar. scr. attrahet D m quinque. attraet C. attrahat G T alius. attr. ille  $\mathcal{A}$ . attr. ipse m. 831. Ita, cael., D. celum E. coelum G? ed. Elz. tabulasque F N O h r sex, u ett. ed. coloribus aptas E. color. imples p u ar. scr.

832. Vers. ma. sec. scriptus uidetur in D. docta mitia D. mollia serta F. 833. Mille haec est F. carminis haec est r. est secundo loco abi. O. 834. stud. absit P. adsit I solus ex meis. 835. Coelius G? Celius reliqui, quantum scio, uti supra. qua io-

uis desc. E ma. pr. in aequor Z; Fm uar. scr. in aequa C 20 tres.

836. Huc ubi AEMPmma. pr. duo; Cuar. scr. Haec C uar. scr.

Hic tibi C. prope plena D ma. pr. est primo loco abi. E, secundo omnes praeter E H bh 41 tredecim et uett. ed.

837. Pauca licet F. Plana licet O duo. Templa licet If. uideas capitae p quinque; s uar. scr. uideas pictae B uar. scr. uideas castae m s 33 quinque. captae secreta min. If. del. nemeruae r ma. pr. del. dianae D G.

838. Quaedam nat. t (puto per comp. quae etiam in E); puar. scr. cepit DE. abere Γ. coep. amare A ma. pr. 43. 839. est om. tres. uocemus M. 840. solers E ed. Rub. 841. Aut quia FGΦPΔΣfrst quinque; E uar. scr. fertur sine munere patris g. 842. Ex illo iubeat Vertice etc. Γ. Vert. tum clip. A. prosiliisse BMNOPΔh ms aliquot. 843. Aut quia FGΦOΔΣrt 40 sex aut duodecim; E uar. scr. Siue quod (quia 41) a domitis Π 41. quia praedomitis Ps. 844. Venit et imperii litt. unus. Ita, hoc ipsum littera prisca, BDm 13 33 sex; C uar. scr. hoc ipsum littera prima C 5 20 duo; D uar. scr. hoc signum littera prisca unus. hoc signum littera prima Δ ma. sec. Σh quatuor et uett. ed. hoc signo sillaba prima N 12 duo; F uar. scr. hoc (haec G) signo littera (litera E G) prima caeteri. Gloss. D: littera] annales prisci.

Ou. Fasti.

An quod habet legem, capitis quae pendere poenas 845 Ex illo iubeat furta reperta loco?

A quacumque trahis ratione uocabula, Pallas, Pro ducibus nostris aegida semper habe.

Summa dies e quinque tubas lustrare canoras
Admonet, et forti sacrificare deae.

Nunc potes ad solem sublato dicere uoltu,
Hic here Phrixeae uellera pressit ouis.

Seminibus tostis sceleratae fraude nouercae
Sustulerat nullas ut solet, herba comas.

Mittitur ad tripodas certa qui sorte reportet,
Quam sterili terrae Delphicus edat opem.

Hic quoque corruptus cum semine nuntiat Helles

Et iuuenis Phrixi funera sorte peti.

845. Vel quod  $\mathcal{A}$ . An quia habet  $E\Gamma$ , habet capitis legem h wett. ed. leg. capiti f. cap. qua pend.  $F 
mathbb{P} F g r septem$ , cap. quoque pend.  $\Gamma$ , quae soluere C war, scr. pend. paenis m ma. pr. 846. Exilio iubeat  $AEF \mathcal{O} \mathcal{A} MNOPH \mathcal{F} \mathcal{A} \Sigma Tb$  ma. pr. g r s ma.

pr. t ed. Rub.; C A 44 uar. scr. furta recepta A CD F G Φ Γ A M O PH F A Tfgprst 44 reliqui exceptis duodecim et uett. ed. Sed CD A  $\Delta p$  44 reperta uur. scr. 847. Et quac. T. An quac. m. trahas hp sex et uett. ed. racione  $G\Gamma$ . 848. semp. abe  $\Gamma$ . semp. habet m. 849. Prima dies Muar. scr. dies et quina m. dies et quinta quinque. tuba ADEFGOI ma.pr. MNPHFAZTbfgh prst 40 41 uiginti septem et uett. ed.; Cuar. scr. tubam tres. canora DEFGΦΓMNPII ΨΔΣTbfghprst4041 uiginti septem et uett. ed.; Cuar. ser. caneram tres. 850. Admouet f. Ammonet  $E\Gamma t$ . sacrificare deo Zma. pr. m 33. 852. Hic heri D. Hic ere  $\Gamma b$ . fixee E. frix.  $D\Gamma$ . uellere b. 853. Sem. coctis IF alius, gloss. E. Sem. castis unus. tost. celebratae m. partim in ras. E. 855. trip. cuncta qui P. qui sede rep. Q. sorte repugnet b ma. pr. sorte recepit 20. 856. delf. DE. delph. addat N Ft tres; Muar. scr. 857. corruptos A. corrupto mma. sec.; puar.scr. corr. pro semine unus. corr. tum munere nunt. tres. corr. cum munere s 20 duo. corr. cum sanguine CD m sex. nunciat  $DEG\Gamma$ . nunciet s. sanguine nuncia bella m. elles r. Gloss. E: — ipsa .n. dedit agricolis semina cocta l' tosta ne crescerent et inde orta est maxima fames in regione illa. postea uero sacerdotibus promisit magnam pecuniam ut dicerent regi quod nisi phrixus et helles dis sacrificarentur nunquam cessaret fames. et hoc est quod dicit hic quoque corr. cum sem.

Vtque recusantem ciues et tempus et Ino Compulerunt regem iussa nefanda pati, 860 Et soror et Phrixus uelati tempora uittis Stant simul ante aras, iunctaque fata gemunt. Aspicit hos, ut forte pependerat aethere, mater Et ferit attonita pectora nuda manu: Inque draconigenam nimbis comitantibus urbem 865 Desilit, et natos eripit inde suos. Vtque fugam capiant, aries nitidissimus auro Traditur. ille uehit per freta longa duos. Dicitur infirma cornu tenuisse sinistra Femina, cum de se nomina fecit aquae. 870 Pene simul periit, dum uolt succurrere lapsae Frater et extentas porrigit usque manus. Flebat ut amissa gemini consorte pericli, Caeruleo iunctam nescius esse deo.

858. frixi DEΓ. phrixi uulnera Δf. fun. forte b. petit m.
859. Sic, Vtque, DΦ(?non credo) Δb 26. Vsque reliqui.
860. Ita, Compulerunt, A 43. Compulerint P. Compulerat Γ.
Compulerant reliqui. regem facta nef. Ψ. 861, frix, DEΓ.

Compulerant reliqui. regem facta nef. 4. 861. frix, DET. timpora EPb. temp. ramis BDZ m 13 20 22 33. 862. Sstant D. aras cupetaque A. que facta A(D?) fata ferunt Augr. scr.

aras cunctaque A. que facta  $A(\mathcal{O}^?)$ , fata ferunt  $\mathcal{A}$  uar. scr. 863. ut sorte pependus in ethera  $\Gamma$ . forte pependit in aethera  $\Pi$ . pependit ab ethere  $D\Gamma$ , pependit in aethere unus. 864. Et fert E ma. pr. ferat b ma. pr. antonita  $\Gamma$ . fer. admota duo. 865. draconigeam D. draconigeram  $\mathcal{O} \mathcal{A}$  s 10 20 33 tres. draconiferam  $\Sigma$ . comitant. orbem A 43. com. urnam m ma. pr. 22 33 866. Dissilit C alius. Disilit C alius. Disilit C alius. Disilit C alius. Disilit C alius. C alius. C alius.

867. fugas s. capiant om. in ordine, in marg. desecto initio: apeant Γ. fugam rapiant tres.

868. Tradiditur Γ. ille duos p. f. l. uehit Δ. duos p. f. l. tulit Σ. ueit Γ. per longa freta f. longa suos t.

869. inf. cornua C.

870. Fem. quae de se D. cum densae nom. 34.

871. simul pereunt P3. periit quum (quom, cum) uult uett. ed.

871. simul pereunt P3. periit quum (quom, cum) uult uett. ed.

872. et extensas CD Ema. pr. ΓΔ

M F Th m quatuor. et externas, exactas singuli. porrig. ille Ema. pr. t alius. porr. ipse unus. porr. illa h alius.

873. Fleb. et am. Bm quinque; Cp uar. ser. Flebat ad amissa unus. amissa genium consorte m ma. pr. gemini cum sorte BΔ tres et uett. ed.

consorte m mu, pr. gemini cum sorte BA tres et uett. ed. 874. Caeluleo D. Iunctam caeruleo nesc. A. iunctam noscitur

esse b.

Littoribus tactis aries fit sidus. at huius Peruenit in Colchas aurea lana domos.

875

Tres ubi luciferos ueniens praemiserit eos, Tempora nocturnis aequa diurna feres.

Inde quater pastor saturos ubi clauserit haedos, Canuerint herbae rore recente quater, Ianus adorandus, cumque hoc Concordia mitis, Et romana Salus, araque Pacis erit.

880

Luna regit menses. huius quoque tempora mensis Finit Auentino Luna colenda iugo.

875. Littor. tacitis A. Litt. captis BCZm 1220 (et quatuor, sched.). Litt. tractis s. Litt. raptus tres. sidus ad hui. O. sidus et hui. AN Th decem et uett. ed. 876. Peru. ad colch. (cholch. D) BCD ZOPm 20 duo. colcas EI. colchos s. colchos a. l. deos unus.

877. lucif. oriens  $\mathcal{O}$  alius. lucif. aries emisit eoos duo. uen. dimisit eous quatuor. uen. praemisit eous  $\mathcal{A}$ . praemisit eoo unus; puar. scr. praemiserit eous  $\mathcal{D}$ . praemiserit eoos duo. 878. Ita, feres,  $AD\mathcal{A}$  Fg m 12 20 scx. ferens 5 33 alius. feras unus. ferunt FPTr alius. ferent 14. feret caeteri. 879. Iamque quater  $\Gamma$ . pastor pastos ubi Fuar. scr. quater saturos ubi pastor claus.  $\delta$ . ubi cluserit 12. clauserat Ema. pr. Oh uett. ed. 880. Kanuer. r. Canuerintque herb. t. Corruerint duo. rore cadente  $\delta$ . rore iacente, tacente, madente, decente singuli. 881. hoc om.  $\delta$  adornandus 5 33 duo. adorandus cum quo

881. hoc om. mp. adornandus 5 33 duo. adorandus cum quo conc. BG PANOPIIA Tfg ma. sec. hrs 20 quatuordecim et uett. ed. ador. quo cum conc. 12, non quinque alii. 882. pacis erunt E. pac. erat tres. 883. reget m 22. tempore G. 884. Finit: auentino DE. P. OVIDII NASONIS FASTORVM FINIT LIBER III. INCIPIT LIBER QVARTVS A. Explicit liber .III. in-

cipit .IIII. EP.

## LIBER QUARTVS.

Alma faue, dixi, geminorum mater Amorum: Ad natem noltus rettulit illa suos. Ouid tibi, ait, mecum? certe maiora canebas: Num uetus in molli pectore uolnus habes? Scis, dea, respondi, de uolnere. Risit, et aether 5 Protinus ex illa parte serenus erat. Saucius, an sanus numquid tua signa reliqui? Tu mihi propositum, tu mihi semper opus. Quae decuit, primis sine crimine lusimus annis; Nunc teritur nostris area maior equis. 10 Tempora cum causis annalibus eruta priscis Lapsaque sub terras ortaque signa cano. Venimus ad quartum, quo tu celeberrima, mensem: Et uatem et mensem scis, Venus, esse tuos.

IIIIus I. D. Liber IV. B. FASTORYM LIBER IIII.  $\Gamma$ . P. OVIDII NASONIS FASTORYM LIBER QVARTYS INCIPIT. p. Incipit I'. IIIIus fastorum de mense aprilis. b.

V. 1. Diua faue puar. scr. faue uati gem. 44; AMN Il uar. scr.

5. Sic dea BG; Cuar.scr. Sci..dea 6. et aer BEGDAMP  $\Pi \Psi \Delta Tbfghpr$  plus uiginti et uett. ed. 7. Sautius Ema.sec. Sic, an san.,  $ABFGDNP\Psi fgmrs 12 20 22 33$  tredecim; Cuar.scr. et san. b. aut san. reliqui. Ita, numquid,  $AFGFOP\Psi gr 10$  43 decem; Cuar.scr. nunquam caeteri. nunq. tua regna E. reliquit bma.pr. 8. In mili m. michi, michi E. semper onus  $ABFDMNO\Pi\Psi\Delta Tghmma.sec.pr 44$  undeuiginti et uett. ed.;  $C\Delta uar.scr.$  semper honus  $EF\Sigma b$ . semper honos f 34. 9. Quod dec.  $\Delta r$  612 quinque. Vt dec. b 17 alius. Qua dec. 21 33. Quam dec. 20. lusimus campis  $\Delta ma.pr.$  test. Gron. 10. Non ter. g.

11. eruta ueris m.ma.pr. 12. Lapsaque cum sub terr. G. signa canam CDEFGMTfg quatuordecim. 13. Ne minus ad b.ma.pr. mense AGTTr. 14. esse tuum D ut puto, sub ras. Gg quinque.

| Mota Cytheriaca leuiter mea tempora myrto      | 15 |
|------------------------------------------------|----|
| Contigit et, coeptum perfice, dixit, opus.     |    |
| Sensimus, et causae subito patuere dierum.     |    |
| Dum licet et spirant flamina, nauis eat.       |    |
| Si qua tamen pars te de fastis tangere debet,  |    |
| Caesar, in Aprili quod tuearis, habes.         | 20 |
| Hic ad te magna descendit imagine mensis       |    |
| Et fit adoptiua nobilitate tuus.               |    |
| Hoc pater Iliades cum longum scriberet annum,  |    |
| Vidit, et auctores rettulit ipse suos:         |    |
| Vtque fero Marti primam dedit ordine sortem    | 25 |
| Quod sibi nascendi proxima causa fuit,         |    |
| Sic Venerem gradibus multis in gente repertam  |    |
| Alterius uoluit mensis habere locum.           |    |
| Principiumque sui generis reuolutaque quaerens |    |
| Saecula cognatos uenit ad usque deos.          | 30 |
| Dardanon Electra nesciret Atlantide natum      |    |

15. Sic, cytheriaca, DZ. cytheraica tres et gloss. g: aliquis habet cytheraica. — cythereida m, citharea Ema. pr. Σb. citherea aut cytherea reliqui et Ema. sec. cith. (cyth.) est leu. b Ald. pr. tympora C. timpora DE8, mirto DEGΓ. murto r. 16. Cingit et inceptum perf. G. cept. DE al. 17. Sensibus II. et subito causae CDb m s 12 20 33 octo. caus. patuisse b ma. pr. pat. deorum guar. scr. 18. Cum lic. guar. scr. 19. pars est de P. pars et de s. pars de fastis te tang. b. fast. dicere deb. m. fast. trahere anus. 20. apr. quam tuear. b. apr. quo tuearis Bst tres; Cuar. scr. apr. quo tenearis Zm 4 13 33 quinque; Eguar. scr. tenearis habe m ma. pr. 21. Hic a te AENII Δ Σb 3 6 10 14 33 41 duo; Quar. scr. desc, origine mens. DEΓ ANO IIma. sec. Ψ Δ Σ Tb f pr s ma. sec. t aliquot et Ald. pr.; Q A 44 uar. scr. 22. Et sit Ψ.

23. Haec tres. cum totum unus. long. duceret  $\Delta f$  duo.
24. Sensit et 12 20. actores  $\Delta Nft$ . auct. praetulit ille r;  $\mathcal{O}$  uar. scr. rett. (retulit EG?) ille  $EFG\mathcal{O}\Gamma MNPH\Delta Tbfh3834$  undeuiginti et uett. ed. rett. ipsa duo. ille tuos  $\mathcal{O}fr$  fort. ma. pr. ipse tuos AFMO 22 33 43 duo. 25. primum M. 26. Quod tibi m ma. pr. nacendi  $\Gamma$ . nascenti  $ACEFG\mathcal{O}MNO$  ma. pr.  $PHF\Delta \Sigma Tbfghmrs333$  triginta quinque et uett. ed. 27. uen. multis gradibus  $\Delta$ . gente receptam libri praeter quos sequor, BCDG m ma. pr. 1213 20 22 33 quatuordecim; EFuar. scr. 28. abere  $\Gamma$ . habere dies G ma. pr. 29. que suae gentis quatuor; g uar. scr. resolutaque s duo. reuoluta requirens G. 30. Sidera cogn. unus. adusque..uos D. 31. Dardanum  $\Gamma$ . Dardalon b. Ita, nesciret, AB ma. pr.  $CDFG\mathcal{O}\Gamma O$  ma. pr.  $P\Delta \Sigma bfg$  m 489 10 33 34 35 43 tre-

45

| Scilicet, Electran concubuisse Ioui?                |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Huius Erichthonius: Tros est generatus ab illo:     |    |
| Assaracon creat hic, Assaracusque Capyn.            |    |
| Proximus Anchises, cum quo commune parentis         | 35 |
| Non dedignata est nomen habere Venus.               |    |
| Hinc satus Aeneas. pietas spectata per ignes        |    |
| Sacra patremque humeris, altera sacra, tulit.       |    |
| Venimus ad felix aliquando nomen Iuli,              |    |
| Vnde domus Teucros Iulia tangit auos.               | 40 |
| Postumus hinc, qui quod siluis fuit ortus in altis, |    |
| Siluius in latia gente uocatus erat.                |    |
| Isque, Latine, tibi pater est. Subit Alba Latinum.  |    |
| Proximus est titulis Enitus Alba tuis               |    |

decim. neciret r. electa nescit ath, b. electra quis sciret atl. t; F H uar. scr. electra quis nescit reliqui scripti, r ma. sec.,  $\Phi$  et  $\Gamma$  et P et m uar. scr., edd. uet. athlantide D  $\Phi$ . athalantide E G  $\Gamma b$ . natam H uar. scr. cretum quatuor ignoti. Gloss. nesciret] nisi quesisset D. 32. Ita, electran, p. electam b. electran reliqui, partim cum sicilico. iouis h et ed. Vic. 33. Cuius er. duo. aricton. A. ericton. D G  $\Gamma r$ . eristonius E. erictionis f. est gelatus ab b. ab ilo g ma. sec. duo. 34. Ita, Assaracon, A 35. Assaricum D. Assaracum aeteri. assaric. D. capim CE G D A N D P A T b f ps. capin D  $\Gamma h$  r. 35. Protinus anch. H. anchisen Cm ma. pr. anchise  $\Gamma$  ma. sec. anch. quocum comm. 12. 36. dedignata acm a

Ille dedit Capyi recidiua uocabula Troiae,

43. Hicque T. Hic quoque latini pater est N. Is pater latine tibi est  $\Sigma$ . latine tuus pater quinque. est de gente G ma. pr. 44. titulis epitus DEGI'bf. ephitus Or. epycus unus. epicus s. epitor 33 alius. epicor 28. epetus B. calpetus C uar. scr. calpetis tres. capetus duo. 45. Capyi emend. Scalig. dedit Capis Seru. ad Aen. 10, 145 ed. Dan. dedit capys 5 in marg. dedit capetum 34. dedit patriae 35. dedit ceptae F uar. F uar. F dedit captae F uar. F dedit captae F and F and F dedit captae F dedit capta

Et tuus est idem, Calpete, factus auus. Cumque patris regnum post hunc Tiberinus haberet. Dicitur in Tuscae gurgite mersus aquae. Iam tamen Agrippan natum Remulumque nepotem Viderat. in Remulum fulmina missa ferunt. Venit Auentinus post hos, locus unde uocatur, Mons quoque. post illum tradita regna Procae. Ouem sequitur duri Numitor germanus Amuli: Ilia cum Lauso de Numitore sati. Ense cadit patruo Lausus, placet Ilia Marti. 55 Teque parit, gemino iuncte Quirine Remo. Ille suos semper Venerem Martemque parentes Dixit, et emeruit uocis habere fidem. Neue secuturi possent nescire nepotes, Tempora dis generis continuata dedit. Sed Veneris mensem graio sermone notatum

46. tuus idem D. idem capete BF P I fhp edd. saec. xv. capeta C. carpete H. calpite  $\Gamma$ . talpate T. capite Gb. calp. fractus M. 47. post hanc tiberinus ab illo A 43. tyberinus D. Accipiens regnum post hunc tiberinus ab illo  $EFG\Phi\Gamma MP\Pi \Sigma T$ bfghrst 304041 triginta Ald. prim. Accipiens post hunc regnum tiberinus ab illo NOY. Cumque capit regnum post hunc tyberinus ab illo unus. A capeto regnum post hunc tiberinus ab illo unus. 48. Dicitur etruscae gurgite unus. 49. Ita, agrippan, A. agrippae D. agrippam O. agrippam caeteri. agr. genitum Z 12 20. agrippam remum remulumque F. nat. romulumque G. nepotes  $AF\Phi AMN FTbfgma.pr.mma.sec.pr 43 44 sedecim; CP$ uar.scr. 50. Viderat et in  $\Gamma$ . Vidit et in b. romulum G. fulm.
musa b. 51. auentino post hoc loc. mma.pr. post hunc  $E\Gamma$ .
hos lacus  $F\Phi NPma.pr.s$  quatuor. loc. (lac.) inde  $G\Sigma bs$  quinque. uocatus PT quatuor. 52. Mox qu. gma. sec. rt. regna phocae BG ΦMNO Π b gma. pr. r s undeuiginti. focae C(t. Gron.) ΕΓΑ  $T\Delta Tft$ . 53. seq. diri  $\Delta gma.sec.$  quatuor. sequitur numitor quondam germanus  $\Pi 41$ . amulii  $DE\Gamma$ . amulli fr. 54. II. de lauso (clauso test. Gron.) cum numit. A43. cum lapso M. munitore  $\vec{E}$ . numit. sata  $\vec{O}$ . numit. sata est  $\Sigma$ . 55.  $\dot{S}ic$ , patruo, A. patrio A. patrii unus. patrui caeteri. 56. Te parit  $\vec{E}$ .

57. suos uenerem semper martemq. Gh uett. ed. parentis A. 58. Dixit postr. syll, in ras. E. 59. possint f ma. pr. duo. nesc. parentes GNA, nesc. minores Nuar.scr. 60. Temp. sic genticont. guar.scr. Temp. sic generis tres. dis EG ex meis.

61. Si uen. b. mensem grato A. mensem graeco  $EF\Phi\Gamma NOP$  Ts 3 nouem et uett. ed. serm. uocatum A; Puar.scr.

Auguror. a spumis est dea dicta maris. Nec tibi sit mirum graeco rem nomine dici: Itala nam tellus Graecia maior erat. Venerat Euander plena cum classe suorum, 65 Venerat Alcides, Graius uterque genus. Hospes Auentinis armentum pauit in herbis Clauiger, et tanto est Albula pota deo. Dux quoque Neritius. testes Laestrygones extant, Et quod adhuc Circes nomina littus habet. 70 Et iam Telegoni, iam moenia Tiburis udi Stabant, Argolicae quod posuere manus. Venerat Atridae fatis agitatus Halesus, A quo se dictam terra Falisca putat. Adiice Troianae suasorem Antenora pacis, Et generum Oeniden, Appule Daune, tuum. Serus ab Iliacis et post Antenora flammis

62. Auguror et spum.  $E\Gamma$ . dicta uenus 0. 63. N... tibi D. Ne tibi AA. mirum rem graco (sic, per comp.) nom. I. mirum graecorum nomine A 4 b 43. mir. graio rem A 6; m uar. scr. graeco te nom. A. graeco sermone notatum N uar. scr. dici postr. syll. in ras. D. dixi M. 64. Italia . . . tellus G ma. sec. Italida tell. unus. Itala tunc tell. A uar. scr. Itala iam tell. duo. gratia D. 65. euuander  $\Gamma$ . eu. cum plena h s octo et edd. saec. xv. 66. in marg. r. alchides  $\Gamma$ . graium ut. D. alc. graecus ut.  $\Gamma g$  ma. sec. uter genus E. uterque fuit Ph tredecim. 67. auentinus B. armatum E ma. pr. arm. ponit \( \Delta \text{ uar. scr.} \) in aruis \( \Delta \text{ Th p sex Ald.} \) prim.; guar. scr. 68. alb. pacta unus. 69. Sic, neritius, C33 octo. nercius A. nericius h. naricius DEGΦΓMOZ. gnaricius A. naritius caeteri. listrigones D. lestrig. EGIr. 70. Est quod 11. Et quid Dma. pr. adh. circae A 43. circes litora nomen habent Pma. pr. litus libri, ut uidetur. 71. thelegoni G. telegonis F. tyburis D. Gloss. C: catillus corax et tibur fratres. 72. Stab. assaracae unus. argol. quae pos. BCFG Φma. sec. ΓΛΝΟΡΠΨΔ The fight rest triginta et uett. ed. 73. atrides D sub ras. O ma. pr. Pg ma. pr. hpr sub ras. 33 nouem. fatis agnatus A. alessus O ma. sec. elissus O ma. pr. alesus EGIMfr. 74. Aleso dictam C. E quo se mma. pr.; Cuar. scr. phalisca G. Gloss. D: Halesus C. in the control of th fugit timens se luere peccatum fratris sui egisti qui occidit agamemnonem propter clitemnestram. 75. Adice mei omnes. Adice suasorem troiane ant.  $E\Gamma$ . antentora E ma. pr. 76. Et genus oen. (en., eon.)  $AD\Phi APATfg$  m ma. sec. in ras. prs 46 13 22 33 undeuiginti; Cb uar. scr. eoniden EPO. enidem G. eniden DIr alii. Aeniden ed. Elz. apule EGOf. 77. Tardus ab suar.scr. Rarus ab N. antentora E.

Attulit Aeneas in loca nostra deos.

Huius erat Solymus Phrygia comes unus ab Ida,
A quo Sulmonis moenia nomen habent:
Sulmonis gelidi, patriae, Germanice, nostrae.
Me miserum, Scythico quam procul illa solo est!
Ergo age, tam longas sed supprime, Musa, querelas:
Non tibi sunt maesta sacra canenda lyra.
Quo non liuor adit? Sunt qui tibi mensis honorem
Eripuisse uelint inuideantque, Venus.
Nam quia uer aperit tunc omnia, densaque cedit
Frigoris asperitas, fetaque terra patet,
Aprilem memorant ab aperto tempore dictum.
Quem Venus iniecta uendicat alma manu.

Illa quidem totum dignissima temperat orbem,
Illa tenet nullo regna minora deo.

78. Adtulit r. loca tuta 26. deas A. 79. Cuius erat 'm; Cuar. scr. erat om. Ema, pr. solimus DG. solmus Γ ma. pr. solumus Γ ma. sec. solemus ABCEFOAPΠΨΔTbm ma. sec. pr s t uiginti tres Ald. prim. sol, comes unus natus ab ida D. phrigia G. frigia EOΓ. unus om. 7. comes exul ab F. 80. A solemo sulm. C suprascr. uulg. pro uar. scr. Ex quo P. E quo m ma. pr. 81. omiss. olim O. Maenia sulmonis patr. IIma. sec. quatuor. ge-

81. omiss. olim O. Maenia sulmonis patr. IIma. sec. quatuor. gelida A. gelidae  $G\Gamma M \Psi A fg$  ma.pr. mma.sec. rs octo. patriae contermina nostrae  $\Sigma$ . patriae gramatice r. germ. tirae b ma.pr. Gloss. D: iteratio dolentis. 82. Mi mis. D. scith.  $G\Gamma$ . scitice DE. scyth. quod proc.  $AM \Psi$ . proc. ille b. est abi. N. Gloss. D: his uersibus cognoscitur in exilio hoc opus scripsisse. 83. Euge age B? Ergo ego tam Z(?) 20. tam longe sed Zm. longas et suppr. s33 quatuor. longas iam suppr. b 17 26. subprime  $\Gamma r$ . musa loquelas 20. Gloss. 20: ego] ibo. subaudi in exilio. 84. maesta festa aliquis. lira mei. 85. Quod non  $\Gamma$ . Quae non  $\Phi$ ;  $\Psi$  uar. scr. liuor abit AOZm 620 22 40 41 tres et flor. Berol. tibi nomina mensis quatuor; M uar. scr. 86. uelint eripiantque g uar. scr. inuideantque tibi  $A\Sigma$ . 87. quia nunc aperit uer omn. A. aperit nunc  $\Gamma$ . omnia denique cedit  $\Gamma$ . 88. asper. festaque 44. faetaque D. asper. terraque faeta  $\Gamma OAf$  alius. terra paret  $\Gamma$ . terra parit  $\Psi$ ;  $\Pi A$  uar. scr. 89. Aprilim 6. mem. sub aperto b. ab aprico fort. a ma. pr. in schedula membranacea  $\Gamma$  ind. caeteri? 91. totam b. Sic, orbem,  $ABCDE\Gamma AMN\Pi\Psi \Sigma TZgbm$ 

2033 4041 43 uiginti duo; b uar. scr. temperat annum reliqui. 92. nulla Yuar. scr. null. membra unus; guar. scr. null. templa, terra singuli. dea Yuar. scr.

110

Iuraque dat caelo, terrae, natalibus undis, Perque suos initus continet omne genus: Illa deos omnes, longum est numerare, creauit: 95 Illa satis causas arboribusque dedit. Illa rudes animos hominum contraxit in unum, Et docuit iungi cum pare quemque sua. Quid genus omne creat uolucrum, nisi blanda uoluptas? Nec coeant pecudes, si leuis absit Amor. Cum mare trux aries cornu decertat, at idem Frontem dilectae laedere parcit ouis. Deposita sequitur taurus feritate iuuencam, Quem toti saltus, quem nemus omne tremit. Vis eadem lato quodcumque sub aequore uiuit, 105 Seruat, et innumeris piscibus implet aquas. Prima feros habitus homini detraxit. ab illa Venerunt cultus mundaque cura sui. Primus amans carmen uigilatum nocte negata

93. que caelo dat terr. 4. dat caeli B. terrae et natal. D G A  $\sum a_{ma}$  sec. h uett. ed. 94. suos coitus  $E \Phi$  (ma. sec. test. Heins.) AN Wbht13 tredecim et uett. ed.; CMP II 44 uar. scr. suos ortus \( \mathbf{T} uar. scr. \) suos arcus \( M. \) suos nutus \( Tp 43 nouem. \) suos motus B duo. suos numeros 21. suos nexus c. o. solum  $\Gamma$ . 98, 97, 96 transp. O. 95. est enumerare O. longum enumerare 34. est memorare P tres. est narrare D 33 35 36 sex. 96. caus. seminibusque unus. 97. rud. hominum animos f. animas 20. anim. convertit  $\Pi \Delta f$ . an. construxit unus. an. coniunxit  $\Phi$ .

Dicitur ad clausas concinuisse fores.

98. Edocuit P. decuit G. iungi compare A test. Gron. cum mare gloss. A. pare quaeque O. pare quamque quinque. suo FDm.

100. coeunt  $CE\Gamma AOP\Pi \Psi \Sigma Tbfmme.sec.st3$ . co. uolucres
E. 101. mare mas aries 34. decert. et idem  $N\Sigma Tb$ ; puar. sor. 102. dil. cedere r ma. pr. 103. Disposita A. Postposita NPT quatuor; Muar. scr. Dep. taurus sequitur tres. thaurus D. iuuencas E. 104. Quem totus CEIm ma. pr. octo. quem tremit omne nemus g quatuor. quem timet omne nemus  $\Psi$ , omne tremunt C uar, scr. omne timet  $A \Sigma 20 40 41$ ; PII uar, scr. 106. inplet  $\Gamma$ . 107. feros hominis habitus detr. II. hab. hominis Cs quinque. hab. hominum  $\Delta N$  tres. 108. cult. multaque  $CDE\Phi\Gamma$  MNOHTb ma. sec. rst aliquet;  $\Delta p$  var. ser. cura solo l' sui  $\Gamma$ . Ita, sui, G F AZfmma. pr. 61220 septem; s nar. ser. cura solo reliqui et uett. ed. 109. carm. iugulatum T. carm. modulatum BCs 33 decem. nocte dieque Muar. scr. 110. claus. continuisse b. claus. continuasse r quatuor. claus. commemorasse O uar. scr.

Eloquiumque fuit duram exorare puellam: Proque sua causa quisque disertus erat. Mille per hanc artes motae. studioque placendi Quae latuere prius, multa reperta ferunt. Hanc quisquam titulo mensis spoliare secundo Audeat? a nobis sit furor iste procul. Quid quod ubique potens templisque frequentibus aucta Vrbe tamen nostra jus dea majus habet? Pro Troia, Romane, tua Venus arma ferebat, Cum gemuit teneram cuspide laesa manum: Caelestesque duas Troiano iudice nicit: Ah nolim uictas hoc meminisse deas! Assaracique nurus dicta est, ut scilicet olim Magnus Iuleos Caesar haberet auos. Nec Veneri tempus quam uer erat aptius ullum: Vere nitent terrae, uere remissus ager: Nunc herbae rupta tellure cacumina tollunt,

111. fuit dulce exor. m. fuit duras orare puellas 20. 112. desertus f. dis. erit G. 113. arces O. Sic, motae, DZm 33 duo. artes initae 20. art. nocte, noto singuli. artes notae caeteri scripti et uett. ed. que placendae mma.pr. 114. Quae placuere f. reperta forent F; Muar.scr. 115. Ita, secundo, Ama.pr. BCP Amma.pr. duo. secundi caeteri. 116. sit procul iste furor CD EFG O \( \Gamma \) bhps undecim. furor ille M. 117. Quicquid ubique potest templ. m. ubique frequens G. ubique procul \( \Sigma \). templis frequentibus Cf. templisque recentibus 20. frequ. acta O M. freq. acta est N. acta es f. aucta est \( Ap \). 119. A troia g.

Nunc tumido gemmas cortice palmes agit.

scr. uict. hac r ma. pr. haec meruisse 34. memin. duas 35.

123. Assaricique D G fort. ma. pr. silicet  $\Gamma$ . 124. Magnos r.

125. Nunc uen. F uar. pr. uer erit apt. f 20. uer eat apt. 11. uer est apt. f 400. apt. illum f 125, 127, 126, 128 transp. f 126. Vere uirent terr. f 127, uere remittit ager f 128. Tunc f 129. Vere remissus ager uere nitent terrae f 127. Tunc f 128. Tunc f 129. Nunc timido geminas f 128. Tunc f 128. Tunc f 129. Nunc timido geminas f 129. Tunc f

Et formosa Venus formoso tempore digna est, Vtque solet, Marti continuata suo. 130 Vere monet curuas materna per aequora puppes Ire, nec hibernas iam timuisse minas. Rite deam latiae colitis matresque nurusque Et uos, quis uittae longaque uestis abest. Aurea marmoreo redimicula soluite collo, 135 Demite divitias, tota lavanda dea est. Aurea siccato redimicula reddite collo: Nunc alii flores, nunc noua danda rosa est. Vos quoque sub uiridi myrto iubet ipsa lauari: Causaque cur iubeat, discite, certa subest. 140 Littore siccabat rorantes nuda capillos: Viderunt satyri, turba proterua, deam.

Sensit, et opposita texit sua corpora myrto:

129. formoso est temp. d. e. E. tempore gaudet Nuar. scr. 130. in marg. ma. pr. D. continuata uiro est  $\mathcal{A}$ . est in fine addunt libri praeter DP2? h 31220 tres alios et Ald. prim. 131. Vere mouet  $B\mathcal{A}$  m 43 sedecim; puar. scr. Vere mouent h. Vere iubet  $\mathcal{Q}$ uar. scr. curua A. pupes E. 132. hibernas pertimuisse O. iam meminisse 12 28 29 33. 133. deam colitis latiae (lacie  $EG\Gamma$ , lane b)  $AEFG\Phi\Gamma \triangle MNOP\Pi\Psi \triangle Tbfghprs, numeris notati praeter$ 2033 sex, uett. ed. 134. quis uicte E. uestis adest M ma. pr. O Fs 12 20 44 decem; Puar. scr. 135. redimic. tollite collo F. redim. demite coll. AEFGOTAMNOPHFASTfghrst numeris insigniti praeter 12 20 septem et uett. ed.; Duar. scr. 136 et 137 nusquam extant nisi in BDGZbgmp6(34?) nouem aliis, tum in E 33 extra ordinem manu recentiori. 136. diuicias G. Ita, lauanda, duo ignoti. tota iuuanda BDgm34. tota uidenda EGb33 tres; Duar. scr. tota leuanda 34 uar. scr. tota nouanda Duar. scr. De reliquis non constat. 137. redim. demite mp uar. scr. uterque. Gloss. E: siccato] post balneum. 138. Nunc albi flor. DI Zpr tres; Il uar. scr. Nunc alibi g. Nunc alti m ma. pr. Nunc illi t. nunc rosa d. noua est Gt. nunc noua rosa danda est r. nunc rosa noua danda est . noua clausa rosa bma.pr. 139. in marg. r. mirto  $DEG\Gamma$ . iub. illa PHbh decem. iub. usque 36; g uar. scr. 140. Causa baec cur  $\mathcal{A}$ . Causa est cur b. iub. dicite Ema.pr.

140. Causa haec cur  $\mathcal{A}$ . Causa est cur b. iub. dicite Ema.pr. iub. dicere m; Huar.scr. 141. Litore GO? sicc. rorantes rore h quatuor et uett. ed. sud. uda 11. sicc. rorantes nuda cap. ms12 20 33 decem alii. 142. Videre sat. s. satiri EG. 143. Sentit et r. obposita Dfr. apposita  $\Gamma hp1220$  octo et uett. ed. opp. sensit sua T. sua timpora fr; Cuar.scr. sua pectora h. sua tempora AFO test. Heins.  $MNPHA\Sigma Tgp$  decem fere; t uar. scr. mirto

2 mei.

| Discite nunc, quare Fortunae thura Virili       |
|-------------------------------------------------|
| Discite nunc, quare Fortunae thura Virili 145   |
| Detis eo, gelida qui locus humet aqua.          |
| Accipit ille locus posito uelamine cunctas,     |
| Et uitium nudi corporis omne uidet.             |
| Vt tegat hoc celetque uiros, Fortuna Virilis    |
| Praestat, et hoc paruo thure rogata facit. 150  |
| Nec pigeat tritum niueo cum lacte papauer       |
| Sumere, et expressis mella liquata fauis.       |
| Cum primum cupido Venus est deducta marito,     |
| Hoc bibit. ex illo tempore nupta fuit.          |
| Supplicibus uerbis illam placate. sub illa 155  |
| Et forma, et mores, et bona fama manet.         |
| Roma pudicitia proauorum tempore lapsa est:     |
| Cumaeam ueteres consuluistis anum.              |
| Templa iubet Veneri fieri. quibus ordine factis |
| Inde Venus uerso nomina corde tenet. 160        |

144. facto nosque 3. facto hocque  $\Sigma$ . que proferre 0. referre iuuat 35. ref. pudet duo. 145. Dicite EA. Discute 44. Disc. fortunae nunc quare tura b. tura O? r? 146. eo calida gma.pr. mma.pr.s42233 undecim. gel. quo  $\Psi$ . 147. Aspicit ille GO  $AN\Sigma Tbrt$  sex; CFuar.scr. uel. matres N. 148. om.  $\Gamma$ . uicium EG. omne patet  $CEP\Pi As 3$  sedecim; BOuar.scr. Nudaque deposita corpora ueste patent 29. 149. teg. haec G quatuor. hoc lateatque uir. b; Duar.scr. que uiras E. que uiris 33 quatuor. hoc fortuna uiros celetque uir. 0. 150, hoc om. E. et haec G  $\Psi$ . ture EO? 151. Ne pig.  $Ema.pr. \Psi h$  44 uett. ed. Ne pudeat gloss. A. tricum A. pig. niueo tritum O 29. trit. nimio T.

152. mella locata fau. mma. pr.

prim. liquido \( \Delta ma. pr. f. \) diducta \( f. \) deducto \( Ema. pr. \) est educta \( t. \)

est conducta \( II 41. \) est adducta \( duo; \) \( Malius uar. scr. \)

154. Haec

bib. \( p. \)

155. lllam supplicibus (suplic. \( D) \) uerbis plac. \( Dbb \) paucissimi \( et uett. \) ed. Subplicibus \( E. \)

Supplicibus \( r. \)

Suppliciter uerbis \( \Omega. r. \)

6. sub ipsa \( r \) 33 \( duo. \)

156. \( Et \) fortuna \( et mores I \). bona forma \( AGma. pr. \) corr. fama manent \( C. \) fama fuit \( Nuar. scr. \)

157. pudicicia \( EG. \)

158. \( Coemaeam A. \)

Cyneam 33. uet. consiluisse \( an. E. \)

consil. humum \( mma. pr. \)

159. iubent \( m. \)

150. uenus numine uerso corda \( E. \)

158. \( Demaeam A. \)

159. iubent \( m. \)

160. uenus numine \( duenus \)

160. uenus numine corda \( BCDGFAMNOPHASb \)

34 \( duodecim; Muar. scr. \)

nomine \( corda AFO \)

47 \( fm p \)

33 \( 43 \)

43 \( duodecim; Muar. scr. \)

159. iudet

160. uenus numine \( duoma numina \)

160. uenus numine \( duoma numina numina numina numina numina numina corda \( duoma numina numina numina numina numina numina corda \( duoma numina numina numina numina numina numina corda \( duoma numina nu

Semper ad Aeneadas placido, pulcherrima, uoltu Respice, totque tuas, diua, tuere nurus. Dum loquor, elatae metuendus acumine caudae Scorpios in uiridis praecipitatur aquas.

Nox ubi transierit, caelumque rubescere primo
Coeperit, et tactae rore querentur aues,
Semiustamque facem uigilata nocte uiator
Ponet, et ad solitum rusticus ibit opus,
Pleiades incipiunt humeros releuare paternos,
Quae septem dici, sex tamen esse solent.
Seu quod in amplexum sex hinc uenere deorum:
Nam Steropen Marti concubuisse ferunt,
Neptuno Halcyonen et te, formosa Celaeno,
Maian et Electran Taygetenque Ioui:
Septima mortali Merope tibi, Sisyphe, nupsit.

175

161. Semper et aen. T. aeneades A. aeneidas Er. eneiadas G. placito E. plac. dignissima O 12 20. pulcerr, r. pulgerr,  $\Gamma$ . uoltu solus A. 162. tuere manus  $\Psi$  uar. scr. 163. Cum loq. D. loquar  $\Gamma$ . 164. Scorpio A (teste Heins. Scorpios test. Gron.). Scorpius caeteri. uirides libri praeter A. in liquidas 12 20. praecipitatus P. 165. Mox ubi m. caelum rub. f. 166. Vers. om. ol. D. et tacitae  $D\Gamma A$ ;  $\Psi$  uar. scr. et tectae  $\Psi$  p alius. et tutae unus. rore queruntur  $G\Gamma O\Pi \Psi \Sigma Th$  st quindecim et uett. ed. 167. Semustamque libri omnes praeter  $BC\Gamma Amrma$ . sec. uigilataque B.

Poenitet, et facti sola pudore latet.

168. solidum A. 169. Pliades EPb 33, "alii nonnulli" Heinsii...alides Γ. Pleides p. incipiant t. incipient caeteri praeter quos sequor, Ama. pr. BCD mma. pr. s. inc. numeros Ama. rec. (Petauii?) in marg. Gloss, surgunt ab athalante patre D. occident E.

in mary. Gloss, surgunt ab athalante patre D. occident E.

171. Seu quid b. in amplexus  $\Gamma PFAld$ . pr. in amplexu  $\mathcal{D}Ts$ .

172. steropem EMNOHAp.

173. alcinoen D. alcinoen E. 174. Maiam E0 sub ras. Ita, electran, E1 m tres et fort. E2. electram caeteri. Ita, taygetenque, E3. taygetenque (taig. E3. taygetenque E4. taygetenque (taig. E4. E6 E6 E7. morope E8. merose E8. mort. merops sibi E9. sisphe E6 E7. tibi siphile E9. tibi tantale quatuor; E9. E9. sisphe E9. To, facti laesa pud. E9 uar. scr. sis. uixit E9 ma. E9. 176. facti laesa pud. E9 uar. scr. pud. manet E9 ma. E9.

Siue quod Electra Troiae spectare ruinas Non tulit, ante oculos opposuitque manum.

Ter sine perpetuo caelum uersetur in axe,
Ter iungat Titan, terque resoluat equos:
Protinus inflexo Berecyntia tibia cornu
Flabit, et Idaeae festa parentis erunt.
Ibunt semimares et inania tympana tundent,
Aeraque tinnitus aere repulsa dabunt.
Ipsa sedens molli comitum ceruice feretur
Vrbis per medias exululata uias.
Scena sonat, ludique uocant. spectate, Quirites,
Et fora Marte suo litigiosa uacent.
Quaerere multa libet. sed me sonus aeris acuti
Terret et horrendo lotos adunca sono.

190
Da, dea, quem sciter. doctas Cybeleia neptes

177. Siue quid b ma. pr. electre s ma. pr. tres. ruinam O.
178. apposuitque P duo. obpos. r. que manus P; g duo uar. scr.
que manu h. 179. Et sine p. uersatur g. uertatur A. in arce
C uar. scr. 180. tytan D G. resoluit D. reiungat II. remergat
41. 181. inflecto A. berecincia E. berecichia b. berecinthia D
Gr. tybia G. berec. tympana 20. 182. Flauit m. Fleuit 33.
1bit unus. ideae D. id. templa par. unus. 183. semim. immania
C uar. scr. timpana D E G \( \Gamma \) r. tempora O ma. pr. tondent E.

Cuar. scr. timpana DEGΓr. tempora O ma. pr. tondent E.

184. Aereque tinn. aera Γ. tinn. aera A 33 duo. tinn. aereque
pulsa 20. 186. exullulata E sub ras. exubalata 44. 187. Scena
sonet E. Sc. sonant N. sonat lituique 2? ludique sonant Γ ma.
sec. in ras., Σ. ludique uacant ΛΟ13 20 33; p uar. scr. spectare B
EΛΤb p duodecim; MO uar. scr. Gloss. E: spectare] ad spectandum. quirites] l' ce. 188. fora a marte r. litig. uacant GΠΤ
(20 33 duo)? quinque et uett. ed.; p uar. scr. litig. iacent O ma. pr.
Gloss. marte] placito D. lite causarum E.
189. multa licet Ψs.
190. lothus Λ. lothos DEf; Λ uar. scr. adhuncca Γ. lot. amica

190. lothus  $\Delta$ . lothos DEf;  $\Delta$  uar. ser. adhuncea I. lot, amica duo. 191. Tu dea  $\Delta$ . Dic dea I. Ita, quem sciter, tres ignotic dea quem sciten I. dea quae scitor I I dea quam scite doct. (nept.)  $ABCE\Phi\Delta MNO\Delta\Sigma Tghpr203344$  duodetriginta et uett. ed.; I uar. ser. dea quaesita doct. F. dea quam scithe doct. G. dea quam citra doct. G. quam certe doct. G. dea quam sciter doct. G. dea quam sciter doct. G. dea quam scire doct. G. dea quae scire doct. G. d

Vidit, et has curae iussit adesse meae. Pandite mandati memores, Heliconis alumnae, Gaudeat assiduo cur dea Magna sono. Sic ego. sic Erato. mensis Cythereius illi 195 Cessit, quod teneri nomen Amoris habet: Reddita Saturno sors haec erat. optime regum. A nato sceptris excutiere tuis. Ille suam metuens, ut quaeque erat edita, prolem. Deuorat, immersam uisceribusque tenet. 200 Saepe Rhea questa est, totiens fecunda nec umquam Mater, et indoluit fertilitate sua. Iuppiter ortus erat. pro magno teste uetustas Creditur, acceptam parce mouere fidem: Veste latens saxum caelesti uiscere sedit. 205 Sic genitor fatis decipiendus erat. Ardua iam dudum resonat tinnitibus Ide, Tutus ut infanti uagiat ore puer.

192. Audit et  $N \triangle 35$ ; 29 uar. scr. 193. Pandate D ma. pr. mandari E sub ras. eliconis  $E G \Gamma$ . alumpne E. 194. asiduo  $\Gamma$ . assidua  $\triangle$ . 195. Vers. cum seq. om. f. eratho mei sex. citereius E ma. pr. chither. E ma. sec. cithereus  $\Gamma$ , cith. D. 196. Cess. quem ten. G. Cess. qui ten. G b uar. scr. Cess. quae ten. G

Pars clipeos sudibus, galeas pars tundit inanes:

 $\Sigma b$  duo;  $\rho$  uar. scr. Čess. nam ten. P 3 duo. ten. numen GM. 197. Reddita sors saturne tibi haec E. haec est opt. m. 198. ceptris  $\Gamma$ . nato regnis 2? unus. excuciere  $E\Gamma$ .

199. suam reuerens H uar. scr. quaeque est edita  $\mathcal{O}Ar$ . edita proles E 33 duo. 200. inmers. G. immersum m ma. pr. immensam AAbh; p uar. scr. que om. E ma. pr. 201. rea  $DE\Gamma r$ . rhea (rea) est questa tot. GAr. tociens DE. est tam saepe fecunda f. foec. Ald. pr. et Elz. fec. neque unq. A. umquam DE.

203. Iupiter E. Iopiter P. pro magna 29. 204. acc. parte bh. 205. cael. in gutture  $OP\Pi$ . cael. gurgite g duo. caelesti uiscere Z. gutt. fodit unus. 206. Hic gen. P. Sic senior fat. G. 207. resonet g. resonant tres, Lactant. 1, 21 ed. Ro. 1470. tinn. ida OOhmprma.sec. Ald. pr. tinn. idae tres, Lactantius Aldi.

208. Tut. et inf. mma.pr. Tut. ab inf. O ma.pr. 209. Ita Lactant. loco ind. 12 20 35. clipeos rudibus Zmma.pr. clipeos (clyp. Sal.) manibus ABCDEFGOTMNOPHFASTbfgprst310 22 33 undetriginta. clypeos galeas manibus pars A. Pars pulsat clipeis galeas 4. Pars manibus clypeos gal. reliqui et uett. ed. galeas tondit pars inan. E. pars condit f. pars pulsat 29 33 alius. pars tundite inan. 27. tund, inermes 49. tund. acutas Muar.scr.

Ou. Fasti.

Hoc curetes habent, hoc corvbantes onus. Res latuit patrem. priscique imitamina facti. Aera deae comites raucaque terga mouent. Cymbala pro galeis, pro scutis tympana pulsant. Tibia dat Phrygios, ut dedit ante, modos. Desierat. coepi, cur huic genus acre leonum Praebeat insolitas ad iuga curua iubas. Desieram. coepit. feritas mollita per illam Creditur, id curru testificata suo est. At cur turrifera caput est onerata corona? An primis turres urbibus illa dedit? Annuit. Vnde uenit, dixi, sua membra secandi Impetus? ut tacui, Pieris orsa loqui. Phryx puer in siluis facie spectabilis, Attis Turrigeram casto uinxit amore deam. Hunc sibi seruari uoluit, sua templa tueri, Et dixit, semper fac puer esse uelis.

210. Hoc cithetes b. cur. agunt CII quatuor. curibantes 3. corbantes  $\Gamma$ . corib. DEG. 211. latuit priscique manent imit. BC Zmma.pr.41220 Lactant. et sex. Gloss. latuit] patrem C. immittancia Ema.pr. imitantia Oh Lactant. et editi saec. xv. 212. com. raraque  $\Sigma$ . que turba sma.pr. terga sonant duo; Muar.scr.

213. Cimb.  $EG\Gamma$ . timp.  $DEG\Gamma$ . 214. Tybia G. phrig. DG. frig.  $E\Gamma$ . ante sonos Gr 33 duo. 215. coepi quare gen.  $\Pi$ . cur hic gen. As. cur huc gen. m. acre leones 33 45 alius.

216. Sic, Praebeat, CDG ΦΓMNO Pma. sec. ΠΨΔ Tbfgps undetriginta. Praebet B; Cuar. scr. Praebeant h. Praebuit unus. Praebent caeteri. curua comas BDEG ΦΓΝΟΡΠΔ Tbft duodecim. 218. Creditur et curr. E. Cred. hoc curr. H. id cur tu test. b. curu Γ. curru testificante Δ. est abi. duo. 219. thurifera Ψmma. pr. duo; Cuar. scr. turrigera C duo. turrifica p; Δ uar. scr. turrita Φ test. Heins. g ma. pr. duo. honerata E. honorata ΓΣ. est ornata NH6 12 octo. 220. An primas G. An phrygiis 433 34. prim. terrae f. urb. ipsa p. 221. menbra G. 222. Inpet. r. Imp. et tac. Cm ma. pr. pyeris D. pier. ora b ma. pr. loqui est Πpr. 223. Phrix D. Frix E G Γr. spect. aptis AE ma. pr. 34. spect. atris Cuar. scr. actis mma. pr. alius. athis Φ ma. sec. atis g ma. pr. atthys 12 20 33 duodecim. spect. altis caeteri omnes. Gloss. D: puer] itis l'attis. 224. Turr. magno Δ. casto iunxit libri exceptis AD Φ M O Σ b fmr 13 33 43 duobus. 225. Nunc b ma. pr. seruari et uol. gp. seru. placuit sua II quatuor 41; M uar. scr. sua membra duo. templa teneri Δ. tenere nullus. 226. Et dixi g. Et dictis unus. fac meus esse 27.

Ille fidem iussis dedit et, si mentiar, inquit,
Vltima, qua fallam, sit uenus illa mihi.
Fallit, et in nympha Sagaritide desinit esse
Quod fuit. hinc poenas exigit ira deae.
Naida uolneribus succidit in arbore factis.
Illa perit. fatum naidos arbor erat.

230

240

Hic furit, et credens thalami procumbere tectum
Effugit, et cursu Dindyma summa petit.

Et modo, tolle faces, remoue, modo, uerbera, clamat: 235 Saepe Palaestinas iurat adesse deas.

Ille etiam saxo corpus laniauit acuto,

Longaque in immundo puluere tracta coma est. Voxque fuit, merui, meritas do sanguine poenas:

Ah pereant partes quae nocuere mihi!

Ah pereant, dicebat adhuc. onus inguinis aufert, Nullaque sunt subito signa relicta uiri.

tres. proc. tegnam Z var. scr. proc. tecta m ma. pr. 12 20 tres.
234. Affug. Γ. Et fugit et h tres et ed. saec. xv. dindama D.
digdama E. dindima G Γ r.
235. faces modo uerbera summoue
clam. Cm ma. pr. faces mihi uerbera summoue cl. B. (Ita sched.)
Rasura in Z. uerbera dixit E Γ.
236. palestinas D E. Saepe
palatinas clamat adesse 20. palestrinas h. palaest. intrat ad. Λ.

palatinas clamat adesse 20. palestrinas h. palaest. intrat ad. A.

237. Illa A. corp. lacerauit ac. G. alniauit rma.pr. 238. Longaque et imm. m. Longa quoque imm. duo. Longaque non mundo s 22 24. inmundo DG, pulu. tecta 12 20. pulu. trita 25. tractat coma est rma.pr. 239. fuit metui puar. scr. fuit talis: nostro do P. fuit tales nostro do 3. fuit talis meritas 44. merui meritas sang. Ema.pr. merui meritus sum sang. Ema. sec. mer. meritam d. s. poenam A 14. mer. merito do IIT. meritas de sang. B octo. meritas dem \( \Gamma \) b (de utroque me errasse puto). meritas dum sang. 11. 240. om. olim \( \Omega \). Ha \( ABCDEG \Omega APII \) Tb fhr. Nunc pereant \( \Gamma \). michi \( E\Gamma \). 241. Ha \( ABCDEG \Omega API \) A \( Tb fhr. \)
Dum, pereant \( \Omega \). honus \( E\_1 \) inguini aufert \( \Omega \).

11 \*

Venit in exemplum faror hic, mollesque ministri Caedunt jactatis uilia membra comis Talibus Aoniae facunda uoce Camenae 245 Reddita quaesiti causa furoris erat. Hoc quoque, dux operis, moneas precor, unde petita Venerit, an nostra semper in urbe fuit? Dindymon et Cybelen et amoenam fontibus Iden Semper et Iliacas Mater amauit opes. 250 Cum Troiam Aeneas Italos portaret in agros, Est dea sacriferas paene secuta rates. Sed nondum fatis Latio sua numina posci Senserat, assuetis substiteratque locis. Post ut Roma potens opibus iam saecula quinque Vidit, et edomito sustulit orbe caput, Carminis Euboici fatalia uerba sacerdos Inspicit. inspectum tale fuisse ferunt:

260

243. in exemplo  $\Gamma$ . in assuetum fur.  $\Pi$ . furor hinc  $\Gamma(?)$ 33. que magistri f ma. pr. 244. Caed. uittatis 44. iact. mollia duo; g p uar. scr. menbra G. 245. aonide Γ. faecunda Cm ma. pr.

Mater abest. matrem iubeo, Romane, requiras. Cum ueniet, casta est accipienda manu.

Camoenae incertum, num libri Heins. 246. Redd. quaerenti t. 247. Haec quoque BDN; puar.scr. Huic quoque 20 duo. moneat A. precor om. G. 248. Venerat A. Venerit na an D. an uestra m. nostra causa in D ma. pr. corr. in aede fuit 1220. donon D. Digdimon E. Dindimon T. cibelen D. cibelon E. cibilen GIf. cibilem h. am. frondibus h quatuor Ald. prim. font. idem Cp. font. idam reliqui exceptis, quos sequor, ABDFGΓΛΔΣbf amrma. pr. 1343 uiginti septem aliis. 251. troian E. aen. latios T. ital. portauit DFG  $\Phi AP \Psi A Tbfghrs$ ; Nuar. scr. 252. paene petita B ma. sec. 253. nond. lacio fatis r. lacio

G. sua nomina  $E \triangle 20$  duo; C uar. scr. sua munera P alius. 254. assuet. constiteratque  $DF\Gamma\triangle MNOPH\Sigma Tb$  3 10 22 40 41 decem. assuet. constitit atque loc. G. constitueratque r. considerat-255. Post ubi G O ma. sec. s 2? 20 duodecim. Post quod roma II. Postquam roma O uar. scr. opibus tam saec. O. opibus bis saec. II. Gloss. E: Quingenti anni teste macrobio a romulo usque ad scipionem. 256. et e domito  $\Gamma MNO \Pi p$ . et adomito r. capud E. 257. euboeci Ema. pr. euboci G. fatal. signa unus. Gloss, E: De euboea uenerunt qui cumas fecerunt. refert D. insp. talia uerba refert G. 259. adest rma.pr. abest iubeo matrem rom. #g. matrem iubeas f ma. pr. 260. Conueniet M.

Obscurae sortis patres ambagibus errant: Quaeue parens absit, quoue petenda loco. Consulitur Paean. diuumque arcessite matrem, Inquit. in Idaeo est inuenienda iugo. Mittuntur proceses. Phrygiae tunc sceptra tenebat 265 Attalus: Ausoniis rem negat ille uiris. Mira canam. longo tremuit cum murmure tellus, Et sic est adytis diua locuta suis: Ipsa peti uolui. ne sit mora, mitte uolentem. Dignus Roma locus, quo deus omnis eat. 270 Ille soni terrore pauens, proficiscere, dixit: Nostra eris. in Phrygios Roma refertur auos. Protinus innumerae caedunt pineta secures Illa, quibus fugiens Phryx pius usus erat. Mille manus coeunt. et picta coloribus ustis 275 Caelestum matrem concaua puppis habet. Illa sui per aquas fertur tutissima nati,

261. Obscurae sorteis. patr. t. Obsc. sortes: patr.  $ACF \mathcal{O}AO$   $Pma.pr. \Pi \Delta T f r s ma.pr.$  Obsc. sorti patr. h. partes D.

Longaque Phrixeae stagna sororis adit,

262. Quoue B. Quaeque  $\mathcal{A}$  septem. loco est  $\mathcal{C}$ . 263. paean matremque a. diuum  $\mathcal{A}\Sigma$ . paean matrem arcessite diuum f. Sic, arcessite,  $\mathcal{A}\mathcal{O}N\mathcal{O}ma$ , sec.  $\mathcal{P}$  quindecim. arcescite  $\mathcal{B}\mathcal{A}\mathcal{H}p$ ;  $\mathcal{C}$  uar. sec. arcessere  $\mathcal{E}$ . accersite cueteri Heinsii et mei, nisi quod accerssite  $\Sigma$ . 264. Inqu. et id. g. est in fine f. inu. loco  $\Gamma$ ; M uar. sec. 265. phrig.  $\mathcal{D}\mathcal{G}$ . frig.  $\mathcal{E}$ . phrygiae tum  $\mathcal{B}\Sigma$ ? m 2033 quatuor. ceptra r. cepta b ma. pr. f. tunc regna  $\mathcal{E}\Gamma$  tres.

quatuor. ceptra r. cepta b ma. pr. f. tunc regna E \( \Gamma\) tres.

266. Attulus C. Attalis b ma. pr. negat esse b ma. pr. m ma. pr. negat ipse O.

267. Mira cano E \( \Delta\). long. cum murm. trem. tell. \( \Gamma\).

268. sic ars adyt. T. aditis \( CEG\) \( GG\).

269. Ita, ne sit, \( A\Pi\) \( \Gamma\) \( \Gamma\) b 6 duo. nec sit caeteri scripti et editi uett. uolentes b ma. pr. uolantem 44.

270. omnis erat \( D\) sub ras., f alius. omnis erit \( M\).

271. Ipse \( O; \) Cuar. scr. somni \( m\) ma. pr. sono \( A\).

erit M. 271. Ipse O; Cuar. scr. somni m ma. pr. sono A.

272. phrig., frig. uti supra. 273. innum. scindunt F.

274. Illa quidem fug. b ma. pr. phrix, frix uti supra. phryx puer
us. C 6 duo. phryx prius us. N \(\Sigma\) 33 sex; \(\Tilde{I}\) b uar. scr. 275. et
picte \(\frac{f}{t}\). color. astis \(\Delta\) ma. pr. color. istis \(\Delta\). 276. Caelestem \(\Delta\)
\(\Delta\) H \(\Sigma\) b m ma. sec. \(\phi\); \(\Delta\) uar. scr. cuncaua \(\Gamma\). pupis \(\Ella\). 277. Illa
super aquas 33 quatuor. Illa super fluctus fertur tres. per quas \(\Ella\)
ma. pr. per aquam \(\Delta\), fertur iustissima \(\Bar{B}\) CZm. fertur mitissima \(\Sigma\).
fertur cultissima \(\Mathre{B}\) 278. phrix, \(\Delta\). frix. \(\Ella\) Gr. stagna sonantis aquae 20.

Rhoeteumque capax Sigeaque littora transit

Et Tenedon, ueteres Ectionis opes.

Cyclades excipiunt Lesbo post terga relicta,
Quaque Carysteis frangitur unda uadis.

Transit et Icarium, lapsas ubi perdidit alas
Icarus et uastae nomina fecit aquae.

Tum laeua Creten, dextra Pelopeidas undas
Deserit, et Veneris sacra Cythera petit.

Hinc mare Trinacrium, candens ubi tingere ferrum
Brontes et Steropes Acmonidesque solent,
Aequoraque Afra legit, Sardoaque regna sinistris

279. Retheumque DEG. que rapax  $\Sigma$ ? g 12 20 octo;  $\Psi$  uar. scr. sygeiaque G. sigeaque lotaria m ma. pr. litora DEG. 280. Quin etiam ueteres T. Sic, Et tenedon ueter.,  $BAO\Psi h$  decem et Ald. 1516. tenedon et ueteres Gfs. tenedom et ueteres Mm ma. pr. tenedum et ueteres caeteri. uet. et iouis op. A. etionis (eticionis sec. Heins.) O. eecionis h. eticionis  $FGA\Psi$ . etitionis g sex. eritionis O sex. emitionis F. enitionis F. enitionis F. echitionis F. echiticonis F. echitionis F. echitionis F. echitionis F. echiticonis F. echitionis F. echiticonis F. echiticonis F

290

Respicit a remis, Ausoniamque tenet.

282, Quaeque AENP quinque; A uar. scr. caristeis DE. taristeis E uar. scr. charisteis h. caristois C. caystraeis p. geristeis m ma. pr. Pro uadis aliud quid fuisse uidetur in G, pro quo uulgatum enotatum habeo. 283. ycarium G. icar. lassas CAPEm ma. pr. p 3 20 decem. icar. laxas duo. 284. Ycarus G. 285. Tunc A BCEGOAMPYATghrs alii et uett. ed. destra O. cretem T p. pelopeides Dbma.pr.44. pelopeiades  $\Pi$ . pelopeias Ema.pr. pelopeiadas P. pelopeiadas h. 286. Ita, ueneris, ABCEO(test.Heins.) AMAbm p 2033 quindecim. et menepi sacra <math>G. ueneri sacra caeteri. sacra typhera G. cithara DT. cithaera r Ald. prim. cithera (gl. ut menala gargara) E. 287. tinacrium E. trinacricum D. trinacium  $\mathcal{O}$ . tinguere  $\mathcal{E}$ . ubi fingere g 2734. Gloss. i. e. fabricare, molliter domare g. 288. Brontesque et ster.  $\Gamma(?)$  1129. Brontides et ster. b. Ita, acmonidesque, ADFGNObmr33 undecim, agmonidesque BCEANghp 20 quatuor et uett. ed. acmenidesque  $P \Delta s$ . admonidesque T. armonidesque T. acmoenidesque T. acmoenidesque T. aemonidesque T. aemonidesqu que caeteri. que sonant A. que ferunt duo. 289. Littoraque E T 26 34. Equoreque astra leg. D. Litt. q. affra leg. E. Aequoraque alta leg. 20. sardeaque Th. 290. Despicit T 31 duo; Ouar. scr. Prospicit h tres et uett. ed. Adspicit 8. Aspicit remis E. Aspicit et remis I. Recipit a rem. G. Resp. armeniis t. Resp. harenis 33 tres. que tenent Bm.

Ostia contigerat, qua se Tiberinus in altum Diuidit et campo liberiore natat: Omnis eques mixtaque grauis cum plebe senatus Obuius ad Tusci fluminis ora uenit. Procedunt pariter matres nataeque nurusque 295 Quaeque colunt sanctos uirginitate focos. Sedula fune uiri contento brachia lassant: Vix subit aduersas hospita nauis aquas. Sicca diu fuerat tellus, sitis usserat herbas. Sedit limoso pressa carina uado. 300 Quisquis adest operi, plus quam pro parte laborat, Adiuuat et fortes uoce sonante manus. Illa uelut medio stabilis sedet insula ponto. Attoniti monstro stantque pauentque uiri. Claudia Quinta genus Clauso referebat ab alto, 305 Nec facies impar nobilitate fuit: Casta quidem, sed non et credita. rumor iniquus

Laeserat, et falsi criminis acta rea est. Cultus et ornatis uarie prodisse capillis

291. Hostia DE ma. sec. Gr et uett. ed. 292, liber. fluit Yuar. 293. Omnis plebs mixt. mma.pr. mistaque aliq. Heins. plebe senectus Muar. scr. 294. Ouius C. 295. Accedunt unus. Protendunt p. pariter nati matresque uirique b. Ita, nataeque, D A tres, et ita, nurusque, 2933. natique uirique caeteri omnes. 296. sancto r. col. sacros As tres. col. castos F. 297. Seduda E ma. pr. Sed sua fune B  $\Psi$ mma. pr. quatuor. uiri contracto D tres; suar. ser. uiri contorto s. brach. lapsant  $\Phi$ . 298. Vix tulit adu. uett. ed. auersas  $\Phi$ ma. pr. f. aduersos  $\Gamma$ . aduersis h. n. aquis Cmma. pr. s 20 septem. 299. diu tellus fuerat  $\Delta b$  27. 300. Sedit arenoso H mu. sec. limosa  $\Phi$ . lim. fessa N tres et uett. ed. car. solo 634. 301. ad. operis 11. 302. uoce tonante 27. uoce iuuante unus. 303. uelud  $E\Gamma$ . Illa sedet medio stabilis uelut ins. quatuor. 304. Antoniti  $\Gamma$ . Att. nostro p. pauentque metu G ma. pr. 305. Glaudia G. genus lauso  $CDG\Delta MNOP\Pi\Psi\Delta\Sigma Tbr$  ma. sec, t44 undecim. Gloss. E: l' lauso a fre .s. ilie. 306, inpar D. nobil. fui A. Gloss. E: nobilitate] pro ti. 307. Ita, non et cred., A test. Gron. B D E F G O M N A 2? f? r 6 14 33 43 octo alii. et om. C. non sic credita 20. non est credita caeteri omnes. 308. crim. aucta Oma. pr. 309. Cultus G. et om. Ema. pr. Reliqua ita D FGOTTZbgs61320 sex. ornatus uar. (caet.) m 433 septem. ornatus u. p. capillos ABAfp octo. ornatos u. fudisse capillos gs2 29 uett. ed.; M uar. scr. ornatos u. posuisse capillos 11. ornatus u. posuisse capillos \( \Delta uar. \text{ scr.} \) ornatos uarie prodisse capillos \( reli-\) qui et Quar. scr. Gloss. C: prodisse i. e. manisestasse.

Obfuit, ad rigidos promptaque lingua senes. Conscia mens recti famae mendacia risit. Sed nos in uitium credula turba sumus. Haec ubi castarum processit ab agmine matrum Et manibus puram fluminis hausit aquam, Ter caput irrorat, ter tollit in aethera palmas: 315 Ouicumque aspiciunt, mente carere putant: Summissoque genu uoltus in imagine diuae Figit, et hos edit crine iacente sonos: Supplicis alma tuae, genitrix fecunda deorum, Accipe sub certa condicione preces. 320 Casta negor. si tu damnas, meruisse fatebor: Morte luam poenas iudice uicta dea. Sed si crimen abest, tu nostrae pignora uitae Re dabis, et castas casta sequere manus. Dixit, et exiguo funem conamine traxit: 325

310. Obf. et rigidos Cbm. Obf. et ad rigidos r. Obf. in rigidos II. Obfuit et rigidi promptaque 20. promtaque  $D\Gamma$ . rigid. linguaque prompta h alii? et uett. ed. prompta lingua E ma. pr. f. lingua senex E. lingua senis E uar. scr. lingua sonos caeteri praeter quos sequor,  $ABCDFG\Gamma\Sigma bfmprma.pr.s610122233$  tredecim alios. 311. mens ueri  $BA\Sigma ms$  fragm. Friedl. octo. mens facti tres. recti linguae P3. mendatia G. mend. ridet bgma.sec.h flor. Berol. aliquot et uett. ed.; O uar. scr. test. Heins. 312. uicium DEG. 313. cast. secessit  $\Sigma$ . cast. procedit 23. castarum procul exit ab 41. proc. ad agm. 2833. ab om. b. 314. haurit duo. 315. inrorat  $\Gamma$ . toll. ad aeth. BOhmps aliquot et uett. ed. toll. ad sidera s. toll, ab aethere unus. toll. ad aera unus. in aethere CO test. Heins.  $PF\Sigma$  tres. in aere EN alius. 317. Submissaque  $\Gamma$ . uult. libri, etiam Ilf., praeter A. uultusque in P. in om. E. uultus inmagine D. 318. Fifit  $\Gamma$ . Fixit h uett. ed. Egit M. et edit eos crine 20. hos egit crine Ilf. h sex. hos crine egit iac. E. hos legit unus. hos reddit 17. senos E ma. pr. 319. Subplicis r. Suplicis  $E\Gamma$ . Simplicis  $\Sigma$ . genetrix O?  $\Gamma b$ , gen. secunda Ilf. D. gen. facunda F. foec. ed. E leve. 320. Aspice sub 20. certa coitione Ilf. conditione libri praeter G. 321. Casta negar (ma.pr) seed tu meruisse fat. f. dampnas DEG, non Ilf.

322. penas DE, ut semper, non Ilf. poen. indice F. dea est A.
325, 324, 321, 322, 323, 326 transp. f.
323. Si mihi crimen Db. Sed si mihi crimen E. nostrae crimina uitae E ma. E pignora curae E.
324. Rei dabis E Reddas et E and E and E are the set of E are the set of E and E are the set of E are the set of E and E are the set of E are the set of E and E are the set of E are the set of E are the set of E and E are the set of E are the set of E and E are the set of E are the set of E and E are the set of E are the set of E and E are the set of E are the set of E and E are the set of E are the set of E and E are the set of E are the set of E are the set of E and E are the set of E and E are the set of E are the set of E and E are the set of E are the set of E are the set of E and E are the set of E ar

funere con. T.

340

Mira, sed et scena testificata loquar: Mota dea est, sequiturque ducem, laudatque sequendo. Index laetitiae fertur ad astra sonus. Fluminis ad flexum ueniunt: Tiberina priores Atria dixerunt, unde sinister abit. 330 Nox aderat. querno religant a stipite funem. Dantque leui somno corpora functa cibo. Lux aderat. querno soluunt a stipite funem: Ante tamen posito thura dedere foco, Ante coronarunt puppim et sine labe iuuencam 335 Mactarunt operum conjugiique rudem. Est locus, in Tiberim qua lubricus influit Almo, Et nomen magno perdit ab amne minor. Illic purpurea canus cum ueste sacerdos

326. Ita, sed et scena, A Ilf. BFG \( \Gamma\) ma. pr. mr 6 20 22 43 undecim; C uar. scr. sed e scena C sex et edd. sacc. xv. sed et scenis 14. sed ex scena unus. sed inscena DE. sed in scena caeteri. Ita, loquar, A Ilf. BFG \( \Omega \Gamma \text{M} M Obhm 33 \) uiginti unus; C uar. scr. loquor caeteri et M uar. scr. 327. sequit ducem Ilf. ma. pr.

Almonis dominam sacraque lauit aquis.

328. leticiae DEG. letic. uenit l' fertur ad G. fertur in astra b 33 tres. 329. Flum. in fluxum uen. A. ad flexum om. Ema, pr. tyberina Γ. 330. ..tria Γ. Hostia dix. Og. Ostia dix. O 12 13 20 26 33 quatuor. sinister adit b. Gloss. E: quantum ad situm rome fortassis. 331. Nox erat et querno h tres et uett. ed. aderat quae more ligant Ilf. quernoque ligant 28. Sic, a stipite, Ilf. B C G O O Y Z m duo. querno religarunt stipite t. relig. in stipite caeteri. 332. sompno E, functa mero Δ f. Hunc et prox. uers. om. O. 333. Dux ad. gloss.: Caesar C. Lux erat et querno h tres et uett. ed. 334. tura Ilf. dedere mero duo; M uar. scr.

335. Ita plane omnia Ilf. Cm 20 ed. Ald. prim. Ante coronatam puppem A quatuor. Ante coronarum puppem b 21. Ante coronantur pupp. unus. pupem Er. puppem caeteri omnes exceptis Ilf. B Cm 20 22 quatuor aliis. puppem (pupem, puppim) sine omisso et libri reliqui extra A Ilf. B CF I A Thm p test. Gron. 420 duodecim et Ald. prim. 336. operum coniungique G. 337. tyberim D. tiberin I S? b 11. tiberi Emr sex. tib. quem lubr. A. tib. quo lubr. O Ilf. ma. sec. supra lin. h s nouem et edd. saec. xv. almon II quinque. 338. Ita, ab amne, Ilf. B Cm s 20 22 septem; p uar. ser. in amne caeteri scripti atque editi et Ilf. ma. sec. supra lin.

339. Illuc Ilf. sub ras. m. purp. casus cum II. purp. castus 6 sex. purp. cano cum 41. 340. Almonis deam f. dominam flu-

mina lauit b ma, pr.

Exululant comites, furiosaque tibia flatur,
Et feriunt molles taurea terga manus.
Claudia praecedit laeto celeberrima uoltu,
Credita uix tandem teste pudica dea.
Ipsa sedens plaustro porta est inuecta Capena:
Sparguntur iunctae flore recente boues.
Nasica accepit. templi non perstitit auctor.
Augustus nunc est. ante Metellus erat.
Substitit hic Erato. mora fit, si caetera quaeram.
Dic, inquam, parua cur stipe quaerat opes.
Contulit aes populus, de quo delubra Metellus
Fecit, ait. dandae mos stipis inde manet.
Cur uicibus factis ineant conuiuia, quaero,
Tunc magis indictas concelebrentque dapes.

341. Exullulant *E ma. pr.* Exsultant com. *g ma. sec. duo.* tibia flatu *Cb tres.* 342. Et ferunt *E ma. pr. 2.* Confert. mollescit aurea terga *b.* moll. taurica *t.* molles aurea *GOfrma. pr.* 43.

343. Glaudia G. Claud. procedit ps tres. uult. libri, etiam Ilf., aeter A. 344. teste dea est  $F \Sigma b$ . 345. in uecta D. capeta Ilf. incertum primane an sec. ma. corr. 346. Sparg. iuncti EP. Sparg. uinctae p 40 41. Sparg. uictae tres. Gloss. Vel iunctae ad currum l' uinctae sertis ad sacrificium D. iunctae (uinctae) rore rec. Ilf. BNmsma.pr. quatuor; p uar. scr. 347. Nisica f. Nasicaque accep. b ma. sec. Nasica suscepit templi p 20 sex. templi nunc perstitit f. templi tum perst.  $\Gamma$ . templi tunc perst.  $E \Sigma m$  ma. sec. nouem; Ng uar. scr. templi tunc praestitit P duo, templi nunc praestitit 3. templi nam perst. unus. templi nam praestitit unus. templi ... extitit Ilf. Videbar sub rasura tunc dignoscere. templi tunc extitit DGNZ 12 20 tres; p uar. scr. non extitit Cmma. pr. s decem. non praestitit tres. non substitit 14. perst. (praest.) actor  $P\Pi f3$  44 duo. 348. Gloss. r: erat] ampliator. 349. Sustitit  $E\Gamma$ . Subsiste hic A Ag ma. pr. 43. Subsiste erato mora f. eratho DE GIbr, Ilf. ma. rec. supra lin. mora sit AF Afgm 43. fit om. r ma. pr. mora non fit caetera  $\Delta \Sigma$ . Ita, si caet., Ilf. FM  $\Delta Z$ f ms 2033 tradecim. fit sed caet. P. fit cum caet. O. fit dum caet. h quatuor et Ald. prim.; Ilf. Fuar. scr. fit sic caet. reliqui. Ita, quaeram, Ilf. CZm 2033 tres. quaeso 26. quaero caeteri et Ilf. uar. scr.

350. paruas unus, parua cum stipe s. cur sepe b ma. pr. quaerit Z. 352. mos stipis huius erat 20. manent Ilf. 353, fact. ineunt Nhr aliquot. fact. coeunt unus. conu. quaedam ACFOM PHAfgprma. pr. s 3. conu. quaeris duo. 354. Tum Ilf. Nm. inuictas Ilf. mma. pr. 20 tres. ind. cur celebrantque (Heins. celebrantque Gron.) p uar. scr. concebrantque E. concelebrantque CDOTA

NOMEhrs. Gloss. r: Tunc magis quam alio tempore.

| Quod bene mutarit sedem Berecyntia, dixit,             | 355 |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Captant mutatis sedibus omen idem.                     |     |
| İnstiteram, quare primi Megalesia ludi                 |     |
| Vrbe forent nostra. cum dea, sensit enim,              |     |
| Illa deos, inquit, peperit. cessere parenti,           | - X |
| Principiumque dati Mater honoris habet.                | 360 |
| Cur igitur Gallos, qui se excidere, uocamus,           |     |
| Cum tantum a Phrygia Gallica distet humus?             |     |
| Inter, ait, uiridem Cybelen altasque Celaenas          |     |
| Amnis it insana nomine Gallus aqua.                    |     |
| Qui bibit inde, furit. procul hinc discedite, quis est | 365 |
| Cura bonae mentis. qui bibit inde, furit.              |     |
| Non pudet herbosum, dixi, posuisse moretum             |     |
| In dominae mensis. an sua causa subest?                |     |
| Lacte mero ueteres usi narrantur et herbis,            |     |
| Sponte sua si quas terra ferebat, ait:                 | 370 |
| Candidus elisae miscetur caseus herbae,                |     |
| Cognoscat priscos ut dea prisca cibos.                 |     |

## Postera cum caelo motis Pallantias astris

355. Quid m. mutauit Ilf. BCN F. mutarat Ir. berechinth. I. 356. sed, omne diem ed. Vic. 357. Institeberecinth. DEG. rant g. Inst. primi quare Ilf. magal. O ma. pr. 358. for. uestra tum dea A. nostra tunc \(\hat{\subset}\). nostra tum h uett. ed. 359. inquid Ema. pr. 361. Cur igitur qui sese excecidere uocamus Ema. pr. 362. Cur T. Con tamen a phr. Q. tanto a AM 33. tantum phrygia B CE ma. pr. m ma. pr. duo. tant. asitgica gall. f. phrig. Ilf. DG. frig. EIr. gallia dist. II. distat MP sex et uett. ed.

363. Inter enim uir. N. cibilen GT. cibel, DE. cilenas Wb. se-364. Amnus D. Amn. id ins. Ilf. ma. tert. in ras. Amn. et ins. mma. pr. it in sciticas nom. gall. aquas P3. 365. bibet 4. 366. bibet 4. 367. Num 35. herbosam P3. dixi deposuisse muretum  $\Gamma$  partim corr. 368. sua cura subest Ilf. Cmma. pr. tres. sua cura iubet 1220. 369. Lacte nouo uet. AO. usi memorantur DIAb duo; p uar. scr. usi dicuntur r. et herba Ilf. BC m ma. pr. 370. ferebat opes O ma. sec. P F T 3 tres.

371. elissae N sex. elixae BCDEFGΦΓΛΜΟΡΠΨΔΣΤb fmma. sec. rst numeris insigniti praeter 43 et septem alios. miscentur p. misc. cesaris herb. I ma. pr. herba C. 372...onnoscat T. Agnoscat Palius; guar. scr. Cognoscit m ma. pr. 33. Cogn. primos r duo. cibum h. 373. Postea b. cum motis caelo A. pa-

lantias Ilf. pallantius f.

Fulserit, et niucos Luna leuarit equos, Qui dicet, quondam sacrata est ualle Quirini Hac Fortuna die Publica, uerus erit.

375

Tertia lux, memini, ludis erat. at mihi quidam
Spectanti senior contiguusque loco,
Haec, ait, illa dies, Libycis qua Caesar in oris
Perfida magnanimi contudit arma Iubae.

Dux mihi Caesar erat, sub quo meruisse tribunus
Glorior. officio praefuit ille meo.
Hanc ego militia sedem, tu pace parasti,
Inter bis quinos usus honore uiros.

Plura locuturi subito seducimur imbre.

385

Ante tamen, quam summa dies spectacula sistat, Ensifer Orion aequore mersus erit.

Pendula caelestes libra mouebat aquas.

374. Puls. b. Fulcifer et  $\Sigma$ . lauarit  $\mathcal{O}$  ma. pr.  $\mathcal{A}$   $\mathcal{H}$  b ma. sec. f tres. lauabit unus. leuabit FOr quatuor. leuauit b ma. pr. h.

375. Qui dicit Dh 13 uett. ed. est colle quir. libri exceptis Ilf. C AN Σhm 1220 sex aliis. 376. Ac fort. Ilf. dies C. puplica Γ. pubrica h. Gloss. D: publica] ad differentiam uirilis. 377. Tercia Ilf. DEG. ludis eat 35. ludis erit caeteri praeter quos sequor, Ilf. E(Z?f?) m 13 20 33 duodecim alios. Ita, at mihi, Ilf. BCD fort. sub ras. ENOΨ(Σ?) Zm quatuor. ac mihi Ffs edd. saec. xv. hac mihi qui restant et D in ras. mihi quondam Ema.pr. Mgma.pr. 2 quinque; Ψ uar. scr. 378. Ita, contiguusque, Δ(f?); g uar. scr. continuusque caeteri omnes. 379. Hae est est ait t. Haec erat illa P. libicis Ilf. DEGΓ. lyb. quo b. horis Ilf. DEGΓr.

illa P. libicis Ilf. DEG \( \text{L}\). lyb. quo b. horis Ilf. DEG \( \text{L}\) r. 380. magn. contulit bgs. cont. ora \( \text{H}\). 381. tribunas Ilf. ma. pr. tribunal \( Zm \) tres; \( Cuar. scr. \) Gloss. \( D: \) meruisse] quod est proprie militum unde 1110 sine titulo. Era merere iubet. 382, Gratulor N. officiis - meis \( h \) duo \( Ald. \) prim. profuit \( P3 \) gloss. \( b. \) praebuit \( \text{L} ma. pr. f. \) 383. Hanc mihi gloss. \( A. \) milicia \( \text{L} \). 384. uiros \( ma. recentiss. \) in \( ras. E. \) Gloss. \( D: \) Decem erant praefecti iudices scribis et poetis quorum unus fuit ouidius. uel \( \text{x} \) tribunos. uel inter \( \text{x} \) decemuiros. 385. locuri \( E ma. pr. \) Ita, seducimur, \( Ilf. \) BDG \( NZmps tres. \) deducimur \( unus. \) subducimur \( caeteri, \) Ilf. supra \( lineam ma. sec., \( D \) uar. scr. imbri \( G. \) 386. mou. equos \( duo. \)

387, tamen om. E ma. pr. quam fulua dies duo.

7. Ensiger Ilf. Cm s 33 quinque. mers. erat p uar. scr. Inter 388 et 389 inscritur in t distichon; Si bene praeteritum memini tempusque futurum: In medio cursu tempora ueris erunt.

Proxima uictricem cum Romam inspexerit Eos Et dederit Phoebo stella fugata locum, Circus erit pompa celeber numeroque deorum. Primaque uentosis palma petetur equis.

390

Hinc Cereris ludi. non est opus indice causa, Sponte deae munus promeritumque patet. Messis erant primis uirides mortalibus herbae. 395 Quas tellus nullo sollicitante dabat. Et modo carpebant uiuax de cespite gramen, Nunc epulae tenera fronde cacumen erant. Postmodo glans nata est. bene erat iam glande reperta, Duraque magnificas quercus habebat opes. Prima Ceres homini ad meliora alimenta uocato Mutauit glandes utiliore cibo.

Illa iugo tauros collum praebere coegit:

389. uict. romam cum inspexerit b. roma m. Gloss. E: Proxima] nunc etiam cerealia. 390. phebo Ilf. alii. stella rogata M. 391. pompa celebris BEFrma. pr. septem. que dierum T.

392. Plurima uent. Δ. palma feretur C. petitur b ma. pr. pet. aquis Cf alius. 393. Hi Γ? credo me negligentem fuisse. Hic b 33 duo; N uar. scr. Huic edd. Vic. Hic ueteris lud. unus. cereris causae Z. cereris lucti b ma. pr. ind. causae Ilf. E M g ma. sec. t aliquot et uett. ed. 394. Spote D. Sponte sua mun. unus; guar. ser. mun. per meritumque B gloss. A. patent b?r?11. 395. Ita, Messis, Ilf. Zf fort. sub ras. m sub ras. 28 alius. Panis caeteri omnes. erat Ilf. BEFG I AMN Af g ma. sec. ps uiginti quinque. erit A. er. uirides primis Ilf. fort. ma. pr. corr. Ob. primus C\(\Sigma\) g ma. pr. m ma.pr.p. prim. uides g ma.pr. montalibus A. 396. sollicitata 397. Ita, uiuax de cespite, Ilf. B CEΓNmps sedecim. uiuo de cespite 26. uiuaci cespite 0 13 33 alius. uiuax in cespite Th alius, uett. ed. uiuax cum cespite II. uiuax et cespite b ma.pr. uiuax ex cespite A alius. uiuax ecespite D. uiuax e cespite caeteri.

398. Tunc  $\Pi$ ; Fuar. scr. His ep. t. epulae e tenera T. epulae in coenam O ma. pr. erat F O O P T f s novem; M var. scr. 399. Post modo Ilf. glans orta est quatuor; g var. scr. est illa

iam gl. II. est beneque est iam gl. Af. recepta b ma. pr.

400. Puraque T. Pluraque Δ. 401. Primaque cer. Γ. Pabula prima ceres homine ad meliora uoc. Σ. Itu, homini, Ilf. CE ΨZ m? 20 duo. hominem ad m. a. uocauit duo. homine ad caeteri. ali-

menta om. tres. mel. elementa Ph alius. 402. utiliora T. 403. iugis A. iugo collum tauros N. thaur. D. collum ma. sec. Ilf. in longe ampliore rasura. praeb, iubebat O.

Tum primum soles eruta uidit humus. Aes erat in pretio. chalybeia massa latebat. 405 Eheu perpetuo debuit illa tegi! Pace Ceres laeta est. et uos optate, coloni, Perpetuam pacem pacificumque ducem. Farra deae micaeque licet salientis honorem Detis, et in ueteres thurea grana focos. 410 Et si thura aberunt, unctas accendite taedas. Parua bonae Cereri, sint modo casta, placent. A boue succincti cultros remouete ministri: Bos aret. ignauam sacrificate suem. Apta iugo ceruix non est ferienda securi: 415 Viuat, et in dura saepe laboret humo.

404. Tunc BCEFΓbfr plus uiginti. Dum m. prim. sulcos er. nescio quae prima ed. ab Heinsio inspecta. 405. Res erat C uar. scr. Hes erat b. erat om. I. in pretium 2833. precio siue praecio mei. Ita, chal., 413. chalibeia massa Ilf. Z m ma. pr. 29 33 35. chalybeaque massa 12 20. chalyb (addito compendio syllabae is, quod litterae e non est dissimile) iam massa A. calibis iam massa D G D Dbfrt, Ilf. et Ema. sec. calibis missa iam plac. Ema. pr. calid' iam mall'a plac. I. chalybis iam massa caeteri. Ita, latebat, Ilf. G Zfmma. pr. 12 20 29 33 35 quatuor alii; D quar. scr. massa patebat unus; Auar. scr. massa nitebat 4. massa placebat caeteri. 406. Sic, Eheu, Allf. BDEFGIMOPbr820213343 duodecim. Heheu ONTs. Heu perp. g tres. Heu quam perp. t 12 26 duo. Heu heu perp. caeteri. 407. cer. laesa AF. est om.  $\Gamma$ . est sed uos 20. est at uos Ilf. BC tres. obtate C. uos orate ADFGΦΓM OPN HAZTIlf. ma. sec. bfg h m ma. sec. pr st uiginti fere praeterea. 408. pac. perpetuumque Ilf. NZhm13 nouem; p uar. scr. Quod recepi in Ilf. ma. pr. margini ascriptum est. pac. paciferum-409. micaeque salis salientis t; Quar. scr. sal syllaba in ras, ampliore Ilf. salientis in ore Puar. scr. Gloss. salientis] crepitantis E. 410. turea Eb?r? uet. thura liquata foc. T. uet. taurea dona foc, m. Sub peruicaci litura Ilf. uidebar legere aurea mella. 411. Sed si 2. At si 23. tura Ilf. b?r? aberint tres, aber, iunctas GP # 1 b g ma. pr. 3 tres. aber. uinctas IM. acc. pinus 29. acc. faces tres. 412. Pauca bonae 6. bonae in ras. g. Parua deae cer. EIM duo. cereris Am. cer. nil modo Cuar.scr. cer. si modo 20. cer. dummodo casta 29. 413. Hunc et seg. uers. transp. I. succinti I. cultos D. cultrum s quatuor. cultr. prohibete 6. 414. arat O. ignauiam D. ignauem A. ignauum FIT fh 6 10 22 sex. ignaram A. sacrificare b ma. pr. 415. ceruix et. non fer. quatuor. feriunda r ma.pr. 416. et induret saepe Q. 417. Exig. ille EFΦΓΛMOΔb620 duo. Exig. iste GTs octo

et uett, ed. loc. at raptus P. 418. reconnosces I. recognoscas

Exigit ipse locus, raptus ut uirginis edam: Plura recognosces. pauca docendus eris. Terra tribus scopulis uastum procurrit in aequor Trinacris, a positu nomen adepta loci. 420 Grata domus Cereri. multas ea possidet urbes, In quibus est culto fertilis Henna solo. Frigida caelestum matres Arethusa uocarat, Venerat ad sacras et dea flaua dapes. Filia consuctis, ut erat, comitata puellis 425 Errabat nudo per sua prata pede. Valle sub umbrosa locus est aspergine multa Vuidus ex alto desilientis aquae. Tot fuerant illic, quot habet natura colores, Pictaque dissimili flore nitebat humus. 430 Quam simul aspexit, comites accedite, dixit, Et mecum plenos flore referte sinus.

g duo. recognoscens  $B\Phi f5$  sex et edd. saec. xv. Gloss. Plura] quae in aliis locis dixi. E. Q. d. fabulam hanc etiam in metamorphoseon retuli et ideo multa hic recog. .i. memorie reduces. scl' quae prius audisti. D. 419. Terra quibus f. uast. descendit duo; p uar. scr. praecurrit O duo. procumbit m ma.pr. duo. in aequos Ilf. ma.pr.

420. Tinacris E. Tr. apositi P. Tr. appositum  $\Delta s$  quatuor. appositu  $F\Gamma mp$  undecim. oppositu duo. adempta N. locus h. locent b ma. pr. 421. Certa dom. r. cereris D. multas dea poss. 4711. mult. ibi poss. Z 21. mult. quae poss. unus. Gloss. D: ea] domus.

EΓ. uocaret A. 424. ad et dapes in ras. m. sacros Γ.

425. comittata E. 426. per loca summa pede Muar. scr.

427. umbr. lacus Ψ. est om. C. aspargine CΓ. 428. Vmidus r. Humidus Ilf. BCD EGΦΓΛΝΟΡΠΨΔΣΤbfgma. sec. hmp
13 4041 viginti septem. ex altd Ilf. ma. pr., alta ma. sec. dissilientis Δfs sex. 429. Tot florent illic 433. illic quod D. illic quot-quot natura t. illic quotquot habet herba col. duo. 430. Duraque diss. Ema. pr. flore ridebat 29. flore uirebat 49. 431. Quod sim. E duo. Quos sim. N; ΠΔuar. scr. Quas T. Quem hs ma. sec. quatuor. Quae 20. semel asp. A. 432. Et plenos mecum p. mecum dixit A; Ilf. supra lineam. mecum uestros fl. FΦΓΜΝΟ PΠΔΣbfgrs 3 61422 35 undecim. flore replete ΓΔ61422 35 duo; CMuar. scr. Etnaeo nostros flore replete sinus unus.

Praeda puellares animos prolectat inanis, Et non sentitur sedulitate labor. Haec implet lento calathos e uimine nexos, 435 Haec gremium, laxos degrauat illa sinus. Illa legit calthas. huic sunt uiolaria curae: Illa papauereas subsecat ungue comas: Has, hyacinthe, tenes. illas, amarante, moraris: Pars thyma, pars rorem, pars meliloton amant. Plurima lecta rosa est. sunt et sine nomine flores. Ipsa crocos tenues liliaque alba legit. Carpendi studio paulatim longius itur, Et dominam casu nulla secuta comes. Hanc uidet et uisam patruus uelociter aufert. 445 Regnaque caeruleis in sua portat equis.

433. Ita, prolectat, A Ilf. ma. sec. supra lin. 433. proiectat FP 3510 tres. delectat  $BCGN\Sigma hms1220$  sedecim et uett. ed. oblectat caeteri scripti, Ilf. in marg. ma. sec. et flor. Berol. inanes A.

434. sentitus h. sent. fertilitate P3, 435. inplet D. impl. calathos lento de uim. GNh. impl. calathos e lento uim. A. impl. calathos de longo uim. unus. impl. laeto g. calatos  $D\Gamma$ . euimine E. cal. de uimine Ilf. sub ras. ut uidetur, MNT5. cal. a uimine P3. cal. ex uimine factos  $\Sigma$ . uimine textos Ilf. CAOPTZbms3 12 20 22 duodecim. Gloss. Ilf. uimine] saliunca. 436. Nec gremitum lax. D. laxsos \( \Gamma\). grem. latos \( G.\) grem. lapsos \( \Delta \Pi f 4 \) octo. lassos h duo. lax. aggrauat N. degr. ille A. 437. caltas Ilf. D  $EG\Gamma$ . 438. papaueras  $Ema.pr.\Phi$ . papariferas Db. 439. iacinthe Ilf.Ema.sec. iacinthe  $Ema.pr.\Gamma$ . iacinthe Dbr. yacinthe G. amarinthe Ilf. BFN m s. amaranthe Ilf. ma. sec. f. amarinte Gb. amarite D. amatunte E. ill. narcisse mor. 1220. 440. thima D E G. tima  $\Gamma \Sigma$ . pars rore et pars A. pars rores pars Ilf. CNT mp 44. pars rorem et pars  $MO \Psi \Delta g$ . pars rores et mel. FPsedecim. pars rorem et mel.  $E\Phi\Gamma fr$ . pars rorem mel. D ma. pr. parsque rosas pars G ma. pr. A duo. parsque rores pars G corr. ead. ma. pars rore et mel. b. pars florem pars Y uar. sor. pars roien pars 34. pars crorem pars 14. pars uiolas g uar. scr. pars roran et mel. unus. pars thoraen pars unus. pars casiam pars 4 13 33. parsque rosas parsque melonton O. melitonon Ilf. meleloton  $AEma.sec. GP\Pi\Delta r$ . melelaton Cb. melelonthon D. meloloton Ema.pr. meleonton O. melle lothon  $\Gamma$ . meloriton  $\Delta$ . me lioton Z. malileon unus uar. scr. amat AIIf. BCDEGFMNOII  $\mathcal{H}\Sigma gmprt$  et uiginti sex. 441. est ... sunt sine Ilf. est ubi sunt sine unus. est et sunt sine BCAm2033 tres. 442. Illa A. Ipsa heroeos ten. h. crotos E. 443. paullatim  $\Sigma$ ? f? 444. casu est nulla fr. 446. port. aquis m ma. pr.

Illa quidem clamabat, io carissima mater, Auferor. ipsa suos abscideratque sinus. Panditur interea Diti uia. namque diurnum Lumen inassueti uix patiuntur equi.

450

At chorus aequalis, cumulatae flore ministrae, Persephone, clamant, ad tua dona ueni. Vt clamata silet, montes ululatibus implent, Et feriunt maestae pectora nuda manus.

Attonita est plangore Ceres. modo uenerat Hennam: 455

Nec mora, me miseram! filia, dixit, ubi es? Mentis inops rapitur, quales audire solemus

Threicias fusis maenadas ire comis.

Vt uitulo mugit sua mater ab ubere rapto, Et quaerit fetus per nemus omne suos,

Sic dea nec retinet gemitus, et concita cursu

460

447. quid, clamat io ABEAMPHFAfg6 quatuordecim. quid, clamat io io car.  $CDG\Phi Nb$  nouem. clamat io iam kariss.  $\Sigma$ . clamat iam iam chariss. O. clamabat io comitesque parensque N uar. scr. io clarissima Pm. 448. Auf. illa Ilf. BCms quinque, ipsa

scr. io clarissima Pm. 448. Auf. illa Ilf. BCms quinque, ipsa sinus absc. q. suos h et uett. ed. suos exscideratque FP F A3 quinque. suos excideratque GF bfrt. suos abstuleratque 20. 449. int. clixi b. uia iamque s. 450. inass, non pat. h. paciuntur E G.

451. Et chorus Σ. corus Γ. aequal. cumulato fl. Σst 834 septem. aeq. cumulatis flore canistris g ma. sec. h 13 tres et uett. ed. ministri 34. 452. Persiph. E. Persiphonem Φ. Persiphonen E uar. scr. ad dtua D. tua sacra OΔf6 duo; b uar. scr. tua uota 20. tua damna, templa, singuli. 453. Cum clam. M uar. scr. ullul. E. ululantibus Φ. inplent DΦ. 454. fer. nuda pect. maesta Π tres. fer. maesta libri praeter 132833. maesta corpora Λ. pectora dura quatuor. manu libri omnes praeter Λ, quem seq. 455. est om. G. est clamore Iff. BCΛΣTm s 122022 nouem; g uar. scr. modo uenit ad ethnam b. Sic, hennam, Λ33. ennam Ψ?g ma. sec. h s 44 Ald. sec. aennam Ald. prim. hetnam (hethnam Heins.) Φ ma. pr., hernam ma. sec. aethnam C. aetnam edd. saec, xv. ethnam caeteri scripti.

456. mora est miseram b. filia clamat ubi Tg aliquot. ubi est Ilf. GNmma.pr.; Euar.scr. 457. rapitur solemus ut quas audire Φ, rapitur ut quas audire reliqui praeter quos sequor, Ilf. CAb ma.sec. mps122033 quindecim alios. 458. treic. DEGΓ. Treicia Φ. Thr. passis Ilf. m1220 quinque; Cuar.scr. Thr. sparsis 22. menades ΦAPTh 44. 459. Vt mugit uitulo A. 460. Et queritur fet. 34. Et foetus quaerit f. foetus Ilf. faetus D. 461. dea non ret. GOh(? diuerse notatum) s et uett. ed. gemutus Ema.pr. gemitum Γ. gem. sed conc. DGΦΓAbp. gem. sic concita t. conc. currit ABEFΦMOPTATf43 duodecim, conc. curru r.

Ou. Fasti.

Fertur. et e campis incipit, Henna, tuis.

Inde puellaris nacta est uestigia plantae,
Et pressam noto pondere uidit humum.

Forsitan illa dies erroris summa fuisset,
Si non turbassent signa reperta sues.

Iamque Leontinos Amenanaque flumina cursu
Praeterit, et ripas, herbifer Aci, tuas:

Praeterit et Cyanen et fontes lenis Anapi
Et te, uerticibus non adeunde Gela.

470

Liquerat Ortygien Megareaque Pantagienque.

462. et ex camp. p5. et a camp. Ilf. BC Ams decem. Ita, henna, Ag ma. sec. hethna O test. Heins. aethna Ilf. C. ethna BDEFG ΓΛΜΝΟΡΠΔΣΤbfmrsma.pr. aetna edd. saec. xv. aenna Ald. prim. enna reliqui scripti, ut uidetur. 463. uest. paltae m 464. Et noto pressam A. press. natae duo; Muar. scr. noto corpore D duo. 465. Fors. ille 23. errori Zb. errorum editi inde ab Ald. sec. 1516. 466. signa repente Ilf. Cm. Gloss. E: ideo dixit supra ignauam sacrificate suem. 467. leuntinos E. leotanios P3. leontinas Z. amenenaque AEma. pr. 32 alius; 33 uar. scr. amenaque BCDFGAMNOAZZbfgmsma.pr.89102122 33 34 35 36 37 40 uiginti duo alii et edd. saec. xv. amaenaque 3 44. leont. amaena flum. Ilf. ma. pr. leont. armaenaque flum. Ilf. fortasse ma. pr. leont. et amoeno flum. C ma. sec. in marg. A ma. sec. almenenaque Ema. sec. leont. et amenaque II. amenelaque T alius. menenaque O; g uar. scr. anienaque H m m a. sec. p t r e s ametinaque N m a. sec. d u o. leont. amenia flum. P. alienaque  $\Gamma$ . ameciaque r. armenaque 20 tres. leont. aemaenal flum. (?) 5. samecenaque 43. amidenaque tres. anidena guar. scr. ameniaque unus. amasenaque quatuor. anisenaque h et qui restant. flumina transit 20 duo.

468. Praeteriit et E. rip. h'b'er  $\Gamma$ . rip. tiberis ecce tuas  $\Pi$ 41. ace tuas  $CDEG\Gamma MN\Delta b$  ma. sec. f Ilf. ma. rec.;  $\Delta$  uar. ser. acce  $\Phi OP\Pi \Sigma rt 3 40 41 44$ . axe b ma. pr. 469. Preteriit  $\Gamma$ . et cionon E ma. pr. et cianas  $\Gamma_{40}$  scianas r. cianem  $\Phi$ . cianen Ilf. D. et fontem  $\Gamma$  s nouem. leuis  $\Gamma$ . anaphi  $\Gamma$ . apani  $\Gamma$  ma.  $\Gamma$  ma.  $\Gamma$ .

470. Sic, uert., Alf. BCDEFG & MN ma. pr. II \( \Delta \) m ma. pr. p rs., multi alii." uorticibus \( \Gamma \) OPTg h; Muar. scr. De reliquis non aeque constat. adeunda h. abeunde gelas \( \Gamma \). Gloss. E: mons in quo ciuitas eiusdem nominis. Vel quia uertex. 1. caput eius non reperitur.

471. Liquerit g. ortigen Ilf. Db. ortiginen E. ortyginen 43. orthigien G. ortigiem Il ps. ortigian f27. ortigiam Ema. sec. \( \Phi \). ortygiam \( \Delta \) NT g aliquot et uett. ed. magareaque \( \Gamma \) O \( \Delta \) II. B C. megaleaque T. megarenque N. magareque h. megarenque r. ort. parigiemque megaremque s. panta gienque \( \Delta \) Pantagiemque \( \Omega \). Pantagienque \( \Omega \). pantagienque \( \Omega \). Pantagienque \( \Omega \). Pantagienque \( \Delta \). Pantagienque \( \Omega \). Pantagienque \( \Delta \).

Quaque Symaetheas accipit aequor aquas,
Antraque Cyclopum positis exusta caminis,
Quique locus curuae nomina falcis habet,
Himeraque et Didymen Acragantaque Tauromenenque, 475
Sacrarumque Melan pascua laeta boum.
Hinc Camerinan adit, Thapsonque et Heloria tempe,
Quaque patet zephyro semper apertus Eryx.
Iamque Peloriaden, Lilybaeaque, iamque Pachynon

472. Quaeque A. Quodque P3. Quasque BAII tres. simonteas Db. symonteas A. simenteas S. sitheneas O. somatheas O uar. scr. simethias h. simeteas Ilf. simetheas reliqui scripti, ut uidetur. 473. cicl. DE. exausta t. 474. Quique locum EZ33 duo. Gloss. Drepanum CD44. 475. Hymeraque Ilf. Ymeraque G. Ymenaque A. Cimeraque O. Hemoraque O uar. scr. Hismeramque t. Hieramque h. Himeran et Ald. prim. Himera quae did. b. et om. E ma. pr. r. didim ag. E ma. pr. didimon IANOIIg. dydimon Z. didimum E supra lin. ma. sec. Q. didimen DGbr. dydimena cracantaque Ilf. agigentaque D E ma. pr. r. agrimentaque F. gragentaque  $\Gamma$ . argentaque N. agigantaque O. agragentaque  $\Sigma$ . acricantaque m. eracantaque 2O. agragantaque m. acracantaque duo. agrigenthaque f. agrigendaque t. agrigentaque reliqui et Ema. sec. Ita, tauromenenque, Ilf. 29. tauromonenque t. tauromenumque AOMNIFATh m ma. sec. pr s edd, saec. xv. tarromenumque B. taurominumque CF. tauromiumque E. tauromeumque G. tauromiemque P. tauromenionque Ald. prim. tauromenonque caeteri. 476. Sacramque A. Sacrumque r. Sacratumque PII 4 g 3 quindecim. Sacraromque 14. Sacrorumque h tres et uett. ed. Ita, melan, AE fort. ma. sec. FGAMPgsma. sec. 33 duodecim. que mila., pasc. Ilf. melon III. melas m ma. pr. melam caeteri et E sub ras. pasc. lata Ilf. C septem. pasc. lenta A. Gloss. unde cicero commune mileadon dicit. Ilf. ma. pr. 477. camerinam ad. Ilf. P hps uett. ed. cameron DA. camirinam E sub ras. carmenan F. camerina  $\Phi$ . camiran  $\Gamma$ . camerinen M. camerimon Q. camerinon Thma. sec.; Euar. ser. camirinan r. adiit D Th uett. ed. ad. thabson et A. ad. tason et D. ad. thaxo(n)que et E. ad. tabsonque F. ad. tapson et G. ad. zaxonque  $\mathcal{O}$ . ad. tasonque  $\Gamma b$ . ad. taxonque  $\mathcal{A}$ . ad. taconque  $\mathcal{O}$ . ad. et clipsonque  $\mathcal{P}$ . ad. taxamque  $\Sigma$ . ad. thasonque fr. ad. tapsomque h. ad. capionemque et t. que eliconia t.  $\Gamma$ . que heleria t.  $\Delta$ . que oloria  $\Delta$  uar. scr. et holoria B344. et oloria DGA Ybhrma. sec. et dorida t. Erma. pr. et hiloria O test. Heins. et floria MNOII "multi libri." et oloriam t. Z. et heliconia t. Tt. et eleria f. que thelona t. 4. et eloria 2 478. Quaeque A. Quique A. Ita, patet, Ilf. CDA bms 13 22 nouem. iacet reliqui. zephiro, erix mei. 479. Iam pel. Ema. pr. peloriadem  $E\Phi P\Pi Tp$  3. lilib.  $DEG\Gamma$ . lilybeida iamque 10. lilibeia iamque sex scripti et uett. ed. pel. libiaque iamque pachion Ilf. ma. pr. pachimon I ma. pr. padimon G. pachinum EAO Pm. pachinnon r. pachin. rell. mei. 12 \*

Lustrarat, terrae cornua trina suae. 480 Quacumque ingreditur, miseris loca cuncta querelis Implet, ut amissum cum gemit ales Ityn. Perque uices modo, Persephone, modo, filia, clamat. Clamat et alternis nomen utrumque ciet. Sed neque Persephone Cererem, nec filia matrem 485 Audit. et alternis nomen utrumque perit. Vnaque, pastorem uidisset an arua colentem, Vox erat, hac gressus ecqua puella tulit? Iam color unus inest rebus, tenebrisque teguntur Omnia, iam uigiles conticuere canes. 490 Alta iacet uasti super ora Typhoeos Aetne, Cuius anhelatis ignibus ardet humus: Illic accendit geminas pro lampade pinus. Hinc Cereris sacris nunc quoque taeda datur. Est specus exesi structura pumicis asper, 495 Non homini regio, non adeunda ferae:

480. Lustrabat G. Lustrauit h uett. ed. corn. prima libri omnes. 481. Quocunque T; puar.scr. 482. ut admissum N. am. congemit GAr(2?). cum dolet f. alis  $\Gamma$ . ytim If, ithim Of, itim  $DEG\GammaANPIIATbmprs.$  483. Perque uicem AF, persiph. Er. persephonem  $\Sigma$ . filia matrem F. filia mater h Ald. prim. Mediol. 1510 al. 484. Hunc et sequentem uers. om. Y. Clamat in ras. O ma. sec. Vocibus alternis II. et alterius p. utrumque uocat Ilf. Cm. que sciet Ema. pr. 7. 485. Hic et sequens uersus om. in Ilf. ma. pr., margini ascr. ma. sec. persiph. Er. persephonen Bf. 

488. Vox fuit P. erat an gress. Δ. erat huc T; Guar. scr. erat hic 20. gress. ec qua G. gress. esqua Ilf. ma. pr. sub ras. gress. et qua Ema. pr. gress. si qua BEma. sec. ΦΜΝΟΡΠ ΨΣΤ b ma. sec. m ma. sec. r t 3 duodeviginti; a var. scr. gress. haecque b ma. pr. 489. Iam dolor C. unus erat reb. Σ; Ψuar. scr. que reguntur

 490. Omnia peruigiles FIIf. ma. sec. super lin. contigiere C.
 491. uastis Φ. triphoeos E ma. pr. tiph. IIf. DΓ. ethnae IIf. G.
 ethne ABCDE ma. pr. FMPH ΔΣ f g ma. pr. m s 44 wiginti tres. ethna uel etna reliqui omnes et E ma. sec. 492. Obuius anh. E. Huius ab elatis ign. F, anelatis Ilf. Γ. anhelatibus ign. D. anhelatis ign. EG.
493. Ill. ascendit ΣT. gemina pro E. gem. cum lamp. p uar. scr.
494. cereri sacr. Σ. nunc mihi taeda T.
495. Est pecus f.
496. Non horum faciles non b. homini fa-

505

Quo simul aduenit, frenatos curribus angues
Iungit, et aequoreas sicca pererrat aquas.

Effugit et syrtes et te, Zanclaea Charybdis,
Et uos, Nisaei, naufraga monstra, canes,

Hadriacumque patens late bimaremque Corinthon:

Sic uenit ad portus, Attica terra, tuos.

Hic primum sedit gelido maestissima saxo.

Illud Cecropidae nunc quoque triste uocant.

Sub Ioue durauit multis immota diebus

Et lunae patiens et pluuialis aquae. Fors sua cuique loco est. quod nunc Cerealis Eleusin Dicitur, hoc Celei rura fuere senis.

cilis non libri exceptis, quos sequor, Ilf. CZh m ma. pr. 12 13 20 33 nouem aliis; g uar. scr. fac. nec ad. t. Gloss. Ilf.: regio] facilis.

497. Ita, simul adu., Ilf. B m s 12 20 22 decem. simulac uenit E uett. ed. simul ac uenit reliqui. uenit feriatos cursibus b ma. pr. fren. cursibus \( \mathbb{H} m m a. pr. \) fren. crinibus 14 20. 498. Iunxit DF \( \operatorname{F} OP \mathbb{H} \subseteq T b q m a. sec. r s Ilf. m a. sec. uiginti fere alii et uett. ed.

499. Hinc fugit \$\mathbb{T}\$ et \$p\$ uar. scr. uterq. Ita, et syrt. (sirt.), \$\mathbb{Ilf.} \mathscr{A}\$ \$M\$ ma. pr. \$\mathbb{Ilgm}\$ gand 20 33 octo; \$p\$ uar. scr. Effugit sirtes \$N\$. ad syrtes (sirtes mei omnes scripti) reliqui. sirt. ad te \$B\$ \$D\$. sirt. et ad te \$b\$. zandeia \$\mathbb{Ilf.}\$ zandea \$BDE\Gamma br. zoandea \$C\$. xandea \$G\$. sandea \$b\$ ma. pr. gangea \$m\$ ma. pr. caribd. mei. charybdi \$48\$. 500. uos nesei \$b\$ alius. nisei rell. mei. uos scyllaei \$41333\$ duo. uos phorcei \$21\$. naufraga turba \$\mathbb{Ilf.}\$ \$B\$ \$Cm\$ ma. pr. \$51220\$ sex. \$Gloss. \$E\$: nisei] scillei. unam scillam pro alia posuit. 501. Adr. \$DEG\Gamma\$. que petens late \$p\$. corinton \$D\$. coriton \$A\$. cherinthum \$G\$. corintum \$D\$ \$T\$ f. corinthum \$reliqui\$. 502. athica \$DG\Gamma\$. atrica \$b\$. archica, africa \$Heinsiani\$, quorum ogglutinatum indicium. port. troica \$M\$ uar. scr. \$503\$. Huc \$A\$. Hinc \$b\$. prim. gelido sedit \$\mathbb{Il}\$. sed. mestissima gelida \$t\$. \$504\$. cicrop. \$E\Gamma\$ Ilb \$r\$. cycrop. \$M\$ NO\$. cecropides \$A\$. quoque atriste \$Ilf\$, sub \$ras\$. quoque striste \$r\$. \$505\$. inmota \$D\Gamma\$. mult. ignota \$\Delta\$ uar. scr. \$506\$. paciens \$EG\$. \$507\$. Sors \$Ilf\$, \$BC\$ \$\mathbb{L}\$ Ald \$O\mathbb{T}\$ Thm \$s\$ tiginti, \$Ald. prim. Fors sui \$r\$ ma. pr. \$Ita\$, quod nunc, \$AB\$ \$M\$ 3443\$ duo alii. est..n..quod cer. \$Ilf\$. est quod tum cer. \$Ilf\$. in \$marg\$, fort. ma. pr. est nam qui cer. \$\mathbb{L}\$. est quo nunc \$423\$ (29 ann. impr.) 33 tres. est quae nunc \$p\$ tres. est ubi nunc \$s\$ ma. \$pr. quatuor. est qui non cer. \$C\$. est qui nunc \$caeteri\$. \$corealis \$\Gamma\$. Sic, Eleusin, \$AIlf\$. \$C\$ test. \$Sant. \$F\$ \$G\$ sub ras. \$122233\$ quatuordecim alii ignoti. eleusim \$f\$. eleusis \$caeteri\$.

508. Ita, hoc, Allf. M29 alius. Dicitur haec cel. BEgp 42833 novem. Dicitur et celei II. Hic . . . . . celei 20. Dicitur hic celei reliqui omnes et Ilf. ma. sec. supra lin. celei m ma. rec. in ras. celi b. rara E ma. pr. celei regna Z. rura fuisse Ilf. b 1728

29 33.

Ille domum glandes excussaque mora rubetis Portat, et arsuris arida ligna focis: 510 Filia parua duas redigebat monte capellas: Et tener in cunis filius aeger erat. Mater, ait uirgo. mota est dea nomine matris: Quid facis in solis incomitata locis? Restitit et senior, quamuis onus urget, et orat, 515 Tecta suae subeat quantulacumque casae. Illa negat. simularat anum, mitraque capillos Presserat. instanti talia dicta refert: Sospes eas, semperque parens. mihi filia rapta est. Heu melior quanto sors tua sorte mea est! 520 Dixit. et ut lacrimae, neque enim lacrimare deorum est, Decidit in tepidos lucida gutta sinus. Flent pariter molles animis uirgoque senexque, E quibus haec iusti uerba fuere senis: Sic tibi, quam quereris raptam, sit filia sospes: 525 Surge, nec exiguae despice tecta casae.

Cui dea, duc, inquit. scisti, qua cogere posses.

Seque leuat saxo, subsequiturque senem.

Dux comiti narrat, quam sit sibi filius aeger,

Nec capiat somnos inuigiletque malis.

Signatura parates

Colligit agresti lene papauer humo.

Dum legit, oblito fertur gustasse palato,

Longamque imprudens exoluisse famem.

Quae quia principio posuit iciunia noctis,

Tempus habent mystae sidera uisa cibi.

Limen ut intrauit, luctus uidet omnia plena:

Iam spes in puero nulla salutis erat.

Matre salutata, mater Metanira uocatur,

527. Caudam sic inq. Ema.pr. Ita, duc, Ilf. B G Zmma.pr. 213 33 quatuor; Cuar. scr. dea sit inquid r. dea sic inquit caeteri. inq. nosti Fr. scisti quam EF. scisti quo Ilf. g; E uar. scr. scisti qui A. 528. subs. q. ducem 14. 529. Dux cereri narr.  $\mathcal{F}$ . com-rarat r ma.pr. narr. quod sit  $E \triangle h$  Ald. prim. quam fit si fil. D. sit tibi  $\Pi$ . 530. om.  $\Gamma$ . capiet f; C uar. scr. sompnos Et. que manus h ed. Vicent. 531. Illa salutiferum Ilf. m fort. sub ras. alius. salutificum 20. saporif. s. paru. subitura r 29 34. 532. Colliget F. agr. leue Allf. F. A. Pg ma. pr. undecim. 534. Et longam impr. p 27. que om. I ma. pr. inprudens DG. excoluisse b mma. pr.; C uar. scr. exsol. libri, ut uidetur, praeter Ilf. ma. pr. CMs; b h uar. ser. impr. deposuisse Muar. ser. 536. habet A43. Ita, mystae, Ilf. (Z?) p ma. sec.; B uar. ser. mis...e G. mistae ADI sub ras. N m ma.pr. 1244 sex. mixtae OPWZTg3; C44 uar. ser. mixstae B. mixte FMb ma. sec. f. meste E4; Cuar. scr. mesti II. mixti \( \Delta b g \) ma. sec. 3435; EIM 44 uar. ser. misti Nuar. ser. mixta 89 ma. sec. maesta p (ma. pr.?) test. Gron. hab. mixtum Q. hab. mense CE ma. sec. I in ras. Ars 36 3738; BDF & MN Ab a 44 uar. scr. hab. coenae h 47 uett. ed.; O Tuar. scr. De reliquis non constat. mixti tempora uisa b. sidera iussa O. sidera iuste A. uisa cibi sibi  $\Gamma$ . uisa (iussa) sibi ABCEFG OMNOP # 2 Tbf ah m ma. sec. pr s septem Ciof. et uett. ed.; D / uar. scr. uisa tibi g uar. scr. cibi etiam C E MN Tg pro uar. scr. Gloss. N: sibi i. e. sacrificantibus cereri. mensae i. e. conuiuii. ul' coenae. alia lectio est, ul' iuntae. et est iunta parua coena. ul' mixti cibi alia est litteria. 537. Lumen Amma. pr, t. intr. luctu  $\Gamma \mathcal{A}H\Sigma Tg$  33 decem. 538. spes inparuo G.

539. mater metania Ilf. 1734. melanira 433 duo. menalia AE ma. pr. Ilf. ma. sec. supra lin. 20 sex. menalca D. amelina O. menaligna A. menalua N. menala II. menelea b ma. pr. metalina f. metalina g. megalina g uar. scr. materna m ma. pr. menalima 35.

menalina caeteri.

Iungere dignata est os puerile suo. 540 Pallor abit, subitasque uident in corpore uires. Tantus caelesti uenit ab ore uigor. Tota domus laeta est. hoc est, materque, paterque, Nataque, tres illi tota fuere domus. Mox epulas ponunt, liquefacta coagula lacte 545 Pomaque et in ceris aurea mella suis. Abstinet alma Ceres, somnique papauera causas Dat tibi cum tepido lacte bibenda, puer. Noctis erat medium placidique silentia somni: Triptolemum gremio sustulit illa suo. 550 Terque manu permulsit eum, tria carmina dixit, Carmina mortali non referenda sono: Inque foco corpus pueri uiuente fauilla Obruit, humanum purget ut ignis onus. Excutitur somno stulte pia mater. et amens, 555 Quid facis? exclamat, membraque ab igne rapit. Cui dea, dum non es, dixit, scelerata fuisti: Irrita materno sunt mea dona metu. Iste quidem mortalis erit, sed primus arabit

540. Tangere PT3. puer. sibi b ma. pr. 541. abiit A. abest 33. subitaeque uigent 35. que uidit C. que uiget f? copore Ilf. 543. laeta hec est mat. O. est hoc materq. D. est haec est E H ht decem et edd. saec. xv. Gloss.: haec] domus Eh. 544. tres isti r. 545. ep. sumunt N. coag. lactis E O N O ma. pr. Ag tres. 546, Pomaque cum ceris II. Poma et cum ceris b. caeris Ilf. D G, cer, dulcia II 41. in teneris a. m. fauis Z 4 13 33. 547. Abst. alta b ma. pr. ceres om. \( \Gamma\), sompnique E. causam II quinque et uett. ed. 548, cum trepido A. 549. Hostis b ma. pr. placideque I ma. pr. sompni E. 550. Tritolomum \( \Sigma\). Triptolomum \( \Gamma\). grem. sustinet G tres. 551. manu demulsit B II 41 48; Cuar. scr. manu mulsit E ma. pr. manu puerum tersit 11. manu puerum cussit unus. eum om. unus. permuls. ad haec tria 12, eum trita h. 553. lamque f. foco pueri corpus ON alius. 554. Obstruit II. Abbruit r ma. pr. honus E. opus s ma. pr. 555. Exc. subito somno pia 20 duo. sompno E. somno subito pia Ilf. C m ma. pr. s sex. 556. exclamans \( \Delta\). menbraque G. 557. Cum dea Ilf. m. non

riturus 2? duo. erat b.

Et seret et culta praemia tollet humo. 560 Dixit, et egrediens nubem trahit. inque dracones Transit, et alifero tollitur axe Ceres. Sunion expositum Piraeaque tuta recessu Linquit et in dextrum quae iacet ora latus. Hinc init Aegaeum, quo Cycladas aspicit omnes, 565 Ioniumque rapax Icariumque legit. Perque urbes Asiae longum petit Hellespontum, Diuersumque locis alta pererrat iter. Nam modo thurilegos Arabas, modo despicit Indos, Hinc Libys, hinc Meroe siccaque terra subest: 570 Nunc adit hesperios, Rhenum Rhodanumque Padumque Teque future parens, Tibri, potentis aquae.

560. Seret et e cult.  $\Gamma f$ . serit D. 561. et ingrediens duo. nubes C duo. trab. inde drac. P. Gloss. dracones] currum .s. E. 562. aligero C(I?b?r? dubito an negligentior fuerim) m 20 sex.

Ouo feror? immensum est erratas dicere terras:

In Ilf. lacuna est. anguifero Tt. astrifero unus. toll. angue O. 563. Synion Ilf. Samnion B. Sonuzon C. Sumion Cuar. scr. Somnion DE. Sulmon Fr. Sonmion A. Diodimon Muar. scr. Sisimon Nr ma. sec. Simeon 0. Sonnion  $\Gamma P\Pi f$ . Simion  $\Delta$ . Sednion b. Sinion p. pyreaque G. pirreaque  $\Phi$ . poreaque  $\Gamma$ . pyteaque b. pyrreaque r. pyrrheaque uett. ed. que thura rec. D. que rura rec.  $\Delta$  alius. que summa rec. duo. 564. Liquit T sex. Linquid r. dext. qua  $EG\Phi$  ma. pr.  $\Delta NO\Pi$  quinque et uett. ed. qu. latet FO. iac. ossa  $N\Pi$ ;  $\Phi \Delta uar$ . scr. hora DEGr. 565. Hic  $\Delta h$ . H. legit C. H. adit h quatuor et uett. ed. H. subit 1220. Hinc it in eg. b ma. sec. aegaeum in ras. m. aeg. quod cycl. 202133. eg. quoque cycl.  $\Gamma$ . cicl. D E. cyclades  $\Gamma$  N T. cycl. inspicit 12 tres. 566. que capax libri omnes praeter, quos sequor, Ilf. Cg ma. pr. m 12 13 20 33 tres alios. icariamque A. ichar. E. ycar. G. icareumque D. que petit p. que latus O. 567. Postque t. longumque petit  $\Gamma$ . longum pontum petit helles  $\Pi$ . helles pontum D. 568. Diuisumque  $D \mathcal{O}$ . Diuersisque  $\Gamma m$  ma. pr. 569. Iam modo p. thurilegos in ras. m. turil. Ilf. thurilegas G. thurileges Σ. thuriferos ΕΔ. arabes ADF AMma. sec. PΣbr. modo respicit Ilf. Cm ma. pr. 20 quatuor. 570. lybis f. libis Ilf. BCDEF GOFAPN FATt 344 alii, libye hinc 35. libs uett. ed. libis meroe D. meroes Ilf. CE ma. pr. quatuor. meropes m ma. sec. mer. terraque sicca FAOr. 571. Hinc ad.  $GM\Sigma p$  septem. hespereos  $\Gamma$ . hesperiam  $\Pi$ . hesperias fma.pr. ren. rod.  $DEG\Gamma$ . 572. patens bma.pr. tybri G. thybri  $\Sigma$ ? f? 573. feror in im-

mensum err. C. feror erratas immensum est A. est om. duo. est aratas unus.

| Praeteritus Cereri nullus in orbe locus.          |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Errat et in caelo, liquidique immunia ponti       | 57  |
| Alloquitur gelido proxima signa polo:             |     |
| Parrhasides stellae. namque omnia nosse potestis, |     |
| Aequoreas numquam cum subeatis aquas:             |     |
| Persephonen natam miserae monstrate parenti.      |     |
| Dixerat. huic Helice talia uerba refert:          | 580 |
| Crimine nox uacua est: Solem de uirgine rapta     |     |
| Consule, qui late facta diurna uidet.             |     |
| Sol aditus, quam quaeris, ait, ne uana labores,   |     |
| Nupta Iouis fratri tertia regna tenet.            |     |
| Questa diu secum sic est affata tonantem,         | 585 |
| Maximaque in uoltu signa dolentis erant:          |     |
| Si memor es, de quo mihi sit Proserpina nata,     |     |
| Dimidium curae debet habere tuae.                 |     |
| Orbe pererrato sola est iniuria facti             |     |
| Cognita. commissi praemia raptor habet.           | 596 |
| At neque Persephone digna est praedone marito,    |     |
| Nec gener hoc nobis more parandus erat.           |     |
| Quid gravius victore Gyge captiva tulissem,       |     |
| Quam nunc te caeli sceptra tenente tuli?          |     |
|                                                   |     |

574. cereri est null. GA. 575. liquidi quoque numina pont. O. que in numina r. immania AH ma. pr. 41 43. inmunia G. 576. Inde ab hoc uersu abest folium in M. 577. Paras. F. Parras. reliqui mei praeter Ilf. Parrasidos Guar. scr. omn. posse O. omn. ferre F. omn. scire T tres. potestas bma. pr. 578. nunq. Ilf. Aeq. unquam A. 579. Persiphonem EOr. Persephonem DHATmps. Pers. miserae natam A6. 580. Dix, hinc br. elyce Ilf. elice DEGbr. 581. est om. A. repta Ema. pr. 582. late furta 27. late signa 29. diurna die uidet Ilf. ma. pr.

582. late furta 27. late signa 29. diurna die uidet Ilf.ma.pr.584. tercia Ilf.DEG. regna uidet 0. 585. secum est sic h. effata Ema.pr.586. Maxima cui uultu A. in uultus  $\Phi \Gamma$ . uult. libri praeter A. signa doloris T quatuor. erat H uar. scr.

587. memores Nf, ma.pr. es a quo P3. es mihi sit de quo  $\Delta f$ . 589. ini, facto P. ini, fati 27. 590. Cogn. promissi tres. commissi G, praem. frater Gb tres; Tp uar, scr. rapt. hat D ma.pr.

591. Sed neq. T. Ac neq. h uett. ed. persiph. Eh. persoph. D ma. pr. est raptore 2041 duo. 592. perandus D per comp. ma. pr. corr. more piandus 23. 593. grau. raptore gyge N.II. giga D.F. gige rell. mei. captiua tiua tul. I. tulisset hm uett. ed.

594. Quam te nunc b. caeli regna COt sex. sceptra regente 6.

tulit h uett. ed. Versus transp. post u. 597 in P.

Verum impune ferat, nos haec patiemur inultae: 595 Reddat, et emendet facta priora nouis. Iuppiter hanc lenit, factumque excusat amore: Nec gener est nobis ille pudendus, ait. Non ego nobilior. posita est mihi regia caelo, Possidet alter aquas, alter inane chaos. 600 Sed si forte tibi non est mutabile pectus, Statque semel iuncti rumpere uincla tori, Hoc quoque temptemus, siquidem ieiuna remansit: Si minus, inferni coniugis uxor erit. Tartara jussus adit sumptis caducifer alis, 605 Speque redit citius uisaque certa refert. Rapta tribus, dixit, soluit ieiunia granis, Punica quae lento cortice poma tegunt. Non secus indoluit, quam si modo rapta fuisset, Maesta parens. longa uixque refecta mora est. Atque ita, nec nobis caelum est habitabile, dixit:

Taenaria recipi me quoque ualle iube.

595. Verum inulte fer. C. inpune DEGT. ferat om. D ma. pr. feret FOPHF \(\Sigma\) quatuordecim; Cuar. scr. fer. non hoc pat. \(\Delta\).
nos hoc DT20 quinque. pac. DEG. patiamur 48. 596. Reddet D ma. pr. sub ras. Gloss. yronia. reddet et iterum simile huic faciat sceleri, l' patiemur eo tenore ut reddat etc. D. 597. Iupiter DE. Iopiter P. hanc om. E ma. pr. len. fratrisque N uar. scr. excausat Dma. pr. amorem hm. 598. est om. Z. pudendus in ras. m. ille pauendus C. pigendus Cuar. scr. ille uidendus F. pud. amor duo. 599. Non ita Quar. scr. nobilior cessit mihi 6. reg. caeli G Δ f g ma.pr. t 6 12 20 quatuordecim. caelis unus. 601. Quod si D F Φ Γ P Ψ T b r nouem. forte etiam non Ψ. 602. que simul A O h r t wett. ed. iuncta F. rump. iura N duo; p war. scr. thori  $Ilf. D E G \Gamma$ . 603. Haec quoque  $D \mathcal{O} \mathcal{F}$ . temptamus Ilf. B; Cuar. scr. tent. ulli? 604. Sin min. B? conjungis D. 605. juss. abit O ma. pr. sumtis T. caduc. al' D. 606. cicius DE. cit. iussaque BCANFg 8 tres. cit. certaque uisa FPIIAbrs 35 36 37 38 octo. certaque iussa  $D\Phi\Gamma fh$  alius et uett. ed. cit. uerbaque iussa unus. 607. tribus granis soluit ieiunia dixit N. tribus soluit dixit 0. 608. quae in lento Tb. quae duro II 41 quinque. quae tento 11. cort. grana duo. poma legunt m ma. pr. 609. Haud secus G 4 33 duo. Nunc sec. f. modo rata C. 610, Maesta sedens II 41. longa om. b ma. pr. est abi. II 6.
nob. A. ita non nob. II s tres. est om. \( \Psi\$ duo.
naria, \( AIIZmp 4 33 43 \) quatuordecim; \( A uar. scr. \) Tenaria \( If. ma. \) pr. 9. Taenarea (A test. Gron.) \( \Psi b 8; \) C uar. scr. Trenaria \( If. ma. \) Et factura fuit. pactus nisi Iuppiter esset,
Bis tribus ut caelo mensibus illa foret.

Tum demum uoltumque Ceres animumque recepit,
Imposuitque suae spicea serta comae.

Largaque prouenit cessatis messis in aruis,
Et uix congestas area cepit opes.

Alba decent Cererem. uestes Cerealibus albas
Sumite. nunc pulli uelleris usus abest.

620

Occupat Aprilis idus cognomine Victor Iuppiter. hac illi sunt data templa die. Hac quoque, ni fallor, populo dignissima nostro Atria Libertas coepit habere sua.

Luce secutura tutos pete, nauita, portus: Ventus ab occasu grandine mixtus erit.

625

sec.; Quar. scr. Trenarea Cuar. scr. Tartara Ema. pr. Tartaraea  $\Gamma$ . Tartarea caeteri. 613. Quae fact.  $\Sigma$ . Et fruitura fuit 6. Et fecisset idem 433 duo. fact. foret P. fuit his pactus  $\Delta T$ . iupiter E. iopiter P. 614. trib. in cael.  $\Phi \Gamma A \Psi \Delta \Sigma T f$  6 decem; Ema. recentiss.; ANuar. scr. 615. Tunc CDEFAOAZTfgh pr uett. ed. demum mater uultumque an. 6. demum mentemque unus. uultusque BCEZm. uultum ceres Zr. uult, libri. animamque A ma, pr. alius. animosque b duo. cer. mentemque ed. Mediol. 1510. animumque refouit 29. 616. Inpos. DΓr. 617. Longaque llf.(Z?)mma.pr.20 quinque; Cuar.scr. que om. Ema.pr. que cessatis peruenit A. que peruenit  $\Gamma$ . prou. (peru.) messis cessatis  $C\Gamma$ . prou. celatis unus. in agris GPs.3. 618. coniestas  $C\Gamma$ . coniectas  $E\Sigma b$  alius. coni. terra ferebat op. unus. coepit Ilf. oues A. 619. decet A tres, fortasse recte. decet cererem uestis BCFΦ (test. Matth. contra Heins.) ΓΟΠΔΣTfghr 33 uiginti duo. ceralibus T. albam Af634. 620. Sum. non b ma. pr. 621. apriles  $Ilf. B \Psi(\Sigma?) b g m r$ . aprileis Aldi prim, et sec. idas Ilf. sub ras. cognomine dictas b ma. pr. 622. Iupiter E. Iopiter P. In m pleraque in rasura. 623. quoque si memini Dbp 29. 624. cepit DE. abere  $\Gamma$ . habere die  $EOP \triangle \Sigma t 8$  33 decem; puar. scr. Hunc et seq. uers. transp. \( \Gamma\). 625. secut. portus p. n. tutos \( E. \) totos G. tutus N. 626. Gloss. D: ab occasu] occidentalis l' post 627. Ita, Scilicet, ADEΓΣ f s 33 43 sex; g uar, scr. Sic licet Fr quatuor. Si licet GT quatuor; Duar. scr. Sed licet 20. Sit licet caeteri et E a correctore. licet hoc fuerit 20. licet et fuerit reliqui praeter, quos sequor, Ilf. BCFZfmrt quinque; g uar. scr. fuerat Ilf. ma. sec. supra lin. tamen haec (Ilf.? ha tantum extat) C

640

Scilicet ut fuerit, tamen hac Mutinensia Caesar Grandine militia perculit arma sua.

Tertia post Veneris cum lux surrexerit idus, Pontifices, forda sacra litate boue. 630 Forda ferens bos est fecundaque, dicta ferendo: Hinc etiam fetus nomen habere putant.

Nunc gravidum pecus est, gravidae quoque semine terrae.

Telluri plenae uictima plena datur.

Pars cadit arce Iouis, ter denas curia uaccas 635 Accipit, et largo sparsa cruore madet.

Ast ubi uisceribus uitulos rapuere ministri, Sectaque fumosis exta dedere focis,

Igne cremat uitulos quae natu maxima uirgo est, Luce Palis populos purget ut ille cinis.

Rege Numa fructu non respondente labori Irrita decepti uota colentis erant.

FNO II 4 alii? mutinentia Ilf. mutinesia D. munitensia Ema. pr. mutinencia I. muthin. r. Gloss. D: et scil' fuerit .1. concedatur, tamen h. d. c. 628. Grandia Es 20 octo. milicia E G. militiae Trma. pr. 3441 duo; ENuar. scr. Ita, perculit, Ilf., ut suspicor, sub ras. (nihil tamen dignoscitur) CZms 433 sex. pertulit A (utroque teste) Ng 43 quinque. pertudit 20. protulit 34. perpulit unus. contulit EF quatuor. contudit caeteri et msuar. scr. conterit Ilf. in marg. ma. sec. cont. ora b. suae II r ma, pr. 3441 duo; EN uar, sor. 629. Tercia DE. post idus ueneris E ma. pr. 630. Pont. fibra sacra Ilf. fort. ead. ma. in marg. corr. forda sacrificate boue t. sacra notate boue E. 631. Corda Ilf. fort. ead. ma. corr. Plena fer. Cuar. scr. foecundaque Ilf. uett. ed. ferundo Z. ferendum est Ilf. fort. ead. ma. corr. ferendo est NPm 2033 quatuor.

632. foetus Ilf. uett. ed. faedus II. fet. omen C. Ψ. Nunc auidum A test. Gron. E ma. pr. (Φ test. Heins.) f. Nunc aridum 43. Nunc rauidum Φ test. Matth. Nunc gauidum Π, grau. nunc sem. Ilf. BCNZmp 20 septem. grau. pro sem. Z. quoq. semina Ema. pr. quoque gramine G. quoque germine b 27; p uar. 635. iouis per denas Ilf. iouis tradendas curia 1220 alius. 636. larga N. largo larsa r. cruore cadit g ma. sec. manet E ma. pr. manent G. Hunc et seq. uers. transp. T.

637. Est ubi Af. Et ubi O ma. pr. ministrae D sub ras. ma. pr. 638. famosis D ma. pr. 639. cremant B. cremet m. creant h. est abiic.  $\Phi \Gamma N \Delta r$  quatuor. 640. Luce palam C uar. scr. palos D ma. pr. pales libri praeter  $\Gamma N \mathcal{H}(\Sigma?) b h s ma. sec.$  reliqui omnes et D a correctore. pop. placet unus. ille tuus b.

| Nam modo siccus erat gelidis aquilonibus annus, |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Nunc ager assidua luxuriabat aqua.              |     |
| Saepe Ceres primis dominum fallebat in herbis,  | 645 |
| Et leuis obsesso stabat auena solo:             |     |
| Et pecus ante diem partus edebat acerbos,       |     |
| Agnaque nascendo saepe necabat ouem.            |     |
| Silua uetus nullaque diu uiolata securi         |     |
| Stabat, Maenalio sacra relicta deo.             | 650 |
| Ille dabat tacitis animo responsa quieto        |     |
| Noctibus. hic geminas rex Numa mactat oues.     |     |
| Prima cadit Fauno, leni cadit altera Somno:     |     |
| Sternitur in duro uellus utrumque solo.         | -   |
| Bis caput intonsum fontana spargitur unda,      | 655 |
| Bis sua faginea tempora fronde premit.          |     |
| Vsus abest Veneris. nec fas animalia mensis     |     |
| Ponere. nec digitis anulus ullus inest.         |     |
| Veste rudi tectus supra noua uellera corpus     |     |

643. modo om. Ema. pr. succus h. gelidus  $\Gamma$  ma. pr. 644. Nunc agit ass. Ema. pr. ...c autem ass.  $\Gamma$ . Nunc piger p uar. scr. ager exigua  $\Lambda$ . luxur. humo unus. 645. ceres dominum primis G. primus G, prim. dominos 2933. fall. aristis 14. 646. leu. oppresso F. obsessa G. Gloss. G: auena] wilthabero. Hunc uers. et seq. transp. G. 647. Est pec. G ma. pr. diem fetus G tres; G uar. scr. part. reddebat G 141. ed. apertos G ma. pr. 648. Augnaque G sub ras. negabat G necauit G ma. pr. geaut G uar. scr. 649. nullaque die G ma. G ma. pr. mma. sec. r 3 aua-

649. nullaque die AEFAMP #Afgma.pr. mma.sec. r 3 quatuordecim; Ilf. uar. scr. Gloss. E: die] tempore. 650. moenelio  $\Sigma$ . maen. sera unus. sacra reata  $\Gamma$  ma. pr. relata  $\Gamma$  ma. sec.

651. Illae E. Illa CFIIm 33 alius. Gloss. D: quieto] non per furorem ut apollo. 652. Noct. huic Allf.  $BEFG\Gamma MNOP FA$  Tbgmpr 12 20 33 duodetriginta; suar. scr. huc A. hinc Ilf. masec. f. his  $\Sigma$ . 653. Prima datur f. A. faun. leta cad. b ma. pr. sompno E. 654. duro tellus Ema. pr. utrimque m. 655. spargit in unda G, in aqua 33. 656. timpora  $E\Gamma$ . Ita, premit, Ilf. GNm sex; Cuar.scr. tegit reliqui. Hunc et seq. uers. transp.  $\Gamma$ .

Ponit adorato per sua uerba deo. 660 Interea placidam redimita papauere frontem Nox uenit, et secum somnia nigra trahit. Faunus adest. ouiumque premens pede uellera duro Edidit a dextro talia uerba toro: Morte boum tibi, rex, Tellus placanda duarum: 665 Det sacris animas una necata duas. Excutitur terrore quies. Numa uisa reuoluit. Et secum ambages caecaque iussa refert. Expedit errantem nemori gratissima coniunx Et dixit, grauidae posceris exta bouis. 670 Exta bouis dantur gravidae. felicior annus Prouenit, et fructum terra pecusque ferunt. Hanc quondam Cytherea diem properantius ire

Jussit, et admissos praecipitauit equos,

decim. Vesper ubi est corpus A. Vesper ubi est tectu b ma. pr. Vesper ubi est tectum reliqui scripti. tect. super noua C. uellera tectus A. 660. Ponere ador. A. adoratato rma.pr. odorato P ma.pr. g. uerba pede 44; Muar. scr. Gloss. E: sual ei conuenientia, eius propria. 661. Int. plaudam Ema. pr. Int. tacitam Fuar. scr. placitam OPWfr. papauera Ilf.GA tres. 662. somnia ... gera Ema.pr. nigra trait  $\Gamma$ . nigra tulit unus. 663. que premit pede Ema. pr. pede om. f. uellera leni I. Gloss. E: duro] quia caprino. 664. Excidit a b ma. pr. talia dicta Ilf. BCΓNZm quinque. uerba solo O ma. pr. thoro mei praeter b. 665. boum tellus tibi rex Ilf. plac, tuarum Ilf.m. duorum E Sg sex. duarum est p. 666. Dat sacris Op. Detque sacris O  $\Gamma \Lambda MN \Lambda \Sigma fghs$ 43 duodecim. Detque satis an. 48. una iuuanca D ma. pr. una iuuenca Allf. BCDma. sec. FG OMN PH # A Tbfghm (p test. Gron.) r 33 43 triginta duo et uett. ed.; suar. scr. 667. Exuitur terr. P. numa jussa O F F. Ita, revoluit, E ma. sec. G O II ma. sec. Zb ma. sec. f28933343536 septem; guar. scr. resoluit reliqui. 668. Secumque amb. D b. amb, uisaque ceca  $E \Sigma 8$ . Ita, caecaque iussa, IIf. COF Whah mr ma. sec. 12 2033 undecim; ps uar. ser. cecaque susa rma. pr. caecaque uerba II quatuor; Cuar. scr. caecaque uisa reliqui. iussa ferunt I ma. pr. 669. Expetit s. erranti t 41. errorem 40. coniux G. 670. Placari grau. F. dixit auidae II.

671. bouis dantur grauidae  $D(\Sigma^2)$  p 20 quatuor. Ita, felicior, Ilf. NZ 34 35 36 37. faecundior Ilf. in marg. ma. uetusta,  $\Sigma$ . fecundior reliqui. annis b ma. pr. 672. Peruenit  $\mathcal{A}$ . fructus Ilf. CNm 20 sex. pecusue Ilf. BCg. 673. Hanc cytherea diem quondam  $\mathcal{A}$ . citharea Db. cith. Ilf.  $EG\Gamma$ . properancius  $E\Gamma$ , properantibus s.

citharea Db. cith. Hf.  $EG\Gamma$ . properancius  $E\Gamma$ . properantibus s. 674. admissos in ras. m. ammissos  $\Phi$ . et emissos unus. et alatos Fr. et aethereos EPFTh3 decem; Bguar.scr. praecipitant G.

Vt titulum imperii cum primum luce sequenti Augusto iuueni prospera bella darent.

675

Sed iam praeteritas quartus tibi lucifer idus Respicit. hac hyades Dorida nocte tenent.

Tertia post hyadas cum lux erit orta remotas,
Carcere partitos circus habebit equos.
Cur igitur missae uinctis ardentia taedis
Terga ferant uolpes, causa docenda mihi.
Frigida Carseoli, nec oliuis apta ferendis
Terra, sed ad segetes ingeniosus ager.
Hac ego Pelignos, natalia rura petebam,

Parua, sed assiduis uuida semper aquis.

685

675. Vt primum imp. Ilf. 29. inperii D. imperii sua praemia luce 29. Ita, cum primum, ABM 43 quatuor. quum primum t. tum primum 4. imp. primum cum luce A. tunc primum E. quam primum caeteri. primum caesar haberet b ma. pr. secuta 22. secunda unus. 676. prosp. signa dar. Th tres et uett. ed. 677. Ita, quartus tibi, A C'Fgmma.pr. duo et edd. saec. xv. quartas tibi Ilf. quartas ubi \$\sum\_{20}\$. quartus ubi Ilf. a correctore uetusto \$BEF\$  $\Gamma PTfmma.sec.rs$  22 33 quindecim. praeter. (praeteritos b.) ubi quartus lucifer caeteri. 678. Aspicit N. Respicit iades  $\Gamma$ . Resp. has hyad. Ilf. Resp. ac hyad. F. yades EG. iades D. dor. nate t. nocte petunt Ilf. BCNZ m ma. pr. sex. Inter hunc et seq. uers. ∑ habet uu. 713 — 720 interpositos. 679. Tercia D E G. post idus 34. hyades T. iades D. yadas DG. hiadas E. iadas cum erit lux orta  $\Gamma$ . remotis A. 680. part. circum Ilf. ma. pr. part. ludus p uar. scr. habeb' (h. e. habebis) D. habebat @Nb ma. pr. p. 681. igitur taedis iunctis ardentia missae E quinque. ig. iunctae missis ard. A. igitur missis unctis ard. F. igitur iunctis taedis ardentia missae s. Ita, uinctis, Ilf. (si modo,) G Ø 33. uictis A 43. missae inuectis unus. iunctis reliqui, ard. telis N. ard. glebis 0 ma. pr. ard. tectis b ma. pr. thedis  $\Gamma$ . 682. ferunt N  $\Sigma$ . feret 14. uulp. libri. causa notanda unus. michi E. est in fine addunt libri praeter Ilf. CTb m ma. pr. quinque alios. 683. Frigora cars. b ma. pr. cars eoli Ilf. ma. pr. pars eoli Z. carceolis E ma. pr. carsiolis t. carseolis reliqui, sed m postrema syll. in ras. oliuis terra fer. A. 684. Apta sed A. ingenuosus ENma. sec. 685. Haec Ilf. Hac in ras. m. pelignus 5. 686. sed exiguis unus. asiduis r. Ita, uuida, Fuar. scr. obuia ADF PAMOPII FAZTb ma. pr. fhr 3610343536414344 quindecim; Cm uar. scr. humida reliqui, b ma, sec, et D M \( \Delta\) uar, scr.

Hospitis antiqui solitas intrauimus aedes:

Dempserat emeritis iam iuga Phoebus equis.

Is mihi multa quidem, sed et haec narrare solebat,

Vnde meum praesens instrueretur opus.

690

Hoc, ait, in campo, campumque ostendit, habebat

Rus breue cum duro parca colona uiro.

Ille suam peragebat humum, siue usus aratri,

Seu curuae falcis, siue bidentis erat.

Haec modo uerrebat stantem tibicine uillam,

Nunc matris plumis oua fouenda dabat:

Aut uirides maluas, aut fungos colligit albos,

Aut humilem grato calfacit igne focum:

687. in marg. m. antiqui fidas intr. Ilf. BINZ octo; Cuar. scr. sol. narrauimus Cuar. scr. 688. Demps. et meritis A. emer. cum iuga I. phebus DE al. pybus A test. Gron. 689. michi D. et om. Ø. et hoc AT octo. 690. Vnde meis r. 691. Haec A. ostendit in ras. m. campumque obsedit Ilf. 692. Rus uene cum uestro parca m ma. pr. 693. Illae Ilf. Illa g ma. pr. m ma. pr. suam arabat (perarabat test. Sant.) C. 694. Siue c....cis Ilf. Siu..... m. Siue cauae falc. Z ma. pr. 122022 sex. Siue citruae falc. g. bidendis r ma. pr. 695. Hoc modo A. Hic modo N uar. scr. modo uertebat D'Gbf alius; 44 uar. scr. uerebat Ema. pr. corr. uerebabat T. modo texebat 11 duo; Cuar. scr. modo ducebat gloss. A. uerr. stante tib. A 22. uerr. stanti tib. s tres; C uar.scr. uerr. raro tibic. FP20 quinque. tibicine (tybicine E) telam Ilf. a uetusto correctore  $DEN \triangle Tbrt40$  unus; gm44 uar.scr. uerr. stanti tibicine telam O tres; Buar. scr. uerr, stanti tibicine pratum BAP3)5 octo; CM44 uar. scr. stanti tibicine partum Z. statim tibicine pratum 44 uar. scr. uerr. (uert.) raro tibicine pratum  $G\Gamma M$   $\Pi \Psi f p$  41; C 44 uar. scr. uerr. raro tibicine prata Nuar. scr. uerr. rastro tib. f in marg. tibic. telam II 41 uar. sor. duc. raro tibicine telam gloss. A. uerr. raro cum pectine pratum O tres. uerr. cum raro pectine pratum h quatuor et uett. ed. uerr. raro cum pectine telam 6 alius. uerr. stanti tibicine cellam Zuar. scr. tex. stantem subtegmine telam 11. tex. stantem inuitamine telam unus. uert. cara tibicine pratum unus. uerr. stantem rubigine telam unus. Gloss. 44: tibicen tibicinis furca dicitur. unde Iuuenalis, tenui tibicine furcam. raro pro raris dentibus. uel statim quia ipsa diuerrit, uel uertebat telam tibicine, instrumentum est textricium quo densatur tela. stanti dixit quia stando solebant texere. Caeterum ignoro quid fuerit in g et in aliquot numero insignitis: nam 41333 et tres receptam scripturam habuerunt. 696. Nunc matrum  $\Gamma$ . plum. ora  $\Psi$ . dabant g. 697. At uir. A. uir. malulas aut fulgos D ma. pr. aut albas col-

697. At uir. A. uir. malulas aut fulgos Dma.pr. aut albas colligit armos Ilf.ma.pr. fung. excoquet t. colligat A. 698. hum. prato h.

Ou. Fasti.

Et tamen assiduis exercet brachia telis, Aduersusque minas frigoris arma parat. 700 Filius huius erat primo lasciuus in aeuo. Addideratque annos ad duo lustra duos. Is capit extremi uolpem conualle salicti: Abstulerat multas illa cohortis aues. Captinam stipula foenoque involuit, et ignes 705 Admouet. urentes effugit illa manus. Qua fugit, incendit uestitos messibus agros: Damnosis uires ignibus aura dabat. Factum abiit, monimenta manent, nam de cruce curtam Nunc quoque lex uolpem Carseolana necat. 710 Vtque luat poenas gens haec, Cerealibus ardet: Ouoque modo segetes perdidit, ipsa perit.

Proxima cum ueniet terras uisura patentes Memnonis in roseis lutea mater equis,

699. taelis Ilf. tedis A. thelis r. 700. Aduersumque  $\Delta b p 6$  26. que om. f. que manus E ma.pr. 701. Filius huic fuerat T. erat primis lasc. in annis  $\Delta f$ . in anno s. 702. ad sua T.

703. extrema O. uulp. libri praeter A. uulpem cum ualle EM t quinque. uulpem de ualle Ilf. B'CI mma. pr. 12 20 decem; guar. scr. uulpem in convalle DG DAP Sbs quinque. uulpem sub valle 28 33. Gloss. D: notat rusticanam sedulitatem qui extrema uillae circumdant ualle et super haec muniunt salicta. 704. coortis D. choortis G. cohortis erat Ilf. ead. ma. corr. coh. auis Cuar. scr. Gloss. h: cohortis] curtigli. 705. stipulis 2833. stipulam f. frenoque E ma. pr. faenoque D. 706. Admonet Ilf. ma. pr. Ammouet r. ur. efficit f. 707. fug. accendit  $N\Delta f$  duo. fug. abscondit unus. mensibus r ma. pr. 708. Dampnosis E. Dampnosas G; M uar. scr. Dandsis Ilf. ma. pr. 709. Fatum p uar. scr. monumenta fort. br et aliqui Heinsii. monim. patent N. monim. monent m. manent non uiuere captam 4. nam uiuere captam C, manu recenti in marg," 13 33 tres. nam cernere cunctam 34. nam ducere certam unus; b uar. scr. nam dicere curtam Ilf.; g uar. scr. nam dicere cetera . nam dicere captam Z. (namque icere captam coni. Th. B.) nam dicere certa guar. scr. nam dicere caecam unus. nam dicere certam Ilf., supra lin. et qui restant scripti partim per compendia, uett. ed. 710. uulp. libri. carsio lana Ilf. carsiolana t. carseol. uocat G. carseol. uocant p uar. scr. carseol. uetat reliqui omnes libri. 711. Ita, gens haec, AIlf. BDFG @ \( \Pi MPb m 33 43 \) septem; Fguar.scr. genus hoc reliqui et Ilf. 6 Duar.scr., fortasse rectius. 712. perd. illa per. Ehs tredecim et uett. ed.; guar.scr.

De duce lanigeri pecoris, qui prodidit Hellen,
Sol abit. egresso uictima maior adest.

Vacca sit an taurus, non est cognoscere promptum:
Pars prior apparet, posteriora latent.
Seu tamen est taurus, siue est hoc femina signum,
Iunone inuita munus amoris habet.

720

Nox abiit oriturque aurora. Parilia poscor.

Non poscor frustra, si fauet alma Pales.

Alma Pales, faueas pastoria sacra canenti,

Prosequor officio si tua festa pio.

Certe ego de uitulo cinerem stipulamque fabalem

Saepe tuli plena, februa casta, manu.

Certe ego transilui positas ter in ordine flammas,

713. Postera cum b 433. Prox. conveniet  $E \mathcal{D}$ . uis. parentes b. uis. nitentes 433. 714. Mennonis  $Ilf.DEG\Gamma$ . mat. aquis T.

715. Deduce G. lanigerae pecudis quae bt duo. peccoris G. lanigeri pecudis  $E \mathcal{D}$  test. Heins.  $\Gamma Tfs$  tres. qui perdidit libri exceptis Alf.  $BEP \triangle g$  m 3 4 33 tribus al. hellem  $G \mathcal{D}$ , DE per comp. ellem  $\Gamma r$ . 716. Sole bis egr. 4. Sola bis egr. 33 alius. adest in ras. m. mai. inest tres. mai. erit unus. 717. promtum Ilf. E.

718. posteriorque latet  $P\Psi\Sigma T3$  duo. latet f. 719. tamen thaurus Dma.pr. tamen hoc taurus 34. taurus siue in ras.m. siue haec est  $\mathcal{O}$ ; p uar. scr. siue hoc est B  $CDFG\Gamma P\Psi\Delta Tfhmrs$  plus minus quindecim, uett. ed. 720. "Inuita "iunone E. Iunone inuisa Ilf.Cmma.pr. munus honoris  $F\mathcal{O}\Psi\Sigma T$  quatuor. 721. Nox abit exoriturque aur. FII 10. Ita, parilia, Amma.pr. palisia E ma.pr. palilia cueteri. palil. pastor g. 722. Nec PIIT tres. N. frustra poscor NII duo. si ualet m. 723. Ipsa pal. t. Alma pale fau. E. fau. pastorum sacra h quinque et editi ad annum usque 1510. pistoria m. past. signa 4. sacra patenti b ma.pr. 724. Persequor  $\Gamma PIIT$  quatuor. Prosequar b. Ita, tua festa,  $Ilf.EG\Gamma\Delta$   $NPII\Psi\Sigma Tbgms$  3 20 40 41 duodecim; FO uar. scr. tua sacra  $O\Delta$  tres; M uar. scr. tua fata M duo. tua facta reliqui scripti et edd. uet. Ita, pio,  $(C?)E\mathcal{O}\Gamma\Delta NOII\Psi\Delta\Sigma fma.sec$ . 6343536374041 duodecim (aut uiginti tres); BFMp uar. scr. pia f ma.pr. meo caeteri. 725. Certo b. de capulo cin. s ma.pr. uitula  $\Gamma$ . stipulamque fa-

725. Certo b. de capulo cin. s ma. pr. uitula  $\Gamma$ . stipulamque fabalis A. stipulasq...... Ilf. stipulasque fabales AN Pmp33 sex. stipulasque ferebam G. que fanalem T. 726. plena fercula 428 33. Ita, casta, Ilf. sine dubio sub ras. G uti uisum est, ma. pr. NZ m ma. pr. p 1220 tredecim; g uar. scr. tosta caeteri. 727. Certe es transului f. ego transiui H41. transiui O. transsilui Ilf. trans

silii DEma. sec. GIAMNO F Zbhpt 43 alii. in om. t.

Vdaque rorantes laurea misit aquas. Mota dea est operique fauet. naualibus exit Puppis, habent uentos iam mea uela suos. I pete uirginea, populus, suffimen ab ara: Vesta dabit: Vestae munere purus eris. Sanguis equi suffimen erit, uitulique fauilla, Tertia res, durae culmen inane fabae. Pastor, oues saturas ad prima crepuscula lustra: Vnda prius spargat, uirgaque uerrat humum. Frondibus et fixis decorentur ouilia ramis. Et tegat ornatas longa corona fores. Caerulei fiant uiuo de sulphure fumi, Tactaque fumanti sulphure balet ouis. 740 Vre mares oleas taedamque herbasque Sabinas. Et crepet in mediis laurus adusta focis.

728. Vnaque mma.pr.t. Velaque b. Vndaque G. Virgaque E  $\Gamma$  OP \( Phr s ma. sec. 3 \) quatuordecim, Ald. prim. et sec. Mediol.; CM \( Auar. scr. Ita, \) rorantes, G \( If \), ma. sec. supra \( lin. t \) 14 \( duo. \) corantes \( \Gamma \). rorales \( lf \). Torales \( lg \). Torales \( lg \). Torales \( cuetri \). Torales \( cuetri \). Torales \( cuetri \). Torales \( cuetri \). Torales \( lif \). Torales \( cuetri \). Torales \( lif \). To allibus \( lif \). To O. Pupis \( Er. \) mea \( in ras. m. \) iam tua \( lif \). Zi, \( Cuar. scr. \) habet u. i. m. cymba \( Y \). Uela \( bonos \( A \). To populos \( AIf \), ut \( puto, \) sub \( ras. \) alius. populo \( \Omega AMP \( PT rt 3 \) sex. popule \( \Sigma \). Populis \( D 20 \) duo. populi \( 14 \). populum \( duo. \) suffimen \( in ras. m. \) subfimen \( E \) cuar. scr. sub \( folimen \) \( lif \) ma. \( pr. \) sub \( ras. \) subfimen \( b \). To \( lif \) uestae numine \( duo. \) mun. tutus \( BC \sup II \sum 3 \) 40 41 \( nouem; \) \( EP uar. scr. \) mun. totus \( M \). mun. mundus \( Fuar. scr. \) pur. erit \( mma. pr. \) pur. erat \( gloss. \) in \( cod. \) \( Propert. 5, 1, 19. \) pur. abis \( 12 \) 20; \( Muar. scr. \) 733. equae \( 34 \). Subfimen \( E. \) subfimen \( E. \) \( A \) \(

735. Ita, lustra, ABCDEGΦΓNAΣTbfp (5 Heins.) 43 duodeuiginti; Fuar.scr. lustrat Ilf. MOPPms2033 septem et gloss. cod.
Prop. crep. ducit 5 (Heins.). lustret reliqui. 736. Vna Mt. Vda
12. prius pergat M. que uertat Ilf. b fma. pr. h. uerret Ilf. supra
lin. que uergat Zma. pr. 28. 737. Frond. effusis dec. b. et spissis dec. 35. decorantur A. fix. ornentur F. 738. ornatos l. c.
focos Γ. orn. multa cor. Σ. 739. fient Σ. Ita, uiuo de, Ilf. (B
ann. impr.) CGZms ma. sec. octo. fiant de uiuo 1220. fiant de puro
A. fiant puro de caeteri. 740. Tectaque libri praeter Ilf. NZb
y h m s 13 33 undeviginti (duos. ann. impr.) alios. fumaci M.

g h m s 13 33 undeuiginti (duos, ann. impr.) alios. fumaci M.
741. maris ol. D ma. pr. maris rores ted. Ilf. FZ b m p octo; g
uar. scr. maris rorem 13. tedamque in ras. m. taedasque P3 tres;
p uar. scr. Gl. 44: mares oleas] quae non faciunt fructus. uel mares, grossos unde alibi mascula thura i. e. grossa.
742. Vt crep.
C. Concrepet tres. crpet Γ.

Libaque de milio milii fiscella sequetur:
Rustica praecipue est hoc dea laeta cibo.

Adde dapes mulctramque suas: dapibusque resectis 745 Siluicolam tepido lacte precare Palen.

Consule, dic, pecori pariter pecorisque magistris: Effuciat stabulis noxa repulsa meis.

Siue sacro paui, sediue sub arbore sacra, Pabulaque e bustis inscia carpsit ouis:

Pabulaque e bustis inscia carpsit ouis: 750

Si nemus intraui uetitum, nostrisue fugatae Sunt oculis nymphae semicaperue deus:

743. Labaque Ema.pr. milio milium AP F Zfg ma. sec. r 3)5 sex et edd. saec. xv; EN44 uar. ser. ficella Ema.pr. fiscola Ilf.ma.pr.; p uar. ser. Ita, sequetur, AEma.pr. FGh sex. sequetur M. sequatur caeteri. 744. praecipue hoc Ilf. ma. pr. B duo. praecipue haec dea mma. pr. t. est haec dea  $\Gamma \Sigma b f$ . cibo est Ilf. B mma. pr. t duo. 745. Adde preces T. Ita, mulctramque,  $(\Sigma^2 f^2)$ 13 unus; 44 uar.scr. multramque  $M\Pi \Psi \Delta gh$  uiginti; BNsuar.scr. mutramque G. in utramque ABDEFOIANTp3344 nouem; CM uar. scr. mutrumque unus. inutrumque Ilf. in utrumque C b m s alii, uett. ed.; Np 44 uar. scr. mulctrasque unus. in utrasque manus dap. P3. mulcraque buar. scr. in utraque duo. dapes utrique deae dap. O. dap. multique Muar, scr. dap. myrrhamque unus. dap. intusque suos dap. unus. mulctramque om. r. mulctramque suam dap. unus. Ita, resectis,  $A Ilf. B(C?) D GM \Psi \Sigma fm ps 2021 34 35 36 un$ deuiginti. refectis CEFINOIIbhr 544 undecim et uett. ed.; MY uar. scr. refertis A alius, relictis @Pg38933373839 octo. remotis 5 (?) tree; Cf guar.scr. paratis unus. refixus \( \Delta \) ulius, refectus \( T \) et qui restant. Gloss. D: resectis] i. e. divisis. 746. praecare \( If \). D \( G \). prec. palam \( A \). palem \( E \) O MNOP \( F \) T m \( p \) r s \( Ald \). prim.: Ilf. D \( f \) ort. per comp. tep. praecare lacte palem \( G \). deam  $\overline{H4041}$ ; Cuar.scr. 747. Consule de pec.  $\Delta$  uar.scr. dic operi par. m. dic pariter pecori  $C \Delta MObhpt$  uett. ed. que ministris E. 748. Et fugiat R1 m. Eff. tabulis R3. 749. Sediue siue sacra paui sub arbore tacta Ilf. Seu sacra paui DE. Siue sacra  $G\Gamma AP\Pi \Sigma Tb gma. pr. hmma. pr. r st sedecim et uett. ed. Ab$ hae noce reliqua in ras. m. saro fani huar. scr. cum gloss. i. e. loco sacro, sacro pauisse diu sub robore sana 33, sediue ab arb, b,

750. Pabulaue A. Pabula in b. f. ex bust.  $\Pi$ . ebustis  $\Gamma$ , que inbustis Hf.ma.pr. que in bustis  $BDEF\Phi P\Psi \Delta Tbfhr 13$  sedecim. bustis intra carp. A. carsit  $Hf.ma.pr.\Gamma$ . capit  $\Phi ma.sec. \Delta s ma.pr$ . insc. pauit P. oues Hf.m.Gloss.D: ut aeneas de busto polidori. 751. Seu nem. h 33 uett. ed.;  $\Phi uar.sec.$  intrauit  $DF\Psi \Delta bfhs 213$  nouem. nostrisque  $Hf.BCDEN\Psi \Delta bmt$  uiginti unus. fugare  $\Phi b$ . 752. Sint oc.  $\Sigma$ . nimphae Hf.DEG al. semicaperque AHf.supra lin. fort. ead. ma.  $BDEFG\Phi \Gamma \Delta MOPH\Psi \Delta \Sigma Tbfghprs 3$  amplius triginta et edd. saec. xv.

Si mea falx ramo lucum spoliauit opaco,
Vnde data est aegrae fiscina frondis oui:
Da ueniam culpae. nec, dum degrandinet, obsit
Agresti fano supposuisse pecus.
Nec noceat turbasse lacus. ignoscite, nymphae,
Mota quod obscuras ungula fecit aquas.
Tu, dea, pro nobis fontes fontanaque placa
Numina, tu sparsos per nemus omne deos.
Nec dryadas, nec nos uideamus labra Dianae,
Nec Faunum, medio cum premit arua die.
Pelle procul morbos, ualeant hominesque gregesque,
Et ualeant uigiles, prouida turba, canes.
Neue minus multos redigam, quam mane fuerunt,
Neue gemam referens uellera rapta lupo.

753. Si  $\Theta$ ? non credo. flax r ma. pr. falx lucum ramo O. ramo in ras. m. lucos P3 duo. spol. opacum  $B \not F g$  tres; Muar. scr.

754. datae aegr. h. est tenerae 2. aegr. fascia B ma. pr. D. fascine C. fascina B ma. sec. G O A 20 sex et edd. saec. xv; Fuar. ser. fuscina tres. 755. cupae D ma. pr. culpae ne dum BP33 decem. dum om. f. culpae ne non degr. F. nec cum degr. O (? mend. typogr.) E (? suspicor negligentiam meam). Ita, degrandinet, Dr; Nuar. scr. degrandiat H. degrandinat caeteri, etiam If. sub litura. absit Ilf. ma. pr. m ma. pr. 756. Ita, fano, (\(\Sigma\)? b r 33. fanno f. fago duo. phauno B. fauno reliqui omnes. subpos. Ilf. r. 757. Ne noc. MNO Afg ms. nimph. Ilf. DEG. 758. Nota B. Lota m ma.pr. iudice Heins. Mota qui obsc. \(\Gamma\). Mota que et obsc. h. obscruras D ma. pr. obsc. uirgula ABEF O test. Heins. \(\Gamma\) MP F A Z T Ilf. supra lin. fort. uet. ma. g ma. pr. m s ma. pr. uiginti duo; CNp uar. scr. In fr ambiguam compend. 759. font. montanaque 23. fontanaque praesta Ilf. Z m ma. pr. duo. que placas h uett. ed.

Tif. suput the fort. act. mat. g mat. gr. ms mat. p. august tao, CNP uar. scr. In fr ambiguum compend.
759. font. montanaque 23. fontanaque praesta Ilf. Zm ma. pr. duo. que placas h uett. ed.
760. Num. tot spars. ΦΔf; g uar. scr. tu sacros Ilf. in marg. ma. uet. sparsas p. n. o. deas Σ.
761. driad. Ilf. DE GΓ. driades Ilf. supra lim. ma. sec. dryades CMNOgh octo. uid. liba A; b uar. scr. uid. libra fort. E ma. pr. b. labra mineruae T.
762. faunum in med. r. media GO tres. med. conpremit f. praemit Ilf. DE. premat O. premet b duo.
763. Pelle precor morb. C. ualeantque hom. Φ. ual. pecudesque unus.
764. Et uigiles ualeant Γ. uegiles Ilf. ma. pr. uig. prosuda, corr. ma. rec. perfida E.

765. Ita, multos, A Ilf. E F O T N O P II Z f m p r ma. pr. s 20 44 duodecim; A uar. scr. min. multo red. B C D G A F S b g ma. pr. t 33 duodecim et uett. ed.; T uar. scr. minus redigam multo duo. minus multas IM A T g ma. sec. h r ma. sec. et paucissimi. multos redigant Ilf. sub ras. Versus olim omissus in D festinante sub finem pensi librario: nam in u. 766 dimidiato alia incipit manus. 766. Neu reli-

780

Absit iniqua fames. herbae frondesque supersint,
Quaeque lauent artus, quaeque bibantur, aquae.
Vbera plena premam. referat mihi caseus aera,
Dentque uiam liquido uimina rara sero.
Sitque salax aries, conceptaque semina coniunx
Reddat, et in stabulo multa sit agna meo:
Lanaque proueniat nullas laesura puellas,
Mollis et ad teneras quamlibet apta manus.
Quae precor, eueniant. et nos faciamus ad annum
Pastorum dominae grandia liba Pali.
His dea placanda est. haec tu conuersus ad ortus

Dic quater, et uiuo perlue rore manus.

Tum licet apposita ueluti cratere camella

Lac niueum potes purpureamque sapam.

Moxque per ardentes stipulae crepitantis aceruos

Traiicias celeri strenua membra pede.

gant refer. Fuar. scr. Neue gemens referam uellera Tp tres.

767. Absit ubiqua fam. \( \int ma. pr. \)

768. Quaeque leuant \( F. \)

168. Quaeque leuant \( F. \)

169. puar. scr. bibentur \( OTf. \) \( Gloss. D: \)

169. praemant \( int ma. pr. \)

160. praemant \( ma. pr. \)

160. \( The main ma. pr. \)

170. \( The main ma. pr. \)

171. \( coniux G. \)

172. \( Reddet BC. \)

173. \( Reddet BC. \)

174. \( red main ma. pr. \)

175. \( red main ma. pr. \)

176. \( red main ma. pr. \)

177. \( red main ma. pr. \)

178. \( red main ma. pr. \)

179. \( red main ma. pr. \)

170. \( red main ma. pr. \)

171. \( red main ma. pr. \)

172. \( red main ma. pr. \)

173. \( red main ma. pr. \)

174. \( red main ma. pr. \)

175. \( red main ma. pr. \)

176. \( red main ma. pr. \)

177. \( red main ma. pr. \)

178. \( red main ma. pr. \)

179. \( red main ma. pr. \)

171. \( red main ma. pr. \)

171. \( red main ma. pr. \)

172. \( red main ma. pr. \)

173. \( red main ma. pr. \)

174. \( red main ma. pr. \)

175. \( red main ma. pr. \)

176. \( red main ma. pr. \)

177. \( red main ma. pr. \)

178. \( red main ma. pr. \)

179. \( red main ma. pr. \)

170. \( red main ma. pr. \)

171. \( red main ma. pr. \)

172. \( red main ma. pr. \)

173. \( red main ma. pr. \)

174. \( red main ma. pr. \)

175. \( red main ma. pr. \)

176. \( red main ma. pr. \)

177. \( red main ma. pr. \)

178. \( red main ma. pr. \)

179. \( red main ma. pr. \)

170. \( red main ma. pr. \)

170. \( red main ma. pr. \)

171. \( red main ma. pr. \)

172. \( red main ma. pr. \)

173. \( red main ma. pr. \)

174. \( red main ma. pr. \)

175. \( red main ma. pr. \)

176. \( red main ma. pr. \)

177. \( red main ma. pr. \)

178. \( red main ma. pr. \)

179. \( red main ma. pr. \)

170. \( red main ma. pr. \)

170. \( red main ma. pr. \)

170. \( red main ma. pr. \)

171. \( red main ma. pr. \)

172. \( red main ma. pr. \)

173. \( red main ma. pr. \)

174. \( red main ma. pr. \)

175. \( red main ma. pr. \)

176. \( red main ma. pr. \)

177. \( red main

772. Reddet B.C. Reddit f. in stabulis m. s. a, meis Ilf.ma.sec. BDEFOFPHFASTbfhrs2 quindecim fere et uett. ed.; p. uar. scr. 773. que perueniat Ar. proueniet AP. 774. qualibet Ilf. ma. pr. quaslibet GMPbgs33 decem; Buar. scr. quaelibet h quinque. 775. praec. Ilf. DE. precor ut ueniant et Ilf.s tres. prec. adueniant M duo. et uos faciatis duo, edd. Ald. prim. et Mediol. faciemus DAFb duo. fac. in ann. T. 776. grand. festa 20. lipa r ma. pr. pale Ag. 777. Sic dea Db. Sic placanda dea est haec G. Hisque precanda dea est haec 10. est et tu ILS. tu generosus ad A. ad ortum GT2 tres. 778. Dic quater in ras. m. Dic contra et duo. Dic ter et in uiuo 12 20. et puro t. uiuo perlube Ilf. uiuo prolue Gp. perlue forte duo. 779. Dum ABCEFF IMNOPAbfhm ma.sec. prst uiginti fere et uett. ed. Tunc AT quinque. Tum libet g. licet a posita O ma. pr. uelut in crat. 2. ueluti craterica mella 33. camilla Ilf. CGma. pr. b ma. pr. m. canella h Ald. prim. cratera canela edd. Vic. 780. Lac nimium A. purpureumque sapar F. que om. F. sauam E. sapum A. Gloss. sapam] serum Ilf. uinum coctum D. 781. Moxque fac ard. 33. ardentis Ilf. crepitami...acerbos Ilf. crepitantia sacerbos Ilf. sub ras. crepitante sacerdos mma. pr. 782. Traicias Ilf. D G F r. Traicia sceleri E. Traiicias in ras. m. Transmitas A. Transilias h 6 29; Euar. scr. Traiiciat cel. 433. stnnua D. strennua G F. stren. turba 433 34.

Expositus mos est. moris mihi restat origo. Turba facit dubium, coeptaque nostra tenet. Omnia purgat edax ignis, uitiumque metallis 785 Excoguit. idcirco cum duce purgat ouis. An quia cunctarum contraria semina rerum Sunt duo discordes, ignis et unda, dei, Iunxerunt elementa patres, aptumque putarunt Ignibus et sparsa tangere corpus aqua? 790 An quod in his uitae causa est, haec perdidit exul, His noua fit coniunx, haec duo magna putant? Vix equidem credo, sunt, qui Phaethonta referri Credant et nimias Deucalionis aquas. Pars quoque, cum saxis pastores saxa ferirent, 795 Scintillam subito prosiluisse ferunt: Prima quidem periit, stipulis excepta secunda est: Hoc argumentum flamma Parilis habet?

783. Expos. mox est Ilf. est mores mihi praestat origo 33.
784. fac, dubii A. Gloss. Turba] multitudo fabularum: causarum Ilf. E. 785. uiciumque D E. metalle f. metall' E ma. pr. metalli E ma. sec. G ΓΛΟΠΣΤbhps decem fere alii; Φ uar. scr. 786.
Decoquit 7. Exquoquit E. oues libri praeter A. 787. Hoc distichon post sequens 789, 790 ponit C. quia causarum contr. T. cunct. communia Σ. cunct. concordia m ma. pr. 788. unda deae A.

789. I..xerunt Ilf. ma. pr. cum ras. unius litterae. Iunxerunt in ras. m. elem. pares 20 alius. patres artumque A. patr. astumque M. patr. sanctumque P 3. patr. sanumque B uar. scr. putarem m. 790. sparsa tingere G Ald. prim. sparsa iungere h. 791. Aut II. Ad b ma.pr. his... uitae D. uitae est causa est das (uel simile quid) perd. Ilf. sub ras. est hoc perd. g. 792. fit om. b. sit E ma. pr. N. coniux G. putat A. Gloss. E: His] ig. et aqua benedicta. 793. Vix etiam credo t. qui platonta ref. Ilf. ma.pr. phaetanta D. phetonta Ilf. ma. tert. EGbr. fetonta t. referri fort. in ras. Ilf. 794. Credunt DOILS. Dicant t. Credet et in imas deuc. b ma. pr. et multas N. et uiuas 1220 quatuor. et ueras 23. 795. Post quoque p uar. scr. test. Heins. Est quoque p uar. scr.

test. Gron. quoque patar. ser. test. Heins. Est quoque patar, ser. test. Gron. quoque pastorum cum saxis saxa 26 septem. Ita, ferirent, Ilf. ma. sec. DNOb 20 octo; Gp uar. scr. perirent Ilf. ma. pr. m. feribant BCE ma. sec. FGOT FZTfh pr ma. sec. t33 quindecim. feriebant r ma. pr. ferebant E ma. pr. et reliqui. 796. Abhinc aliquot folia desunt in h. Scintillam saxo pros. A. Scintillam tenuem pros. 20. prosiliisse ANFs. 797. P...ma Ilf. ma. pr. stip. accepta Og. stip. exacta sec. b. est abi. A. 798. argumenti FA. argumentis F. palilis scripti omnes praeter Am. pauilis ed. Vic.

An magis hunc morem pietas Aeneia fecit, Innocuum uicto cui dedit ignis iter? 800 Num tamen est uero propius, cum condita Roma est. Transferri iussos in noua tecta lares Mutantisque domum tectis agrestibus ignem Et cessaturae supposuisse casae, Per flammas saluisse pecus, saluisse colonos? 805 Quod fit natali nunc quoque, Roma, tuo. Ipse locum casus uati facit. Vrbis origo Venit. ades factis, magne Quirine, tuis. Iam luerat poenas frater Numitoris, et omne Pastorum gemino sub duce uolgus erat. 810 Contrahere agrestes et moenia ponere utrique Conuenit. ambigitur, moenia ponat uter.

799. Aut mag.  $E\Gamma$ . An pius aeneas mores hos attulit ad nos 3
34. 800. Ignocuum  $\Gamma$ . uicto qui dedit Ilf. ignis om. in ordine E.
801. Ita, Num, Ilf., ut uidebar uidere, sub ras. D \( \text{Pr}\) (test. Gron.).
Hunc tamen \( A \text{test. Heins. } f. \) Nunc tamen (A \( A \text{test. Gron.} ) \( Ilf. \) in ras.
\( B CFG \( \Omega \Lambda M \) ma. \( pr. \Lambda b \) ma. \( pr. m \) octo; \( p \) uar. \( scr. \) it tamen \( O. \)
Haec tamen \( T. \) Hoc tamen \( M \) et \( b \) ma, \( sec. \); \( C \) uar. \( scr. \) et reliqui omnes. tamen hoc non est propius \( A. \) tamen uero hoc propius \( f \) tamen est propius \( um \) Ema. \( pr. \) tamen est propius \( cum \) Ema. \( sec. \) est propius uero \( cum \) \( Ema. \) est uerum proprius \( Ema. \) tert. \( est \) uerum prop. \( CO \( \Phi \) quatuor. \( cum \) cognita \( m ma. pr. \) est \( postr. \) abi. \( m ma. pr. \)

802. iussos \( in \) ras. \( m. \) Transferri iussum est in \( p \) sex; \( g \) uar. \( scr. \)

803. \( Mutantesque \) libri \( praeter \) Ilf. \( que \) domos \( p \) uar. \( scr. \) dom. \( rectis \) \( b \) ma. \( pr. \) agr. \( ignes \) \( A E \) ma. \( sec. \) \( F. \)

Nil opus est, dixit, certamine, Romulus, ullo:

804. subpos. DE. supposuere Ilf. fort. ead. ma. corr. NO; puar. ser. subposuere r. 805. Per flammam  $\Gamma$ . flammas siluisque pec. siluisque col. Ilf. fl. saliitque pec. saliere col. O. saliisse  $PCDEFG \triangle MOTE \triangle Tbfhpr$  quindecim fere et uett. ed.

807. locus fort. D ma. pr. sub ras. loc. causis unus. Ipse locus causas uati 4 13 29 33 34. locum uati casus Ilf. B CN II I f m s t 44 duodecim fere. locum nati casus b. 808. adest Ilf. ma, pr.

809. paenas D. pen. E. frater om. b ma. pr. poen. numitoris frater 14. 810. Pastoris Z. geminos Ilf. ma. pr. uulgus libri praeter A. uulg. adest O. 811. Contraere agr. et ponere menia utr. E. maenia D. moenia ponet utr. Ilf. pon. utrinque 34. pon. uterque quatuor. 812. Cum uenit amb. Ilf. Contigit amb. D ma. pr. ambig. nomina pon. B CF ma. pr. A O II 4 T g m p r s sedecim. nom. ponit Tm ma. pr. moen. ponet D. 813. Pil op. Ema. pr. Non op. tres et uett. ed. romulus isto D M.

Magna fides auium est, experiamur aues.

Res placet. alter init nemorosi saxa Palati,
Alter Auentinum mane cacumen init.

Sex Remus, hic volucres bis sex videt ordine. pacto
Statur, et arbitrium Romulus urbis habet.

Apta dies legitur, qua moenia signet aratro.
Sacra Palis suberant, inde mouetur opus.

Fossa fit ad solidum. fruges iaciuntur in ima
Et de vicino terra petita solo.

Fossa repletur humo, plenaeque imponitur ara,
Et nouus accenso fungitur igne focus.

Inde premens stivam designat moenia sulco:
Alba iugum niueo cum boue vacca tulit.

Vox fuit haec regis. condenti Iuppiter urbem

814. experiemur  $\Gamma$ . experiuntur  $\Psi$  uar. scr. 815. alter adit CAII41 quinque. nemorosa BC. nemor. tecta duo; Euar. scr. nemor. sacra pal. NO. 816. auentini Muar. scr. cacum. adit CO tres et edd. Ald. prim. Mediol. 817. remus hi uol. Q. uolucres h' sex Ema. pr. bissex G. uidit Muar. scr. Ita, pacto, ABCmp 433; M9 uar, ser. ordine. facto DEFGΓMNOPΠΨTbfrst3 4041 duodeuiginti; C duar. scr. ordine fecit A. ordine frater P  $\Delta \Sigma g$  duodecim et uett. ed.; Euar.scr. 818. Vers. om. ma. pr. b. Alter et arb. FPr344. Instat et T. Frater et t. 819. Vers. om. ma. pr. Q. legitur in ras. m. legitur quo Y. legitur quae (Q?) Ab ma. pr. s ma. sec. quinque. signat GA. arato Ema. pr. arator 820. Sacra dies sub. E ma. pr. pali 4. pales ACDE ma. sec. FG PAMOPH Y Ama. pr. Tfg r 8944 sedecim, et uett. ed. pales aderat inde uett. ed. suberant unde \( \Sigma \). 821. ad solitum A ma, sec. B D E F G M P b ma. pr. f s ma, sec. 361020 quatuordecim; A 44 uar. ser. ad solimam m ma. pr. iaciuntur in ras. m. in imam G. in una DE ma. pr. t. in imo  $\Sigma$ . in illa II41;  $\Delta$  uar. ser. Gloss. D: una] nam duae fossae. 822. terra petenda E ma. pr. petita loco est  $\mathcal{O}g$  quinque. solo est  $E\Gamma OP\Psi\Sigma Ts$ 4041 undecim;  $\mathcal{O}u$ ar. ser. 823. humo terraeque ET Ama. pr. b f g ma. sec. r st sex et uett. ed. humo fossaeque unus. inponitur DG. plenae imponuntur arenae l'abenae 433. 824. acc. funditur FGI ma. sec. mprma. pr. s quatuordecim et uett. ed.; Eg uar. scr. acc. fingitur quinque. acc. finditur ABCEΦΓma.pr. AMNPma.pr. II FATgrma. sec. 3410 2033 40 41 43 duodecim. acc. scinditur Pma. sec. acc. sinditur unus. find. (fung.) inde foc. 43334. igne rogus uett. ed. 825. Igne prem. A. Vnde prem. duo. praemens DE. stipam P. stiua tres. stiuam signauit moen. ed. Vic. maenia D. menia E. 826. uacca 827. haec regi t. condentis BEfgma. sec. \$ duodeuiginti et uett. ed.; Tuar. scr. contendit iup. m. iupiter E. iopiter P.

Et genitor Mauors, Vestaque mater, ades: Ouosque pium est adhibere deos, aduertite cuncti: Auspicibus uobis hoc mihi surgat opus! 830 Longa sit huic aetas dominaeque potentia terrae, Sitque sub hac oriens occiduusque dies! Ille precabatur, tonitru dedit omina laeuo Iuppiter, et laeuo fulmina missa polo. Augurio laeti jaciunt fundamina ciues, 835 Et nouus exiguo tempore murus erat. Hoc Celer urget opus, quem Romulus ipse uocarat, Sintque, Celer, curae, dixerat, ista tuae: Neue quis aut muros, aut factam uomere fossam Transeat. audentem talia dede neci. 840 Quod Remus ignorans humiles contemnere muros Coepit et, his populus, dicere, tutus erit? Nec mora, transiluit, rutro Celer occupat ausum,

828. mat. adest ms. 829. Vosque pium E. que pios est s. adhibete tres. adh. dei  $\Sigma$ . deos auertite  $\Pi$ . cunctos unus. adu. certi unus. aduert. uultus 12 tres, ed. Mediol. 830. Ausp. nostris A. Auspicibus bonis f uar. scr. Auspicibusque bonis FTr ma. sec. 12 20 21 quinque. Auspiciisque bonis s ma. pr. michi  $DE\Gamma$ . hoc modo p. hoc breue 11. hoc bene 48. 831. aet. domitaeque  $\Gamma$ 1233. 832. Atque sub Db ma. pr. hac om. I ma. pr. 833. praecab. DE. Ille loquebatur quinque. dedit omnia ØMp. om. dextra Cuar. scr. om. laeta O 1220. om. laeto 44; bp uar. scr. om. plena s. om. laeua unus. 834. Tunc dedit et laeu.  $\Sigma$ . lupiter E. Iopiter P. Iupp. e laeuo 12. et dextro fulm, Cuar. scr. 835. Aug. laeto s. laeti faciunt B Cm ma.pr. tres. 836. nouus ex illo temp. tres. 837. op. quod rom. tres. ipse uocauit Ama. pr. Ema. pr. 838. dix. iste B Gma. pr. 1. 839. Ne quis ait muros  $\Sigma$ . quis ad muros Ag 12. muros et factam g. muros l' fractam E. aut tactam Zm duo. aut pressam unus. fractam uomere terram E29. aut tactam uom. terram N. aut fossam uomere factam 2. aut factos uom. sulcos 6. aut uersam uom. terram 12. aut pressam uom, terram 20, factam nomine f. uomere terram 10.

840. talia redde N ma. sec. 841. Quae rem. f. hum. contepnere G. contempnere  $D E \Gamma$ . hum. transcendere unus. 842. Coepit in his AG A p 43343 alius. et is pop.  $E \Sigma$ . dic. totus P. tut. erat M. tut. eris 11. 843. mora transiuit  $\Phi$ . transiliit libri reliqui praeter  $ACF \Gamma NPf gr 2033$  quatuordacim alios. transil. retor cel. A. trans. ultro cel. Ns ma. pr. sex. trans. ristro unus. trans. rastro  $M \Pi p$ , omnes (?) uar. scr. trans. retro caeteri, sed Zm in ras. primae syllabae.

| Ille premit duram sanguinolentus humum.          | -   |
|--------------------------------------------------|-----|
| Haec ubi rex didicit, lacrimas introrsus obortas | 845 |
| Deuorat, et clausum pectore uolnus habet.        |     |
| Flere palam non uolt, exemplaque fortia seruat,  |     |
| Sicque meos muros transeat hostis, ait.          |     |
| Dat tamen exequias. nec iam suspendere fletum    |     |
| Sustinet, et pietas dissimulata patet.           | 850 |
| Osculaque applicuit posito suprema feretro,      |     |
| Atque ait, inuito frater adempte, uale!          |     |
| Arsurosque artus unxit. fecere quod ille,        |     |
| Faustulus et maestas Acca soluta comas:          |     |
| Tum iuuenem nondum facti fleuere Quirites.       | 855 |
| Vltima plorato subdita flamma rogo est.          |     |
| Vrbs oritur, quis tunc hoc ulli credere posset?  |     |
| Victorem terris impositura pedem.                |     |
| Cuncta regas et sis magno sub Caesare semper,    |     |
| Saepe etiam plures nominis huius habe.           | 860 |
| Et quotiens steteris domito sublimis in orbe,    |     |
| Omnia sint humeris inferiora tuis.               |     |

855. Tune libri exceptis  $ABDFGP\Delta \Sigma bmr$ . iuuenes s ma. sec. uett. ed. iuu. facti nondum  $\Gamma \Delta f$ . 856. flamma foco s ma. pr. est abi.  $\Pi \Delta$  sex. 857. quis nunc P312. tunc haec  $D\Sigma g$ , hoc illi  $F\Delta MNO\Pi\Delta m$  s duodecim et uett, ed. possit BCNp 1220 octo.

858. Victorem mundis G. terr. imposuisse  $\mathcal{A}f$ . inpos. D. 859. Cun. rogas bt. regas sis et magno  $\mathcal{O}$ . et si magno f. sis cum magno caesare  $\mathcal{L}$ . sis sub magno caesare  $\mathcal{A}\Pi$  uett. ed.

860. Et semper plures 12 20, hui. habet m. 861. O quot. Cuar. ser. quociens DEGF. 862. sunt Cg octo. Gloss. D: prosopopeia.

| Dicta Pales nobis. idem Vinalia dicam,        |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Vna tamen media est inter utramque dies.      |     |
| Numina uolgares Veneris celebrate puellae!    | 865 |
| Multa professarum quaestibus apta Venus.      |     |
| Poscite thure dato formam populique fauorem,  | •   |
| Poscite blanditias dignaque uerba ioco.       |     |
| Cumque sua dominae date grata sisymbria myrto |     |
| Textaque composita iuncea uincla rosa.        | 870 |
| Templa frequentari Collinae proxima portae    |     |
| Nunc decet. a Siculo nomina colle tenent.     |     |
| Vtque Syracusas Arethusidas abstulit armis    |     |
| Claudius, et bello te quoque cepit, Eryx,     |     |
| Carmine uiuacis Venus est translata Sibyllae, | 875 |
| Inque suae stirpis maluit urbe coli.          |     |
| Cur igitur festum Veneris Vinalia dicant,     |     |
| Quaeritis, et quare sit Iouis ista dies.      |     |
| Turnus, an Aeneas latiae gener esset Amatae,  |     |
| Bellum erat. Etruscas Turnus adorat opes.     | 880 |
| Clarus erat sumptisque ferox Mezentius armis, |     |

863. Dicta michi pales idem Db. palis  $\mathcal{A}\mathcal{\Psi}$ . idem in ras. m. nobis est iam uin. Ald. prim. Mediol. uiualia  $\Sigma$ . 864. tamen medio est in' curuisque dies b ma. pr. utrumque  $BF\Gamma NP\Sigma Tg$  m ma. pr. s uett. ed. 865. Nomina C. Munera O ma. pr. Num. uulgantes  $\mathcal{A}$ . uulg. libri praeter A. puellae in ras. m. 866. apta dea est t. 867. thura b ma. pr. form. ueniamque s. 868. blandicias  $DEG\Gamma$ . bland. uerbaque digna  $EN\Pi$  tres. uerba loco O  $\mathcal{\Psi}g$ . 869. Cuncta suae dom. g. sisimbia D. sisimb.  $EG\Gamma$ . sisibria  $\mathcal{A}$ 

r. silinbria f. mirt. DE. mirtho G. 870. Tectaque ABFG  $DMNP\Psi mprst$  sedecim. comp. linea  $\Gamma$ . iunctea b ma. pr. iunc. serta  $\Psi$ . 871. Tecta freq.  $\Sigma f$  decem. 872. Tunc dec.  $\Delta$ . colle tenet libri exceptis meis,  $\Delta \Psi \Delta \Sigma$  octo aliis; C uar. scr.

873. syracusias P. sirac.  $DEG\Gamma$ . aretus. DE. areth. attulit M. 874. erix  $DE\Gamma$ . 875. Carmina m., subille r. sibill. rell. mei. 876. mal. ipsa coli b ma. pr. 877. Quare igitur duo. ig. ueneris festum AAMOPHFg 33 octo. ueneri f. uenalia E ma. pr. uiualia  $\Sigma$ . dicent  $\Phi$ . dicam ENPFT quinque. 878. iouis iste 2033. Gloss. D: Ideo autem has duas questiones simul ponit quia una est ambarum causa. 879. lacie EG. 880. erat et thuscas turn. p uar. scr. hetrusc. uett. ed. et fort. aliq. Heins., uti etiam supraturnus adoptat Z. oPeS  $\Gamma$ . 881. que om. D ma. pr. forox  $\Gamma$ . ferax r. mezencius DE. merent. b. mezantius f.

Et uel equo magnus, uel pede maior erat. Ouem Rutuli Turnusque suis asciscere temptant Partibus. haec contra dux ita Tuscus ait: Stat mihi non paruo uirtus mea, uolnera testor Armaque, quae sparsi sanguine saepe meo. Qui petis auxilium, non grandia diuide mecum Praemia, de lacubus proxima musta tuis. Nulla mora est operae. uestrum est dare, uincere nostrum. Quam uelit Aeneas ista negata mihi! 890 Annuerant Rutuli: Mezentius induit arma. Induit Aeneas, alloquiturque Iouem: Hostica Tyrrheno uota est uindemia regi: Iuppiter e latio palmite musta feres. Vota ualent meliora. cadit Mezentius ingens. 895 Atque indignanti pectore plangit humum.

882. Et in ras. m. uel ego magn. E. equo nullus uel FGOb. equo dubium uel A. 883. Quem turnus rutulique suis unus. rutili E ma. pr. N. rituli A. rutulis turn. A test. Gron. g. rutulus turn. FM Fm 20 nouem, edd. Ald. prim. Mediol. rutulique suis turnus asc. f. turnus suis D ma. pr. adsciscere E. accissere O ma. sec. ascissere \( \Gamma\). abscindere 14. accessere b. arcescere \( A\). accersere O sub ras. arcessere m septem. temptat D G r. tentat A test. Gron. fs. tentant O? alii Heins.? 884. haec om. b. Part. hoc D. Part. hos Ns 22 septem. Part. hunc unus. Part. e contra O II \( \Gamma\) quatuor; N uar. scr. Part. et contra \( A\) tres. contra rex Nb 40 alius. dux sibi 41. dux quoque uett. ed. thuscus G. truscus O. tusc. eat \( \Gamma\). 885. Sat b. Stat mea N. michi \( \Gamma\). parui \( \Gamma\). uirtus: mea uuln. \( PII \( \Delta\) s. uuln. (ita ll. ut uidetur) testes \( \Delta\) m sub ras., duo.

895. ualet f. mel. caditque mez.  $\Gamma$ . mezencius  $D G \Gamma$ . merent. b. mezent, armis  $\Psi$ . 896. Vtque P. indignato pect. quatuor. pect. pulsat  $\Gamma \Sigma$ . pect. tangit 33 et nescio quis "pr. ed." Heins.

Venerat autumnus calcatis sordidus uuis:
Redduntur merito debita uina Ioui.
Dicta dies hinc est Vinalia: luppiter illa
Vendicat, et festis gaudet inesse suis.

900

Sex ubi, quae restant, luces Aprilis habebit,
In medio cursu tempora ueris erunt,
Et frustra pecudem quaeres Athamantidos Helles,
Signaque dant imbres, exoriturque canis.
Hac mihi Nomento Romam cum luce redirem,
Obstitit in media candida turba uia.
Flamen in antiquae lucum Robiginis ibat
Exta canis flammis, exta daturus ouis.
Protinus accessi, ritus ne nescius essem.
Edidit haec flamen uerba, Quirine, tuus:
Aspera Robigo, parcas Cerealibus herbis,
Et tremat in summa leue cacumen humo.
Tu sata sideribus caeli nutrita secundis

897. autunnus E. autumpnus G. aut. calcandis 34. calc. sordibus BDTbm quinque. calcat. horridus AMma.pr. Fg43343 nouem; Buar.ser. calc. horridus O. 898. Redd. musto deb. O. debita uota GN61220 duo. 899. dies huic est Ema.pr. iopiter P. iupit. DEG. iupp. illam FHPTZm2033 decem; Auar.ser. 900. Vind.  $AP(\Sigma^2)$ . Indicat g. 901. quae restans Ama.sec. restat 44. restent nullus, ut nidetur. habebat  $\Sigma m$ .

913. Et sata DIb 41 tres. Tunc sata s tres. nutr. secundi AB

CEFO test. Heins. NOP Agr quatuor et uett. ed.

Crescere, dum fiant falcibus apta, sinas. Vis tua non leuis est. quae tu frumenta notasti. 915 Maestus in amissis illa colonus habet. Nec uenti tantum Cereri nocuere, nec imbres, Nec sic marmoreo pallet adusta gelu, Quantum si culmos Titan incalfacit udos: Tunc locus est irae, diua timenda, tuae. 920 Parce, precor, scabrasque manus a messibus aufer. Neue noce cultis. posse nocere sat est. Nec teneras segetes, sed durum amplectere ferrum. Ouodque potest alios perdere, perde prior. Vtilius gladios et tela nocentia carpes. 925 Nil opus est illis. otia mundus agit. Sarcula nunc durusque bidens et uomer aduncus. Ruris opes, niteant. inquinet arma situs. Conatusque aliquis uagina ducere ferrum, Astrictum longa sentiat esse mora. 930 At tu ne uiola Cererem, semperque colonus Absenti possit soluere uota tibi.

914. fiant faucibus A. falsibus \( \Gamma\). 915. leuis et quae \( f\). est cum tu \( p\) uar. scr. est qua \( nullus\), ut \( uidetur. \) frum. tulisti \( G\) ma. \( pr\). Oct. 917. Nec uentum \( s\). Nec tantum uenti \( N\). uenti cereri tantum \( tres. \) 918. Non sic \( N\). Nec si \( marm. \) \( bms \) decem. marm. messis adusta \( tres; \) \( C\) uar. scr. 919. Quantum cum \( culmos \) \( ITb \) 20 \( septem. \) tytan \( D\). udus \( D\) \( ma. pr. \) 920. Tum \( FNm \) \( decem. \) 921. \( precor \) \( capreson DE. \) \( precor \) capreasque \( man. A. \) \( manus \) e \( mess. \) \( F. \) 922. Nelle \( noce \) \( rma. pr. \) \( posse \) \( noceri \) \( G. \) 923. \( tener. \) \( messes \) \( Fr \) \( duo \) \( ten. \) \( fruges \) \( unus. \) \( seg. \) et \( dur. \) \( unus. \) \( sed. \) \( dir. \) \( unus. \) \( sed. \) \( dir. \) \( unus. \) \( sed. \) \( dir. \) \( unus. \) \( sed. \) \( dir. \) \( unus. \) \( sed. \) \( dir. \) \( unus. \) \( sed. \) \( dir. \) \( unus. \) \( sed. \) \( dir. \) \( unus. \) \( sed. \) \( dir. \) \( unus. \) \( sed. \) \( dir. \) \( unus. \) \( sed. \) \( dir. \) \( unus. \) \( sed. \) \( dir. \) \( unus. \) \( sed. \) \( dir. \) \( unus. \) \( sed. \) \( dir. \) \( unus. \) \( sed. \) \( dir. \) \( unus. \) \( sed. \) \( dir. \) \( unus. \) \( sed. \) \( dir. \) \( unus. \) \( sed. \) \( dir. \) \( unus. \) \( sed. \) \( dir. \) \( unus. \) \( sed. \) \( dir. \) \( unus. \) \( sed. \) \( dir. \) \( unus. \) \( sed. \) \( dir. \) \( unus. \) \( sed. \) \( dir. \) \( unus. \) \( sed. \) \( dir. \) \( unus. \) \( sed. \) \( dir. \) \( unus. \) \( sed. \) \( dir. \) \( unus. \) \( sed. \) \( unus. \) \( unus. \) \( sed. \) \( unus. \) \(

929. uagina educere  $DF \mathcal{A} \Pi \mathcal{F} b g m p r s$  40 41 tredecim. 930. Adstrictam T. senciet G. sentiet f. 931. tu nec uiola G duo. tu non uiola  $\Gamma$ . 932. possit reddere O 1220 duo. uota tui  $\mathcal{A}$ . Dixerat. a dextra uillis mantele solutis

Cumque meri patera thuris acerra fuit.

Thura focis uinumque dedit fibrasque bidentis

Turpiaque obscaenae, uidimus, exta canis.

Tum mihi, cur detur sacris noua uictima, quaeris?

Quaesieram. causam percipe, flamen ait.

Est canis, Icarium dicunt, quo sidere moto

Tosta sitit tellus, praecipiturque seges.

940

Pro cane sidereo canis hic imponitur arae,

Et quare pereat, nil nisi nomen habet.

Cum Phrygis Assaraci Tithonia fratre relicto
Sustulit immenso ter iubar orbe suum,
Mille uenit uariis florum dea nexa coronis,
Scena ioci morem liberioris habet.
Exit et in Maias sacrum Florale kalendas.

933. Dix. ac dextra, in dextra, ad dextram codd. Prisc. l. 6, t. 1, p. 225 Krehl. Dix. ad dextra r. Dix. at dextram uill. "prosodia msta Leidensis." Dix. at dextra b 33 duo Heins., unus Prisc. Krehl. Dix. e dextra  $\mathcal{A}$ . uilis  $\Gamma$ . Sic, mantele, AB33 quatuor. mantile caeteri. 934. meri pateris b. turis Ebr. thur. agerta  $\mathcal{A}$ . acerna f. acerra ruit  $AB\mathcal{A}M\Psi Tr33$  octo. 935. Tura Ebr. focis et uina ded. T. fibrisque P. bidentes b duo. 936. que om. f. obscen. libri. 937. Tunc  $E\Phi\mathcal{A}Tfs$  octo. Tu modo cur O. Tu mihi  $N\Sigma b$  decem. michi  $\Gamma$ . mihi turbetur sacris  $\mathcal{A}$ . quaeres r.

938. Quesi tam caus. G. 939. can. yccareum G. icarium dictum quo T. 940. Tota sit. 33 quinque Ald. prim.; Huar. scr. Tosta siti tell. ABCDFFHTbprma.pr. 43 sex. Tosta siti est tell. Gg ed. Vic. Tosta fuit tell. A. tellus om. f. praeciditurque 28 33. praeripiturque FMFTbma. sec. gma. sec. pr20 duodeuiginti Ald. prim.; CN \( \Delta 44 uar. scr. \) 941. inpon. DG. imp. axe F. imp. aris quatuor. 942. Id quare fiat nil F. Quod quare fiat nil 20 duo. quare hoc fiat nil O alius. quare fiat nil ADEFOF \( AMPHA \( \Delta Tbfgmma. sec. prs uiginti duo et uett. ed. nomen habent A. nomen habe E. 943. Tum phryg. ABp. Tunc phr. \( E \( \Delta f. \) Vt phr. T. Quum priami coniunx tith. Ald. prim. phrigis \( E G. \) frigis \( D F. \) titonia \( DEGOFF b. \) titania \( P; N 44 uar. scr. \)

944. Bis tulit imm. ed. Vic. inmenso DG. immensum s quatuor. immersum N. inmerso b. emerso P. ter in ras. m. immenso cum iubar E. iubar ore suum EFM quinque. iubar ore suo  $\Gamma s$ .

945. dea mixta  $\Sigma$ . 947. Exit et in  $\Gamma$ . Dixit et M; p uar. scr. Scit et in f. inmaias DE. maiaas r. in moras fest. M. in medias fest. T. maias festum flor.  $BDE\Phi\Gamma MNOH\Delta\Sigma Tb$  ma. pr.f duodeuiginti Ald. prim.

Ou. Fasti.

950

Tunc repetam. nunc me grandius urget opus.

Aufert Vesta diem. cognato Vesta recepta est
Limine. sic iusti constituere patres.

Phoebus habet partem, Vestae pars altera cessit:
Quod superest illis, tertius ipse tenet.

State Palatinae laurus, praetextaque quercu
Stet domus. aeternos tris habet una deos.

## LIBER QUINTVS.

Quaeritis, unde putem Maio data nomina mensi? Non satis est liquido cognita causa mihi. Vt stat, et incertus qua sit sibi nescit eundum, Cum uidet ex omni parte uiator iter:

948. urguet  $\Phi$ ? 949. Aufer uesta AFTm 33 nouem. Aufers uesta  $\Psi$ . Affert uesta  $\Pi$  41. Auf. festa g. diem cognati ACDE  $FG\Phi\Gamma\Lambda MNOP\Pi\Psi\Lambda\Sigma TZbfgmprs$  numeris insigniti detractis quatuor et uett. ed. uesta reperta est Es tres. est abi. F quatuor. 950. Limite  $\Sigma$ . Numine 4. constituere pati  $\Lambda$ . constituere senes  $BDE\Phi OP\Pi\Psi\Lambda\Sigma bfgma.pr.sma.sec. 44041 duodetriginta Heinsii, undecim Ciofani; puar.scr. 951. pars atr cess. <math>ma.pr.$  952. super est DE. superest illi tert. m quinque. ill. tercius DEG. illis iulius ipse  $\Gamma$ . illis rectius ipse D. tert. (terc.) ille ten.  $BCG\Phi N\Pi\Lambda Tm$  nouem; D03. praetextaque quercus D033 decem alii et uett. ed.; D13 D14. D15 D15 D16. D16. D16. D17 D18. D18. D19. 
953. praetextaque quercus Os 33 decem alii et uett. ed.; g uar. scr. 954. Stet. domus aet. uett. ed. Sic, tris, G. tres rell. mei. treis omnes, ut uidetur, Heinsiani et uett. ed. treis habitura deos 22. habet ista B C. habet illa  $\Pi$  F. una dies b ma. pr. Gloss. D: augustum drusum germanicum caes. l'augustum uestam et phebum. EXPLICIT IIII LIBER INCIPIT V. A.

Lib'.V. D. incipit quintus. G. FASTORVM LIBER V.  $\Gamma$ . P. OVIDII NASONIS FASTORVM LIBER QVINTVS INCIPIT. p. Incipit lib' Vus fastorum de  $\overline{m}$ se maii. b.

V. 2. Quae satis  $\mathcal{A}$ . Dum satis  $\Sigma$ . Non liquido satis est uett. ed. michi  $E\Gamma$ . 3. sit om. D ma. pr. qua sit sit nesc. E ma. pr. nesc. eundem M.

| Sic quia posse datur diuersas reddere causas,      | 5  |
|----------------------------------------------------|----|
| Qua ferar, ignoro copiaque ipsa nocet.             |    |
| Dicite, quae fontes Aganippidos Hippocrenes,       |    |
| Grata Medusaei signa tenetis equi.                 |    |
| Dissensere deae. quarum Polyhymnia coepit          |    |
| Prima. silent aliae, dictaque mente notant.        | 10 |
| Post chaos ut primum data sunt tria corpora mundo, |    |
| Inque nouas species omne recessit opus,            |    |
| Pondere terra suo subsedit, et aequora traxit,     |    |
| At caelum leuitas in loca summa tulit.             |    |
| Sol quoque cum stellis nulla gravitate retentus    | 15 |
| Et uos Lunares exiluistis equi.                    |    |
| Sed neque terra diu caelo, nec caetera Phoebo      |    |
| Sidera cedebant. par erat omnis honos.             |    |
| Saepe aliquis solio, quod tu, Saturne, tenebas,    |    |
| Ausus de media plebe sedere deus:                  | 20 |
| Et latus Oceano quiuis deus aduena iunxit:         |    |

5. posse dator A. diu. noscere caus. 1220. 6. Quo fer. BC DEFAMPHFAZTb g ma. sec. p r s triginta unus, flor. Berol., Ald. prim. ferat A. feror OPb. 7. Discite E. font. aganipidos hypocreuntis Ema. pr. corr.: hypocrenes. aganipedos hipocrentes G. aganippedos ipochrentis F. aganipydos ypocrenos b. aganipidos hippochrenes r. font. aganipides B6 12 20 septem. font. aeripedes M uar. scr. ypocrenes D. Gloss. ypocr.] subtus manantes D. aerip.] aeripe fuit mater musarum M. 8. Strata med. T. signa tenentis D. 9. Assensere AZb ma. scc. Discessere 17. Dissedere 22. quar. pol'inia D. polymnia E. polimnia CGANOs. polipl'onia ...cepit I. polimpnia b ma. pr. polynia fr. 10. aliae uerbaque mente CNp1220 quinque. 12. recess. honus E. recess. onus AM44; CNAfp septem. 13. Pond. pressa suo N. subdedit f. Ad cael. m. summa tenet A test. Gron.

14. Et cael. T quatuor. Ad cael. m. summa tenet A test. Gron. 15. Sol quo cum stell. E ma. pr. grau. receptus  $\Gamma$ . retentis O. 16. exsil. D O. exilistis quatuor. lunares prosiluistis A alius.

17. caelo neque BDEFΦAMNOPHFTfpr uiginti fere. Ita, caet., expressim CD. neque (nec) sidera phoebo BH122041 tres; Cuar. scr. caetera ponto s ma. pr. tres. 18. Caetera ced. BH 1220 tres; Cuar. scr. cadebant Γ. omnis honor BCD(E? abscissum) FGΦΓMNOPHAfmprs uiginti quatuor et uett. ed.

19. solio quo tu p 11 14 duo et edd. saec. xv. quod tunc sat. N. saturne sedebas p 14 duo. sat. solebas 11 editi saec. xv. 20. media est plebe D. media phoebe sed. \(\mathcal{\sigma}\). 21. Nec latus \(ACDG\) M ma. pr. f g m tres; 44 uar. scr. occano \(EGr.\) oceano quisquam quando leue tegebat m ma. pr. In Z rasura pertinax. oceano quisquam deus libri reliqui omnes, sed syll. quam in ras. D.

Et Themis extremo saepe recepta loco est. Donec Honos placidoque decens Reuerentia uoltu Corpora legitimis imposuere toris. Hinc sata Maiestas, quae mundum temperat omnem: 25 Ouaque die partu est edita, magna fuit. Nec mora, consedit medio sublimis olympo Aurea, purpureo conspicienda sinu. Consedere simul Pudor et Metus. omne uideres Numen ad hanc uoltus composuisse suos. Protinus intrauit mentes suspectus honorum: Fit pretium dignis, nec sibi quisque placet. Hic status in caelo multos permansit in annos. Dum senior fatis excidit arce deus. Terra feros partus, immania monstra, gigantas Edidit ausuros in Iouis ire domum. Mille manus illis dedit, et pro cruribus angues, Atque ait, in magnos arma mouete deos.

22. Ita, Et themis, mma. pr. codex Iac. Gronowii, tres; gp uar. scr. Et Tethys g. Tethys et Aldd. E theris f. Et tetis r. Et thetis reliqui omnes, etiam O test. H. Extremo et Tethys coni. Marsus ed. Ven. 1485. extremo est saepe E. saepe reperta 2934; 22 uar. scr. saepe relicta O uar. scr. est in fine abi. D E b sex. 23. honor libri praeter Λ(Σ? f?). hon. placidique recens reuerentia cultus 29. placidoque recens mma. pr. alius. placidoque sedens C duo. placidoque nitens b uar. scr. reu. uultis b ma. pr. uultu libri praeter A, qui in prox. uers. desinit. 24. inpos. D G. leg. composuere f2. thoris mei. impos. locis 20 duo. 25. His sata G N 12 20. magestas E ma. pr. mai. qua mundus temp. Σ. maiestas hos est dea censa parentes m 1123. In Z rasura. 26. Quoque b 29; p uar. scr. que suae partum est ed. A. que diu parto est m ma. pr. die est partu f. 27. mora conscendit B C quatuor. olimpo D E G Γ r. 28. conspicienda deo sinu G ma. pr. 29. simul postrema syll. in ras. E. simul metus et pudor A. 30. hanc cultus 33. uult. (ita ll.) continuasse F uar. scr. opposuisse edd. Vic. 32. Fert pretium 3435. Et pret. 3637. praecium D E. prec. G.

cultus 33. uult. (ita ll.) continuasse  $\Psi$ uar. scr. opposuisse edd. Vic. 32. Fert pretium 34 35. Et pret. 36 37. praecium DE. prec. G. pretium magnis  $\Gamma$ . pret. dignum b ma. pr. 33. Is stat. II. Hinc stat. m ma. pr. 34. fatis in ras. m. exc. arte D m ma. pr. excidit ipse E. exc. apte G. 35. Terra ferox part. E ma. pr. F II s ma. pr. 6 20 quatuor et uett. ed. Terra ferax part.  $\Gamma$  quatuor;  $\Psi$ uar. scr. inmania DE. gigantes libri praeter 12 33. 36. Ed. assuetos in unus. ire domos  $BE\Psi \Delta \Sigma T f$  6 20 decem. 37. pro curribus Cb ed. Vic. pro cinibus D due, pro crinibus D tres; D uar. scr.

Cb ed. Vic. pro cinibus duo. pro crinibus A20 tres; puar. scr.
38. Atque in magnos ait arma Γ. magn. bella mou. ΨΤ, arma

mouente D. mouere r sub ras.

| Extruere hi montes ad sidera summa parabant,   |    |
|------------------------------------------------|----|
| Et magnum bello sollicitare Iouem.             | 40 |
| Fulmina de caeli iaculatus Iuppiter arce       |    |
| Vertit in auctores pondera uasta suos.         |    |
| His bene Maiestas armis defensa deorum         |    |
| Restat, et ex illo tempore culta manet.        |    |
| Assidet inde Ioui: Iouis est fidissima custos, | 45 |
| Et praestat sine ui sceptra tenere Ioui.       |    |
| Venit et in terras. coluerunt Romulus illam    |    |
| Et Numa, mox alii tempore quisque suo.         |    |
| Illa patres in honore pio matresque tuetur:    |    |
| Illa comes pueris uirginibusque uenit:         | 50 |
| Illa datos fasces commendat eburque curule:    |    |
| Illa coronatis alta triumphat equis.           |    |
| Finierat uoces Polyhymnia. dicta probarunt     |    |
| Clioque et curuae scita Thalia lyrae.          |    |
| Excipit Vranie. fecere silentia cunctae,       | 55 |
| Et uox audiri nulla nisi illa potest.          |    |
| Magna fuit quondam capitis reuerentia cani,    |    |

39. Exstr.  $\mathcal{O}$ ? b? r? hii mont.  $E\Gamma$ . 40. magn. caelo soll. T. solicitare E. sollic. polum m m a. p r .28. sollic. deum 14. 41. iaculatur (singulari compend.)  $\Gamma$ . iupiter DE. iopiter P. iupp. arte C u a r .42. Vertis in e d d d d e d d d e d d d e d d e d d e d d e d d e d d e d d e d d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d

45. Assid. illa ioui GANTm20 nonem; puar. ser. Ass. ipsa duo. est fiducia cust. Ama.pr. est fidima fma.pr. est fortissima fma.sec. fidissima coniunx Cmma.pr.; Buar.ser. 46. ui regna OT. ui cepta f. Ita, tenere,  $DIO\Sigma b61314$  duo. sceptra tremenda 1220. sceptra timenda Ggma.pr. mma.pr. 33 quinque; puar. ser. tenenda reliqui. iouis mma.pr. 48. numa post illos ord. 1220. 49. patres matresque in honore suo tuetur fma.pr. Ita, pio, FAYgmprs4122233 nonem. suo rell. 50. que fuit f.

51. Illa dotos Ema. pr. Illa nouos O.
52. coron. alba 11, alta tenetur guar. scr.
53. polimnia CDE GΦMN. poliphimnia Γ. polimia ΛO. pollimia r. polimpnia b. polimnya f. probarant T.
54. Clioque et uranie scita O. curuae docta thal. T 11 14
21; 20 uar. scr. talia lirae DEG Γ. Gloss. E: scita] docta.
55. Accipit Ψ. uraniae D. uranee Γ. uran. tenuere sil. Λ.

55. Accipit  $\Psi$ . uraniae D. uranee  $\Gamma$ . uran. tenuere sil.  $\Delta$ . 57. fuit capitis quondam T editi ab anno 1477 ad ann. 1510. revuerencia  $\Gamma$ .

Inque suo pretio ruga senilis erat. Martis opus iuuenes animosaque bella gerebant, Et pro dis aderant in statione suis. Viribus illa minor nec habendis utilis armis Consilio patriae saepe ferebat opem. Nec nisi post annos patuit tunc curia seros, Nomen et aetatis mite senatus erat. Iura dabat populo senior, finitaque certis 65 Legibus est aetas, unde petatur honos. Et medius iuuenum non indignantibus ipsis Ibat, et interior, si comes unus erat. Verba quis auderet coram sene digna rubore Dicere? censuram longa senecta dabat. Romulus hoc uidit, selectaque pectora patres Dixit. ad hos urbis summa relata nouae. Hinc sua majores tribuisse uocabula Majo Tangor, et aetati consuluisse suae. Et Numitor dixisse potest. da, Romule, mensem 75 Hunc senibus. nec auum sustinuisse nepos.

58. Inque sui pretio p quatuor. prec. G. praec. DE. senelis  $\Gamma$ . 59. bella parabant p duo. 60. dis DEr. aderat m. stacione D. stat. senes 33 tres. stat. sua unus. Gloss. C: pro laribus suis.

D. stat. senes 33 tres. stat. sua unus. Gloss. C: pro laribus suis.
61. Vir. ille m ma. pr. Gloss. E: illa] turba senilis. 62. Consilia r ma. pr. 63. patuit tua cur. unus. patuit ut cur. alius. curia denos 14. 64. Ita, erat, DΓN Ψm 12 20 22 quinque. senatus habet cueteri et D uar. scr. ma. pr. 65. Iura dabant pop. m. dab. senier populo 1220 quinque. dab, populis sen. Ψs quinque. finitaque cunctis P. que cerno b ma. pr. 66. petetur Γ. honor BCDEG ΦMNOPHAT bf g mp, multi alii." 68. et inferior m tres. et anterior ΓMΨAf g p r ma. sec. s 5 12 15 20 uiginti tres; CD ΦPIm 33 44 uar. scr. inter. (ant.) sic comes BCEF MIs 41 44 nouem. 69. quis audiret m. quis audebat unus. coram sine E. 70. Vers. cum proximo deest Γ ma. pr. Ita plane? ponunt DE uett. ed. 71. Romul. haec DGO quatuor. uidit el'ctaque b. uid. seductaque unus. uid. scelerataque unus. Ita, pectora, CDGΓN m p 12 20 22 33 octo; g uar. scr. corpora caeteri. 72. urbis cura 12 20. Gloss. 12: inde curia dicta. summa relicta ΨΣ tres; g uar. scr. relata fuit s. nouae est BNΠΔbfr uett. ed.

tres; g uar. scr. relata fuit s. nouae est  $BN\Pi\Delta$  bfr uett. ed. 73. maiores posuisse uoc. INbm fort. sub ras. 1220 quatuor. mai. posuere duo. mai. fecere unus. 74. aetati consiluisse EGT.

76. Hinc sen. M. nec auo sust. Zm ma. pr. 12 20 22 quatuor. nec auos sust. s. sustinuisse potest g.

| 14ec lede propositi pignus successor nonoris     |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Iunius a iuuenum nomine dictus adest.            |    |
| Tunc sic, neglectos hedera redimita capillos,    |    |
| Prima sui coepit Calliopea chori.                | 80 |
| Duxerat Oceanus quondam Titanida Tethyn,         |    |
| Qui terram liquidis, qua patet, ambit aquis.     |    |
| Hinc sata Pleione cum caelifero Atlante          |    |
| Iungitur, ut fama est, Pleiadasque parit:        |    |
| Quarum Maia suas forma superasse sorores         | 85 |
| Traditur, et summo concubuisse Ioui.             |    |
| Haec enixa iugo cupressiferae Cyllenes,          |    |
| Aethereum uolucri qui pede carpit iter.          |    |
| Arcades hunc, Ladonque rapax, et Maenalus ingens |    |
| Rite colunt, luna credita terra prior.           | 90 |

77. Nec bene prop. A. leue propositum COPAbs ma. pr. 6 10 quatuordecim; fuar.scr. praepositum ( $\mathcal{O}$ ?). leue proposito  $\mathcal{M}$ 1214 20 quinque. praeposito  $\mathcal{O}$  uar.scr. postpositi unus. praepositi NOp quinque. proposuit pign. f. propositi successit pignus hon. tres. Ita, successor, 23 48 et fortasse Zm sub ras. pignus processit 4. pignus successit reliqui. success.. et erit mma.pr. successit honori 12 20 tres;  $\Theta$  uar. scr. success. amori 14. succ. amoris unus. 78. dictus habet (Z?) m 422 29 33. 79. Tum sic  $\Gamma N(\Sigma?)$  p

quatuor alii. necglectos  $\Gamma$ . edera remita D ma. pr. redimite  $\Sigma$ .

80. Primaque suscepit  $\Delta$ . caliop. C  $\mathcal{F}$ . calliopeia uix ulli. call. thori  $\Delta$ . 81. occeanus EG. quond. titania C. quond. tithania  $\Gamma$ . quond. titonia Ema. pr. quond. tithonida FGf. tithanida r. tythonida 33 tres. cidonida unus. tit. tecum E ma. pr. thetim DM NOf "multi." tethim G Φr. tetim ΓΡΠΔp. tethin E ma. sec. uett. ed. 82. amb. equis G. 83. Hac sata G. Huic sata p uar. ser. sata tunc pleione EFPgma.pr. sata tum pleione C. sata cum pleone cum  $\Sigma$ . sata tunc pleone cum b. pleone r. cum stellifero  $\Sigma 2$  alius. athalante  $CDFG\Gamma\Sigma b$ . atalante E. athlante MNOr. 84. Iung. et fama M. pleiadesque Ab. 85. forma superare #p quatuor. 86. Creditur et M ma. sec. summa  $\Gamma$ . summo subcubuisse Quar. scr. 87. iugo est cupr. Apr. iugo est in cupr. Z. cypressif. D. cupressifero A. cillen. DEGr. cyllenos Σ. cilenes Γf. 88. Aetherium G Φ? Σ? b f? aliqu. Heins. Mercurium uol. Muar. scr. uolucris B. carpit in ras. D. 89. Archades DEr. Archadas G. ladoque BCEma. pr. QAT fgr 6 decem. que capax et 40. que ferox et \$\Pi\ 41 \text{ tres}; b uar. ser. et om-\$\Pi\. maenalos \ \mathbf{Z} 28 \, duo. maenalis \$\Pi\ 49. maenalon m ma. pr. 11 48. melanus b. menala r ma. pr. maenalas 29. 90. Rite in ras. m. luna condita tres.

Exul ab Arcadia latios Euander in agros Venerat, impositos attuleratque deos.

Hic, ubi nunc Roma est, orbis caput, arbor et herbae Et paucae pecudes et casa rara fuit.

Quo postquam uentum est, consistite, praescia mater, 95 Nam locus imperii rus erit istud, ait.

100

Et matri et uati paret Nonacrius heros, Inque peregrina constitit hospes humo.

Sacraque multa quidem, sed Fauni prima bicornis Has docuit gentes alipedisque dei.

Semicaper, coleris cinctutis, Faune, lupercis, Cum lustrant celebres uellera secta uias.

At tu materno donasti nomine mensem, Inuentor curuae, furibus apte, fidis.

Nec pietas haec prima tua est. septena putaris, 105 Pleiadum numerum, fila dedisse lyrae.

91. archad. mei. arcadiis lat. Zm fort. sub ras. 2028. lacios D  $G\Gamma$ . 92. imppositos  $\Gamma$ . Ven. appositos intuleratque 1220. adtul. r. attolleratque f. 93. Hoc ubi Oma. pr. ubi tunc bma. pr.

multa f. sed tauri prima Ψ. fauni sacra bic. Γ. 100. alipid, r. 101. Semica percol. D. Semic, celeris Euar. scr. col. cum (sine cur, comp.) tutis E. col. succinctis faune BCDGΦΓNbps ma. sec. 41 duodeniginti et nett. ed.; EΨΔg nar. scr. col. succinctus Δ.

102. Qua lustr. f. Collustrant T sex, uett. ed. lustrent DG. Cum celebres lustrant N. lustr. celeres BCDEFGΓΛΜΡΠΨΣgp3 uiginti duo; Δ44 uar. scr. cel. uerbera BCDEFGΦΓΛΜΝΟ PΠΨΔΤgmprs 40 44 triginta tres. cel. tergora duo. secta manus ΓΛΛτ1220 nouem; M44 uar. scr. secta dies unus. 103. Et tu Φ. tu donasti materno Δ. materno dedisti nom. Σ. don. numine E. don. munere C et p uar. scr. 104. Inuentor cytharae fur. gr ma. sec. s sex. Inuentorque lyrae et furibus apta (apte B, acta 41) fides BCΠΣΤb ma. sec. r 40 41; p uar. scr. fur. apta m. fur. apta fides DEFGΦΓΝΙΝΟΡΨΔbfgs undetriginta. apte lyrae Λ.

105. Haec piet.  $\Gamma \Sigma$ . pietas...prima  $\Gamma$ . haec plena tua  $\Delta$ . est om. f. 106. Pleiadum in numerum  $C\Pi$ . Pleiadum ad numerum  $\Gamma \Psi$ . Pleiadum numero  $BEG \Delta P \Delta Tb fg$  ma. sec. mprs quindecim

fere et uett. ed.; Quar. scr. lirae mei,

120

Haec quoque desierat. laudata est uoce sororum.

Quid faciam? turbae pars habet omnis idem.

Gratia Pieridum nobis aequaliter assit,

Nullaque laudetur plusue minusue mihi.

Ab Ioue surgat opus. prima mihi nocte uidenda

Stella est in cunas officiosa Iouis.

Nascitur Oleniae signum pluuiale capellae.

Illa dati caelum praemia lactis habet.

Nais Amalthea Cretaea nobilis Ida

Dicitur in siluis occuluisse Iouem.

Huic fuit haedorum mater formosa duorum

Inter Dictaeos conspicienda greges,

Cornibus aeriis atque in sua terga recuruis,

Vbere, quod nutrix posset habere Iouis.

Lac dabat illa deo. sed fregit in arbore cornu,

Truncaque dimidia parte decoris erat.

Sustulit hoc nymphe, cinxitque decentibus herbis,

113. olennae E ma. pr. olen. sidus pluu, 2 duo tresue Heinsii.
115. amalthea in ras. m. amaltea  $\Gamma r$ . am. creteta nob. E ma. pr. am. cretata et nob. 28 33. am. cretaeaque nob. 0 "et sic in aliis uideor inuenisse" Heins. crethea G br. cret. nominis ida s ma. pr. nobilis ora A. ida om. f. 116. occubuisse f. occ. ioui A.

pr. nobilis ora  $\mathcal{A}$ , ida om, f. 116. occubuisse f. occ. ioui  $\mathcal{A}$ . 117. Haec fuit Ogma.pr. Hinc  $\mathcal{F}$ . edorum  $\Gamma$ . mat. famosa s 23 24. form. deorum mma.pr. 118. dictheos E. 119. terga reversis  $\mathcal{A}$ . 120. Vbera quo nutr. 33. Vb. quo 28. Vb. qui nutr. 48. possit  $\mathcal{F} \Sigma fmma.pr.s$  20 22 48 tres. nutr. debet  $\mathcal{O}$  uar.scr. habere iouem 48. 121. Lac dedit 34 alius. dab. ipsa quatuor. illa ioui sed 34. 122. Trunctaque r ma. pr. Fractaque dim. N. que de media parte M. 123. nimphae DG. nymphae edd. saec. xv. nymphe cinctumque dec. 34. que decoribus herb.  $BDEF\mathcal{O}\Gamma$   $OP\mathcal{F}\mathcal{A}Tb$  ma. pr.fgps 3 68 10 33 34 uiginti sex. que decoris herb.

Et plenum pomis ad Iouis ora tulit. Ille ubi res caeli tenuit, solioque paterno Sedit, et inuicto nil Ioue maius erat, Sidera nutricem, nutricis fertile cornu Fecit, quod dominae nunc quoque nomen habet. Praestitibus Maiae Laribus uidere kalendae Aram constitui signaque parua deum. 130 Vota erat illa quidem Curibus. sed multa uetustas Destruit, et saxo longa senecta nocet. Causa tamen positi fuerat cognominis illis. Quod praestant oculis omnia tuta suis. Stant quoque pro nobis, et praesunt moenibus urbis, 135 Et sunt praesentes auxiliumque ferunt. At canis ante pedes saxo fabricatus codem Stabat. quae standi cum Lare causa fuit? Seruat uterque domum, domino quoque fidus uterque:

r. que recentibus herb. GAZm 12 20 28 undecim ed. Mediol. 1510; FMHuar.scr. que uirentibus herb. N tres;  $\mathcal{O}$  uar. scr. que polentibus herb. 7. erbis  $\Gamma$ . 124. pomis attulit ora jouis s.

lentibus herb. 7. erbis  $\Gamma$ . 124. pomis attulit ora iouis s. 125. Ille ut res N. ubi rex caeli  $C \triangle ma$ . pr. quinque. ubi rex caelum ten. B. tonuit Cmma. pr. que paterni 34. 126. et in mundo (mondo  $\Psi$ ) nil  $\Psi$ s duo; N uar. scr. mai. habet quatuor.

127. nutricem et nutr. 2. nutricem et nutrix fert. s. 128. Fec. quae dom. BC aliquot; E uar. scr. nom. habent BCb sex et aliquot. 129. maiae festum uid. p uar. scr. laribus uenere kal. D.

130. Nostra const. m ma. pr. Aras const. m ma. sec. const. paruaque signa deum DEGDFAMOPHAbfgp numeris notati uiginti fere et uett. ed. 131. Ita, Vota erat, 40. Ars erat D ma. pr. Ara erat BCD ma. sec. sed peruetusta, EFGDAMNPHFS Tb fg h prs 3 41 uiginti quinque et uett. ed.; 44 uar. scr. Vouerat illa quidem caeteri et Cf p uar. scr. quidem curius sed OAm ma. sec. (s?) 48 44 et unus uel duo; CN uar. scr. quidem curius sed F. sec. quidem curius sed F. sec. F. sec. quidem populis sed F. sed longa uet. libri omnes praeter quos seq., F m 12 20 quatuor alios. sed longa sabinis F uar. scr.

132. Destituit saxo unus. et facto long. duo. saxo nulla sen. unus. 133. Causa quidem fuerat positi cogn. II9. tamen fuerat positi cogn. II9. 134. praestent II9 prosunt III9. III9. 135. et prosunt III9. III9. Cur canis III9. Et can. IIII9. IIII9. ante pedem III9. 138. stanti IIII9. 139. dominum III9. domino fidelis ut. III9. quoque factus ut. III9. quoque gratus ut. III9. uterque est III9. IIII90 quoque gratus ut. III91. uterque est III92. IIII93.

Compita grata deo, compita grata cani. 140 Exagitant et Lar et turba Diania fures: Pernigilantque Lares, pernigilantque canes. Bina gemellorum quaerebam signa deorum Viribus annosae facta caduca morae: Mille lares geniumque ducis, qui tradidit illos, 145 Vrbs habet, et uici numina trina colunt. Quo feror? Augustus mensis mihi carminis huius Ius habet, interea diua canenda Bona est. Est moles natiua loco. res nomina fecit: Appellant Saxum. pars bona montis ea est. 150 Huic Remus institerat frustra, quo tempore fratri Prima Palatinae regna dedistis aues. Templa patres illic oculos exosa uiriles Leniter accliui constituere iugo. Dedicat haec ueteris Clausorum nominis heres, 155

140. grata ioui postr. loco puar. scr. 141. Exagitant fures et lar et turba dianae A. Exagitant et lar fures et turba dianae 20. et lar et fures turba dianae Gm. et cura dian. Puar. scr. turba dianeia O. turba dianica E et Fuar. scr. turba dianae fures tres. turba diana f. f ed. Vic. 142. que canes peru. q. lares NOm quatuor. 143. Bina in ras. m. Dena s ma. pr. sign. duorum O.

144. Vsibus ann. h 2 quatuor et uett. ed. cadura Dma. pr. caduca deae \( \Sigma \). 145. lar. gemitumque P. lar. genitumque unus. lar. geminique ducis mma. pr. alius. geminumque ducis BCDFG \( \Omega O \) bma. pr. r? undecim; Np 44 uar. scr. geminumque ducem qui \( \Psi h \) quinque et edd. saec. xv. geminumque decus qui f alius. gremiumque ducem qui duo. 146. nomina p uar. scr. num. terna \( \Gamma \) Nf 20 quinque. num. bina duo. 147. aug. mihi mensis carm. \( \Omega \) I. michi \( \Gamma \). mensis sibi carm. 23. mensis igitur (comp.) carm. b. mihi nominis huius 1220 duo. 148. Ius dabit \( \Gamma \) hm r 1220 quinque; \( \Gamma \) uar. scr. diua colenda \( \Omega \). 149. Et mol. \( \Gamma \) ta interductum plurimi scripti et uett. ed. habent, post natiua \( \COMma \) P\( \Gamma \) fr. sax. res bona mentis ea \( \Gamma \). 150. Appulerat sax. \( \Gamma \). sax. res bona mentis ea \( \Gamma \). 151. Hic rem. \( \Omega \) \( \Gamma \) pr. sax. res bona frustra quoque tempora \( \Gamma \). 152. Regna pal. (palaneae \( h \)) prima \( \Sigma \) bh uett. ed. pal. regina \( \Omega \). palat. signa dedistis auis 13 29 33.

153. patr. illis oc. bma. pr. f; Cuar. scr. patr. illos oc. mma.pr.
154. Leniter a cliui O. acliui ΓΠb. aclini Ema.pr. f. acclini
DEma. sec. F433 44 sex; Cuar. scr. acliuo P quatuor. accliuo b
uett. ed. constituere templa iugo rma.pr.
155. Vendicat haec
Γ. Ded. hoc octo et uett. ed. haec uotis claus. Euar. scr. ueteris
crassorum nom. BCD Ema. rec. FGΦΓΛΜΝΟΡΗ ΓΔΤ bf gm

Virgineo nullum corpore passa uirum. Liuia restituit. ne non imitata maritum Esset, et ex omni parte secuta uirum.

Postera cum roseam pulsis Hyperionis astris
In matutinis lampada tollit equis,
Frigidus argestes summas mulcebit aristas,
Candidaque a Capreis uela dabuntur aquis.
At simul inducunt obscura crepuscula noctem,
Pars hyadum toto de grege nulla latet.
Ora micant tauri septem radiantia flammis,
Nauita quas hyadas Graius ab imbre uocat.

prs 2033 40 41 44 undetriginta et edd. saec. xv, tum Mediol. 1510. Ergo quod edidi extabat in E ma. pr. Ald. prim. et sec.; s uar. scr. De Sh et si qui restant Heinsianis credere licet, de 2 minus. Gloss. heres] id est cornelia O. id est crassa DEr. haeres fortassis aliqui Heinsii, ut et supra 1, 615. 156. corpere (sine comp.) \( \Gamma \). passa nefas 22 uar. scr. uirum est P. 157. Luna rest. f. restituit non est imitanda mar. b ma. pr. 158. Esset ut ex 11. Esset ut est omn. 29. et est omni (C?) DEGOIN Sbgmprs 2033 ui-159. cum rosee puls. m. yperionis D. hiper. Er. iper. G. hesperionis Σ. hyperiona astr. f. 160. Ita, tollit, BDFG Omr 33 quatuor. tollet reliqui. toll. aquis Γ. 161. Ita, argestes, Cma. sec. (O? Ψ) Ald. sec. Frig. argestis Δ et g uar. scr. Frig. agstis D. Frig. agrestis B(Cma.pr.)? EFG ΦΛΜΡΠΔ Tbfghm prs uett. ed. ad ann. 1510 usque. Fr. egrestis Γ. Fr. algestis N Z. Fr. alcestis Muar. scr. De reliquis non constat. Gloss.: agrestis] id est boreas B. zephirus E. Rusticus exit uisere spicas et rusticam sedulitatem notat cum dicit mulcebit. Vel zephirum dicit qui bene mulcet quia conuenit bene hic uentus fructui in uere D. Apulegius in cosmographia sic inquit ubi de uentis ait. Eurus qui graece ergastes uocatur is est aduersus aquiloni g. summ. miscebit fp quatuor. summ. mutabit 14. 162. Candida qua canis uela 33. a canis uela tres. a capis (h. e. capraeis) F Ifr. a campis B Ema. sec. **O** O T 44 nouem; Muar. scr. que in campis duo. a ca.p.is  $\Gamma$ . a captis E ma. pr. que aristeis E ma. tert, a capris G ma. pr.  $P\mathcal{A}$ . a calabris m2, 163. Aut sim.  $\Gamma$ . Ac sim. 29. Ita, inducunt, BGNm quatuor; Cuar. scr. sim. induerint A. inducent caeteri. obscrura  $\dot{D}$ . ind. nocturna crep.  $M\Pi bfh$  septemdecim; g uar. scr. crepulcula E. crep. lucem duo. 164. Pars iam dum toto m. yadum DE. hiad. r. toto corpore nulla II41. 165. thauri D. rad. stellis N Z duo. 166. quas in ras. D. quos b ma. pr. quas hyadum Z. yad. DE. hiad. r. gracus DG. gratus Fbf quatuor. hyad. graecus TPr3 quatuor.

Pars Bacchum nutrisse putant, pars credidit esse Tethyos has neptes Oceanique senis.

Nondum stabat Atlas humeros oneratus Olympo, Cum satus est forma conspiciendus Hyas.

Hunc stirps Oceani maturis nixibus Aethra Edidit et nymphas, sed prior ortus Hyas.

Dum noua lanugo, pauidos formidine ceruos Terret, et est illi praeda benigna lepus.

At postquam uirtus annis adoleuit, in apros Audet et hirsutas cominus ire feras.

Dumque petit latebras fetae catulosque leaenae, Ipse fuit Libycae praeda cruenta ferae.

Mater Hyan, et Hyan maestae fleuere sorores, Ceruicemque polo suppositurus Atlas.

Victus uterque parens tamen est pietate sororum.

Illa dedit caelum, nomina fecit Hyas.

Mater, ades, florum, ludis celebranda iocosis:

167. bachum mei. Ita, putant, DANOPTr septem. nutr. ferunt  $\Sigma$ . putat caeteri. didit esse in ras. m. 168. Tethidos C. Thethios DG, Thicios Ema.pr. Thecios  $\Gamma Ema.sec$ . Tecios r. occean. DEG. 169. Non dum G. Nundum  $\Gamma$ . athl.  $DEG\Gamma$ .

atlans 33. humer. ornatus g tres. honeratus E. olimpo mei.

170. hias  $D\Gamma$ . 171. Vers. cum seq. om. in ordine, add. in summa pagina  $\Phi$ . Hunc stirpem oc. m ma. pr. strrps  $\Gamma$ . occeani DEG. oc. maternis n. O. oc. maturi m. mat. nexibus BCOM b ma. sec. r ma. pr. mat. nisibus EFO II F A Sb ma. pr. fr ma. sec. 20 22 44 tres. mat. mensibus p septem. 172. nimph. D G Γ. nymph. praefuit ort. Cuar. scr. sed prius DII sex. ort. hilas f. hias DI'r. 173. lanugo est pau. BCDNOP # 15 m ma. sec. et duo fortassis. formdine E. 174. est om. I. ben. lupus Tm ma. pr. 175. uirt. animis DEGΦΓMNOPFATgmma. sec. rs uiginti tres; Cuar. scr. uirt. animos 210; Euar. scr. uirt. annos duo. 176. Aud. in hirs. O uar. scr. irsutas E. Ita, feras, DA M II b h p 41 duodeuiginti; C F A g uar. scr. leras Ald. prim. leas reliqui. 177. Duxque B. lat. ferae T. 178. Ille fuit g duo. libicae DEΓr. libiae G. cruenta leae DEFGΦΓMNOP ΠΨΔΣTbfghprs passim collati exceptis Z 12 28 quatuor aliis, uett. editi; Cuar. scr. 179. Mater in ras. m. hian utroque loco DΓ, primo loco Er. hyam utroque C, primo p. 180. que polis 20. subpositurus D. athlas mei. 182. nomine m ma. pr. hias D I. Inter hunc et seg. uers. r insertos habet 295 ad 304. est flor. Abm. lud. celebrata CDEFΦΓAMOPΠΨΔTbfgh mma. sec. pr triginta unus et uett. ed.

170

175

180

Distuleram partes mense priore tuas. Incipis Aprili, transis in tempora Maii: Alter te fugiens, cum uenit, alter habet, Cum tua sint cedantque tibi confinia mensum. Convenit in laudes ille uel ille tuas. Circus in hunc exit clamataque palma theatris: Hoc quoque cum circi munere carmen eat. 190 Ipsa doce, quae sis. hominum sententia fallax, Optima tu proprii nominis auctor eris. Sic ego. sic nostris respondit diua rogatis: Dum loquitur, uernas efflat ab ore rosas. Chloris eram, quae Flora uocor. corrupta latino Nominis est nostri littera graeca sono. Chloris eram, nymphe campi felicis, ubi audis Rem fortunatis ante fuisse niris Quae fuerit mihi forma, graue est narrare modestae:

196. litera Gbr. litt. prima duo; Fuar. scr. Gloss. Ordo: greca littera scil'.c. aspiratum l' chi corrupta est sono latini nominis scl'.f. quia flora est latinum. 197. Cloris Ef. ...horis  $\Gamma$ . Gloris  $\Lambda$  Obrs ed. Vic. nimphe mei. campis in marg. D. fel. ut aud. b sex. Gl. D: campi fel.] i. e. paradisi. ubi audis a philosophis scl' qui hoc in genesi legerant. Vel troiam dicit qui fortunati erant quia fili ..... regnaturi erant super totum orbem. Vel athenas dicit fortunatam propter diuinorum cognitionem. quia nusquam alias tales philosophi. 198. Hunc fort. tres. 199. fuerat  $D E G \Gamma \Lambda M \Pi b$  h p r s sedecim edd. Ald. prim. Mediol. fuer. modo forma b. est numerare E ma. pr. modeste D E 2 alii, ed. Vic. modestis E uar. scr.

Sed generum matri repperit illa deum. 200 Ver erat, errabam: Zephyrus conspexit, abibam. Insequitur, fugio. fortior ille fuit. Et dederat fratri Boreas ius omne rapinae, Ausus Erechthea praemia ferre domo. Vim tamen emendat dando mihi nomina nuptae, 205 Inque meo non est ulla querela toro. Vere fruor semper. semper nitidissimus annus, Arbor habet frondes, pabula semper humus. Est mihi fecundus dotalibus hortus in agris, Aura fouet, liquidae fonte rigatur aquae. 210 Hunc meus impleuit generoso flore maritus, Atque ait, arbitrium tu, dea, floris habe. Saepe ego digestos uolui numerare colores, Nec potui, numero copia major erat. Roscida cum primum foliis excussa pruina est, 215 Et uariae radiis intepuere comae,

200. Sed gernum E ma. pr. Sed matri generum A. matri reppulit s ma. pr. illa diu M.

201. erabam Γ. zephirus D E G.

zeph. aspicit ab. E ma. pr.

202. forcior E Γ.

203. At ded. m.

omne nocendi unus.

204. ericthea D E h. erictea G Γ M N fr.

erithea b. erecthaea 33. erichthea Ald. prim. Mediol.

205. mihi
praemia O tres; p uar. scr. mihi numina 29 duo. nuptae in ras. m.

num. nymphae B C 12 20 quinque.

206. non om. E ma. pr. thoro

mei.

207. semper uere est nitidiss. N. semper uere nitidiss. 14.

semper per me nitidissimus (tepid.) Σ Z 23 alius; E guar. scr. Coniecerim per se ut metam. 1, 102. semper (per me) tepidissimus ann.

Z ma. pr. m 22 28 duo.

208. papula Γ.

209. dot. ortus D E

Γ. dot. arbor in f ma. pr.

210. liquidae om. D ma. pr. fou. liquida sponte rigatur aqua P II tres. liquida sponte rigantur aqua

A duo. fou. liquidis sponte rigantur aquis unus. liquidis sponte rigatur aquis E uar. scr. fou. liquido fonte rigantur aq. unus. fou.

liquidi sponte rig. unus. liqu. sponte rigantur aq. unus. fou.

11 gmr 33 40 41 sedecim. liq. sponte rigantur Q b s ma. pr. duodecim

ed. Vic.; D uar. scr. fonte rorantur aq. Ψ. Gloss. Sponte rigantur

pro rigant passiuum pro actiuo ut bellantur amazones armis D.

211. Hinc M. inpleuit D. 212. ait attribium b ma. pr. dea semper habe T. 213. disgestos  $\Phi$  test. Heins. ego disiectos O  $\Sigma$ . uolui narrare quatuor. uolui mirare duo. 214. Non potui N PTh uett. ed. nu'mo E. copia magna nocet  $\Phi$ . 215. Rosida m ed. Vic. primum spoliis unus. est abi.  $\Gamma$  tres. 216. in-

tempnere E.

Conveniunt pictis incinctae uestibus Horae,
Inque leues calathos munera nostra legunt.
Protinus accedunt Charitas poetuntque corone

Protinus accedunt Charites, nectuntque coronas Sertaque caelestes implicitura comas.

Prima per immensas sparsi noua semina gentes: Vnius tellus ante coloris erat.

Prima Therapnaeo feci de sanguine florem, Et manet in folio scripta querela suo.

Tu quoque nomen habes cultos, Narcisse, per hortos, 225 Infelix quod non alter et alter eras.

230

Quid Crocon, aut Attin referam, Cinyraque creatum, De quorum per me uolnere surgit honor?

Mars quoque, si nescis, per nostras editus artes: Iuppiter hoc ut adhuc nesciat, usque precor.

Sancta Iouem Iuno nata sine matre Minerua Officio doluit non eguisse suo.

Ibat, ut Oceano quereretur furta mariti:

217. Tunc ueniunt g ma. sec. h quatuor et uett. ed. incingte Γ. inc. floribus Δ duo; Euar. scr. uest. ore Ema. pr. uestibus illuc O.
218. leu. galathos D. calatos E. mun. parua Δ. 219. accidunt 28. Prot. arripiunt Z. Prot. accipiunt mma. pr. carites EΦ. karites Σb. karices Γ. 220. Tectaque cel. b. que diuinas impl. 12 20. inplic. D. 221. inmensas EG. immensam 12 20 duo. per inuisas f. per innumeras unus; Nuar. scr. per ingentes unus sparsi mea munera Muar. scr. sem. menses f ma. pr. sem. terras g ma. sec. h s septem. sem. terram 12 20 duo. 222. Huius egens tellus h sex, uett. ed. 223. Prima ego amyclaeo 2. terapneo E. terampneo b. theramneo BGAOA33 septem. theranneo CDFΓ. teraneo Ims. therāgneo r. 224. quaerela D. quer. tuo A.

225. quoque numen P. quoque carmen P. narcise E. per ortos  $D E G ma. pr. \Gamma$ . per agros  $O P A \Sigma h s$  undeuiginti Ald. prim.

226. Inf. qui non b. non unus et O. erat b. 227. Qui croc. O. croton O. croc. et ath. O. Ita, attin, 891112343536 et, nisi negligens fui, edd. saec. xv. atin  $C\Gamma$ . atyn ed. Mediol. athin O athim O athim O athim O athim O athim O at 
229. quoque qui nesc. M. editur  $\Sigma$ . 230. Iupiter  $DE\Gamma\Sigma$ ? Iopiter P. Iupp. haec  $D\Sigma$  sex. ad.uc "usque "nesciat E. nesciat ipse s. 231. Seua iou. b ma. sec. iuno sata sine s. nata est sine  $\Sigma$ . 233. Ibat n occ. E ma. pr. occeano  $DEG\Gamma r$ . ut oceani

| Restitit ad nostras fessa labore fores.            |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Quam simul aspexi, quid te, Saturnia, dixi,        | 235 |
| Attulit? exponit, quem petat, illa locum,          |     |
| Addidit et causam. uerbis solabar amicis.          |     |
| Non, inquit, uerbis cura leuanda mea est.          |     |
| Si pater est factus neglecto coniugis usu          |     |
| Iuppiter, et solus nomen utrumque tenet,           | 240 |
| Cur ego desperem fieri sine coniuge mater          |     |
| Et parere intacto, dummodo casta, uiro?            |     |
| Omnia temptabo latis medicamina terris,            |     |
| Et freta Tartareos excutiamque sinus.              |     |
| Vox erat in cursu. uoltum dubitantis habebam.      | 245 |
| Nescio quid, nymphe, posse uideris, ait.           |     |
| Ter uolui promittere opem, ter lingua retenta est: |     |
| Ira Iouis magni causa timoris erat.                |     |
| Fer, precor, auxilium, dixit. celabitur auctor:    |     |
| Et Stygiae numen testificatur aquae.               | 250 |
| Quod petis, Oleniis, inquam, mihi missus ab aruis  |     |
| Flos dabit. est hortis unicus ille meis.           |     |

querentur A. Ita, furta, \( \mathbf{T} \Sigma.\) facta caeteri omnes. marito g; P uar. scr. 234, ad nobis fessa s, labore uias I. 235. Quem b ma. pr. Quam postquam uidi quid 20. adspexi b? asp. qui te . 236. Att. exposuit tres et ed. Mediol. quem petit NO 2bh quinque et uett. ed. pet. ipsa FIPHr sex et ed. Med. ipsa solum r ma. pr. 237. Edidit et P3. causas GO. 238. Nec inqu. edd. Ven. Vic. Non uerbis inquit 34. inquid Ema. pr. 239. Ei pat. b ma. pr. coniungis D. 240. Iupiter DE. lopiter P. et nomen solus utr. A. solis b ma. pr. numen P. 241. ego despicerem 1 duo. ego desierim fieri mma. pr. 122022 quatuor. 242. cassa r ma. pr. casta ioue T. 243. tempt. laetis Zm ma. pr. tempt. latiis 2933. 244. excuciamque  $DEG\Gamma$ . que lares E. que deos rs quinque. 245. Nox m ma. pr. uult. meditantis r. habebat m ma. pr. duo. 246. nimphe mei. n. scire uid. g ma. sec. h duo et wett. ed. 248. magna tres. causa doloris duo. 249. auxsilium I. dixit celebrabitur s. actor falii. 250. Et numen stygiae A. stig. DEGr. nomen Ema. pr. FMN \( \sum\_{\text{stig}} \) \( \text{D} \text{k} m \( \text{p} \) uiginti et uett. ed. Ita, testificatur, Zmma.pr. p test. Gron. 28 tres. testificator r alius? testificabor caeteri. 251. Quid pet. B. petis egeticis inq. I. petis hoc geticis inq. mma, pr. s octo alii. olen. nuper mihi unus. inquam tibi miss. Eh quinque Heinsii, alii aut iidem Ciof. et uett. ed.; A uar. scr. mihi messis ab 20. ab horis D G b ma. pr. 41. ab oris CFOIIf procto; Q d uar. ser. ab aris unus, ab agris 4. ab hortis E uar. ser. 252, est ortis  $E\Gamma$ .

Ou, Fasti.

Qui dabat, hoc, dixit, sterilem quoque tange iuuencam,
Mater erit. tetigi, nec mora, mater erat.

Protinus haerentem decerpsi pollice florem: 253
Tangitur, et tacto concipit illa sinu.

Iamque grauis Thracen et laeua Propontidos intrat,
Fitque potens uoti, Marsque creatus erat.

Qui memor accepti per me natalis, habeto
Tu quoque Romulea, dixit, in urbe locum. 260
Forsitan in teneris tantum mea regna coronis
Esse putes. tangit numen et arua meum.

Si bene floruerint segetes, erit area diues:
Si bene floruerit uinea, Bacchus erit,
Si bene floruerint oleae, nitidissimus annus: 265
Poma quoque euentum temporis huius habent.

Flore semel laeso percunt uiciaeque fabacque.

253. Quom dedit hoc g ma. sec. Cui dab. 2. Qui dabit BDEF G O test. Heins. MOP Ψ b g ma. pr. pr ma. pr. 20 21 44 quindecim; N Δ uar. scr. Qui dedit COΓΛNΠΔΣr ma. sec. s undeuiginti, Marsus in ed. Mediol. dab. (ded.) hunc CΠΣb ma. sec. s 2 quatuordecim ed. Mediol. dab. hic O duo. hoc? dixi ster. E. hoc dixi ster. O Ψ; N uar. scr. hoc inquit ster. 44. quoq. tangere E. Gloss. E: Qui] i. e. quomodo. 254. Mat. erat s. tetigit BDEFΓMN ma. pr. PΠΨΣΤbf pr 3 20 33 44 sedecim; O uar. scr. 255. decerpsit E ma. sec. h edd. Ald. prim. Mediol.; Δ uar. scr. haer. detexi p uar. scr. decerpsi cespite tres. 256. Tangit et e tacto h uett. ed. Tangitur et e tacto tres. Tangit et intacto conc. duo. Tangitur intacto conc. g ma. pr. Marsus in ed. Mediol. et tacito conc. Δ quatuor; p uar. scr. 257. Illa grauis D. tracen EGr. tracem O. tharcen f. tracenque leua propomidas b. thracen laeuamque prop. duo; C uar. scr. proponticos G. 258. Fitque uoti compos marsque Γ. que parens Cuar. scr. pot. uotum Cuar. scr. pot. uteri Ouar. scr. 259. Cum mem. DFGMN OP Δr sex; Ψ uar. scr. Con mem. Ψ. Tum mem. BCOHTg m ma. pr. ps septem. Tunc mem. EΓΣ b septem. memor incepti Γ. 260. urbe uirum Ψ uar. scr.

 $\Sigma b$  septem. memor incepti  $\Gamma$ . 260. urbe uirum  $\Psi$  uar. scr. 261. Forsitan et teneris iterum mea  $\Gamma$ . caronis E. 262. putas  $\Pi h r$  quinque et uett. ed. put. tangunt Gb 29. put. numen tangit  $N\Pi$  duo. Post hunc uers. 265, 264, 263, 266 transp.  $\Gamma$  et uidetur transpositurus fuisse E, fort. recte. 263. florierint G. segetes area diues erit E ma. pr. 264. florierit G. floruerint uinee  $\Gamma$ . bachus  $DE\Gamma$ . bacus r. 265. flor. plantae nit. unus. 266. Pomaque euentum G. Pomaque et eu. Gerard. Maurisius.

266. Pomaque euentum G. Pomaque et eu. Gerard. Maurisius. Pomaque prouentum 4132933. quoque aduentum f. habent in ras. m. 267. Flore simul laeso g ma. sec. h m ma. pr. 20 tres et uett. ed. pereunt uitesque fab.  $\Gamma$  ma. pr. Gerardus Mauris. per. uusae-

Et pereunt lentes, aduena Nile, tuae. Vina quoque in magnis operose condita cellis Florent, et nebulae dolia summa tegunt. 270 Mella meum munus. uolucres ego mella daturas Ad uiolam et cytisos et thyma cana uoco. Nos quoque idem facimus tunc, cum iuuenilibus annis Luxuriant animi, corporaque ipsa uirent. Talia dicentem tacitus mirabar. at illa. 275 Ius tibi discendi, si qua requiris, ait. Dic, dea, respondi, ludorum quae sit origo. Vix bene desieram, rettulit illa mihi: Caetera luxuriae nondum instrumenta uigebant. Aut pecus, aut latam diues habebat humum: Hinc etiam locuples, hinc ipsa pecunia dicta est: Sed iam de uetito quisque parabat opes. Venerat in morem populi depascere saltus, Idque diu licuit, poenaque nulla fuit. Vindice seruabat nullo sua publica uolgus: 285

que fab. unus. uitiaeque Ald. prim. 268. lendes F. adu. tibri T. nile deae 29. 269. Vinaque in immensis op, 12 20. magn. copiose \( \Sigma.\) cond. telis \( f. \) 270. summa tenent \( T. \) 271. mei mumus \( b \) ma. \( pr. \) daturos \( T. \) 272. Ad cythisos uiolasque et \( II. \) Ad uiolatum et \( b. \) uiolam citisos \( E. \) scithisos \( Df. \) cithisos \( Gr. \) cythios \( \Gamma. \) telis \( Heinsiani! \) thima \( DEma. sec. \) \( GOF T. \) tima \( Ema. pr. \) thyma grata \( \Sigma \) tres \( Ald. prim.; \) \( Fuar. ser. \) thyma summa \( OF b \) s \( ma. sec. \) quatuor; \( g \) uar. ser. 273. Nosque idee fac. \( r. \) cum iuuenibus ann. \( E. \) cum puerilibus \( 6. \) cum iuuenalibus \( 23; \) \( C \) uar. ser. 274. an. corpus et omne uiget \( II.41. \) ipsa ualent \( A. \) ipsa uigent \( reliqui \) praeter \( Zma. pr. m ma. pr., quos \( seq. \) 275. mir. et illa \( A. \) 276. tibi dicendi \( Ema. pr. FOma. pr. AMma. pr. NOH \( A \) \( STb g h pr \) decem \( et \) uett. \( ed. \) dic. (disc.) est si \( CAMma. pr. NOH \( A \) \( STb g h pr \) decem \( et \) uett. \( ed. \) qua relinquis \( P. \) 277. Sic \( dea N \) \( tres; \( g \) uar. ser. \( dea \) ludorum respondi \( S \) 29. 278. Vis \( E. \) Vix \( dum \) des. \( b. \) retulit \( DEO! \) michi \( E. \) 279. nundum \( F. \) lux. nuda instr. \( b ma. pr. \) 280. \( At \) pec. \( T. \) Aut \( pecora 11. \) aut \( laetam 29. \) diu. \( habebit \( A. \) hab. \( opem O. \) 281. \( Hinc \) locuples dictus hinc ipsa \( G. \) locuplex \( Ebf. \) loc. \( hic r. \) hinc ista \( s. \) est \( abi. \) \( g \) tres. 282. \( iam \) om. \( F. \) parabit \( B. \) par. \( opus M ma. pr. \) par. \( opem \) \( det \) 283. \( opus lis \) \( b ma. pr. \) deposcere \( CD Ema. pr. FGO \( ma. pr. FAma. pr. r. ma. pr. s 44 \) duodecim; \( NI \) uar. ser. 284. \( lamque \) diu \( S 20 \) duo. \( Lisque \) diu \( rma. pr. \) diu \( placuit T. \) lic. \( nullaque \) poena \( P. \) 285. \( seruabant \( F 28. \) nullo ut \( sua s. \) pupplica \( F. \) sua \( pupplica F. \) sua

Iamque in priuato pascere inertis erat. Plebis ad aediles perducta licentia talis Publicios, animus defuit ante uiris, Rem populus recipit, multam subiere nocentes. Vindicibus laudi publica cura fuit. 290 Multa data est ex parte mihi, magnoque fauore Victores ludos instituere nouos: Parte locant cliuum, qui tunc erat ardua rupes. Vtile nunc iter est, Publiciumque uocant. Annua credideram spectacula facta. negauit. 295 Addidit et dictis altera uerba suis: Nos quoque tangit honor. festis gaudemus et aris. Turbaque caelestes ambitiosa sumus. Saepe deos aliquis peccando fecit iniquos. Et pro delictis hostia blanda fuit. 300 Saepe Iouem uidi, cum iam sua mittere uellet Fulmina, thure dato sustinuisse manum. At si negligimur, magnis iniuria poenis Soluitur, et iustum praeterit ira modum. Respice Thestiaden. flammis absentibus arsit: 305

286. Iam quoque priu. duo. pasc. inermis Ouar.scr. 287. perdicta Γ. aed. delata lic. 13. aed. promissa potentia tal. 11. licencia GΓ. 288. Pupplicios Γ. Publiciis 23. animos h. animi b ma. pr. 289. rec. multi DGΓMfrma.pr.; Δp quatuordecim uar.scr. multae m ma. pr. multa h duo. multas unus. subire E ma. pr. 290. laudis CΓΛNOPΠΨΔΣbfrma.sec. nouem; M p uar. scr. ludis b ma. sec. Vind. ludi 33 duo. Vind. subdi unus. pupplica Γ. publ. causa f. 291. Nulla 44 uar. scr. Gloss. Multa] laus DG. 292. Auctores lud. s. lud. constituere OΣ. lud. imposuere 14. inst. suos M uar. scr. 293. loc. cliui EMNOPΠ ΨΣΤfghr decem fere et uett. ed. cliui quae tunc unus. cl. qua tunc Z. cl. quod tunc 29. cl. quo tunc unus. tunc fuit Λ. rupis f. ard. montes Γ. ard. moles 29. 294. Vnde nunc Γ. Vt. non it. m. pupplic. Γ. 295. spect. pacta f. 296. et uerbis Δ alius. dict. talia mma.pr. tres. uerba meis Muar. scr. 297. honos BCΣ?hm nouem. 298. ambiciosa EGΓ. 299. deos aris pecc. duo. aliq. placando 10. al. spectando unus. 300. host. magna g duo. host. danda 35. host. grata deo M uar. scr. 301. iouem dicunt cum Δ. uidi iam cum Nf. iam dimittere uell. p uar. scr. 302. Flumina r. dato supposuisse 35. manus Λ. 303. negligitur C34 quatuor. 304. Solu. in iust. M. iust. contrahit ira 14. praet. illa e. ira metum Cm ma. pr. 305. Aspice g tres.

320

Causa est, quod Phoebes ara sine igne fuit. Respice Tantaliden. eadem dea uela tenebat: Virgo est, et spretos bis tamen ulta focos, Hippolyte infelix, uelles coluisse Dionen Cum consternatis diripereris equis. 310 Longa referre mora est correcta obliuia damnis. Me quoque Romani praeteriere patres. Ouid facerem, per quod fierem manifesta doloris? Exigerem nostrae qualia damna notae? Excidit officium tristi mihi. nulla tuebar Rura, nec in pretio fertilis hortus erat. Lilia deciderant, uiolas arere uideres Filaque punicei languida facta croci. Saepe mihi Zephyrus, dotes corrumpere noli

Florebant oleae, uenti nocuere proterui: Florebant segetes, grandine laesa Ceres:

Ipsa tuas, dixit. dos mihi uilis erat.

thestiden G. testiad. DEer. testiadem Q. thestiadem OATp. flamm. praesentibus 4. flamm. ardentibus quatuor; Cuar. scr. Gt. meleagrum cuius auus fuit testias pater plexippi et toxeae D.

306. Causaque quod  $C\Pi$  duo. 307. Aspice g. tantalidem EG  $\Phi$ . eadem dum uela E ma. pr. dea tela  $\Phi A$  Ald. prim. sec. t. ue-308. spret. haec tamen 4. ulta uiros A alius.

309. Huius distichi diuu. scriptt. in codd. Eutychis gramm. uide apud Lindem. p. 189. Ypolite  $DE\Gamma$ . Hypolite G. Ipolite r. uell. caluisse dione m ma. pr. 1220. dionem DEG ΦΡΠΔΤρs. dianam Γma. pr., dionam ma. sec. 310. Tunc cum infrenatis dir. Δ. Cur const. b. consternacis G. deripereris ΦΓ. deripieris b ma. pr. 311. est om. f. Ita, correcta, tres ignoti. cellata P3; Φuar. ser. colleta 28. collecta caeteri omnes. obl. ab annis 15. dampnis EGr. Gloss.: obl. damn.] hypallage Dr 44. 312. rom. praeripuere m ma. pr. 313. facerem? per E. per quid  $\Gamma r$  20. per quae m ma. pr. 22 alius. quod flerem g ma. pr. tres; C uar. scr. manif. furoris M alius. 314. Exigerent PII b e g m's aliquot et Ald. prim.; E uar. scr. dampna E G. qual. dona B uar. scr. Gloss. Vel qualia damna ab eis exigerem nostrae notae i. e. pro nostra nota ut me notificarem. Vel quia me notabant i. e. ledebant. ut OR. fastidiret olus qui me notat. D. 315. Exigit off. b ma. pr. offitium D. off. mihi tristi CT. nulla tenebam II 41. nulla uidebar mma. pr. nulla uidebam unus. 316. precio D. praecio Es. ortus DEGr. 317. uiol. horrere p uar. ser. 318. que purpurei unus. 319. michi D. zephirus DEGe. zephiris  $\Gamma$ . 320. Ipsa tibi dix. g. dixi  $\mathcal{O}$ . michi E. erit  $\Gamma$ . 322. lasa r.

laesa seges libri praeter quos seg., Nf? 61420 quatuor; g uar. scr.

In spe uitis erat, caelum nigrescit ab austris, Et subita frondes decutiuntur aqua. Nec uolui fieri, nec sum crudelis in ira. Cura repellendi sed mihi nulla fuit. Convenere patres, et si bene floreat annus, Numinibus nostris annua festa uouent. Annuimus uoto. Consul cum consule ludos Postumio Laenas persoluere mihi. Quaerere conabar, quare lasciuia maior His foret in ludis liberiorque jocus: Sed mihi succurrit numen non esse seuerum, Aptaque deliciis munera ferre deam. Tempora sutilibus cinguntur pota coronis, Et latet iniecta splendida mensa rosa. Ebrius incinctis philyra conuiua capillis Saltat, et imprudens utitur arte meri.

323. caelum nigrescere coepit Fr. nigr. in astris M uar. scr. ab astris N. austro quatuor. 324. sub. flores II. decuciuntur EG. frond. excutiuntur As22 duo; C uar. scr. discutiuntur tres. 325. uol. fleri Ff 10. fieri non sum P. fieri summa crudelis A. in iras P. in illa P0. sec. 326. Causa rep. unus. repellentis et mihi P0. repellendis sed P1. uor. scr. michi P2. mihi cura fuit P3. 227. Conueniunt patr. 20. bene floruit P4. Nominibus P5. Desinit P6. Nominibus P6. Desinit P7. ann. facta P8. Desinit P8. Nominibus P8. Ann. facta P9. Ann. uotis aliquot scripti ignoti et edd. wett. Ann. nutu 33. uota 29. consule laetos 2.

330, Pustum. E. Posthum, e. Post, lanas  $\Gamma$  ma. pr. Post, poenas A. Post, senas b. Post, ludos 2. laen, rite uouere cod. Vin. Pighii. laen. (sen.) constituere mihi b alius; p uar, scr. michi D E.

331. laciuia  $\Gamma$ . 332. lud. uberiorque m 29; C uar. scr. que locus  $\Pi$ . 334. munere Tm. del. numina duo. ferre deae s.

335. Tiempora sultilibus E. subtilibus Obr, futilibus T alius. Temp. tortilibus A alius. T. nexilibus A alius. Temp. sub niueis ping. O. Temp. suffusis cing. 34. pinguntur EFMO #A A ama. sec. A aliusiti sex et uett. ed.; A puar. scr. praeiguntur (per comp.) A. Ita, pota, A. rota A test. Heins. tecta A sma. sec. quinque et uett. ed. torta A sma. A sic lat. A puar. scr. Et iacet A aliusiti late a coni. 336. Sic lat. A sur. scr. Et iacet A aliusiti late a coni. 337. Ebr. in cunctis phil. A. Ebr. intinctis A filira A philira A be A sur. scr. inc. fira A inc. phillim A inc. philim A inc. philira conu. A duo. philiras conu. A aliusiti late A sur. scr. inc. silira A conu. coronis 44. 338. Sistat et

Ebrius ad durum formosae limen amicae
Cantat, habent unctae mollia serta comae.
Nulla coronata peraguntur seria fronte,

340

Nec liquidae uinctis flore bibuntur aquae. Donec eras mixtus nullis, Acheloe, racemis,

Gratia sumendae non erat ulla rosae.

345

Bacchus amat flores: Baccho placuisse coronam

Ex Ariadnaeo sidere nosse potes.

Scena leuis decet hanc. non est, mihi credite, non est Illa cothurnatas inter habenda deas.

Turba quidem cur hos celebret meretricia ludos, Non ex difficili causa petita subest.

350

Non est de tetricis, non est de magna professis:

A. Stabat et 20. inprudens DEG, impr. uertitur CFg sex et uett. ed.; p uar. scr. impr. nititur O; M uar. scr. ante nulli. arte meris C uar. scr. arte metri E uar. scr. chori perperam coni. Gloss. clamositas et arrogantia et cetera huius modi sunt ars meri D.

341, 342, 339, 340 transp. Oma. pr. 339. f. lumen F. l. amatae unus. 340. habent uinctae E a correctore, OP \( \Delta \) 3 quatuor. hab'.. uicte \( \Gamma \). hab. iunctae \( \mathbf{T} \) 44 quinque. hab. cunctae \( m \) sex. hab. tinctae \( \Delta \) alius. hab. noctae unus. moll. septa \( \mathbf{T} \). 341. perag. feria \( b ma. pr. \) perag, tempora fronte \( p uar. scr. \) 342. Non liqu. \( \Delta \). liquidae a uinct. \( \Delta \). liquide scinctis \( \Gamma \). liq. cinctis \( \Delta ma. \) sec.; \( B uar. scr. \) liq. iuncts \( Tb m. \) liq. iuncto flore \( e \) et uett. \( edd. \) libuntur \( b \). bibentur \( M \). 343. \( D \). etas \( E \). eras nullis mixtus \( G \). mistus \( fort. aliq. Heins. \) 344. \( Gr. submendae \( M \). summendae \( E \). erat illa rosae \( Cm. \) 345. \( Bacus r. \) Bachus \( rell. mei. \) bacho \( mei. \)

346. adriagneo DEGΓΣbr. adrianneo f. nosse putes Cma. pr. nosse puto 20 duo. 347. Cena bma.pr. r. Coena puar.scr. Sc. decet leuis hanc T. leuis dicet non m. mihi credere puar.scr. 348. coturnatas DEG. 349. Turba tamen cur Ψf alius. Turba

348. coturnatas D E G. 349. Turba tamen cur F G alius. Turba quid hos cel. F. quidem celebret cur hos mer. F. hos celebrat F. hos celebrat F. hos celebrat F. hos celebrat F. 350. Haec ex F3. Non e dificili F ma. pr. diff. cura 9. Ita, causa petita subest, F compared F and F compared F substitutes F ma. pr. F ma. sec. F graph as 10 12 20 33 34 35 36 37 duodecim. petita mihi (michi) est F ma. sec. F ma. sec. F hos petita mihi duo; F mar. sec. diff. cognita causa mihi F b. diff. cognita causa mihi est F mur. sec. diff. cognita est causa mihi F diff. cognita causa fuit F mur. ed. et, ut puto, qui restant. 351. in marg. F est de tricis non F ma. pr. est de tectis non F b. est dea magna F marge F octo. F of F substitutes F substitutes F teris unt seueri quasi terentes in se uitia et carnem ne lasciuiat. F de F reticum est instrumentum quo utebantur tragedi. idem historiographi F marges F contractions F reticum est instrumentum quo utebantur tragedi. idem historiographi F marges F m

Volt sua plebeio sacra patere choro. Et monet aetatis specie, dum floreat, uti. Contemni spinam cum cecidere rosae. Cur tamen, ut dantur uestes Cerealibus albae. Sic est haec cultu uersicolore decens? An quia maturis albescit messis aristis. Et color et species floribus omnis inest? Annuit, et motis flores cecidere capillis, Accidere in mensas ut rosa missa solet. Lumina restabant, quorum me causa latebat: Cum sic errores abstulit illa meos. Vel quia purpureis collucent floribus agri. Lumina sunt nostros uisa decere dies: Vel quia nec flos est hebeti nec flamma colore, 365 Atque oculos in se splendor uterque trahit: Vel quia deliciis nocturna licentia nostris

352. plebeo G. sua phebeo DA. pleb. templa pat. Muar. scr. sacra parare A. sacra referre A. sacra placere tres. cohoro E ma. pr. 353. manet e. speciem E fort. sub ras. f. 354. Ita, Contemni, Zm s 22 28 tres. Contemnit spin. Fe. Contemnent, Compendiunt, Contendunt singuli. Contempount EGD Sbfr. Contemnunt caeteri. Gloss. Cont.] quia homines DE. quasi ipsa dea intendat dicere sic. D. 355. ut uestes dantur cer. CNm 20 octo. ut uestes dentur s. ut dentur FOAMPSTbgr5 uiginti et ed. Ven.; puar.scr. tamen addantur uest. e alius. tamen aptantur uest. 48. tamen aptentur uest. 428 33. cereal. herbae m. 356. Illa quidem est uultu uers. N. Sic haec est  $EFG \Phi \Gamma MOP \Psi gmps$  octo; N uar. scr. Sic hoc est cult. A. est in cultu duo. est sed cultu edd. Ven. Vic. 357. Aut quia e. mat. arescit m 20 tres. alb. mensis E edd. Ven. Vic. 358. At color Z(m?) 12 20 duo. Cum color 44. Et honor f. spec. omnibus omnis 20. omnis in ras. m. flor, unus in. 6. 360. Accedere 31. Occidere T. Decidere NO Ama. sec. \(\Sigma\) b e g ma. sec. m ma. sec. p aliquot et uett. ed.; M uar. scr. mensis \(\Gamma\). rosa multa M uar. scr. rosa saepe unus. 361. quorum mihi m. me turba M uar. scr. causa fatigat M. 362. Tunc rum mibi m. me turba Muar. ser. causa fatigat M. 362. Tunc sic BE41. Tum sic N. abst. ille m. illa mibi T. 363. coll. ignibus agri E alius, Marsus in ed. Mediol. 364. Lumina tres nostros E. u. dedere b. 365. cum sequenti in marg. m. Aut quia 1. quia sic flos Φ. est om. Ema. pr. heb. uel fl. FΦN 1 s septem. 366. in se in subtili ras. E. oculos nostros spl. BCΓOΠg ma. pr. r 41 nouem. oculos in ter spl. p uar. scr. oculos inter spl. D G 433 tres. 367. quia nocturna delitiis @ ma. pr. delitiis D. licencia I. noct, silentia Ema. pr. b ma. pr. f. noct, iacentia r ma. pr.

Conuenit, a uero tertia causa uenit. Est breue praeterea, de quo mihi quaerere restat, Si liceat, dixi. dixit et illa, licet. 370 Cur tibi pro Libycis clauduntur rete leaenis Imbelles capreae sollicitusque lepus? Non sibi respondit siluas cessisse, sed hortos Aruaque pugnaci non adeunda ferae. Omnia finierat. tenues secessit in auras, 375 Mansit odor. posses scire fuisse deam. Floreat ut toto carmen Nasonis in aeuo, Sparge precor donis pectora nostra tuis. Nocte minus quarta promet sua sidera Chiron Semiuir et flaui corpore mixtus equi. 380 Pelion Haemoniae mons est obuersus in austros, Summa uirent pinu, caetera quercus habet. Phillyrides tenuit. saxo stant antra uetusto, Quae iustum memorant incoluisse senem. Ille manus olim missuras Hectora leto 385 Creditur in lyricis detinuisse modis.

368. Conuenit an tercia E ma. pr. tercia D. causa fuit 11. 369. praeterea dixi de quo mihi restat 12 20. quo modo quaer. 370. Dicere (si?) 1220. dixi. dixerat illa DG. et ista r. 371. libic. mei. libyco A. claudantur D Ibr 12 20 quatuor. claud. rite Mf quinque; Euar. scr. leone A. leones Prisc. p. 327 Kr. 372. Inbelles DG, caprae  $\Phi Pe$ , que lupus Ama.pr, 373. Non his resp. O. Non tibi m, respondet b, siluam A, silu, cecidisse edd. Vic. Ven. hortus m. ortos E. 374. que pugnaret non b ma. pr. 375. fin. uacuas 1220. ten. successit in BCTP Asma. pr. 3 tres. sec. ad aur. G. 376. Mans. honor duo. possis 26. 377. Floret in toto e. ut totum c. n. in aeuum b alius. toto nasonis carmen D. toto nomen nas. 6 duo; Muar. scr. in orbe T29. in anno unus.
378. Spargere praec. E. don. corpora duo. nra donis tuis Γ.
379. Nocte imus qu. 15. minus quinta B. promit 11. cyron Γ. Gloss. minus quarta] .s. tercia E. a principio mensis non nominata prima die D. 380. corp. mutus eq. A. 381. Peleion E ma. pr. Pelios duo. emon.  $\Gamma$ . aemon. e et uett. ed. haem. md' est b ma. pr. est aduersus E ma. pr. est auersus unus. est euersus duo; O uar. scr. est conversus p uar. scr. 382. viret g 11. pinu quaercus cetera montis habet Ema. pr. Sic, caet., D. lirides ET. Phillirides DG. Phyllyr. e. Fillir. r. ant. uenusto b. 384. Quem iust. G. 385. man. laeto missuras hectora quondam A. miss. hector eleto b ma. pr. hectore r. laeto De. 386. Dicitur

in M. Cr. illiricis I. lyricis in ras. m. liric. DE. detenuisse Q.

Venerat Alcides exhausta parte laborum, Iussaque restabant ultima pene uiro. Stare simul casu Troiae duo fata uideres: Hinc puer Aeacides, hinc Ioue natus erat. Excipit hospitio iuuenem Philyreius heros. Et causam aduentus hic rogat, ille docet. Perspicit interea clauam spoliumque leonis. Virque, ait, his armis armaque digna uiro. Nec se, quin horrens auderent tangere setis Vellus, Achilleae continuere manus. Dumque senex tractat squalentia tela uenenis, Excidit et laeuo fixa sagitta pede est. Ingemuit Chiron, traxitque e corpore ferrum, Et gemit Alcides Haemoniusque puer. Ipse tamen lectas Pagasaeis collibus herbas Temperat, et uaria uolnera mulcet ope. Virus edax superabat opem, penitusque recepta Ossibus et toto corpore pestis erat.

387. Ven. achilles exh. Γ. alc. exacta E ma. sec. M f? quinque; Ψ20uar. ser. laborum in ras. m. laboris E. 389. simul troiae casu Ψ. casus Γ ma. sec. troiae postr. syll. in ras. m. 390. eachides Γ. ioue dignus M. 391. hospicio DEG Γ e. Exc. officio quinque; C uar. ser. philireius E in ras., G. filireius r. phillereius DT. philirius Γ. phillirius Φ Ψ Δ em septem et uett. ed. phillerius NII b. pillerius P. 392. caus. euentus g tres. adu. quaerit et ille uett. ed. roget b ma. pr. 393. Prospicit 20. Respicit reliqui omnes praeter Φ N Z et duos tresue. 394.° ait hic arm. CD E ma. pr. G Γ Δ M O Ψ Δ Σ T b r duodeuiginti; P uar. ser. 395. auderet B Δ em 20 22 umdecim. tang. sensi b ma. pr. 396. ach. sustinuere 0 14. ach. conticuere s. 397. Dumque sinus M ma. pr. sualentia G. squalencia D. squallencia Γ. ueneno G. 398. Exc. in laeu. Δ. laeuo est fixa s. pede N ms septem. 399. Et gemuit chir. P 3, D fort. sub ras. schiron Γ. chyron e. tracxitque Γ, que a corp. Φ Δ uett. ed. e uulnere b. 400. lngemit alc. Ψ Z m fort. sub ras. Adgemit alc. Φ? tres. alchid. Γ. alc. hermionisque f. 401. Ille tamen Δ O. pegaseis B CDF G Φ Γ Δ P Π Ψ Δ b f g m p 44 al. pag. montibus herb. b. Gloss. D: Pegasus est thessaliae in quo argo nauis cesa est. unde in magno o. Iamque fr. m. pegasea p. secabat, 402. Colligit et p uar. scr. et uana libri praeter Δ g 13 33 sex

402. Colligit et p uar. scr. et uana libri praeter A g 13 33 sex alios. uulnere A. 403. supera syllabae ma. rec. in ras. E. edax frustrabat op. Γ. superabit Φ uar. scr. superabat opus O T.

404. tota Σ. toto pectore N quinque. Post hunc uers. uu. 409,

410 b habet.

Sanguine Centauri Lernaeae sanguis echidnae
Mixtus ad auxilium tempora nulla dabat.
Stabat ut ante patrem lacrimis perfusus Achilles:
Sic flendus Peleus, si moreretur, erat.
Saepe manus aegras manibus fingebat amicis:
Morum, quos fecit, praemia doctor habet.

410
Oscula saepe dedit. dixit quoque saepe iacenti:
Viue precor, nec me care relinque pater.
Nona dies aderat, cum tu, iustissime Chiron,
Bis septem stellis corpora cinctus eras.

Hunc lyra curua sequi cuperet, sed idonea nondum 415 Est uia. nox aptum tertia tempus erit.

Scorpios in caelo cum cras lucescere nonas Dicimus, a media parte notandus erit.

Hinc ubi protulerit formosa ter Hesperus ora, Ter dederint Phoebo sidera uicta locum,

420

405. achidnae e. sang. echinnae ETMObf. sang. echinae N. sang, et idrae r. sang. et hydrae m ma. sec. 406. Mixt. et aux. AMg, auxsil.  $\Gamma$ . ausil.  $\Gamma$ . dabant  $\Gamma AMTg$  28 duo. 407. ante patres m. 408. pel. sic mor. m. 409. aegr. lacrimis fing.  $\Delta$ . man. palpabat G supra lin. ma. uet., nec pro gloss. ut uidetur. man. mulcebat O quatuor et uett. ed. man. stringebat P alius; A uar. scr. man. tangebat quatuor; puar.scr. man. figebat 83334. 410. quos finxit coni. 411. saepe dabat 1. 412. praecor ne me e. me desere chare pater 20, kare r. relinquae (comp.)  $D\Gamma$ . 413. tu mitissime Muar.scr. chyron e. chirino r ma.pr. 414. Bisseptem G. corpore  $EG \mathcal{O}gms$ . stell. tempora 413 2933. erat  $\Gamma mma.pr$ . 415. lira  $E\Gamma b$ . sequi ucluit sed  $\Sigma$ . ydonea e. Gloss. D: ut secum oriretur. 416. tercia DEG. temp. erat  $\Gamma$ . temp. herat quatuor. temp. habet DEgps quinque (tres Ciof.). 417. Hunc et seq. uers. om. Ald. prim. Scorpion e duo alii. Scorpius caeteri omnes. lucessere I. 418. Dicemus media s octo. parte notatus er. DFG PTfr 420 tres. parte tenendus e alius, ed. Medial. parte uidendus er. reliqui praeter quos seq. BCΦAObms 3 20 21 22 undecim; NP uar. ser. 419. Hunc ubi m 12 quinque. Tunc ubi BCDEGΓO II A Tgp 40 uett. ed. Tunc mihi \(\vec{\psi}\). Tunc nisi 41. ubi (nisi) sustulerit MHbgp 40 41 octo. ubi propulerit Bem 12 quinque. ubi praetulerit A. mihi pertulerat F. ubi pertulerit quatuor. 420. Tra-diderint phoeb. A. Et ded. IIb. dederint soli sid. Q. sid. iuncta Il bf 40 41 sex, sid, cuncta A.

Ritus erit ueteris nocturna Lemuria sacri: Inferias tacitis manibus illa dabunt. Annus erat breuior, nec adhuc pia februa norant. Nec tu dux mensum, Iane biformis, eras: Iam tamen extincto cineri sua dona ferebant, Compositique nepos busta piabat aui. Mensis erat Maius, maiorum nomine dictus, Qui partem prisci nunc quoque moris habet. Nox ubi iam media est somnoque silentia praebet, Et canis et uariae conticuistis aues, 430 Ille memor ueteris ritus timidusque deorum Surgit. habent gemini uincula nulla pedes. Signaque dat digitis medio cum pollice iunctis, Occurrat tacito ne leuis umbra sibi. Cumque manus puras fontana perluit unda, 435 Vertitur, et nigras accipit ore fabas, Auersusque iacit. sed dum iacit, haec ego mitto, His, inquit, redimo meque meosque fabis. Hoc nouies dicit, nec respicit. umbra putatur

421. uet. celebrate lem. Δ alius. ueteris (ueteres Φ) celebrare lem. Φbs622 sex; p uar, scr. 422. dabant T quatuor. 423. breu. necdum pia C. breu. nondum pia H 41 tres. adh. noua febr. g duo. febria Γ. norat ΨZ(m? ann. impr.) duo. 424. Non tu O. Nec iam dux H41. mensium HT3 Ald. prim. 425. cin. pia dona f. ferebat Σ 12 20. 426. Compositaque G. busta parabat T. Gloss. D: Comp.] sepulti. ut garrulus in ōπ. Omnes composui. 427. erat dictus maiorum nomine maius E. 428. prisci nomine moris duo. 429. est om. b ma. pr. sompnoque E. somnique b ma. pr. somnumque H g octo. somnosque N s paucissimi et uett. ed. que om. f. silencia Γ. praebent NHg s pauci et uett. ed. 430. et uanae Δ. concinuistis m ma. pr. constituistis r ma. pr.

431. mem. ritus ueteris \$\mathbb{T}\$ tres Heins. (totidem Ciof.) uett. ed.
432. habet \$fma.pr.\$ 433. dig. medico \$\mathscr{L}\$ uar.scr. poll. sumptis
\$mma.pr. 20 duo. poll. iuncto 2. poll. uictis 14. 435. Ter man.
\$Ema.pr.\$ Terque man. \$Ea correctore \$f\$? 12 20 23. man. (manu \$\mathcal{O}\$)
pure \$BCEF \mathcal{O}F \mathscr{L}MOPH \mathcal{P}A T b f gr 489 duodeviginti; \$p\$ uar.
\$scr.\$ fontanaque \$\mathcal{L}\$ font. proluit \$P\$ 3 quatuor. 436. accipit ante
\$BCDEF G \subseteq MNP \mathcal{T} T f m pr 49 13 20 33 34 35 36 viginti duo; \$\mathcal{O}\$
44 var. scr. 437. Adversusque \$CE\$ sub ras. \$\subseteq A NP H \mathcal{D} T b sma.
\$pr. 3. iacit et dum \$\mathcal{L}\$. iacit hic dum \$b.\$ sed cum iacet \$p\$ var. scr.
438. inquid \$Ema.pr.\$ inq. relino duo et edd. saec. \$\mathcal{X}\$ v. que meis-

que b ma. pr. m. 439. Haec FAMNOPH HAZTegs alii. Hos C uar. scr. nou, dixit GA quatuor. petatur b ma. pr.

Colligere et nullo terga uidente sequi. 440 Rursus aquam tangit, Temesaeaque concrepat aera, Et rogat, ut tectis exeat umbra suis. Cum dixit nouies, manes exite paterni, Respicit et pure sacra peracta putat. Dicta sit unde dies, quae nominis extet origo, 445 Me fugit. ex aliquo est inuenienda deo. Pleiade nate, mone, uirga uenerande potenti: Saepe tibi Stygii regia uisa Iouis. Venit adoratus caducifer, accipe causam Nominis. ex ipso est cognita causa deo. 450 Romulus ut tumulo fraternas condidit umbras, Et male ueloci iusta soluta Remo, Faustulus infelix et passis Acca capillis Spargebant lacrimis ossa perusta suis. Inde domum redeunt sub prima crepuscula maesti, 455 Vtque erat, in duro procubuere toro.

440. Tollere et haec nullo 20. terga sequente seq. p uar. scr. 441. Rurs. aqua \(\Gamma\)? f?m. themes. \(\Delta\) Ger. que concremat f. que concutit I 1220, que concitat F. Gl. D: Themese est ciuitas graeciae habundans aere. Vnde statius. Era domat them. Apte uero dulci sonoritate roganda est anima quae constat ex musicis simphoniis teste platone et macrobio. 443. Hoc nouies dixit man. M. Cum nouies dixit man. D G. Cum nouies dicit man. unus. paternas b. 444. putant N. peracta facit O ma. pr. 445. C uar. scr. nom. extat A H b e, nom. esset m 20 quatuor. 445. sit inde inuenienda alio s 1048. Gloss. D: Vnde on. Nec deus intersit nisi dignus iudice nodus.

447. Plyade G. Pliade 33 "et quidam alii."

Pleione Ouar. scr. Pl. nata m. nate doce 11. mone lingua uen. 6.

uirga reuerende F. 448. Saepe cui 11; Cuar. scr. Saepe est tibi s. tibi est stygii (stigii DEG, strigii r) libri praeter ANr quinque alios. uisa ioui e. uisa dei ruar. scr. 449. Ven. adornatus BEOP 1 bf s 3 duo. Ven. adorandus unus; Euar. scr. acc. crimen puar. scr. Gloss. E: accipe] o germanice. 450. ex isto est G. est plane om. Nas octo; in fine ponunt PII3 tres. 451. thumulo I. fraternas abdidit uett. ed. 452. ueloci busta AII ET duo; Ψuar. sor. 453. et sparsis ΕΦΓΛΝΟΠΨΤ tredecim. 454. Spargant Dma. pr. Spargebat C. lacr. ora f. 455. red. supprema crep. On Tb. red. suprema DMO ATfrs 33 tredecim;

Cuar. scr. crepusc. noctis gp duo. 456. Sicut erant duro B.W.

Vmbra cruenta Remi uisa est assistere lecto

procub. solo 12 20. thoro mei. 457. cruentata  $\Phi$ . adsist.  $\Phi$ ? b. est consistere  $\Gamma$ .

Atque haec exiguo murmure uerba loqui: En ego dimidium uestri parsque altera uoti, Cernite, sim qualis, qui modo qualis eram! Oui modo si uolucres habuissem regna iubentes, In populo potui maximus esse meo, Nunc elapsa rogi flammis et inanis imago. Haec est ex illo forma relicta Remo. Heu ubi Mars pater est? si uos modo uera locuti, 465 Vberaque expositis ille ferina dedit. Quem lupa seruauit, manus hunc temeraria ciuis Perdidit. o quanto mitior illa fuit! Saeue Celer, crudelem animam per uolnera reddas. Vtque ego sub terras sanguinolentus eas. Noluit hoc frater. pietas aequalis in illo est. Quod potuit, lacrimas manibus ille dedit. Hunc uos per lacrimas, per uestra alimenta rogate, Vt celebrem nostro signet honore diem. Mandantem amplecti cupiunt, et brachia tendunt.

458. Atque hic e. haec assiduo unus. uerba refert Γ.

459. dimidius m ma. pr. dimid. uoti pars altera uestri Γ. dimid. uoti parsque alt. uestri uett. ed. pars altera ΔΠΨΔfs sex.

460. Credite sim Γ. Cernite qualis sum T. Cernite sum FΛMP320. Ita, modo qualis, BDGΦMZm 10 20 33 nouem; g uar. scr. modo tantus D ma. pr. in marg., Π. modo talis caeteri.

463. Ita, Nunc elapsa, GΦPΣbs3 nouem et uett. ed. Nunc sum lapsa Λ. Nunc sum elapsa caeteri. inan. origo Ψ alius.

464. Nec etiam ex b ma. pr. Ee haec ex f. Haec tibi (comp.) ex illo Γ. Haec fuit ex M uar. scr. relicta uiro CΛΠma. pr. Δb ma. sec. tres. relicta meo b ma. pr.

465. Heus ubi BDE cum rasura, GΦΓΛΜΝΟΡΠ Δb m ps edd. saec. xv. Huius ubi e. Heus mihi mars CΣT tres. Heu mihi mars Ψ. pater es si b g duo. uos mihi uera BΦΓ.

466. expos. illa fer. Gg m 33 uett. ed.

467. l. seruatum m. h.

Lubrica prensantes effugit umbra manus.

466. expos. illa fer. Ggm33 uett. ed. 467. l. seruatum m. h. t. cuius m ma. pr. 468. quant. maior hic illa b. micior D G  $\Gamma$ . 469. Sceue  $\Gamma$ . per funera duo. reddes e. redas f. 470. sub terris e. sub terra N. sang. eris P. 471. Haec doluit frater  $\Gamma$ . Nol. haec  $\mathcal{H}$ . pietasque aequ.  $\mathcal{D}$ . pietas o qualis in  $\Gamma$ . est abiunus. 472. Quot ed. Vic. Quid potuit? lacr.  $\mathcal{A}$ . lacrimas in mea fata ded. B C N em s 12 20 22 sex. 473. Nunc C  $\Lambda$  M quinque. Hunc ego duo et edd. Ven. Vic. Hunc modo duo. alim. uocate m ma. pr. 474. celerem  $\Sigma$ . cel. noto g duo. cel. festo sign. 12 20. 475. Mand. cupiunt amplecti et 12 20. cup. sua brachia  $\Psi$ . 476. Lubr. prendentes  $\Lambda$ . Lubr. praesantes f. praesentes  $\Sigma$  41.

Vt secum fugiens somnos abduxit imago,
Ad regem uoces fratris uterque ferunt.
Romulus obsequitur, lucemque Remuria dixit
Illam, qua positis iusta feruntur auis.

Aspera mutata est in leuem tempore longo
Littera quae toto nomine prima fuit.

Mox etiam lemures animas dixere silentum.
Hic sensus uerbi; uis ea uocis erat.

Fana tamen ueteres illis clausere diebus,
Vt nunc ferali tempore operta uides.

Nec uiduae taedis eadem nec uirginis apta
Tempora. quae nupsit, non diuturna fuit.

Mense malas Maio nubere uolgus ait.

Sed tamen haec tria sunt sub eodem tempore festa
Inter se nulla continuata die.

Hac quoque de causa, si te prouerbia tangunt,

pressantes Om. L. prensuras 40. 477. Vl' secum r ma. pr. Et secum AN tres; Fuar. scr. Visaque cum fugiens C test. Gron. E supra lin. Ib ma. sec. f 40 41 44 sex. Visa quoque est fugiens unus. Visaque confugiens som. BDEFGQPIIIb ma. pr. erma. sec. 3 uiginti quatuor et uett. ed.; p uar. scr. Visaque cum fugeret somn. II uar. scr. fug. umbras abd. f. sompnos Ema. pr. somn. adduxit Q. somp. obduxit T. s. aduxit P. 478. Ad fratrem uoc. 4. reg. uocem M Il b septem. uterq. ucit s ma. pr. 479. Rom. exequitur E ma. pr. lucem remur. B. lucem lemuria f. que lemurria Φ. que lemuria  $F\Gamma$  sub ras.  $F\Delta \Sigma g$ . que lemaria b ma. pr. que remurida m. remur. dicit IM sex. 480. Illa est qua A. Ill. quam D ma.pr. Ill. quod b ma. pr. pos. busta M uar. scr. 481. est maiorum tempore unus. Ita, in leuem, DE ma. pr. GO; Cuar. scr. in laeuum m. in lentem b. in lenem caeteri et E a correctore. leuem tc tempore E ma. pr. 482. Littora  $\Gamma$  ma. pr. Litera  $\Phi$ ?b?r? quae tanto M. nomine plena  $\Sigma$ . 483. etiam lemores P. etiam remores Muar. scr. dix. seletum rma.pr. dix. parentum buar. scr. 484. His E ma. pr. Hi Φ. Hinc sens. Cm tres. Is sens. ΓAs duo. Hic uerbi sensus efg. sens. uerbis 2022 duo. 485. Phana

duo. Hic uerbi sensus efg. sens. uerbis 2022 duo. 485. Phana e et ed. Vic. tamen lemures uett. ed. illis casere m ma. pr. 486. Et nunc m ma. pr. temp. aperta EΦΣrma. pr. s 33 duodecim; MNp 44 uar. scr. operta uident CFma. pr. ΓΡΨΔ T 3 4 33

decem. 487. Non uid. T. 488. Tempta E ma. pr. nups. nec

diut. quatuor et uett. ed. diurna r ma. pr. 489. te conuiuia duo. 490. Mense malum est maio FG ma. pr.  $AO\Sigma$ . Mense malum maio  $D\Phi\Gamma Abg$  ms ma. sec. septem. 491. tamen hic tria E. eodem nomine festa  $\Gamma e$  m ma. pr. 2? septem. 492. om. E ma. pr. se nullo g ma. sec. t res.

Quorum si mediis Boeoton Oriona quaeres, Falsus eris. signi causa canenda mihi. Iuppiter et lato qui regnat in aequore frater 495 Carpebant socias Mercuriusque vias. Tempus erat, quo uersa iugo referuntur aratra. Et pronus saturae lac bibit agnus ouis. Forte senex Hyrieus, angusti cultor agelli. Hos uidet, exiguam stabat ut ante casam. 500 Atque ita, longa uia est, nec tempora longa supersunt. Dixit, et hospitibus ianua nostra patet. Addidit et uoltum uerbis, iterumque rogauit. Parent promissis, dissimulantque deos. Tecta senis subeunt nigro deformia fumo: 505 Ignis in hesterno stipite paruus erat. Ipse genu nixus flammas exsuscitat aura, Et promit quassas comminuitque faces.

Stant calices. minor inde fabas, olus alter habebat,

493. Quarum D. si in mediis Er. si medium Duar. scr. si medio N. si media tres. beoten oriona  $\Gamma$ . boetum oriona  $D E G \Phi e$ fr. boetum orientia b. boetem or. q. boeotum or. MOPNAT m p s ma. sec. 20 22 33 triginta alii. quaeras Dg sex. oriona requiris G. quaeris O Temma. pr. ps nouem. 494. Fals. erat mma. pr. causa docenda G. causa cauenda b. causa sonanda uett. ed. michi DE. est in fine add. CETAOHFATbp quatuordecim et uett. ed. 495. Iupiter E. Iupp. elato qui s. 496. socios E. Carp. solitas 14. 497. iugo seriuntur ed. Ven. referentur P. 498. Et promptus N. Et protinus ed. Ven. Et pronum Zmma. pr. satire I. pron. satrahe b ma. pr. 499. Ita, hyrieus, 33. hireus DE. hyereus M. hereus P. hirteus Z. hyrteus m tres. hirus unus. hileus edd. Ven. Vic. orieus Ald. prim. hyreus caeteri. 501. longa ora est m. 503. Adtulit et f. 505. sen. nigro subeunt 11. de for-506. inesterno D ma. pr. Γ. in extincto E. in externo MOIIbs 2021 octo. in extremo 'FT sex et uett. ed.; Mgp uar. scr. 507. Ille genu  $\mathcal{A}$ . genu nixo E. genu flexus  $\mathbf{H}\mathbf{41}$ . genu posito fl. 122023. Ita, exsuscitat,  $\mathcal{A}NZbm1522232840$ . flammas discussit ab aura 4. flammam discussit ab aura 1. fl. discussit ab ara duo. fl. excussit ab ara C octo. fl. percussit ab aura unus. fl. excursit ab aura f. fl. excussit ab aura caeteri. Gloss. ara] i. e. in foco larium C. ab aura] per auram. nam praepositiones familiariter pro se inuicem habent poni D. 508. Atque premit quass. F. Et profert BNm 12 2022 octo; Cuar. scr. Et ponit unus. prom. cassas 11. prom. siccas duo; puar. scr. quass. coitque b ma. pr. quass.

continuatque duo. quass. continuitque ed. Mediol. 509. holus G

| Et spumat testu pressus uterque suo.               | 510 |
|----------------------------------------------------|-----|
| Dumque mora est, tremula dat uina rubentia dextra: |     |
| Accipit aequoreus pocula prima deus.               |     |
| Quae simul exhausit, da nunc bibat ordine, dixit,  |     |
| Iuppiter. audito palluit ille Ioue.                |     |
| Vt rediit animus, cultorem pauperis agri           | 515 |
| Immolat et magno torret in igne bouem.             |     |
| Quaeque puer quondam primis diffuderat annis,      |     |
| Promit fumoso condita uina cado.                   |     |
| Nec mora, flumineam lino celantibus uluam,         |     |
| Sic quoque non altis incubuere toris.              | 520 |
| Nunc dape, nunc posito mensae nituere lyaeo.       |     |
| Terra rubens crater, pocula fagus erant.           |     |
| Verba fuere Iouis. si quid fert impetus, ora,      |     |
| Omne feres. Placidi uerba fuere senis:             |     |
| Cara fuit coniunx, prima mihi cura iuuenta         | 525 |

r. habebant 14. 510. Set spum. D. Et spumant  $\mathcal{O}$  test, Heins.  $\Gamma NPTmrs322$  septem. Et fumat  $E\Pi1141$ . Et fumant  $\mathcal{O}O$ . sp. aestu P. f. textu 41. sp. texto mma.pr.s. sp. testo 42033 tres. sp. tecto F tres. testa pr. u. sua  $D\Gamma \Lambda MNOegpsma.sec.$  quindecim et uett. ed. test. plenus 4. testa tectus uterque sua  $\Psi \Sigma$ .

521. mensae enituere EMOFATbp decem. mensae emicuere  $\Gamma$ . mensae intumuere 1220. mensae instituere 29. lieo mei praeter be. 522. fag. erat  $BCD\Phi\Gamma MNPM\Delta befs$ . 523. si quis s. quid feret  $G\Sigma rma.pr$ . inpetus D. imp. opta B

GANb ma. pr. g m s 2 sex fere. imp. ede O. imp. oris Euar. scr. 524. Omnia tum plac. C. feres in ras. r. 525. Kara Fr. Chara eg al. Clara fuit O. Cura fuit Cm? alii? ed. Elz. Kara mihi coni. N. Cara mihi coni. A. coniux G al. Ita, prima mihi cura iuuenta, s 14. mihi cara iuuenta IOP FTb f sedecim et uett. ed.; Nuar. scr. mihi grata iuuenta A. coni. primae mihi cura iuuentae ZNgmma. pr. 22 quatuor, Marsus in ed. Mediol. coni. pri-

Ou, Fasti,

Cognita. nunc ubi sit, quaeritis? urna tegit. Huic ego iuratus uobis in uerba uocatis. Coniugio, dixi, sola fruere meo. Et dixi, et seruo, sed enim diuersa uoluntas Est mihi. nec coniunx, sed pater esse uolo. 530 Annuerant omnes, omnes ad terga iuuenci Constiterant. pudor est ulteriora loqui. Tum superiniecta texere madentia terra. Iamque decem menses, et puer ortus erat, Hunc Hyrieus, quia sic genitus, uocat Vriona. 535 Perdidit antiquum littera prima sonum. Creuerat immensum. comitem sibi Delia sumpsit: Ille deae custos, ille satelles erat. Verba mouent iras non circumspecta deorum: Quam nequeam, dixit, uincere, nulla fera est. Scorpion immisit Tellus. fuit impetus illi Curua gemelliparae spicula ferre deae.

mae mihi cara iuuentae 34. coni. cara mihi prima iuuenta BCDE GDZ emma. sec. uiginti quatuor ed. Mediol.; guar. scr. coni. kara mihi prima iuuenta r. coni. clara mihi prima iuuenta MIIA ps alius. coni. carae mihi prima iuuentae F33. 526. Condita nunc Zgma. pr. m 22 tres. 527. uerba precatus sma. pr. 528. sola fuere Dma. pr. Ema. pr. 529. diu. uoluptas \( \Gamma\) septem. 530. mihi non coni. \( \Omega\) test. Heins.; \( puar. scr. \) coniunx et pater Zmma. pr. quatuor, Marsus, ut uidetur, qui: nolo coniugem et filium uolo. coni. nec pater g. 531. Adnuer. \( \Omega\)? b. iuuencae \( f?\) Gloss. \( E:\) terga corium. 532. Astiterant \( EA.\) Constiterunt 23. est utiliora \( A.\) 533. Ita, Tum, \( Omega\) FGMNmr quindecim; \( Ppuar. scr. \) Dum sup. \( P.\) Cun sup. 29. Tunc sup. reliqui, \( Omega\) test. Heins. super iniecta \( Omega\) E29. intecta \( g.\) ini. traxere \( r.\) madencia \( G.\)

535. Hunc in ras. D. Hinc  $\Phi$ . Tunc uett. ed. Ita, hyrieus, 33. hyrtheus m. hirteus duo. hireus DEGrma.sec. Ald. prim. hirus unus. hereus  $\Gamma rma.pr.$  heres b. hileus edd. Ven. Vic. hyreus caeteri. her. qui sit gen. b. hyr. qua sit gen. gp duodecim; C uar. scr. hyr. qua sic F. quia sit gen. (uoc.) CEma.pr.  $\Phi \Gamma Oma.pr.$  PTf. genitus om.  $\Gamma$  ma. pr. gen. uocitauit orion M uar. scr. uocat corona E ma. pr. uocat oriena F. uocat oriona E ma. sec.  $\Phi \Gamma \Sigma er$  sub ras. uocat oariona  $M\Pi Tm$  ma. pr. quindecim. uocat hic uriona b.

536. litera Gbr. prima locum T. 537. Creuit in imm. duo; MN \( \Delta T \) puar.scr. Creuit immensis com. \( \Sigma \). inmensum \( DG \). delia fecit \( EO \) sex; \( H \) puar.scr. delia cepit \( \Gamma \). 538. Inde \( p \) uar. scr. Ille die \( M \) uar.scr. satellis \( r \) ma. \( pr \). 539. mou. iram 33. 541 Scorpius \( \Delta \). inmisit \( G \). Sc. emisit \( N \) duo. 542. gemel-

Obstitit Orion. Latona nitentibus astris Addidit et, meriti praemia, dixit, habe.

Sed quid et Orion et caetera sidera mundo 545 Cedere festinant noxque coartat iter? Ouid solito citius liquido iubar aequore tollit Candida lucifero praeueniente dies? Fallor, an arma sonant? non fallimur, arma sonabant. Mars uenit, et ueniens bellica signa dedit. 550 Vltor ad ipse suos caelo descendit honores Templaque in Augusto conspicienda foro. Et deus est ingens et opus. debebat in urbe Non aliter nati Mars habitare sui. Digna giganteis haec sunt delubra tropaeis: 555 Hinc fera Gradiuum bella mouere decet, Seu quis ab eoo nos impius orbe lacesset, Seu quis ab occiduo sole domandus erit. Perspicit armipotens operis fastigia summi,

liperae Ald. prim. gemelliferae NOms 20 quinque. Gloss. gemellip.] acquisitiue E. 543. Obstit or. r. orion diana nit. unus. lat. micantibus astr. E. nit. austris m ma, pr. 544. et meritis m.

545. Quid quod et DEObp quatuor et uett. ed. Si quid g. Ita, caet., De. sid. mundi gs ma. sec. sid. nymbo m ma. pr. sid. caelo CG ma. sec. supra lin. (ut puto pro gloss.) MTp quinque. 546. Ledere b ma. pr. que coarte it. r ma. pr. 547. Qui sol. O. Quid citius solito N. cicius DEG. li. quido D. cit. liquidum T. cit. nitido iub.  $M\Pi p$  41 nouem; C F uar. ser. cit. nitito iub.  $\Delta$  uar. ser. cit. nitidum O test. Heins.;  $\Pi$  uar. ser. cit. uitreo iub. P uar. ser. liquido in aequ. P. 548. proueniente P. 549. Fallar P0. 550. signa dabat P1. signa mouet P1 uar. ser. 551. Victor ad

550. signa dabat II. signa mouet Muar. scr. 551. Victor ad p. decendit Γ. 553. Est deus e et ed. Mediol. op. habebat e. in urbes r. 554. aliter fati T. 555. Dicta gig. Ema. pr. gig. sunt haec Δ. tropheis mei praeter b. del. uetustis m ma. pr. 29. del. triumphis 12 20. 556. Hic bs. mou. licet Δ. 557. Vers. bis scriptus in r. Sed quis B. Si quis T. Seu quid m (ita puto, sed ogglutinata uel obsuta erat nota in schedd.) ma. pr. quis ad b. eoo non s. nos impetus F. nos turpius II. lacescat G14. lacessit BCDONT m 20 decem. 558. Si quis Tf. ociduo D. dom. erat ΓPrma. pr. 3. 558, 561, 560, 559, 562 transp. C. Vu. 559, 560 in marg. m. 559. Prospicit EΔNOP TΔ2? f? p1244 nouem et ed. Mediol. Respicit m ma. sec. annipotens E. op. uestigia b. Gloss. D: ibi enim posita est eius imago.

Et probat inuictos summa tenere deos. 560 Perspicit in foribus diuersae tela figurae Armaque terrarum milite uicta suo. Hinc uidet Aenean oneratum pondere caro Et tot Iuleae nobilitatis auos: Hinc uidet Iliaden humeris ducis arma ferentem. 565 Claraque dispositis acta subesse uiris. Spectat et Augusto praetextum nomine templum, Et uisum lecto Caesare maius opus. Vouerat hoc iuuenis tunc, cum pia sustulit arma. A tantis princeps incipiendus erat. 570 Ille manus tendens hinc stanti milite iusto Hinc conjuratis talia dicta dedit: Si mihi bellandi pater est Vestaeque sacerdos

560. probet f. inuictas s. t. deas EΦAΨAΣTZ frma. pr. 4
20 33 tres; 44 uar. scr. inu. illa ten. g ma. sec. sex et uett. ed. inu.
sola tenere OΠΨAbps duodecim. summa mouere Δuar. scr. inu.
cuncta ten. Σ. scripta, arma, nullus. Gloss. deos] cesares uel etiam
superos D. deas] pal. et ue. E. Pallada, Bellonam r44. 561. Prospicit EΦΓΛΝΟΡΨΔΣb fgp 2 44 decem ed. Mediol. diu. uela
33 uar. scr. figuge r. tela sagittae p. 562. Regnaque terr. Cuar.
scr. mil. facta P. mil. uincta Ψuar. scr. 562, 565, 566, 563,
564, 567 transp. Γ. 563. eneam EGΦ. honeratum EΦΓΣr.
aen. ornatum g. karo r. pondere magno M. pond. sacro Tb 10.
564. yul. Φ. tot iule tuos nobil. m ma. pr. 565. Hic uid. b.

564. yul. Φ. tot iule tuos nobil. m ma. pr. 565. Hic uid. b. uidet aeneam iliad. Γ. uidet aeneam hum. g ma. sec. iliadem EG. yliadem Φ. hyliaden r. iliad. humilis duc. B. 566. Clara disp. f. que suppositis Gb. que depositis CΦΓΠΤm ma.pr. disp. (dep.) arma sub. Φ test. Heins. Γr ma. pr. duo; (Φ test. Matth.) p uar. scr. disp. facta unus. 567. et augustum s. praetexto nom. m.

568. uisum est lecto e p octo, uis. laeto G. uis. tecto m ma. pr. 569. Vou. haec DEGMN septem; p uar. scr. Vou. hic A quinque. Vou. hinc m ma. pr. iuu. tum cum DNm. 570. Et tant. T. Athlantis princ. 33. tanti r ma. sec. eras E ma. pr. 571. Ille manum Tm. tendens instanti milite BCEma. pr. ΓΛΜΟΡΣ b f g r ma. pr. 2 duodeuiginti et uett. ed.; ONp quinque uar. scr. tendens instans hinc mil. T. tendens instanti hinc mil. s. tendens astante mil. e. tendens adstanti mil. tres et ed. Mediol. milite tusco Γ a corr. pr. ma. milite thraco Σ. 572. Vicit coniuratis E ma. pr. In coni. 33. Hic coni. r. In coniuratos e aliquot et uett. ed. Inconiuratos p uar. scr. Hinc et iuratis G. tal. uerba MΠb 20 duo. tal. facta ed. Ven. 573. mihi pellendi e ed. Med. pater es uest. B E ma. pr. O f p 4 33 sex. Gloss. pater quidem adoptiuus sed auunculus matris illius D.

Auctor, et ulcisci numen utrumque paro: Mars, ades et satia scelerato sanguine ferrum, 575 Stetque fauor causa pro meliore tuus. Templa feres et me uictore uocaberis Vltor. Vouerat, et fuso laetus ab hoste redit. Nec satis est meruisse semel cognomina Marti: Persequitur Parthi signa retenta manu. 580 Gens fuit et campis et equis et tuta sagittis, Et circumfusis inuia fluminibus. Addiderant animos Crassorum funera genti, Cum periit miles, signaque, duxque simul. Signa, decus belli, Parthus Romana tenebat, 585 Romanaeque aquilae signifer hostis erat. Isque pudor mansisset adhuc, nisi fortibus armis Caesaris Ausoniae protegerentur opes.

574. Actor OA. ulscisci G. nomen utr. CGAMNIma. sec. Tefgmsma.sec. 44 decem edd. Ald. Med. 575. sacia EGT. et sacies D. sat. celebrato m ma. pr. ferram r ma. pr. 576. fauos r ma. pr. 577. Thura fer. BCII duo. Tela fer. EM Fgr ma. pr. 4103344 octo; puar. scr. uocaberis uictor E. uocabere uictor r ma. pr. 578. et ceso b uar. scr. fuso uictor ab f duo. oste r. hoste uenit  $\Gamma$ . hoste tulit 29. 579. Non satis  $\Gamma$ . est meminisse mei (Z) cogn. matris m ma. pr. est meminisse sui cogn. e unus. meruisse sui cogn. DGTOIIAs 22 29 44 decem; CM uar. scr. meruisse satis cogn. BCF Of duo. meruisse sibi cogn. NPTm ma. sec. r 3 tredecim et uett. ed.; Mp uar. scr. meruisse quidem cogn. A; b uar. scr. meruisse viro cogn. Tbg tres; FMuar. scr. cogn. martem unus, cogn. patris unus. martis caeteri praeter D in ras. r 29, quos seq. Gloss. D: Non satis est marti meruisse cognomina sui per supra dicta. sed etiam per parthos. Vel non satis est cesari mer. cogn, suo marti l' sui martis. scil, quod dignatus est ab eo sic uocari. 580. Prosequitur EANOm ma. sec. s sex. parthi in ras. m. parthis C 1 4 10 33 quatuor. partis f. parti D Q. ret. manus mma. pr. 581. Gens in ras. m. et aquis 4. 582. circumfussis D. circumf. ianua flum. p. circumf. undique flum. D tres. fulmin. E ma. pr. 583. Et dederant an. N tres. Addiderantque an. D. crassorum nomina g.  $\Phi\Pi$  ma. pr. b 41; Muar. scr. crassorum et fun. s. gentis f. 585. Signa ducis BCEFPTfpr 3 33 44 decem et edd. saec. xv; II duar. scr. Signa ducesque Muar. scr. duc. bello E fort. ma. sec. f edd. Vic. Ven. duc. miles P. dec. miles duo. dec. parthus belli duo. 586. que om. E ma. pr. Romanae gentis sign. s ma. pr. duo. Romanasque aquilas sign. host. habet M uar. scr.

587. Isque (pudor ma. sec. sup. lin.) durasset adhuc E.

588. ausoniis T. prote g'untur b ma. pr.

Ille notas ueteres et longi dedecus aeui
Sustulit. agnorunt signa recepta suos.

Quid tibi nunc solitae mitti post terga sagittae,
Quid loca, quid rapidi profuit usus equi?

Parthe, refers aquilas. uictos quoque porrigis arcus.
Pignora iam nostri nulla pudoris habes.

Rite deo templumque datum nomenque bis ulto,
Et meritus uoti debita soluit honor.

Sollemnes ludos circo celebrate, Quirites:
Non uisa est fortem scena decere deum.

Pleiadas aspicies omnes totumque sororum

Agmen, ubi ante idus nox erit una super.

Tum mihi non dubiis auctoribus incipit aestas,

Et tepidi finem tempora ueris habent.

Idibus ora prior stellantia tollere taurum Indicat. huic signo fabula nota subest.

600. Agm. ut ante b. nox erat N. 601. Tunc CEFGAM OPHFbefprs quindecim Ald. prim. dubius e. actoribus Af44. autor. aliquot. inc. estus  $\Gamma$ , 602. uer. habet  $\Delta$ , uer. erunt duo. 603. Id. aura prior Cuar. scr. Idibus auratum stell. m ma. pr. Id. orta f ma. sec. stillantia G. stellancia  $\Gamma$ . thaur. De. taurus r ma. sec. Gloss. prior] nox E. dies r. 604. Incipit. huic r. fab.

| Praebuit ut taurus Tyriae sua terga puellae      | 605 |
|--------------------------------------------------|-----|
| Iuppiter, et falsa cornua fronte tulit.          |     |
| Illa iubam dextra, laeua retinebat amictus,      |     |
| Et timor ipse noui causa decoris erat.           |     |
| Aura sinus implet, flauos mouet aura capillos.   |     |
| Sidoni, sic fueras aspicienda Ioui.              | 610 |
| Saepe puellares subduxit ab aequore plantas,     |     |
| Et metuit tactus assilientis aquae:              |     |
| Saepe deus prudens tergum demittit in undas,     |     |
| Haereat ut collo fortius illa suo.               |     |
| Littoribus tactis stabat sine cornibus ullis     | 615 |
| Iuppiter, inque deum de boue uersus erat.        |     |
| Taurus init caelum. te, Sidoni, Iuppiter implet: |     |
| Parsque tuum terrae tertia nomen habet.          |     |
| Hoc alii signum Phariam dixere iuuencam,         |     |
| Quae bos ex homine est, ex boue facta dea.       | 620 |
| Tune quoque priscorum uirgo simulacra uirorum    |     |

nostra P; Mp uar. ser. fab. certa Muar. ser. nota suis b ma. pr. 605. ut tyriae taurus N 28. thaur. De. tirie  $E\Gamma$ . 606. lopiter P. Iupiter Er. fronte regit F. fronte gerit Z; Muar. ser. 607. Ille m. iubas S. dext. laeuaque tenebat am. uett. ed.

608. At tim. A. ipse ioui CII. causa timoris s duo.

plet D. mouet illa Z. 610. Sydoni D. Sidonis hic fuer. mma. pr. fuer. conspicienda AT. fuer. accipienda 720; Muar. scr. aspic. 611. sub duxit E. subducit P3. subd. in Wuar. ser. deo unus.

612. Et timuit t.  $E\Pi$ 1141. meruit edd. Vic. Ven. asilientis  $\Gamma$ . adsil.  $\Phi$ ? b. 613. terg. dimittit BCDEFGΦΓMNOPΠΨΔ bfgrs sedecim ed. Ven. terg. demisit A Z decem. terg. dimisit T. terg. dimittis 23. terg. subduxit in tres. in undis I A quinque. in 614. Her. in coll. G. ut tergo  $\Gamma$  duo; g uar. scr. forcius  $E\Gamma$ , fort, ipsa  $F\Gamma$ , fort, ipsa sa suo r, 615. Litor, DG al. corn. illis O. 616. Iupiter E. Iopiter P. inque uirum de M. 617. Thaur. De. sydoni G. iopiter P. iupit.  $E\Gamma r$ . in-618. que trium terr. e. tercia  $DEG\Gamma$ . 619. Et caeli signum uett. ed. Hoc caeli sign. BCEFΦΓMOPHΨΔΣefgm ma. sec. pr 3 4 33 44 undeuiginti. Hoc signum caeli phar. T. iuuentam O. dix. puellam r. 620. Quod bos FT. est de boue E. est suo loco om. OHFTb undecim, in fine repetunt aut ponunt B CDEFGOΠΔr quindecim. 621. Tum BDEFGΦΓΝΟΔΣ Th f gmrs 33 septem, Lactant. 1, 21 ed. Ven. 1509; Cuar. scr. Tu quoque C 28 septem. prisc. uulgo t 4. simulac uirorum E. simul. deorum D 6 septem.

Mittere roboreo scirpea ponte solet. Corpora post decies senos qui credidit annos Missa neci, sceleris crimine damnat auos. Fama uetus, tunc cum Saturnia terra uocata est, 625 Talia fatidici dicta fuisse Iouis: Falcifero libata seni duo corpora, gentes, Mittite, quae Tuscis excipiantur aquis: Donec in haec uenit Tirynthius arua, quotannis Tristia Leucadio sacra peracta modo: 630 Illum stramineos in aquam misisse Ouirites: Herculis exemplo corpora falsa iaci. Pars putat, ut ferrent iuuenes suffragia soli. Pontibus infirmos praecipitasse senes. Tibri, doce uerum. tua ripa uetustior urbe est, Principium ritus tu bene nosse potes. Tibris arundiferum medio caput extulit alueo.

622. Mitte rob. 433. reboreo Φ. Mitt. robusto Σ. Mitt. sublicio C ma. sec. in marg. scyrpea EG Lact. stirpea A. cirpea Γ44. sirpea f. ponte solebat E ma. pr. soles 28 Lact. ed. Rom. 1470. solest m. solent 4. 623. qui condidit PΣ. 624. dampnat EGΓr. 625. Iamque uet. Cuar. scr. uet. tum cum BFfmr duo. uet. nunc cum s. 626. fastidici Fb ma. pr. fat. uerba ΛΝΨΤ pt decem; g uar. scr. dicta (uerba) fuere BEFΦΓΛΡΨΔΣ egp rs 22 33 undeviginti et uett. ed. Ita, iouis, G punctis tamen suppositis et ascripto senis cum gloss. prothei ab eadem manu. fuisse dei 48 uar. scr. fuisse (fuere) senis caeteri omnes. 627. Falcigero m ma. pr. libate Δ uett. ed.; p uar. scr. gentis m 20 33 duo et uett. ed. 628. Mitti quae m ma. pr. Mitt. cum tusc. M. Mitt. qui Φ ma. pr. b. thuscis Ge uett. ed. truscis M. excipiuntur Δ. 629. Don. ad p uar. scr. Don. aqua haec b ma. pr. thirinth. DG. thyrincius E. thirincius Γr. tirincius Σ. arua tot ann. tres. quod ann. D. quot ann. EGb Lactant. Ven. 630. sacra parata Lactant. Rom. et Ven. leucadio ut sacra 2. Ita, modo, Z m s ma. sec. 13 15 33 48 Lactant.; O uar. scr. per. dei Σ. per. deo caeteri. 631. Illic str. Δ. stamin. G. stram. tanquam mis. b ma. pr. m ma. pr. in aqua monuisse quir. Δ. aq. iussisse b uar. scr. missisee Γr.

Raucaque dimouit talibus ora sonis: Haec loca desertas uidi sine moenibus herbas. Pascebat sparsos utraque ripa boues: 640 Et quem nunc gentes Tiberim noruntque timentque. Tunc etiam pecori despiciendus eram. Arcadis Euandri nomen tibi saepe refertur: Ille meas remis aduena torsit aguas: Venit et Alcides, turba comitatus Achiua: 645 Albula, si memini, tunc mihi nomen erat. Excipit hospitio iuuenem Pallantius heros, Et tandem Caco debita poena uenit. Victor abit secumque boues, Erytheida praedam, Abstrahit. at comites longius ire negant. 650 Magnaque pars horum desertis uenerat Argis. Montibus his ponunt spemque laremque suum.

Saepe tamen patriae dulci tanguntur amore,

642. desp. erat GDbmma.pr.s octo. 643. Archad.  $DEG\Gamma r.$  644. ramis A. 645. alchid.  $\Gamma$ . comittatus E. 646. Albida A. Alb. sic mem. T. 647. Eccipit  $\Gamma$ . hospicio DEe. pallancius  $DG\Gamma$ . 648. Et timido O. poena fuit  $BDEFGO\Gamma AMOPIH A \Sigma Tbef gpt 44 passim collati praeter <math>Z$  10 20 22 28 quinque alios. Gloss. E: fuit] affuit. 649. bou. erythreidas ultor 4. bou. erytheidas ultor 33 duo. erichitida B. herictedida C. ericteda D. eryctida Ema.pr. erytheda G. erictida O. ericteda C. eritheida C.

O. ericteyda Σ. erith'ida b. erythreida r. erithreida ed. Vic.
650. Abstrait E. Abstruit 29. Abstulit Afma pr. g 20 alius. Atrahit O. A. et com. BEFΦΓΛΜΟΡΠΨΔΣΤb egpr passim collati praeter 22 24 et duos aut tres alios. Abst. ac com. m. Abst. hinc com. t. ire iubet 429 33. 651, pars hominum des. Π alius. horum montanis mans. E. des. mansit in ΦΣ. des. uixit in agris duo. des. mansit in aruis 8 alius? uenerat agris MPZm ma. pr. 3 4 20 33 duo. des. (mont.) mansit in agris qui restant. 652. pont D. 653, dulcis O. tangentur E ma. pr. tangantur s. dulc. torquentur p uar. scr. tang. honore f.

| Atque aliquis moriens hoc breue mandat opus: |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Mittite me Tiberi: Tiberinis uectus ut undis | 655 |
| Littus ad Inachium puluis inanis eam.        |     |
| Displicet heredi mandati cura sepulcri:      |     |
| Mortuus Ausonia conditur hospes humo,        |     |
| Scirpea pro domino Tiberi iactatur imago,    |     |
| Vt repetat graias per freta longa domos.     | 660 |
| Hactenus, et uiuo subiit rorantia saxo       |     |
| Antra. leues cursum sustinuistis, aquae.     |     |
|                                              |     |

Clare nepos Atlantis, ades, quem montibus olim
Edidit Arcadiis pleias una Ioui:
Pacis et armorum superis imisque deorum
Arbiter, alato qui pede carpis iter,
Laete lyrae pulsu, nitida quoque laete palaestra,
Quo didicit culte lingua docente loqui.
Templa tibi posuere patres spectantia circum
Idibus. ex illo est haec tibi festa dies.

670

654. al. monens Ema.pr. mandant r. 655. me tiberim D per comp.,  $MP\Sigma$ . me tyberis 14. me in tiberim (tibrim E, thiberim Gr, tyberim  $\Gamma e$ , tybrim f) caeteri. thiberinis G. tyb.  $\Gamma e$ . tib. missus in O ma. sec. uect. in undis  $DEG O \Gamma NOPH \Psi \Delta \Sigma befg$  pt 33 viginti quatuor, uett. ed. uect. et undis m ma. pr. uect. ab undis duo. 656. Litus mei et fort. Heinsiani. Puluis ad inach. litus EEma. pr. inachiam Dma. pr. inach. pulsus r. inan. eat s.

657. haeredi e et fort. Heinsiani. mand. causa Muar. scr. sepulchri EGe. 658. Hic tuus aus. BCEma. pr. OMPFATfr 3 nouem; Nuar. scr. Hinc tuus aus. II ma. sec. alius. cond. exul hum. 20. 659. Stupea O. Scripta b ma. pr. Sirpea 29. domino in tiberim (thiberim G, tyberim Ald. Med.) GM2)5 edd. Ald. Mediol.

660. Et repetit  $\mathcal{A}$ . repetant  $\Sigma$ . rep. longas per m ma. pr. 20 duo. domus b. 661. Actenus r. Hact, ut uiuo  $\mathcal{O}Mp$ . Hact, ut subiit uiuo  $BF\Gamma MP \mathcal{H} \Delta Tegmrs 333 uiginti quatuor et uett. ed.; Cuar. scr. et subiit uiuo <math>CDEG\Delta O$ . rorancia  $\Gamma$ . 662. cursus  $D\Delta s$ . sustinuissetis r ma. pr. 663. Care 44 quatuor; C uar. scr. adlantis Cr. athalantis  $DEG\Gamma\Sigma b$ . ades quae D? b ma. pr. 664. archad.  $DEG\Gamma r$ . uda coni. Bentleius. 666. Arb. elato r. alatus r. al. quam pede r. 667. Pulsa laete lyra nit. r. lire r. lingua fauente l. r docente coli r e. 669. spectancia r e. 670. illo haec est r edd. r ver. r locente coli r haec tua facta 20 r tes. tibi facta r ma. r.

Te quicumque suas profitentur uendere merces, Thure dato, tribuas ut sibi lucra, rogant. Est aqua Mercurii portae uicina Capenae: Si iuuat expertis credere, numen habet. Huc uenit incinctus tunicam mercator, et urna 675 Purus suffita, quam ferat, haurit aquam. Vda fit hinc laurus, lauro sparguntur ab uda Omnia quae dominos sunt habitura nouos. Spargit et ipse suos lauro rorante capillos, Et peragit solita fallere uoce preces: 680 Ablue praeteriti periuria temporis, inquit, Ablue praeterita perfida uerba die. Siue ego te feci testem, falsoue citaui Non audituri numina magna Iouis,

ΓZfgm 2033 quatuor; Φuar. scr. test. Heins. tibi sacra ΦΣes decem Ald. prim.;  $\Delta Tp$  uar. scr. tibi sancta O; ( $\Phi$  uar. scr. test. Matth.) 671. Se quic.  $\Psi$ . quic. tuas M uar. scr. profitetur B  $D\Gamma \Psi 61022$  duo, edd. Vic. Ven. 672. Ture  $\Phi$ ?  $\Sigma$ ? f? trib. in sua lucra O ma. pr. trib. et sua l. s. sibi thura m ma. pr. rogat BDE \( \Pi \) 6 10 22 \( duo. \) 673. capone \( b. \) 674. iuuet \( \Delta \). iuuat \( ex \) furtis credere nomen hab. 33. num. inest Tt 14. 675. Hic e. uen, incincta I. Sic, tunicam, Muar. scr. inc. ueste mercat. P 3. inc. tunicas CZ m ma. pr. 1012202223. inc. tuas merc. Muar. scr. inc. tunica caeteri omnes. tun. uenator et aura O ma. pr. et urnas 676. Purus suffit.... "haec apparent in m ex prima manu. unde suffusam factum. caetera abrasa. ut nec uideri possit, quid illorum loco, quam ferat, scriptum fuerit, quae correctoriam manum olent." Heins. in sched. Pur, suffitam 433. Pur. suffecta 13. Pur. suffitas 48 (10 uar. scr. secundum ann. impr.). Purus suffit aquam suffit et haurit aquam Z? 34. Pur. suffusam NO Fe tres. Pur. suffusa caeteri. quam ferit 433. quam gerit t, fortassis recte. 677. fit hie Cuar. scr. ab unda m. 678. dom. sint G. 679. Sparsit et E. ipsa e. suos auro s. lauro torrente O ma. pr. 680. Incipit et solita dicere uoce bgmt Ald. sec. Et peragunt G. solitas nescio qui aut quot. praeces D. 681. Abluo praet. F. inquid E.

682. Abluo F. praeterito Zm (? non inveni in sched.). praeteriti Ald. prim. Vic. Ven. uerba fide P F;  $\Delta$  uar. scr. Gloss. C: die] prodiei. 683. te testem feci  $\Phi$  MP. feci tristem m. falso ue E e. falsoque C 0 bm s quatuor. falsusue TZ 21. falsusque  $\Delta$ . test. falsumque uocaui unus. ue uocaui FZ fma. pr. t. ue iuraui E uar. scr. ue uitaui E ma. pr. 684. audituro n. uana ioui 2. nomina A F  $\Delta$  g p quatuor Ald. prim. Ita, magna, E D  $\Delta$  N  $\Delta$  T m E t 2228 nouem; E uar. scr. num. falsa E num. (nom.) uana caeteri et ms

uar. scr.

Siue deum prudens alium diuamue fefelli:

Abstulerint celeres improba uerba noti.

Et pateant ueniente die periuria nobis,
Nec curent superi, si qua locutus ero.

Da modo lucra mihi, da facto gaudia lucro,
Et face ut emptori uerba dedisse iuuet.

Talia Mercurius poscentes ridet ab alto,
Se memor Ortygias surripuisse boues.

At mihi pande, precor, tanto meliora petenti,
In geminos ex quo tempore Phoebus eat.
Cum totidem de mense dies superesse uidebis,
Quot sunt Herculei facta laboris, ait.
Dic, ego respondi, causam mihi sideris huius.
Causam facundo reddidit ore deus.
Abstulerant raptas Phoeben Phoebesque sororem
Tyndaridae fratres, hic eques, ille pugil.
700

685. Siue iouis prud. s. d'm prud'ens D. prud. aliquem diuumque A. diuamque D D test. Heins. N FT. diuam ue Ee. 686. Astulerint D ma. pr. Abstulerant A. Abst. nobis impr. E. inproba D. cel. perfida 13. cel. irrita dicta n. C. impr. dicta ( $\Sigma$ ?) Zbmrs 22 28 unus. impr. uota 34. nothi mei (praeter b?). 687. Ita, pateant, DNP ma. pr. Zfm ma. pr. rma. pr. s4202233 septem; Cuar. sor. Et perdat Auar. scr. Et pereant reliqui. peri. noctis A II 41. 688. Ne cur. 41. iurent f. current r ma, pr. loquutus e. loc. ego 26. 689. Da mihi T. 690. Et facito ut unus. Et fac empt. EO 10 tres. Et fac ut BDGM F \(\superscript{T} fm s 22 33 quatrordecim. emt. Ib. 691. poscentes postr. syll. in ras. m. merc. poscentem s 22 33 quatuor. merc. poscenti Z 28. risit editi nonnulli, ut uidetur. 692. hortigias G. ortagias r. ortig. DE. subripuisse br. ort. supposuisse 622. 693. Aduenerande precor B. Admirande precor COfr sex. Ammirande precor G. mihi parce prec. Pm 3 tres, edd. Vic. Ven. mihi trade prec. unus. precor tu da mel. G quatuor. precor doceas mel. r; A uar. scr. precor multo mel. A Ne et aliquot; puar. scr. Gloss. 44: tanto] i. e. multo. mos b ma. pr. ph. erat e. ph. erit s. 695. Et totid. O. totid. superesse (super esse D) dies de mense uid. D G Ab. super esse E. 696. Quod fuit herc. E ma. pr. 697. Dic age resp. Wet fort. Z sub ras. mihi temporis  $\Gamma$ . mihi nominis duo. mihi foederis p uar. ser. 698. Causas m. fecundo N. fac. prodidit 12 20 29. fac. reddit ab ore Cuar. ser. fac. reddit ab ore r. fac. reddulit f. fac. rettulit p uar. scr. 699. raptam duo, phoebem Ap. sorores 0 ma. pr. 700. Tind. DEG.

Bella parant repetuntque suas et frater et Idas, Leucippo fieri pactus uterque gener. His amor, ut repetant, illis, ut reddere nolint, Suadet, et ex causa pugnat uterque pari. Effugere Oebalidae cursu potuere sequentes: Sed uisum celeri uincere turpe fuga. Liber ab arboribus locus est, apta area pugnae: Constiterant illic. nomen Aphidna loco. Pectora traiectus Lynceo Castor ab ense Non expectato uolnere pressit humum. 710 Vltor adest Pollux, et Lyncea perforat hasta Qua ceruix humeros continuata premit. Ibat in hunc Idas, uixque est Iouis igne repulsus: Tela tamen dextrae fulmine rapta negant. Iamque tibi, Pollux, caelum sublime patebat, 715 Cum, mea, dixisti, percipe uerba, pater. Quod mihi das uni caelum, partire duobus:

701. hydas E. ydas G. hidas r. 702. Leucippo in ras. m. Leucipio E. Leucippi p. Leucadio 24. ut. genus O. 703. repetam O ma. pr. 704. Sudet b. ex om. s. et hac causa C. et a causa Zmma. pr. 20. uterque deus m ma. pr. 705. oebaliae O. eubalide S. oeb. cursum m. oeb. cursum docuere e. 706. uisum est cel. BCEFAMPHASefgpstuiginti. "turpe "uincere D. fuga est O uett. edd. 707. apta aera r. 708. Ita Z. Institerant unus. Constituant T. Constiterunt 29. illic nomina.... 1000 m ma. pr. Const. illo nomina fida loco caeteri omnes. 709. Lynceo castor transiectus pectora telo t. transiectus nescio qui Heinsiani praeter BA. linceo DEG. lincea r ma. pr. ab hoste M uar, scr. Desinit hic \( \tau \). 710. Nunc exspectato E. exspect. G? uuln. libri. 711. Victor ad. Cm ma. pr. p. linc. mei. perf. ense E.

Dimidium toto munere maius erit.

Dixit, et alterna fratrem statione redemit. Vtile sollicitae sidus utrumque rati.

720

Ad Ianum redeat, qui quaerit, Agonia quid sint:
Quae tamen in fastis hoc quoque tempus habent.
Nocte sequente diem canis, Erigoneius exit:
Est alio signi reddita causa loco.

Proxima Volcani lux est: Tubilustria dicunt: Lustrantur purae, quas facit ille, tubae.

725

Quatuor inde notis locus est, quibus ordine lectis Vel mos sacrorum, uel fuga regis inest.

Nec te praetereo, populi Fortuna potentis Publica, cui templum luce sequente datum. Hanc ubi diues aquis acceperit Amphitrite, Grata Ioui fuluae rostra uidebis auis.

730

719. stat. (stacione D) recepit BD Ema. sec. GNb aliquot. 720. solliciti B. sid. uterque AOZ22 tres. 721, qui quaeret 622 duo. ag. quae sint mma.pr.s tres. quid sit D. 722. Et tamen F. Quae tum in Ema.pr. tamen infames hoc f. tamen infantes hoc 28. tamen infantes haec quoq. 33. in festis II 41; Tuar. scr. in faustus m. fast. hic quoque A. quoque nomen s. temp. habet r ma. pr. corr. 33 quinque. 723. sequ. die B. Ita, erig., G. erigonis C. erigoneus D. canis hinc erigonius D. erioneius f. erigonius reliqui. 724. Gloss.: alio-loco] quia sit translatum D. 111. kl' maii uel reddita in ouidio magno E. 725. Proxima lucani s. uulc. libri. Ita, tubil., 4 et 48 uterque pro uar. scr. est ubi lustria dic. Zf m 48172328293334. est quam lustria dic. caeteri. 726. quas fuga regis inest t. fecit C test. Gron. fact ille D. fac. ipse A. 727. Quattuor fortasse Heinsiani ad ed. Elz. collati, nullus meus. inde lotis m ma. pr. inde locis Z 23. ord, ductis 29. 728. regis erit N. 729. te petiero m. fort. frequentis  $\Pi$ . potentes 44. 730. templum est luce  $\Pi \Psi p$  sex. seq. datur  $\Psi uar$ . scr. datum est  $BDEFG \mathcal{O} \Delta MNOP \Delta \Sigma Tb$ efgr uiginti et uett. ed. 733, 734, 731, 732 transp. F.O.

731. Hanc tibi g. diu. aquas 29. aq. conceperit  $\mathcal{A}$ . aq. susceperit 1022. amphitrites  $BDEF\mathcal{M}MNOP\Pi\mathcal{F}\mathcal{\Delta}\Sigma Tmprs$ . amphitrides CGf. amphytrites  $\mathcal{O}$ . amphitriones b ma. pr. 732. iouis O  $\mathcal{F}e$ . fulgae f. uidebit b ma. pr. 733. Ita, Auferat,  $\mathcal{O}Z$  20 alius? Aufert B Ce m sex. Afferet s. Aufer et ex f. Auferet

Auferat ex oculis ueniens aurora booten, Continuaque die sidus Hyantis erit.

734

## LIBER SEXTVS.

Hic quoque mensis habet dubias in nomine causas: Quae placeant, positis omnibus ipse leges. Facta canam. sed erunt, qui me finxisse loquantur, Nullaque mortali numina uisa putent. Est deus in nobis, agitante calescimus illo: 5 Impetus hic sacrae semina mentis habet. Fas mihi praecipue uoltus uidisse deorum, Vel quia sum uates, uel quia sacra cano. Est nemus arboribus densum, secretus ab omni Voce locus, si non obstreperetur aquis. 10 Hic ego quaerebam, coepti quae mensis origo Esset, et in cura nominis huius eram.

reliqui. boeten (C?) DEG \(\Sigma\) b ma. sec. boetem MNO \(\Pi \alpha\) ep. 734. Continuoque \( \mathbb{P}. \) Continuumque dies sid. \( Zm ma. pr. \) iantis **D.** hiatis **E.** hiantis **G.** Gloss.: erit apparebit **D.** orietur **E.** explicit quintus **G.** Explicit quintus lib. incip. vx'. de  $\overline{m}$ se iunii b.

SEXTVS LIBER INCIPIT B. P. OVIDII NASONIS FASTO-RVM LIBER VI ET VLTIMVS INCIPIT p. Liber vi' fastorum t.

V. 1. hab. uarias unus. dub. ex nom. DG. dub. de nom.  $\Pi pt$  41 sex. dub. sub nom.  $\Sigma g$ . 2. placeat r. placent M. ipse legas 1220. ipse lege 2933. 3. Acta leges sed T. Acta can. duo. Vera can. t alius. sed er qui Db. sed erit F. fixisse f. finx. fatentur E. finx. loquatur F. finx. loquentur  $C\Pi \Delta$  decem fere et uett. ed.; p uar. scr. 4. putant 0. 5. nob. flagitante b.
6. Imp. hinc N II. sacr. semita Σ. sacr. somnia 22. sacr. no-

mina 29. mensis f. 7. uid. dearum  $\sum b$ . 8. Aut g. s. u. aut 9. arbor. densis duo. dens. securus ab 10. non astreperetur Eg. non constreperetur O. non obstiperetur b ma.pr. obstr. aqua D. obstr. auis 14. 11. Hinc ego edd. Rub. Vic. Ald. Mediol.

12. in causa nom, E.

Ecce deas uidi. non quas praeceptor arandi Viderat, Ascraeas cum sequeretur oues: Nec quas Priamides in aquosae uallibus Idae 15 Contulit. ex illis sed tamen una fuit. Ex illis fuit una, sui germana mariti: Haec erat, agnoui, quae stat in arce Iouis. Horrueram tacitoque animum pallore fatebar: Tunc dea quos fecit, sustulit ipsa metus. 20 Namque ait. o uates, romani conditor anni, Ause per exiguos magna referre modos! Ius tibi fecisti numen caeleste uidendi. Cum placuit numeris condere festa tuis. Ne tamen ignores uolgique errore traharis, 25 Iunius a nostro nomine nomen habet. Est aliquid nupsisse Ioui, Iouis esse sororem: Fratre magis, dubito, glorier, anne uiro. Si genus aspicitur, Saturnum prima parentem Feci: Saturni sors ego prima fui. 30 A patre dicta meo quondam Saturnia Roma est: Haec illi a caelo proxima terra fuit. Si torus in pretio est, dicor matrona tonantis, Iunctaque Tarpeio sunt mea templa Ioui.

13. Esse deas E ma. pr. uidi nec quas  $\Sigma$ . quas spectator  $\Psi$ . praec. amandi  $\triangle O$  ma. pr. Gloss. praecept.] esiodus qui scripsit georica E. 14. Ascraeas uidit cum 6. Viderit  $\triangle$ . ascraeus B. ascr. dum  $\triangle N\Pi$ ; p uar. scr. sequereretur E ma. pr. 15. Non quas E s 22 23. priam. ter aquosae 10. ydae G. 16. Com uult ex G ma. sec. ex ipsis G transport transport G and G transport G transport G and G transport G transp

19. Horrebam br. an. pallaie r ma. pr. 20. Tum dea C test. Gron.  $F \mathcal{O} \wedge MOPH F b f mp 33$  uiginti unus. Cum dea  $N(\Sigma^2)r$ . feci T. sust. illa  $BF \wedge F \wedge Tmma$ . pr. rs quindecim et uett. ed.

21. uates operosi cond. 34. 22. exig. festa *Y uar. scr.* 23. fec. nomen 13? fec. caelestia sacra uidendi *II uar. scr.* 

24. Dum plac. Cm. Cui plac. coni. Marklandus. numeris om. E ma. pr. festa suis f. festa iouis 11 23. 25. Nec tamen BE Afg. uulgi et err. C test. Gron. 26. nostr. numine uett. ed. nom. mensis s duo. 28. mag dub. E. glorior O Ms. 29. gen. arguitur 12. 30. saturni fors D. saturni pars FA duo. prima uiri Mma. pr. prima fuit 33 tres. 31. est abi. r tres. 32. Nec b. illi caelo Z. illi expulso prox. p (uar. scr. secundum Gronou.) illi e caelo uett. ed. Rub. Vic. Ald. Mediol. 33. thorus DEGr. precio EG. praecio D. est om. ON. dicar PH344. est uocor g.

| An potuit Maio pellex dare nomina mensi,      | 35 |
|-----------------------------------------------|----|
| Hic honor in nobis inuidiosus erit?           |    |
| Cur igitur regina uocor princepsque dearum?   | 5  |
| Aurea cur dextrae sceptra dedere meae?        |    |
| An facient mensem luces, Lucinaque ab illis   | 1. |
| Dicar, et a nullo nomina mense traham?        | 40 |
| Tum me poeniteat posuisse fideliter iras      |    |
| In genus Electrae Dardaniamque domum.         |    |
| Causa duplex irae. rapto Ganymede dolebam,    |    |
| Forma quoque Idaeo iudice uicta mea est.      |    |
| Poeniteat, quod non foueam Carthaginis arces, | 45 |
| Cum mea sint illo currus et arma loco.        | ,  |
| Poeniteat Sparten Argosque measque Mycenas    |    |
| Et ueterem Latio supposuisse Samon.           |    |

35. pot. pellex maio N. potuit magno T. pelex DEGfr. pell. nomen dare mensi P. nom. mensis fort. E ma. pr. mense r.

36. nob. ambitiosus b. inu. eris 11. Gloss. argumentum a minori E. 37. deorum Fe edd. Ald. et Mediol. 38. dext. cepta f. 39. An faciam pueris lucem luc. O. faciant Tbs 20 octo. faciant \( \sum\_{\text{g}} \) gaa. pr. sex et uett. ed. fac. luces menses \( A. \) fac. luces mensem \( H. \) fac. menses luces \( CNfm. \) ab ipsis tres. \( Gloss. D: \) Ecce longe petitum nomen. iuno dicitur lucina quamuis non praesit lucibus sed partui et mensibus constitutis a lucibus. et cum hoc sit multo magis ex uiciniori re debeo trahere nomen \( \text{.1.} \) a mense. Vel facit ysteron proteron ut mensis ab ea sumat nomen. \( 40. \) Dicor \( \Sigma \) et ancillo nom. \( r ma. pr. \) Gloss. ypallage \( Er. \) i. e. nullus mensis a me trahat nomen. \( E. \) et nulli mensis assequar honorem. nam nomen pro honore ponitur. \( Marsus in \) ed. \( Mediol. \) \( 41. \) Tunc \( E \)
\( \sum\_{\text{d}} \) \( T. \) potuisse \( f. \) \( 43. \) irae est rapto \( DGN. \) raptum ganymeda \( e. \) ganim. \( mei. \) \( 44. \) quoque \( in ras. m. \) Formaque id. \( Ctest. \)
\( Gron. \) Forma sub id. \( 44. \) iud. iusta \( b ma. pr. \) est \( abi. \) duo.

45. Ita, foueam, DG22r. foueo  $BCEFDAMNOPHFA\Sigma$  Tbfgma.pr.mps6101220334041 undetriginta. foui caeteri cum
uett. ed. et Cp uar. scr. cartag. DE. kartag. G. karthag. f. carth.
urbes (duces in marg.)  $\Sigma$ . Gloss. G: a uirgilio sumptus locus.

47, 48, 45, 46 transp. MP.

46. Dum mea sunt illo BO. mea sunt g ma. pr. illo om. D ma. pr.

47. sparthen D. meosque G. micen. D E G r. mecenas b ma. pr.

48. lacio G. subposuisse D r. samum D. Gloss. sam.] ubi nata fui E. Veterem dicit ad differentiam illius quam iasius frater dardani ex parte matris recedens ab italia condidit in tracia quam uocauit samum nomine ciuitatis unde uenerat. dein uocauit samotratiam propter amorem noue terre scl' traciae D.

Ou, Fasti.

| Adde senem Tatium Iunonicolasque Faliscos,          |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Quos ego Romanis succubuisse tuli.                  | 50 |
| Sed neque poeniteat, nec gens mihi carior ulla est. |    |
| Hic colar, hic teneam cum Ioue templa meo.          |    |
| Ipse mihi Mauors, commendo moenia, dixit,           |    |
| Haec tibi. tu pollens urbe nepotis eris.            |    |
| Dicta fides sequitur. centum celebramur in aris.    | 55 |
| Nec leuior quouis est mihi mensis honor.            |    |
| Nec tamen hunc nobis tantummodo praestat honorem    |    |
| Roma. suburbani dant mihi munus idem.               |    |
| Inspice, quos habeat nemoralis Aricia fastos,       |    |
| Et populus Laurens, Lanuuiumque meum:               | 60 |
| Est illic mensis Iunonius. Inspice Tibur,           |    |
| Et Praenestinae moenia sacra deae:                  |    |
| Iunonale leges tempus. Nec Romulus illas            |    |
| Condidit. at nostri Roma nepotis erat.              |    |
| Finierat Iuno. respeximus: Herculis uxor            | 65 |
| Stabat, et in uoltu signa uigoris erant.            |    |

49. tacium DGe. tacitum Erma.pr. iunonicolosque  $(\Psi?)$  uix ulli. phalisc. bef. 50. rom. supposuisse mt. 51. Sed nec poen.  $N \triangle b$ . poenit. mihi nec gens car.  $\Psi$ . poen. neque gens 20 duo. gens est carior ulla f. car. illa est unus. est abi. g. 52. Ita, colar, BDGs4202233 quatuor. Hic honor T. Hic color

52. Ita, colar, BDGs4202233 quatuor. Hic honor T. Hic color reliqui. Ita, teneam, BDG Tmma.pr.s46202233 quatuor. hic teneo reliqui. ioue regna, plena singuli. templa uiro E. 53. mihi uero commendor m. mma.pr. 55. seq. comitum celeb. F. seq. festis cel. g. cent. celebrabimur bma.pr. cent. ueneramur duo. cent. numeramur unus. in aras II. 56. mensis in ras. m.

63. Iunonisque leg. e. romul. alas Ema. pr. rom. illos M duo. rom. ullas mma. pr. 34. rom. illam unus. 64. Adidit at rma. pr. Condiderat nostri A. Cond. et nostr. Bs. Cond. a nostris roma m ma. pr. Cond. aut nostr. 12. nep. erit mma. pr. 65. resp. hectoris mma. pr. 66. Ita, uigoris,  $DGH \ge bmma$ . pr. ps 462040 41 sedecim; CYt uar. scr. signa decoris BEFAPAf 310 alius?;

| Non ego, si toto mater me cedere caelo            |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Iusserit, inuita matre morabor, ait.              |    |
| Nunc quoque non luctor de nomine temporis huius:  |    |
| Blandior, et partes pene rogantis ago,            | 70 |
| Remque mei iuris malim tenuisse precando:         |    |
| Et faueas causae forsitan ipse meae.              |    |
| Aurea possedit socio Capitolia templo             |    |
| Mater, et ut debet, cum Ioue summa tenet.         |    |
| At decus omne mihi contingit origine mensis:      | 75 |
| Vnicus est, de quo sollicitamur, honor.           |    |
| Quid graue, si titulum mensis, Romane, dedisti    |    |
| Herculis uxori posteritasque memor?               |    |
| Haec quoque terra aliquid debet mihi nomine magni |    |
| Coniugis. huc captas appulit ille boues:          | 80 |
| Hic male defensus flammis et dote paterna         |    |
| Cacus Auentinam sanguine tinxit humum.            |    |
| Ad propiora uocor. populum digessit ab annis      |    |
| Romulus, in partes distribuitque duas.            |    |
| Haec dare consilium, pugnare paratior illa est:   | 85 |
| , , ,                                             |    |

Nuar. scr. signa doloris COTm ma. sec. sedecim; FAb puar. scr. signa pudoris F; 20 uar. scr. signa ruboris duo. signa dolentis reliqui et \$H\$ puar. scr. 67. me in ras. m, sub qua si legebat Heins. mater decedere caelo 22 ed. Mediol. et Neap. 68. lusserat inu. Tm. lussit et inu. g ma. pr. inu. parte mor. 22. 69. Hoc qu. B. Hunc qu. e. Nunc ego non F duo. quoque cum luct. e12. non rector F. Post luctor, non post huius interp. C. 71. iuris mallem N tres. ten. rogando T duo. praec. DE. 72. faueat \$AD\$ m septendecim; CM p uar. scr. fors. illa \$A\$. ipsa \$D\$ Im 41 undecim; CM p uar. scr. 73. poss. sco cap. 3. poss. posito BEN FT g m ma. sec. s 20 undecim edd. Rub. Vic. Ven.; Mp uar. scr. poss. facto P. poss. solito 22 24. Gloss. posito] i. e. aedificato g.

74. ioue templa  $BDENOP\Sigma Tgp32040$  septem; Cuar. scr. ioue serta II41. 75. Et dec. A, At genus puar. scr. mihi atingit r ma. pr. 76. sollicitemur 27. soll. amor A. 77. graue sed tit. p uar. scr. mensis mihi roma ded.  $\Sigma$ . dedistis C1011.

78. Herc. uxor ero poster. P3. posteritasque minor 6. 79. Nec qu. b ma. pr. aliquid mihi debet T. mihi sanguine F. 80. Conoiugis D ma. pr. Coni. huic E. Coni. hic O. captos 11. huc raptas duo. capt. attulit CDGOf20 quatuor. capt. abstulit m ma. pr. app. ipse N. 81. Hinc F. et arte pat. g ma. sec. 82. sang. tingit PF. tincit r. 83. propriora E. ab armis s.

82. sang. tingit P. tincit r. 83. propriora E. ab armis s. 84. Rom. ad part. II. part. constituitque 12 20 tres. 85. Nec b ma. pr. paracior D. est abi. r 20 tres.

Haec aetas bellum suadet, at illa gerit. Sic statuit, mensesque nota secreuit eadem: Iunius est iuuenum, qui fuit ante, senum. Dixit. et in litem studio certaminis issent Atque ira pietas dissimulata foret: 90 Venit Apollinea longas Concordia lauro Nexa comas, placidi numen opusque ducis. Haec ubi narrauit Tatium fortemque Quirinum Binaque cum populis regna coisse suis, Et lare communi soceros generosque receptos, His nomen iunctis Iunius, inquit, habet. Dicta triplex causa est. at uos ignoscite, diuae: Res est arbitrio non dirimenda meo. Ite pares a me. perierunt iudice formae Pergama. plus laedunt, quam iuuet una, duae.

Prima dies tibi, Carna, datur. Dea cardinis haec est: Numine clausa aperit, claudit aperta suo. Vnde datas habeat uires, obscurior aeuo

86. Nec b ma. pr. Ita, suadet at illa gerit, DN \$\mathbb{T} \sqrt{6}\$ quatuor et edd. Ald. prim. Mediol. suadet at illa gerat M uar. scr. suadet et illa gerit m ma. scc. s 12 20 22 33 quatuor. suadet illa gerit m ma. pr. quinque. sudet et illa gerit f. suadet et illa gerat tres. suadet illa gerat totidem. suadet ut illa gerat duo et edd. Rub. Vic. Ven. suadeat illa gerat qui restant, 2)4 inter passim collatos. 87. nota decreuit F. 88. Qui fuit ante senum iunius est iuuenum \$\mathcal{A}\$. Iunius hic iuu. Z. 89. in partem 17. cert. essent \$\mathcal{D}\$ ma. pr.

94. cum supra lin. E. pop. signa duo. regna coire b ma. pr. 95. comm. generos socerosque GTs. 96. His E. His iunctis nomen iun. MT. nomen populis iun. P3. inquid E ma. pr.

97. est et uos e. ign. nymphae 20. 98. Non est arbitrio res dir. T. Res nunc arbitrio est non E. est iudicio 1220. n. diruenda e. dir. mea r. dir. suo sma. pr. 99. pares diuae perier. E. per. indice G. 100. Pergame rma. pr. Ita, iuuet, BDGNIma. sec. Tbrs 622 septem et gloss. C supra ad. 5, 110. iuuat reliqui scripti et uett. ed. una deae F uar. scr. 101. tibi carda r ma. pr. corr. dea carminis FF alius. 102. Numinae E. 103. datas uires habet est obsc. II. dat. habet O. dat. habeo b ma. pr. hab. uures E ma. pr. aeuo est Cbgprma. sec.

Fama. sed e nostro carmine certus eris. Adiacet antiqui Tiberino lucus Helerni: 105 Pontifices illuc nunc quoque sacra ferunt. Inde sata est nymphe, Cranaen dixere priores, Nequicquam multis saepe petita procis. Rura segui iaculisque feras agitare solebat, Nodosasque caua tendere ualle plagas. 110 Non habuit pharetram, Phoebi tamen esse sororem Credebant, nec erat, Phoebe, pudenda tibi. Huic aliquis iuuenum dixisset amantia uerba, Reddebat tales protinus illa sonos: Haec loca lucis habent nimis et cum luce pudoris: 115 Si secreta magis ducis in antra, sequar. Credulus anteiuit, frutices haec nacta resistit,

104. Fama est sed nostr. aliq. Ciof., ut widetur. sed et nostro A. carm. tutus er. G (cui supra ascr. uulg.) b. carm. doctus er. As tres. carm. motus er. duo. cert. erat E ma. pr. 105. Adi. antiquio P m ma. pr. (sec. sched.) Adi. antiquis 10. Adi. antiqui O (? nix credo Matthiaeo) 20 duo. Adiacet hiberni tib.  $\Sigma$ . ant. tiberini O m ma. pr. thiberino O. tyber. O ed. Rub. al. tiberinae 2. luc. ilerni BII quatuor; Cuar. scr. luc. elerni CDGANgmma.pr.20 sex et edd. Rub. Vic. Ven. luc. hilerni EFPe tres ed. Mediol. luc. ilerni F. luc. olemi Z. luc. hylerni T duo. l. hillerni r. l. hiberni s. l. hilisii t. luc. hilernae 224. luc. alerni 1733. luc. ualerni 44. luc. auerni tres. luc. helerno quatuor. helernae, elerno, ylerni, ileti singuli. 106. illic Π. quoque sata g. sacra canunt g uar. scr. 107. Hinc nata est Σ. nimphe EG. nimphae D. n. gramen BEma.pr. FO test. Matth. Afmr 44. n. grammen e. n. ganien CDG. n. granien  $\Phi$  test. Heins. n. grannen M, n. grangen N. n. granen  $H\Delta ps$ . n. cranen g ma. sec. 2 edd. Ald. prim. Mediol. n. graien b. granen reliqui scripti de quibus constat, rell. edd., E ma. sec. et CG uar. scr. Coni. recepi. 108. Ita, Nequicq., EGbe et Heinsiani. Nequiquam D. Nec quicquam edd. Rub. Vic. Ven. Nequidqu. r? alii? 110. que plagas tend. u. caua P. que uaga tend. s. 111. faretram D. pharetras A. 112. Crediderunt non est phoebe 1220. 113. Hic al. s. Huic cum aliquis G ma. sec., fort. glass. Huic si quis iuu. 1220;  $\Pi$  var. scr. al. iuuenis  $\Pi$ . iuu. si dixit am. M T aliquot Ciof. ut uidetur; D var. scr. iuu. cum dixit am. 3. 114. prot. ipsa b. 115. Nec b ma. pr. hab. nimium T. hab. nimiae 44. et om. E ma. pr. cum om. e. 116. Si deserta bf duo. sequor  $BCEG @N \# \Delta \Sigma Tbf g mprs 13 20 26 33$  aiginti duo. 117. Ita C duo. Cred. ante init fr. DT. Cr. ante ibat fr. unus. Cr. ante init Ema.pr.MPrs 20 quatuor. Cr. ante ut iit fr. DG. Credulus ut ante hoc fr. mma.pr. Credulus hic

Et latet, et nullo est inuenienda modo. Viderat hanc Ianus, uisaeque cupidine captus Ad duram uerbis mollibus usus erat. 120 Nympha iubet quaeri de more remotius antrum. Vtque comes sequitur, destituitque ducem. Stulta, uidet Ianus quae post sua terga gerantur: Nil agis et latebras respicit ille tuas. Nil agis en, dixi. nam te sub rupe latentem 125 Occupat amplexu, teque potitus ait: Ius pro concubitu nostro tibi cardinis esto: Hoc pretium positae uirginitatis habe. Sic fatus spinam, qua tristes pellere posset A foribus noxas, haec erat alba, dedit. 130 Sunt auidae uolucres, non quae Phineia mensis Guttura fraudabant, sed genus inde trahunt: Grande caput, stantes oculi, rostra apta rapinae,

ante iit fr. N. Cr. ante subit fr. Ema. sec. FAHFS begmma. sec. p41 quindecim et uett. ed.; MAuar. scr. Cred. an subit fr. unus. Credulus antra subit fr. A26. ante abiit fr. Muar. scr. ante adiit fr. duo. ante habet fr. unus. Cred. anteiit (ante iit Bf) fr. caeteri. nacta recedit Euar. scr. nacta recessit s. 118. est om. F. inu. loco BEOPHFS Tefgprt 13 duodeuiginti; CFMAbmuar. scr. 119. Vers. om. fma. pr. Vid. haec M. ian. formaeque T. cup. captis bma.pr. cup. tactus duo. 121. Nimph. mei. Nymphe A.

iubet de more petat rem. N ma. pr. duo. demore remocius G.

122. Atque com. B F; p uar. scr.

123. Cuncta uid. MP duo.
geruntur II I f ma. pr. duodecim; M p uar. scr. terga feruntur gp
quinque. terga ferantur M.

124. agis en lat. B. lat. perspicit
F uar. scr. resp. illa s.

125. Ita, en dixi, DG(O?) A 34. en
dico 29. en dixit caeteri omnes. dix. iam te b.

126. amplexa A.
ampl. speque 29 33. que potitur A.

127. Ius tibi concubitu pro
nostro card. N. conc. nostri tibi unus.

128. prec. DEG, uirg. habet F.

129. fatus uirgam BCEF

128. prec. DEG, uirg. habet  $\Psi$ . 129. fatus uirgam BCEF  $\Phi$  in ras.,  $A\Pi \Psi \Delta \Sigma egmma.sec. p 202144 uiginti unus; Nuar.sec. fatus (factus <math>rma.pr.$ ) noxam Pfmma.pr.rma.pr.s. uirg. (sp.) quae  $\Pi t$ . qua striges e. tr. uellere t. pell. possit D. pell. noxas  $\Psi$ .

It. qua striges e. tr. uellere t. pell. possit D. pell. noxas F.

130. A laribus n. N; Auar. scr. foribus tristes Cma. sec. foribus posset F.

131. uol. ut quae t. fineia DEG. phinetia bma, pr.

132. fraudebant Dma. pr. Ema. pr. frendebant sub ras. m habuisse putabat Heins. Gutt. faedabant MPIIma. sec. g tres. foedabant E. fedabant t. In Gloss. D: ... et arpigiae fedabant mensam eius.

133. cap D. capd' E. cap. grandes oc. sex. cap. grandesque oc. t. stantesque oculi DEFGT tres. oc. fera rostra rap. umus.

| Canities pennis, unguibus hamus inest.            |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Nocte uolant puerosque petunt nutricis egentes,   | 135 |
| Et uitiant cunis corpora rapta suis.              |     |
| Carpere dicuntur lactentia uiscera rostris,       |     |
| Et plenum poto sanguine guttur habent.            |     |
| Est illis strigibus nomen, sed nominis huius      |     |
| Causa, quod horrenda stridere nocte solent.       | 140 |
| Siue igitur nascuntur aues, seu carmine fiunt     |     |
| Naeniaque in uolucres falsa figurat anus,         |     |
| In thalamos uenere Procae. Proca natus in illis   |     |
| Praeda recens auium quinque diebus erat.          |     |
| Pectoraque exorbent auidis infantia linguis,      | 145 |
| Et puer infelix uagit opemque petit.              |     |
| Territa uoce sui nutrix accurrit alumni,          |     |
| Et rigido sectas inuenit ungue genas.             |     |
| Quid faceret? color oris erat, qui frondibus olim |     |
| Esse solet seris, quas noua laesit hiems.         | 150 |
| Peruenit ad Cranaen et rem docet. illa, timorem   |     |

134. Canicies D Ge. Can. plumas C uar. scr. Can. plumis H 41 tres. ham. erat H. 135. N. ualent D. 136. Et iugulant duo. uiciant DE Ge. 137. lactencia D. lactantia N  $\Psi$   $\Sigma$ . lact. (latentia D) corpora rostr. E H  $\Psi$  t 20 41 undecim; D gm puar. scr. lact. pectora tres. c. nostris D ma. pr. 138. Et poto plenum D0. plenum posito D1 ma. pr. plen. puro D1 uar. scr. sang. pectus D2.

139. ill. striges nom. A. ill. stigribus b. ill. strigilis quatuor; C uar. scr. 140. Causa quoque horrenda est strid. B. horrendum coni. Vlitius. horr. nocte stridere sol. Eb ma. pr. uoce coni. Heins.

141. nascantur E(A? uulg. enotatur)  $\Pi$ . nascentur  $\Psi$ . seu cardine M ma. pr. fiant E. 142. Neniaque E in ras. Nen. D, qui plerumque e et ae distinguit. Se namque in F. Nominaque Quar. scr. Neniaquae edd. Rub. Vic. Ven. uolucr. marsa fig. 2413293348. uolucr. saga 2. 143. thalamis g. nat. ab illis G. 144. dieb. erant m. 145. Exorbent auidis infantia pectora linguis Nf. exsorb. b?r? infancia D. 146. Qui puer D. At puer MNIII pauci praeterea. 147. uoce sua G ma. pr. sui genitrix occurrit al. \( \mathbf{Y} \sums T.\) nutr. occurrit al. \( E ma. pr. r.\) alumpni \( E G.\) 148. rig. fractas 20. 149. Quod m. faceret om. D ma. pr. Qu. faciet f. Qu. faciat 14. col. omnis b. oris inest qui r. 150. solet tardis tres. ser. qua G. seris quos b. noua laedit f 14 duo; p uar. scr. hiemps D E G. 151. ad granien B F b. ganien C D. G 44, gramen E D m r s. grannen M. grangem N. grauen f. cranen g ma. pr. granen caeteri omnes. Coni. posui. rem indicat illa N.

Pone, tuus sospes, dixit, alumnus erit. Venerat ad cunas. flebant materque paterque. Sistite uos lacrimas, ipsa medebor, ait. Protinus arbutea postes ter in ordine tangit 155 Fronde, ter arbutea limina fronde notat. Spargit aquis aditus, et aquae medicamen habebant. Extague de porca cruda bimenstre tenet. Atque ita, noctis aues, extis puerilibus, inquit, Parcite. pro paruo uictima parua cadit. 160 Cor pro corde, precor, pro fibris sumite fibras: Hanc animam uobis pro meliore damus. Sic ubi libauit, prosecta sub aethere ponit, Quique assunt sacris, respicere illa uetat. Virgaque Ianalis de spina ponitur alba Qua lumen thalamis parua fenestra dabat. Post illud nec aues cunas uiolasse feruntur, Et rediit puero qui fuit ante, color. Pinguia cur illis gustentur larda kalendis, Mixtaque cum calido sit faba farre, rogas? 170

152. Pone tuum P2029. tuus dixit sospes AN. sospes inquit (inquid E) al. EFTg sex. alumpnus EG.

153. canas r ma. pr. flebat quinque. fleb. matresque patresque s.

154. lacr. ipse fs.

155. arb. postem ter ord. r. post. ex ord. E. postes inter ord. m ma. pr. ord. texit unus.

156. ter om. r. arb. lumina E ma. pr. P3. fr. tegit duo; Yuar. scr.

157. Spargit in ras. m. Sparsit Ng. et quae med. O2734 Marsus in ed. Mediol.

158. porco A. bimonstre G. cr. bimatre P et Yuar. scr. bimestre O?b. Reliquos meos et Heinsianos in hac uoce sequor.

159. noct. habes 33. inquid E.

160. paruo in ras. m. pro puero A duo. cadet E \(\sigma\). paruo adatur A 1220.

161. praec. D E. fibr. linite fibr. duo.

163. proiecta b. aethera MN unus et alter et uett. ed. sub aequore s. sub aere e; suar. scr.

164. Quaeque O. Ha, assunt sacris, BDFGOANAbp44 quindecim. adsunt sacris Eefr. que aderunt sacr. T. que adsunt homines resp. \(\sigma\). que sacris adsunt resp. CH17 quinque. que adsint sacr. reliqui scripti et uett. ed. sacr. prospicere 20 duo. resp. exta uet. \(\sigma\). que sacris adsunt resp. CH17 quinque. que adsint sacr. reliqui scripti et uett. ed. sacr. prospicere 20 duo. resp. exta uet. \(\sigma\). 165. iunalis m ma. pr. que naialis 27. Ha, ponitur, BANHYbgrma. sec. t 1344 uiginti duo; CMPAuar. scr. sp. sumittiur alba Ema. pr. sp. sumitur reliqui scripti, E a correctore, b t uar. scr. et uett. ed. subditur coni. Vitius, fort. recte. pon. illi Y.

167. Post illam O. ill. neque (C?) uett. ed.

169. gustantur B620 decem. larga r ma. pr. cal. e.

170. que om. E ma. pr. que cur cal. 34. cal. fit tres. rogas f.

Prisca dea est, aliturque cibis quibus ante solebat, Nec petit ascitas luxuriosa dapes. Piscis adhuc illis populis sine fraude natabat, Ostreague in conchis tuta fuere suis. Nec Latium norat, quam praebet Ionia diues, 175 Nec quae Pygmaeo sanguine gaudet auis. Et praeter pennas nihil in pauone placebat: Nec tellus captas miserat ante feras. Sus erat in pretio, caesa sue festa colebant: Terra fabas tantum duraque farra dabat. 180 Quae duo mixta simul sextis quicumque kalendis Ederit, huic laedi uiscera posse negant. Arce quoque in summa Iunoni templa Monetae Ex uoto memorant facta, Camille, tuo. Ante domus fuerat Manli, qui Gallica quondam

172. Haec pet.  $\Sigma$ . adscit. E alii? asscitas b r. adcitas  $\Delta$  uar. scr. accitas T. 173. Ita, illis populis,  $BD\Delta \Psi \Sigma efgm$  uiginti quatuor et uett. ed. adh. populis illis E ma. sec. N. adh. illic populi  $CFGMP\Delta bprs$  (44?) tredecim. adh. populis illic E ma. pr. adh. illo populo  $\Phi$ . adh. illuc populi T. adh. illi populi T. adh. illic hominis unus. adh. illi populo qui restant. 174. Ostra quoque in 29. inchonchis D. 175. lacium EG, norant E. lat. nouit T. lat. praebet quam norat ion. T. nor. quod T0 quinque; T176. Nec T176. Nec T2 quinque; T2 quinque; T3 quinque; T4 quatuor. sang. manat unus. gaud. aui T5 ma. T6. Quinque T7 quatuor. 178. mis. arte T7 uar. scr. Suadeo: tellus coptas miserat Asteria. 179. prec. T6. praec. T7 festa carebant T7 fu

A Capitolino reppulit arma Ioue.

Quam bene, di magni, pugna cecidisset in illa

 Defensorque soli, Iuppiter alte, tui!

Vixit, ut occideret damnatus crimine regni:

Hunc illi titulum longa senecta dabat.

190

Lux eadem Marti festa est, quem prospicit extra

Appositum tectae porta Capena uiae.

Te quoque, Tempestas, meritam delubra fatemur,

Cum pene est Corsis obruta classis aquis.

Haec monimenta patent hominum. si quaerimus astra, 195

Tunc oritur magni praepes adunca Iouis.

Postera lux hyadas, taurinae cornua frontis, Euocat, et multa terra madescit aqua.

Mane ubi bis fuerit, Phoebusque iterauerit ortus,
Factaque erit posito rore bis uda seges,
Hac sacrata die Tusco Bellona duello
Dicitur, et Latio prospera semper adest.

188. Ita, Defensorque soli, D Gs. Defensorque poli iup. P. Defensorque sui iup. m. Defensorque tui i. a. solii (soli B) BF A septem. Defensorque tui i. a. poli T. iupp. alme B uar. scr. Defensor solii iuppiter (iupiter E A, iopiter P) caeteri. iup. ante A. iupp. alta r. 189. dampnatus EG. occ. uersatus F. crim. turpi II. crim. maii F. 190. sen. dabit p uar. scr. 191. eadem festa est marti DN. est quae Eem quatuor et edd. saec. xv. est quam Gma. pr. b ma. pr. 2044 tres. 192. Adpos. E a correctore, b? Adiunctum tect. Z. Appos. rectae Tp 41 nouem (tres Neup.?) et edd. saec. xv; Cuar. scr. a prima manu. (Muar. scr.?) Appos. dextrae Ng ma. pr. 2 et fortasse unus an alter. Gloss. Mars .1. templum martis stat recta fronte contra capenam portam et est appositum extra ad uiam tectam quae et hodie est rome D. uiel quam fecit apius E. 193. Nos tibi tempestas merito del. Z. delubra fatentur  $\Pi$ . 194. est om. D. chorsis DG, est illis obr.  $\Sigma$ , est colchis Yuar. scr. cors. eruta s alius. obr. puppis unus. 195. Hanc s. Ita, mon, (monum. DN) patent hom., DGN. Haec hominum monumenta (monim. Er) patent (patet 6, probant unus, probet duo, praebent Cuar. ser., manent E et II et due uar. ser.) reliqui. hom. (pat.) sed qu. Guett. ed. si quaeritis 33 tres. 196. Cras oritur Ema. pr. 197. hiadas E. yadas G. hyades A. thaurinae D. taur. in corn. b ma. sec. corn. fontis b ma. pr. 198. madescet N fort. recte. 199. Mane u. bis D. ubi h' fuerit E ma. pr. ubi iam fuer. tres. (ubi?) fuerit phoebusque bis (iter.?) P. phoebique II. que intrauerit CE ma. pr. Ams 20 sedecim. 200. Vers. in marg. r. que erat unus, pos. facta bis C. rore l'uda E ma. pr. 201. Hoc

Appius est auctor, Pyrrho qui pace negata
Multum animo uidit, lumine captus erat.

Prospicit a tergo summum breuis area circum,
Est ibi non paruae parua columna notae.

Hinc solet hasta manu belli praenuncia mitti,
In regem et gentes cum placet arma capi.

Altera pars circi Custode sub Hercule tuta est,
Quod deus Euboico carmine munus habet.

Muneris est tempus, qui nonas lucifer ante est:
Si titulos quaeris, Sylla probauit opus.

Quaerebam, nonas Sanco Fidione referrem,
An tibi, Semo pater. tum mihi Sancus ait:
Cuicumque ex illis dederis, ego munus habebo:
Nomina terna fero. sic uoluere Cures.

215

b? e. thusco G e. 202. lacio G. 203. Apius E. actor A. auct. qui pyrrho As quatuor. pirro DEGr. pace rogata 14. 204. Multa an. IIb quinque; p. uar. scr. lumine caecus EFAP

ma. sec. Abr ma, sec. st 6 duodeniginti; C D test. Heins, Muar. scr. lumine cassus 1220 duo; Muar. scr. lumine quassus unus; Muar. scr. Gloss. captus] cecus ut uirg. captae oculis posuere cubilia talpae D. 205. a templo summ. 4 29 33. summ. iouis ar. unus. area circi 2029. 206. Est ubi BFAMT uett. ed. Est tibi s. parue ligna columpna E ma. sec. paruae facta col. P3. colona m ma. pr. col. morae s ma. pr. Gloss. Hoc ex incidenti introducit ut possit eo melius ostendere templum herculis. D. 207. Hic II. Huc 41. asta m. b. praenuncia DE. bell. praesentia Σ. b. pronuncia s. 208. 209. sub aequore s. arma sequi g tres. 210. Qui deus Cgp tredecim et edd. saec. xv. Quam deus A. eboico r. 211. temp. quo 33. 212. Si titulum 28 33 44. quaeras 44 alter. quaeres unus. silla DE Gr. scilla A. quaer. fullo praestat opus 20 ma. pr. probabit GPFm3)6 nouem et uett. ed. Gloss. probauit i. e. dedicauit g. 213. Quaer. sancto nonas A. Ita, sanco, G(?) 10113336.

sancto (sco) reliqui. fidio ne DEe. fidioue P. sco sidiore bma.pr. 214. At tibi A. tibi semipater BCDEFG PAMNPH PAma. sec. Tbefgmpr82044 niginti sex et nett. ed. tibi semicaper Ama.pr.s633 ma. sec. septem alii; CMnuar.scr. Ita, tum, DFGMN Prs sex. tu mihi tres. cum mihi EO? ATb undecim. quom mihi g. tunc mihi caeteri. michi D. sanctus G et qui superiori nersu.

215. Circumque Arma.sec. Quicunque Fbma.pr.rma.pr. que est ill. p. ex istis MNTm decem fere. ded. mihi mun. A. ego minus b. 216. N. trina  $PF\Sigma$  p duo. N. tanta p uar.scr. terna suo s., terna dei s., singuli, fero si uol. M. Gloss. quandoquidem

Hunc igitur ucteres donarunt aede Sabini, Inque Quirinali constituere iugo.

Est mihi, sitque precor nostris diuturnior annis, Filia, qua felix sospite semper ero. 220 Hanc ego cum uellem genero dare, tempora taedis Apta requirebam, quaeque cauenda forent. Tum mihi post sacras monstratur Iunius idus Vtilis et nuptis, utilis esse uiris. Primaque pars huius thalamis aliena reperta est. 225 Nam mihi sic coniunx sancta dialis ait: Donec ab Iliaca placidus purgamina Vesta Detulerit flauis in mare Tibris aquis, Non mihi detonsae crines depectere buxo. Non ungues ferro subsecuisse licet, 230 Non tetigisse uirum, quamuis Iouis ille sacerdos, Quamuis perpetua sit mihi lege datus.

cures qui et sabini deum in trino nomine coluerunt. E. 217. Hinc 20. Hac 23 26. Hanc 34; guar. scr. H. ueteres igitur 4. ueteres om. E ma. pr. don. ergo sab. s. sabine f ma. pr. 218. Inde quir. Q. constituere loco l'iugo D eodem tenore. const. loco G. const. rogo b; Wuar. scr. 219. sit praecor uris diut. E. praec. D. Gloss. quod hic dicit bene ad fastos ... pertinet E. 220. sosp. sospes ero 34. Gloss. Filia] Haec fuit uxor Fidi Cornelii Fabii. C. 221. cum uellem bis ponit r. uellem magno dare f. thedis DG. 222. requirebat  $\Delta$ . quique r ma. pr. canenda p uar. scr. que timenda for.  $\Sigma$ . 223. Tunc  $CDEG\Delta T\Delta Tbers$  multi et uett. ed. Cum 20 tres. monstratus ms 22 quinque. monstrabat 33. idas f. post actas coni. Heins., monstr. tertius Vaassenius. 224. Vt. est nupt. S. Vtil' q; nupt. b ma. pr. utilis atque wiris E ma. pr. sub ras., ut uidebar uidere. utilis ille uiris t. 225. Deest hinc folium in s. Plurima pars O. pars eius tres. est abi. f. 226. michi D. coniux G. dial.s D ma. pr. 227. ab ytalica b. 228. Detulerat T. flauas i. m. t. aquas m ma. pr. thibris G. tybris e. thybris 229. Nec mihi II. Ita, detonsae, uett. ed. detonsum e tres. detonsa g ma. sec. 12. dentoso 17. detenso, detensos (non detons.) bini. detonso reliqui omnes. crinem libri praeter D G AN duos alios, quos seq. crines detexere D. crin. depexere G. depectore f ma. pr. despectere edd. Vic. Ven. Gloss. detonsa est arbor quae breuia habet folia ut buxus E. detonso] polito r. 230. Vngues nec ferro N. Non unges D. Non ungen F. Non

crinem ferro O. Non unguem O uar. scr. 232. michi E.

Tu quoque ne propera. melius tua filia nubet, Ignea cum pura Vesta nitebit humo.

Tertia post nonas remouere Lycaona Phoebe 235 Fertur, et a tergo non habet ursa metum. Tunc ego me memini ludos in gramine campi Aspicere et dici, lubrice Tibri, tuos. Festa dies illis, qui lina madentia ducunt, Ouique tegunt paruis aera recurua cibis. 240 Mens quoque numen habet. Menti delubra uidemus Vota metu belli, perfide Poene, tui. Poene, rebellabas, et leto consulis omnes Attoniti Mauras pertimuere manus. Spem metus expulerat, cum Menti uota Senatus 245 Suscipit. et melior protinus illa uenit. Aspicit instantes mediis sex lucibus idus Illa dies, qua sunt uota soluta deae.

233. Tunc quoque m 5 duo. quoque nec pr. F. quoque nunc profer mel. 2834. ne properes P344. 234. pura ueste nitebit humus libri prueter (P? negligens fuit editor Francof.) 15 ma. sec. 23 ma. sec. ueste uirebit 26. Gloss. uesta quae est eadem cum igne et terra receperit imaginem lotam et rursus indutam purpura. E. quia herbae siccantur uel melius quia terra illa in templo uestae erat circumdata igne artificiose ut infra habetur mox. g. 235. Altera post E ma. pr. Tercia D G. post idus unus. licaona D E ma. pr. G. lichaona E ma. sec. licaonia b duo. liconia 20. lycaoni 29. lycaone duo. 236. non habitura met. m ma. pr. habet illa p uar. scr. 237. Tunc memini memet ludos E. ego commemini lud. F. 238. et didici C A 1220. et dixi b. thibri G. tybri e. 239. madancia D ma. pr. lina mendatia E ma. pr. 240. Quique tangunt ed Ven. teg. prauis D ma. gr. erare curua D

que tangunt ed. Ven. teg. prauis O ma. pr. erare curua D.

241. quoque nomen E ma. pr. Fm. quoque munus A. del. uidebis C. del. fatemur duo.

243. rebellabant g uar. scr. rebellaras 3348. et letum E ma. pr. letho principis 20.

244. Attonita
r ma. pr. pertinuere G. maur. extimuere 20.

245. met. extulerat B C E M ma. pr. P A T b m r 3 12 20 21 quatuordecim. met. abstulerat D G N F Se g p quindecim et uett. ed. met. attulerat M ma. sec.
duo.

246. Suspicit G sub ras. r ma. pr. 44. Excipit 20. prot.
ipsa f. illa fuit G.

247. Prospicit t. mediis ex luc. 33 duo. med.
post luc. unus. Gloss. interpositis sex diebus inter eam et idus. quod
est vi Id. D.

| Vesta, faue! tibi nunc operata resoluimus ora,    |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Ad tua si nobis sacra uenire licet.               | 250 |
| In prece totus eram. caelestia numina sensi,      |     |
| Laetaque purpurea luce refulsit humus.            |     |
| Non equidem uidi, ualeant mendacia uatum,         |     |
| Te, dea. nec fueras aspicienda uiro.              |     |
| Sed quae nescieram, quorumque errore tenebar,     | 255 |
| Cognita sunt nullo praecipiente mihi.             |     |
| Dena quater memorant habuisse Parilia Romam,      |     |
| Cum flammae custos aede recepta dea est:          |     |
| Regis opus placidi, quo non metuentius ullum      |     |
| Numinis ingenium terra Sabina tulit.              | 260 |
| Quae nunc aere uides, stipula tunc tecta uideres, |     |
| Et paries lento uimine textus erat.               |     |
| Hic locus exiguus, qui sustinet Atria Vestae,     |     |
| Tunc erat intonsi regia magna Numae.              |     |
| Forma tamen templi quae nunc manet, ante fuisse   | 265 |
| Dicitur. et formae causa probanda subest.         |     |
| 1                                                 |     |

249. Vesta sue b ma. pr. nunc optata D. nunc operosa AM ma. sec. Σ quatuor. 250. tua sic 41. nob. festa uen. Fr 11.

252. luce resoluit  $\Delta$ . 253. uidi pereant mend. tres. mendatia Ee. 254. Tu dea BCAg quinque et uett. ed. dea non  $FA\Pi\Sigma$  Tr octo et uett. ed. fuer. inspicienda r. fuer. conspicienda 1220.

255. nesc. quoque err. D ma. pr. quorum err. f. errore trahebar \$\Delta e g ma. sec. 12 20 22 tres. 256. Agnita sunt 12. Cogn. nullo sunt praec. \$\Psi\$. sunt nulla \$Cf 22 sex. sunt illa 29. percipiente \$N\$. michi \$E\$. 257. Dona \$D\$. Denaque ter mem. 433. Ita, paril., 33 et edd. Vic. Ven. hab. palladia \$B\$. palilia reliqui. pal. numen \$BD\$ \$G\$ duo; \$Cuar. scr. pal. nomen \$EFO \Delta MNP \Pi \Percept \Delta TZ f mrt quindecim; b p uar. scr. pal. festa b alius; p uar. scr. pal. festum unus. 258. Tunc fl. \$P\$. Dum fl. 2. flamine \$\Sigma\$. constos \$E\$ ma. pr. cust. urbe 2. recepta sua est 12 20. est abi. b ma. pr.

259. opus quo non placidi  $\mathcal{A}$ . op. placidum  $\Sigma 220$ . quo nunc met. M. quo nec met. m ma. pr. metuencius DG. 260. Nominis m. 261. Ita, aere uides, DFGAYbg ma. sec. mr4203348 duodeuiginti. nunc esse uides BP3. aere uident stip. g ma. pr. aere uirent stip.  $COMma.pr.IIA\Sigma Tf$  sedecim; BIuar.scr. aere nitent stip. qui restant. Ita, tecta uideres, 41333 tres. tunc texta uidebas 48. tecta uidebant 20 sub ras. tecta uiderent unus. tecta nitebant unus. tecta (stip. nunc aere b) uirebant reliqui omnes.

262. uim. tectus  $\sum m$  sex; CM uar. ser. 263. qui nunc tenet atr. T T. 265. Forma tum templi E ma. pr. nunc est ante D. 266. Creditur et D. prob. fuit f. probanda suae est unus.

Vesta eadem est et terra. subest uigil ignis utrique: Significant sedem terra focusque suam. Terra pilae similis nullo fulcimine nixa Aere subiecto tam graue pendet onus. 270 Arce Syracosia suspensus in aere clauso Stat globus, immensi parua figura poli: Et quantum a summis, tantum secessit ab imis Terra. quod ut fiat, forma rotunda facit. Par facies templi, nullus procurrit in illo 275 Angulus, a pluuio uendicat imbre tholus. Cur sit uirginibus, quaeris, dea culta ministris? Inueniam causas hac quoque parte suas. Ex Ope Iunonem memorant Cereremque creatas Semine Saturni, tertia Vesta fuit. 280 Vtraque nupserunt, ambae peperisse feruntur:

267. eadem quae et terra 4. est et quae terra 48. est quae et terra 28. est quae terra 33. utrique om. f. 268. Signarant sed. E. Sign. aedem 11. tuam coni. olim. 269. fulciminae D. fulc. nexa T; M uar. scr. 270. Aerae D. Aere suspenso Aldus in praef. ed. 1502. honus E. pend. honor m ma. pr. Post hunc u. 270 in codicibus 41112 (20 ut suspicor) 28 29 33 et alio fortassis tria disticha sequuntur, quae a Roscio Veronensi accepta primus typis expressit Aldus 1502: Ipsa uolubilitas libratum (subiectum Ald.) sustinet orbem, Quique premat partes angulus omnis abest. Cumque sit in media rerum regione locata (locatum 12), Et tangat nullum plusue minusue latus, Ni conuexa (conexa 28 29 33, connexa tres alii) foret, parti uicinior esset, Nec medium terrae (terram 4 12 33 duo alii, terras 11) mundus haberet onus. Haec in 48 (nisi forte ipse ille 11 est) inseruntur denum post u. 274. 271. Ita, Arce, EΦ? ΔΣ? f? r 28 29. Arte caeteri. seracusia E. siracusia D GΦΣb fr. syracusa 11. syracusia reliqui omnes, aerae D. clausa b ma. pr. 272. inmensi D E G. imm. facta fig. Ψ. fig. soli E MN octo; PΠΔ uar. scr. fig. pole b ma. pr. fig. tholi duo. 273. quantum ab summis F. quantum summis N. tant. distabat

273. quantum ab summis  $\vec{F}$ . quantum summis  $\vec{N}$ . tant. distabat ab  $\vec{E}$   $\vec{F}$ . tant. discessit ab  $\vec{A}$  quinque;  $\vec{E}$  uar. scr. tant. discedit  $\vec{E}$  uar. scr. tant. successit ab m ma. pr. s. tant. discepsit unus.

274. Terra quoque ut F. Terra ad hoc ut M. fiat terra rot. E DAII sma. pr. 275. Stat fac. B. Pars fac. e. null. procubit in Ema. pr. null. procumbit in C m ma. pr. nullus excurrit in t. nullus praecurrit 44. nullusque occurritur illo edd. Rub. Vic. Ven.

276. Ang. et pluu.  $\mathcal{A}$ . pluuia b. a tumulo uend. g ma. pr. hymbre c. tholus fort. in ras. p. 277. sit uirgineis  $C(\mathcal{O}?)$  m ma. pr. s 12 20 22 quinque. dea laeta min. 12. 278. Inuenies caus.  $\Sigma$ . 279. que creatam  $E\Pi$ . 280. tercia DEG. ueste f.

De tribus impatiens restitit una niri. Quid mirum, uirgo si uirgine laeta ministra Admittit castas in sua sacra manus? Nec tu aliud Vestam, quam uiuam intellige flammam: 285 Nataque de flamma corpora nulla uides: Iure igitur uirgo est, quae semina nulla remittit Nec capit, et comites uirginitatis amat. Esse diu stultus Vestae simulacra putaui. Mox didici curuo nulla subesse tholo. 290 Ignis inextinctus templo celatur in illo. Effigiem nullam Vesta nec ignis habent. Stat ui terra sua. ui stando Vesta uocatur. Causaque par graii nominis esse potest. At focus a flammis et quod fouet omnia, dictus: Qui tamen in primis aedibus ante fuit. Hinc quoque uestibulum dici reor, unde precamur Et famur: Vesta est quae loca prima tenet.

282. inpatiens D. impaciens EG. imp. exstitit N tres. 283. ministra est  $\mathcal{O}A\Sigma b$ . 284. Admittat  $\mathcal{O}$ ; p uar. scr. Admisit T. Admixit f. cast. ad sua N4;  $\mathcal{O}$  uar. scr. sua castra 12 20 duo, sua iura  $\mathcal{A}$  alius. 285. tu om. cod. Isid. origg. 8, 11, 68 p. 277 Lind. tu aliquid uest.  $\mathcal{A}\Pi m$ . quam castam, meram, singuli. uiuam collige fl. b. 286. corp. nuda olim edebatur apud Isidor. 287. Iure quidem uirg. 12. uirgo quae N. 288. uirginitatis habet  $\mathcal{O}M4$  12 20 33 octo;  $\mathcal{V}$ p uar. scr. 289. Ecce diu E. 290. curuo nullo E ma. pr. sub esse G. subesse polo S ma. pr. subesse solo 33.

291. inext. templum e. templo celebratur quinque. 292. uesta neque ignis G. ign. habet CEO test. Heins.  $AII\Sigma Tb$  1220 33 undeuiginti. 293. Pars dimidia prior uersus in ras. m. ui in ras. b. terra suo f. sua quia stando s. 294. par om. Ema. pr. Causaque pars graii CDGATg ma. pr. m620 33 tredecim; F puar. scr. p. graiis II. p. graeci nom. 2021 tres. 295. Est foc. II. Ast foc. II. Gocus e flammis et quot f. II. G. flammis uel quod II 200. omn. dictis II ma. pr. 296. Et tamen II. Quae tam. s. ante fui b. 297. Hinc ego II hi

Ante focos olim scamnis considere longis Mos erat et mensae credere adesse deos. 300 Nunc quoque cum fiunt antiquae sacra Vacunae, Ante Vacunales stantque sedentque focos. Venit in hos annos aliquo de more uetustas: Fert missos Vestae pura patella cibos. Ecce coronatis panis dependet asellis, 305 Et uelant scabras florida serta molas. Sola prius furnis torrebant farra coloni, Et Fornacali sunt sua sacra deae. Suppositum cineri panem focus ipse parabat. Strataque erat tepido tegula quassa solo. Inde focum seruat pistor dominamque focorum Et quae pumiceas uersat asella molas.

1429 alius. Ita, uesta est quae, BDEGDAMN Fefgmma.sec. pr. uestra est quidam sec. ann. impr. famur uestam quae T uett. editi; O uar. ser. famur uesta quae reliqui qui hucusque indicati sunt. Dicimus o uesta quae omnes quorum nulla adhuc mentio facta est, hoc est, ex accurate collatis FAEbs Ald. sec.; CP uar. ser. prima tenes FMNII ma.pr. Afs; CP uar. ser. De passim collatis in neutram partem constare reor. 299. Ante deos ol. E ma.pr. olim longis cons. scamnis CNEms 2022 duodecim; AFuar. ser. scamnis confidere D. scamnis assidere E. 300. Mos fuit et mensis cr. A. mensae credit ad. M. 301. Hinc qu. b alius. quoque dum r. cum fuerint ant. gptest. Heins. duo. cum fuerunt p test. Gron. fiunt antiqua E. uacinae b ma. sec. uacuene r. lacunae P3. 302. uacanales A. lacunales P3. stantque in ras. m. foco b ma. pr.

303. annos aliquid b fort. sub ras. 3. annos aliquid de more uetusto \$\Pi\$ ma.sec. \$F211293344. 305, 304 transp.r. 304. Fert uestae missos \$NIIT\$. Fert iussos duo. uestae parua \$11\$. uestae curua \$343536\$. pura puella \$P\$. pura putella \$3\$. 305. cor. pane \$C\$. 306. Et uellant \$M\$. scabr. florea tres et edd. \$Ven. \$Vic.\$ florida farra tres. fl. sacra unus. serta comas \$41\$ quatuor; \$CMIIA\$ uar.ser. 307. f. loconi \$r\$. 308. fornicali \$BDD\$ ma.pr.\$Abm\$ tres. sunt stata s. \$3\$ quatuor, uett. ed.; \$Puar.ser\$. sua festa \$E\$. sua templa \$6\$. 309. Sub positum \$D\$. Subpos. \$r\$. cineri et panem \$M\$. ipse tenebat \$A\$ uar.ser\$. 310. Sacraque er. \$E\$. erant \$As\$. tepido in ras. \$D\$. quassa foco \$DEGDMNPIIA\text{\$\superigned{D}\$} Tbeg ma.sec. \$pr ma.sec. 204041 sedecim; \$C\$ uar.ser\$. faco \$r\$ ma.pr. Quod receptum est \$Pp\$ uar.ser\$. Latere uitium uidetur. 311. Inde locum \$ma.pr.\$; \$Pp\$ uar.ser\$. foc. pistor seruat \$A\$ duo. pastor \$m\$ ma.pr.\$ dominumque \$A\$. que sacrorum \$g\$. 312. Et quas \$CII33\$ quatuor. puniceas \$DEAMNPAfr3\$ triginta unus et edd. saec. \$xy\$; \$B\$ Cuar.ser.pun. seruat \$as\$, \$f\$. pun. ussat as. \$r\$. \$Gloss\$, \$D\$; puniceas \$m\$. dicit quia

Ou. Fasti.

Praeteream, referamne tuum, rubicunde Priape, Dedecus? est multi fabula parua ioci. Turrigera frontem Cybele redimita corona 315 Convocat aeternos ad sua festa deos: Conuocat et satyros et, rustica numina, nymphas: Silenus, quamuis nemo uocarat, adest. Nec licet, et longum est epulas narrare deorum. In multo nox est peruigilata mero. 320 Hi temere errabant in opacae uallibus Idae, Pars iacet et molli gramine membra leuat. Hi ludunt, hos somnus habet, pars brachia nectit Et uiridem celeri ter pede pulsat humum. Vesta iacet placidamque capit secura quietem, 325 Sicut erat, positum cespite fulta caput. At ruber hortorum custos nymphasque deasque Captat, et errantes fertque refertque pedes. Aspicit et Vestam. dubium, nymphamne putarit,

in affrica maxime habentur quae est sicca terra. l' pumiceas ponit pro quolibet saxo .t. lapideas. 313. Praeterea ref. EMPHFA Tegmpma. sec. 33 44 viginti quinque et edd. saec. xv. referam ne DE. referamue A. rub. papee b ma. pr. 314. est multo f. pl. ioco F. fab. plena COMNHFSTbgpst viginti ferme et edd. saec. xv. Quod receptum est ex passim collatis 3 4 10 12 20 21 33, tum C var. scr. 315. Turrigeram BCEFGO test. Heins. AMN PHFATbefgmprs 3 undetriginta et vett. ed. Thuriferam fr. S. Turr. cybele frontem A. cibele mei. coronis ed. Rub. 316. Advocat O. Evocat duo. Conu. quadras ad F. Conu. ethereos b. sua sacra AT duo. sua fata ed. Ven. 317. satyras 23. satir., nimph. mei. 318. Sillenus Er. nemo vocaret EFAMFTf20 tres. n. vocavit N duo. n. vocarit 11. 319. Non lic. b. ep. numerare EFTf quinque; HA var. scr. 320. est evigilata (M?) est pervigil acta duo. 321. Hii BEFGAF. Di tem. (C?) NII AT decem fere edd. Vic. Ven. Ald. prim. sec. Dii tem. bt ed. Rub. opacae collibus DFGAPFAZTgmrs 3 20 undecim. ydae GZ. 322. menbra D. levent E. levant IIr quinque et vett. ed.

323. Hii E. sompnus E. brach. uertit P. brach. nectunt b sex et uett. ed. brach. iactat  $\mathcal{D}$  et M uar. scr. 324. Pars uir. quinque et uett. ed. 325. que rapit sec. E. capit secreta D. 326. erat posito  $F \mathcal{A}$ . 327. At rubus b. At rubet e. ruber bortorum D. nimph. mei. 328. Captet f. fretque r. 329. dubium est nymph. (nimph.) libri omnes exceptis C test. Gron. D  $G \mathcal{A} \Sigma$  e g m ma. pr. r s 20 33 sex aliis. nimph. G. nimpham ne D E. nymphasne F. nymphamque M T. ne putaret  $D \mathcal{A}$  ma. pr. 44. ne putares b. ne puts

| An scierit Vestam. scisse sed ipse negat.         | 330 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Spem capit obscaenam, furtimque accedere temptat, |     |
| Et fert suspensos corde micante gradus.           |     |
| Forte senex, quo uectus erat, Silenus asellum     |     |
| Liquerat ad ripas lene sonantis aquae.            |     |
| Ibat, ut inciperet longi deus Hellesponti,        | 335 |
| Intempestiuo cum rudit ille sono.                 |     |
| Territa uoce graui surgit dea. conuolat omnis     |     |
| Turba. per infestas effugit ille manus.           |     |
| Lampsacos hoc animal solita est mactare Priapo:   |     |
| Apta asini flammis indicis exta damus.            | 340 |
| Quem tu, diua, memor de pane monilibus ornas:     |     |
| Cessat opus, uacuae conticuere molae.             |     |
| Nomine, quam pretio celebratior arce tonantis     |     |
| Dicam, Pistoris quid uelit ara Iouis.             |     |
| Cincta premebantur trucibus Capitolia Gallis:     | 345 |

uit frma.sec. 330. An sciret DG. An scieret  $N\Delta ma.pr.$  uest. scire duo et edd. Rub. Vic. scisse quod ipse  $\Delta g.$  ipse in ras. b. ipse neget  $\Delta ma.pr.$  331. furtimque ascendere unus (N aut T, oblitterata erat nota) uar. scr. 332. susp. ore mic. unus. corde tremente P3. 333. sillenus Ee. cillenus  $\Sigma.$  334. Liq. in ripam NII. ad ripam  $\Psi\Sigma 1220.$  ripam laeue  $\Psi.$  335. ut incepit b uar. scr. longi decus  $\Psi.$  337. graui fugit dea duo. dea cum uolat omn. N. dea conuocat 4 sex. conu. omnes 4. 338. Torua per 4 33. inf. confugit  $\Delta.$  eff. illa f 2? 1220 quinque.

Fecerat obsidio iam diuturna famem.

339. Ita, Lampsacos, FPgmma.pr. quinque et uett. ed. Lapsacos DG. Lasacus C. Lapsatus E. Lausacus r. Iam sacro hoc f. Lampsacus reliqui. Lamps. hunc soli solita quatuor scripti et edd. Rub. Vic. Ven. Ald. Mediol. Lamps. hunc aliter solita duo. hoc solita est animal mact. M. an. solitus mact. C; Puar. scr. solita mactare r. 340. Apata as. E ma. pr. Hinc asini b; II puar. scr. fl. iudicis E. 341. Que tu s. Quae tua diua 20. manil. f.

345. Cuneta Zg m ma. pr.; Cuar. ser. 346. obsid. nam diut.

NP3.

Iuppiter ad solium superis regale uocatis, Incipe, ait Marti. Protinus ille refert: Scilicet ignotum est, quae sit fortuna malorum. Et dolor hic animi uoce querentis eget? Si tamen, ut referam breuiter mala iuncta pudori. Exigis: Alpino Roma sub hoste jacet. Haec est, cui fuerat promissa potentia rerum? Iuppiter, hanc terris impositurus eras? Iamque suburbanos Etruscaque contudit arma: Spes erat in cursu. nunc lare pulsa suo est. Vidimus ornatos aerata per atria picta Veste triumphales occubuisse senes. Vidimus Iliacae transferri pignora Vestae Sede. putant aliquos scilicet esse deos. At si respicerent, qua uos habitatis in arce. Totque domos uestras obsidione premi, Nil opis in cura scirent superesse deorum,

347. Inpiter DE. ad solitum s. 349. est om.  $DE \triangle$  duo. fortuna meorum N fort. recte. fortuna locorum OE 40. fort. deorum unus. fort. uiarum unus. est quo sit romana loco res OE uar. ser.

350. Hic dolor  $\mathcal{O}$  uar. scr. quaerentis E ed. Rub. uoce dolentis M. 351. Sit tam. 44. ut referunt E. ref. pariter mala  $\mathcal{F}$ . mala tracta dolore b. 352. Exig. alempno roma E partim sub ras. hoste fuit m ma. pr. 353. fuerat permissa T. 354. Iupiter E. Iupp. hunc  $\mathcal{F}$ . inpositurus D. imp. erat  $P \Sigma b$  ma. pr. m ma. pr. (p? sex?)

355. sub urbanos G. hetrusc. e et uett. ed. contudit om. E ma. pr. que contulit Mp test. Gron. r ma. pr. que concutit Ψ; p quatuor uar. scr. que perculit 20. que uicerat E et b uar. scr. 356. Spesque erat E Σ. incursu G. in crasso uicta repulsa suo 20. cursu nec lare Tb ma. pr. lare in ras. m. nunc pede F. est abi. Ne. 357. orn. errata E ma. pr. Σf ma. sec. orn. aurata Ψ29. ornatos sacrata suadeo. picta priore syllaba in ras. m. pincta f. 358. triumphalis E. triumph. accubuisse PI3 duo. triumph. succubuisse N44 tres et uett. ed. tr. concubuisse A Σ. tr. procubuisse duo. 359. Vid. italice G. transferti E ma. pr. transf. pectora m alius, transf. numina s tres. transf. munera 6 duo. transf. praemia unus; m uar. scr. pign. gentis p uar. scr. 360. Cede CD F ma. pr. GM Pb m ma. pr. p r ma. pr. s 33 undetri-

360. Cede CD Fma. pr. GMPb m ma. pr. pr ma. pr. s 33 undetriginta. Caede B. Ede E. Aede AII > Tr ma. sec. 7; p uar. ser. Cedo unus. Caesa Cuar. ser. Gloss.: Cede] pro dic. C. putent 29. aliq. solis adesse deos A. 361. Ha si b. uos habitastis BCDm ma. pr. uos habitetis b. in urbe duo. 362. domus AMAg octo. dom. nostras F. dom. positas obs. b ma. pr. 363. Nil opus m.

370

Et data sollicita thura perire manu.

Atque utinam pugnae pateat locus! arma capessant, 365 Et si non poterunt exsuperare, cadant.

Nunc inopes uictus ignauaque fata timentes Monte suo clausos barbara turba premit.

Tunc Venus et lituo pulcher trabeaque Quirinus Vestaque pro Latio multa locuta suo.

Publica, respondit, cura est pro moenibus istis, Iuppiter, et poenas Gallia uicta dabit.

Tu modo quae desunt fruges, superesse putentur, Effice, nec sedes desere, Vesta, tuas.

Quodcumque est solidae cereris, caua machina frangat, 375 Mollitamque manu duret in igne focus,

Iusserat. et fratris uirgo Saturnia iussis
Annuit, et mediae tempora noctis erant.

Iam ducibus somnum dederat labor. increpat illos
Iuppiter et sacro, quid uelit, ore docet.

380

in curas scir, BDEGYZegmr10122033 octo. Gloss. curas] culturas. quod ipsi homines curam uestri gerunt hoc nihil prodesse eis. l' curam deorum nil prodesse eis cum tot dii defendere non possint eos D. 365. capescant Frma. sec. capescent b. capessent BP Af alii ut puto quorum desectum uel obsutum erat in uolumine Heinsiano indicium. 366. poterint EMII 33 quinque. exup. e et ed. Rub. exsuperasse b. cadent BCEOMNPILATr alii passim col-367. Nunc opus et victos ("aut forte victis") ign. m ma. pr. inopes victos E. vict. ignara fata f. que facta tim. quinque. que arma tim. N. fata gementes T duo; g uar. scr. 368. Morte sua claus. E. claus. impia t. 12 20. turba premunt 34.  $B\Phi$ ?  $\Pi\Sigma$ ? tres. et pulcher lituo tr. DGN. 370. lacio G. latio est multa E. suo est omnes libri praeter BEr duos. 371. resp. causa est II. moen, urbis Mp tres. 372. Iupiter E. et poenam A. et nepas r ma. pr. penas gallica E. poen. gallica turba duo. gallia turba II ma. pr. 373. Tum modo E. superesse creduntur G ma. pr. sup. credantur G ma. sec. superesse uidentur f. 374. Eff. ne sed. A. nec latium des. u. tuum 1220.

374. Eff. ne sed.  $\Delta$ . nec latium des. u. tuum 12 20. 375. Quod superest solidae 12. est cereris solidae  $CGN \times Em$ . sol. cereri s. mach, franget  $\Delta$ . 376. Mollitumque r. Mollitaque fs. duret et igne m. 377. et iussis u. s. fratris  $\Delta$ . fratr. iuno sat. g. sat. dictis W sex; g uar. scr. 378. noct. erat f. 379. Iam dubiis somn. g. sompnum g. ded. sopor g 29; g uar. scr. sop. excitat g uar. scr. incr. omnes g 380. lupiter g 58. sacro qui g 59.

ma. pr. quid uehit s. ore iubet unus.

Surgite, et in medios de summis arcibus hostes Mittite quam minime tradere uoltis, opem. Somnus abit, quaeruntque nouis ambagibus acti. Tradere quam nolint et iubeantur opem. Esse ceres uisa est. iaciunt Cerealia dona: Iacta super galeas scutaque longa sonant. Posse fame uinci spes excidit. hoste repulso Candida Pistori ponitur ara Ioui. Forte reuertebar festis Vestalibus illac. Oua Noua Romano nunc uia iuncta foro est. Huc pede matronam nudo descendere uidi: Obstupui tacitus sustinuique gradum. Sensit anus uicina loco, iussumque sedere Alloquitur quatiens uoce tremente caput: Hoc, ubi nunc fora sunt, udae tenuere paludes: 395 Amne redundatis fossa madebat aquis. Curtius ille lacus, siccas qui sustinet aras,

381. medias r ma. pr. med. e summ. b. 382. minime mittie uult. C. min. mittere uult. 2933. min. perdere uult. tres et edd. saec. xv; Muar. scr. min. credere u. unus. uultis libri.

383. Sompnus E. quaeruntque noctis s. nou. a bagibus alti E ma. sec. 384. quam nolunt  $B\Sigma T$ ; p uar. ser. nol, ut iub. A.

385. Ecce cer. r s ma. sec. 1333 septem, ceres uisum est Fuar. scr. 386. Nacta sup. b. gal. sentaque b ma. pr. gal. longaque scuta BA5 quatuor et edd. Rub. Ald. prim. 387. Vincere posse fame spes 11. spes edidit s ma. pr. 388. Cand. pistorum pon. b. 389. Forte reuectabar 2. reu. sacris uest. \$\mathcal{O}\$? 1221. fest. cerea-

libus \$\overline{H}2041\$. fest. natalibus \$duo\$. uest. illic \$\overline{H}^{\sigma}\$ ma. pr. uestal. illa \$ADGNg\$ m decem fere et edd. Rub. Ald. 390. Qua uia romano nunc noua \$EP\_{\sigma}\$3 tres et uett. ed. nunc quoque i. N. est abi. 34. 391. Hic \$\overline{A}\$. Hac tres; \$M\$ uar. scr. matr. uidi desc. nudo \$PT333\$ duo. 392. Obstipui \$G\$ 1233. que gradus \$b\$ g octo. 393. Sedit an. \$\overline{H}\$. Sentit an. \$\overline{\Sigma}\$. uic. loci 2933. loco uisumque

C. loco nullumque b. 394. quaciens G. capud E. 395. Ita, Haec, D (per compendium tamen quod in eo libro alia quoque assignificat) Gs nouem et uett. ed. Hoc ubi ETZfgmma. sec. r242833. Huc C. Hunc M. Hac duo; Cuar. ser. Hic reliqui et CEuar. ser. sunt undae 4. udae tremuere FIma. sec. \(\Sigma\)bst sex; MNA octo uar. ser. udae tumuere \(\varPi\). 396. Mane red. BCDEFGO AMPHAT bma. sec. fm s 34041, ex quibus Mp alterum pro uar. ser. habent. redundanti fossa Ema. pr. Oegma. sec. m 122033 quindecim. A. redundantis r duo, fossa redundat t. mad. aqua Oem 1220 quinque. mad. aquae duo. 397. Curcius Es. Crutius

Nunc solida est tellus, sed lacus ante fuit. Qua Velabra solent in circum ducere pompas, Nil praeter salices cassaque canna fuit. 400 Saepe suburbanas rediens conuiua per undas Cantat, et ad nautas ebria uerba iacit. Nondum conueniens diuersis iste figuris Nomen ab auerso ceperat amne deus. Hic quoque lucus erat iuncis et arundine densus Et pede uelato non adeunda palus. Stagna recesserunt et aquas sua ripa coercet, Siccaque nunc tellus. mos tamen ipse manet. Reddiderat causam. Valeas, anus optima, dixi, Quod superest aeui molle sit omne tui. 410 Caetera iam pridem didici puerilibus annis, Non tamen idcirco praetereunda mihi. Moenia Dardanides nuper noua fecerat Ilus: Ilus adhuc Asiae diues habebat opes: Creditur armiferae signum caeleste Mineruae 415

O. Circius  $CDGP\Pi rma.$  sec. 3 44 tres. Cultusque ille locus Euar. scr. ille locus CAMPFTmrs3 20 septem et uett. ed.; 44 uar. scr. lacus siccus Cuar. scr. qui continet F. 398. sed fuit ante lacus F. 401, 402, 399, 400 transp. C et uett. ed. 399. Quae uel. F. Quo uelata sol. puar. scr. ueleabra F. solent in ras. F. uel. sonant F. locus dictus est a uelis seruio teste F. 400. praet. silices F. locus dictus est a uelis seruio teste F. 400. praet. silices F. F (nisi falsi sunt qui eos libros contulerunt) s 22 23. sal. casaque F ma. pr. sal. crassaque libri reliqui. 401. per herbas F.

402. naut. talia uerba W;  $\mathcal{D} \triangle uar. scr.$  ebr. turba mma.pr. uerba facit 20 tres. 403. Non dum G. 404. ab aduerso  $BCDEma.pr. FGMNP\Pi \Psi \triangle \Sigma Tbfgma.pr.mrs 44 triginta unus et uett. ed. ab euerso <math>A.$  cep. anne Er. Gloss. D. Nondum dictus est tiberinus ianus quia nondum habuit templum contra tiberim propter lacum. 405. iuncis in ras. m. erat uirgis M. erat paucis bma.pr. harundine DEG. 406. pede nudato P3. 407. et aquam m. cohercet DEG. coercent s. 408. Succaque E. que non tell. m. tell. mons t. i. foret M. Ita, ipse,  $DG \triangle N$  alius. tamen inde 26. tam. iste unus. tam. ille reliqui. Gloss. D. ipse] distinctionem facit et non significantiam. ipse et non alius. 409. ualeas huic opt. 12 20. 411. Ita, Caet., D. iam didici pridem A. 412. Nec tam. H. id circo D. iccirco Ee ed. Rub. michi E. praetereunda puto DGN duo. 413. darnides C. 414. Ilus in ras. m. 415. armigerae Fe. sign. uitale 12 20.

Vrbis in Iliacae desiluisse iuga. Cura uidere fuit. uidi templumque locumque: Hoc superest illic: Pallada Roma tenet. Consulitur Smintheus, lucoque obscurus opaco Hos non mentito reddidit ore sonos: 420 Aetheream seruate deam, seruabitis urbem: Imperium secum transferet illa loci. Seruat, et inclusam summa tenet Ilus in arce: Curaque ad heredem Laomedonta uenit. Sub Priamo seruata parum, sic ipsa uolebas Ex quo iudicio forma reuicta tua est. Seu genus Adrasti, seu furtis aptus Vlixes, Seu pius Aeneas eripuisse datur. Auctor in incerto, res est Romana. tuetur Vesta, quod assiduo lumine cuncta uidet. 430 Heu quantum timuere patres, quo tempore Vesta Arsit, et est tectis obruta pene suis!

416, in om. b ma. pr. Vrb. ab il. T. il. dissiluisse iugo b. il. destituisse g uar. scr. desil. iugo  $CDAN\Pi\PsiA\Sigma Tg$  p r s 13 uiginti quatuor; M uar. scr. des. iugis e quatuor. 418. Hic sup. p. superest illi D 33. pallida f ma. pr. 419. Cons. sintheus CT; p uar. scr. cintheus DGN. simuthreus E ma. pr. Consulitur que deus luc, E ma. sec. tuneus A. linceus M. sitheus  $H\Psi$ ; N uar. scr. cintheus P. scitheus P uar. scr. cintheus S. simitheus S. simitheus S. simitheus S. sintheus S. simitheus S. simitheus S. sintheus S. luco obsc. S. 420. non inuito S. sintheus S. 10c obsc. S. 421. Aetheriam S. 10c or S. 11c on S.

426. iuditio D. iudicio est forma Ef. forma relata Z. forma retacta 41. forma relicta duo; Fuar. scr. reu. sua est N1233 decem. reu. suo est gm 22. reu. tuo f, abiecto ut E quoque in fine est. 427. Seu gener OMP I fm p s 3 44 uiginti duo ed. Rub.; CN \(\Delta\) uar. scr. seu fustis D. furt. captus ul. M. furt. notus ul. T. Gloss. N: genus et non gener legatur. 428. Ita, datur, p. aen. eripuisset eam 23. eripuisse palam 44. eripuisse ferunt reliqui et p uar. scr. 429. Actor CAf 44. incerto est res BCEOMN N A em rs duodeuiginti fere et uett. ed. res et romana m duo. Gloss. E: Auctor] qui rapuit. 430. Vesta quoque ass. F. adsid. G? lumina s. lum. culta II alius. lum. iuncta r. 432. est aditis ob ruta 1220. obruta casse suis II.

Flagrabant sancti sceleratis ignibus ignes, Mixtaque erat flammae flamma profana piae. Attonitae flebant demisso crine ministrae, 435 Abstulerat uires corporis ipse timor. Prouolat in medium et magna, succurrite, uoce, Non est officium flere, Metellus ait. Pignora uirgineis fatalia tollite palmis: Non ea sunt uoto, sed rapienda manu. 440 Me miserum, dubitatis? ait. dubitare uidebat. Et pauidas posito procubuisse genu. Haurit aquas, tollensque manus, ignoscite, dixit, Sacra! uir intrabo non adeunda uiro. Si scelus est, in me commissi poena redundet. Sit capitis damno Roma soluta mei. Dixit, et irrupit. Factum dea rapta probauit, Pontificisque sui munere tuta fuit. Nunc bene lucetis sacrae sub Caesare flammae: Ignis in Iliacis nunc erit estque focis. 450 Nullaque dicetur uittas temerasse sacerdos Hoc duce, nec uiua defodietur humo. Sic incesta perit. quia quam uiolauit, in illam

433. Flagr. facti puar. scr. sancti violatis t. 434. prophana e. flamma proterua EN. 435. Flebant attonitae dem. A. Atton. stabant g. dimisso BY Agp alius. crine magistrae II. 437. Praevolat CIIb alius. Pervolat O'H quatuor; Cpuar. scr. et viua succ. 22 24 (sec. sched.). sucurrite E. 438. est auxilium C4 (editi saec. xv?) Ald. sec. off. ficte met. m ma. pr. 439. toll. flammis BC OMPY Tbf gm prs 3 viginti sex septemue et vett. ed. Alterum COuar. scr. 441. dubitatis adhuc dub. 14. 442. Et pavido S. Et pavidos b. pavidas pavido F. pos. succubuisse G duo. pos. subcubuisse S. pos. procubuere s. 443. Haur. aquam Cbms quatuor. aq. tollitque BII. 444. Sacra vir sine interductu A. Sacra ait intr. m. 446. dampno DEG. 447. et irrumpit EY? 23. et eripuit Om quatuor; Fuar. scr. et irrupuit Pfrma. pr. 3. et arripuit (Y?) T sex; E var. sor. et intravit t. 448. Pontificesque bma. pr. svi numine E alius. 449. Non bene mma. pr. luc. sacro sub eg vett. ed. 450. Ign. et il. p var. scr. nunc erit in rus. m. il. tunc erat estq. g var. scr. 451. Nulla dicetur vitam t. E ma. pr. u. temerare EOMPHY T bef(p?) r 44 viginti et vett. ed.; C var. scr. vitt. temerata p var. scr. 452. duce non viva II. duce ne viva diffodiatur S. nec dura A. viva diffodietur A. 453. Sin incesta parit quia m ma. pr. Sic incepta F. inc. perit

Conditur, et Tellus Vestaque numen idem.

Tunc sibi Callaico Brutus cognomen ab hoste
Fecit, et Hispanam sanguine tinxit humum.

Scilicet interdum miscentur tristia laetis,
Nec populum toto pectore festa iuuant.

Crassus ad Euphraten aquilas, natumque, suosque
Perdidit, et leto est ultimus ipse datus.

Parthe, quid exultas? dixit dea. signa remittes,
Quique necem Crassi uendicet, ultor erit.

At simul auritis uiolae demuntur asellis
Et Cereris fruges aspera saxa terunt,
Nauita puppe sedens, delphina uidebimus, inquit,
Humida cum pulso nox erit orta die.

Iam Phryx a nupta quereris Tithone relinqui, Et uigil eois lucifer exit aquis.

PFATegp decem fere et uett. ed. 454. Cond. est tell. PIm. numen inde Dma. pr. idem est EFOANFAZfgmpst quindecim fere et uett. ed. 455. Tum sibi BCFOAFTmp decem fere et uett. ed. sibi collario B. collano Buar. scr. calliaco Dma. pr. E F Φ ma. pr. MΠΣTf m ma. sec.; Δ uar. scr. galliaco D ma. sec. Φ ma. sec. Agp. celaico Fuar. ser. callarico P3. callimacho P3 uar. ser. callacio \( \mathbf{T}; \) Nuar. ser. celiaco \( \Delta s. \) ciriaco \( b. \) gallaico \( r. \) gallaeco 2. collatio 44. colliaco 44 uar. scr. calleco Ald. prim. br. cognomina ab E. cogn. in hoste Zf? 20 (sec. sched., 33 annot. impr.). Gloss. E: per hoc ostendit non esse hunc diem totum fastum. quia hoc die brutus a collaicis populis et crassus a parthis est interemptus, 456. et hispaniam  $CDEG\Sigma e$ . tinxet r. 458. Ne pop. Ema. pr. m 12 20 22 quinque. pop. laeto unus. pop. tuto unus. toto corpore b. toto tempore p. pect. fasta 29. festa iuuat Puar. scr. festa iuuent ms 12 20 22 septem. 459, eufraten DEG. euphratem D. aqu. natosque E ma. pr. aqu. nauimque suasque b. 460. ult. ille Agr 20 quatuordecim; puar. scr. 461. exsult. fort. Heinsiani, dea tela rem. T. remittis m. 462. Quaque nec. m. uind. (ita ll. ut uidetur) alter erit MT duo; Tuar. scr. 463. Et simul A. hauritis E. auratis BII. aur. molae t edd. Vic. Ven. dementur A ma. pr. s unus et alter et Ald. prim. 464. Et ciceris frug. D. saxa terent BDEFONP # A Tefs uiginti Ald. prim.; p uar. scr. saxa tenent A quatuor. s. terrent edd. Vic. Ven. s. trahent p uar. scr.

E. quia quae violarit in G. quia quod violarat in A. in illa M

465. pupe **D** E. Nau. quippe sed. **M** ma. pr. delph. uidebitis fs. inquid **E**. 466. Humida ubi pulso **H**. cum pulsa mr duo. 467, phrix **D** G, frix **E**. titone **D** E. tythone e, quer. nupta rel.

Ite, bonae matres, uestrum Matralia festum, Flauaque Thebanae reddite liba deae. 470 Pontibus et magno iuncta est celeberrima circo Area, quae posito de boue nomen habet. Hac ibi luce ferunt Matutae sacra parenti Scentriferas Serui templa dedisse manus. Quae dea sit, quare famulas a limine templi 475 Arceat, arcet enim, libaque tosta petat? Bacche racemiferos hedera redimite capillos. Si domus illa tua est, dirige uatis opus. Arserat obsequio Semele Iouis. accipit Ino Te. puer, et summa sedula nutrit ope. 480 Intumuit Iuno, rapta quod pellice natum Educet. at sanguis ille sororis erat. Hinc agitur furiis Athamas et imagine falsa,

ed. Ven. tith. relicta 6. 468. Euigil eois b ma.pr. lucif. ortus equis FOP Ag 433 41 undecim; G II uar. scr.

469. uestr. matraida G. matrolia b. festum est 4mma. sec. 470. Tostaque Quar. scr. tebane E. reddita r. 471. Fontibus 44; N \( \Delta uar. scr. \) Montibus coni. Fam. Nardinus. Pont. in magno 11. m. uicta est p uar. scr. celeb. baccho F. 472. de ioue m ma. pr. 473. Hac ubi D sub ras. ma. pr. PMP A ma. pr. m p s 3 duodecim et uett. ed.; Cuar. scr. Hac (ubi) in luce  $\Delta MN\Pi$ . luce ferit b. fer. mutatae  $CDEFG \Phi \Delta P\Pi \Delta \Sigma Tbfgpr3$  duodeniginti. fer. naturae s. fer. natura ed. Ven. fer. maturae ed. Vic. 474. Sceptrigeras AP. seruii Ema. sec. G; Duar. scr. t. tulisse MN. ded. maris r ma. pr. 475. sit om. b ma. pr. sit quaerunt fam. unus. famulos Fuar. scr. fam. alimine E. a limite Cm ma. pr. a lumine A. 476. Ita, tosta petat, CDE (nisi negligens fui: uideo enim ueterem doctum hominem ex E enotasse petit; contulit ille tamen indiligenter) P? Zmma. pr. 2028 duo. testa petis f. tosta paret 44. tosta petit caeteri. 477. Bache DE. edera Ald. prim. redimitte E. hed. remitte cap. Z. hed. distincte cap. Zm 22 28 schol. Stat. Theb. 7, 150. 478. dom. alta tua Z. dir. nauis opus b f ma. sec. dir. nauis iter A 11. uatis iter T. 479. semile G. iou. excipit 1220. acc, io P. 480. summa sedulitate fouet Nuar. scr. sed. fouit ope N. sed. mittit ope m ma. pr. 481. iuno quod raptum pellice II. iuno raptum quod CEAFSTbrt undeuiginti et vett. ed.; p uar. scr. rapta quia pell. A. pelice E. iuno natum quod p. (pelice DG) raptum DGN. pell. raptum Buar. scr. pell. ratum r ma, pr. 482. Educat M ma, pr. N. Ed. et sang. M Tgm p quinque. ille furoris unus. 483. Hic ag. duo. Hinc igitur Cm 33 schol. Stat. Hinc agitat Puar. scr. ag. atham. fur. edd. Vic. Ven. Ita, et imag., CAZ (m? sec. annot. impr.) 2? 122033 sex. atham.

Tuque cadis patria, parue Learche, manu. Maesta Learcheas mater tumulauerat umbras. 485 Et dederat miseris omnia iusta rogis. Haec quoque funestos, ut erat, laniata capillos Prosilit, et cunis te, Melicerta, rapit. Est spatio contracta breui, freta bina repellit, Vnaque pulsatur terra duabus aquis. 490 Huc uenit insanis natum complexa lacertis. Et secum e celso mittit in alta iugo. Excipit illaesos Panope centumque sorores, Et placido lapsu per sua regna ferunt. Nondum Leucothea, nondum puer ille Palaemon, Verticibus densi Tibridis ora tenent. Lucus erat, dubium Semelae Stimulaene uocetur: Maenadas Ausonias incoluisse ferunt.

Quaerit ab his Ino, quae gens foret: Arcadas esse Audit et Euandrum sceptra tenere loci. 500 Dissimulata deam latias Saturnia bacchas Instimulat fictis insidiosa sonis: O nimium faciles, o toto pectore captae! Non uenit haec nostris hospes amica choris. Fraude petit, sacrique parat cognoscere ritum: Ouo possit poenas pendere, pignus habet. Vix bene desierat, complent ululatibus auras Thyades effusis per sua colla comis, Iniiciuntque manus, puerumque auellere pugnant. Quos ignorat adhuc, inuocat illa deos: 510 Dique uirique loci, miserae succurrite matri. Clamor Auentini saxa propingua ferit. Appulerat ripae uaccas Oetaeus Iberas: Audit, et ad uocem concitus urget iter. Herculis aduentu quae uim modo ferre parabant, 515

508. Thiades DEr. Tyades e. Th. infusis in (per) BEMPH  $\#\Delta\Sigma Tfgpt320$  triginta et uett. ed. inf. (eff.?) per sua  $BM\Psi$  Tg decem fere et uett. ed. 509. Iniciuntque DEGr. auellere in ras. m. que reuellere Cma.pr.4122033 quinque. que euellere N g tres; p uar. scr. que aduellere II duo. au. (eu. reu.) tentant (temptant)  $BCN\Sigma Tms$  undecim et uett. ed. 510. adh. conuocat g tres. inu. ille  $\Delta$ . illa deas G. 511. Diique mei praeter D. Dique deaeque mma.pr. 512. au. proxima saxa fer.  $N\Psi11$ . 513. App. ripis tres. ripae om.Dma.pr. oetaeus in ras. m. retheus CF. etheus DGf; Cuar.scr. oetheus Eer. atheius  $\Delta$ . uacc. oeteius heros  $\Psi$ . uacc. trynthius heros 29. hiberas DGr. hyberas Ee. 514. uocem certius D uar. S uar. S uocem citus S uar. S inudo in ras. 
520

525

530

Turpia femineae terga dedere fugae. Quid petis hinc, cognorat enim, matertera Bacchi? An numen quod me, te quoque uexat, ait? Illa docet partim, partim praesentia nati Continet, et furiis in scelus isse pudet. Rumor, ut est uelox, agitatis peruolat alis. Estque frequens, Ino, nomen in ore tuum. Hospita Carmentis fidos intrasse penates Diceris, et longam deposuisse famem. Liba sua properata manu Tegeaea sacerdos Traditur et subito cocta dedisse foco. Nunc quoque liba iuuant festis Matralibus illam. Rustica sedulitas gratior arte fuit. Nunc, ait, o uates, uenientia fata resigna, Qua licet. hospitiis hoc precor adde meis. Parua mora est, caelum uates ac numina sumit,

517. Qui pet. E. petit O ma. pr. hinc om. m ma. pr. pet. hic C EAM ma. sec. PII Top duodeuiginti. pet. huic Puar. scr. pet. hanc unus. hinc agnorat 11. h. cognouit C. m. 518. At n. 2 m. quod te me Tf. uexat are b ma. pr. 519. Ille b ma. pr. 1. dolet BCDEFG OMP F A 2m ma. sec. pr t 3 20 40 44 sedecim; N uar. scr. doc. partem partem NT. 520. Et timet et D. isse in ras. m. scel. ire II. sc. esse quatuor. sc. ipse duo. Gloss. D: timet] a dolore. 521. uel, agitatus C. 522. ino om. duo. frequens ideo nomen unus. frequens nomen semper in ore BDEFG ΦΛΜΡΠΨΔΣΤbfpr 40 41 duodetriginta. frequens nomen smr (matris alibi enotatum) in 3. ino semper in Cuar. scr. in orbe p uar. scr. ore suum É II 41; Cuar. scr. ore tuo 44; Muar. scr. ore suo unus. 523. Hosp. carmentae 12. 524. ceris et syllabae in ras. m. Dixeris f. Dicceris r. dep. famen G. dep. fugam Ψuar, scr. 525, tegea DEFG Ø Abfr alii. 526. Dicitur et T duo. Tr. in sub. Cm ma. pr. 413 2033 quatuor. 527. qu. festa iuu. m ma. pr. Ita, illam, OMN Agm 6 12 20 33 tredecim; p uar. scr. matr. ista 4. matr. (hic interp. b uett. ed.) illa reliqui.

528. gracior D G. sed. grandior ante unus. gr. ante f. 33 octo; p uar. ser. 529. Tunc E ma. sec. N. Protinus o uates 1220. ueniencia D. fata om. r. resigna in ras. 20. 530. Qualibet hosp. CF duo. Quam licet D. Quamlibet hosp. M. Quod lic. E uar. ser. Quaelibet hosp. unus. hospiciis DEG. lic. officiis 11. hosp. haec pr. BDN sex et edd. Vic. Ven.; p uar. ser. adde tuis b 11 alius. adde meis unus. G loss. D: Vnde elenus aeneae prohibent nam cetera parce. 531. caelum ascendit ac num. H 41. uates om. f. uates et numina sentit G. numina scandit duo; G uar. ser. numina

soluit b. numina sensit Puar. scr.

| Fitque sui toto pectore plena dei.              |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Vix illam subito posses cognoscere, tanto       |     |
| Sanctior et tanto quam modo, maior erat.        |     |
| Laeta canam. gaude, defuncta laboribus Ino,     | 535 |
| Dixit, et huic populo prospera semper ades.     |     |
| Numen eris pelagi. natum quoque pontus habebit: |     |
| In uestris aliud sumite nomen aquis.            |     |
| Leucothea Graiis, Matuta uocabere nostris.      |     |
| In portus nato ius erit omne tuo:               | 540 |
| Quem nos Portunum, sua lingua Palaemona dicet.  |     |
| Ite, precor, nostris aequus uterque locis.      |     |
| Annuerat, promissa fides. posuere labores,      |     |
| Nomina mutarunt. hic deus, illa dea est.        |     |
| Cur uetet ancillas accedere, quaeritis? odit,   | 545 |
| Principiumque odii, si sinat illa, canam.       |     |
| Vna ministrarum solita est, Cadmei, tuarum      |     |
| Saepe sub amplexus coniugis ire tui.            |     |
| Improbus hanc Athamas furtim dilexit. ab illa   |     |
| Comperit agricolis semina tosta dari.           | 550 |
| Ipsa quidem fecisse negat, sed fama recepit.    |     |

532. que suo tecto p. p. deo  $\Pi$ , toto corpore t. 533. Vixque ill. M. illam posses subito H. possis e m 20 quatuor; C uar. scr. poss. agnoscere A tres. p. connectere b ma. pr. 535. can. grande b ma. pr. 536. et hinc E ma. pr. populo dextera  $\Pi$  41 tres. semper adest O. 537. Numen ades pelagi 42933. p. nomen qu. b ma. pr. natumque quoque O. quoque portus O mu. sec. septem.

538. In nostris BFANPII Fegma. pr. p duodecim fere. sum. numen \$\Phi ? Af. 539. Ita, Leucothea, BGP 33 octo et edd. Ven. Vic. Leuchothea D. Leucotoe O. Leutoipe nostris m. b. Leucotheae e. Leucotoa f. Leucothoe reliqui. L. graecis E ma. pr. L. grais DE ma. sec. G. mututa D. matura E ma. sec. mutata Fbfm r ma. pr. quatuor. uoc. graiis b. 540. In portu Fem ma. pr. In portis s. 541. portumnum BFs 2 quinque fere. portumum f. portunnum e et uett. ed. sua gens palaemona A. polaem. b. 542. Este prec. octo scripti et uett. ed. Ite prior A uar. scr. prec. uestris A. 543. Annuerant tres. prom. fide 29. fides fides f. laborem b. 544. est abi. N. 545. Cur uetat BDEFG @ AM NPH # A Tb fp duodetriginta. quaeritus b. 546. si sinit D G **ONII** duodecim; p uar. scr. sin. ipsa C\(\Sigma\)? ms 2022. 547. Ita, cadmei, m sub ras., 12. cathmea DG. cadmeia \(\Sigma\) tres. chadmea b. cadmea caeteri. 549, ath. furto dil. DGN. 551. Illa qu. F MNr. quidem se scisse neg. Nuar. scr.

Hoc est, cur odio sit tibi serua manus.

Non tamen hanc pro stirpe sua pia mater adoret:

Ipsa parum felix uisa fuisse parens.

Alterius prolem melius mandabitis illi: 555

Vtilior Baccho, quam fuit ipsa suis.

Hanc tibi, quo properas, memorant dixisse, Rutili?

Luce mea Marso consul ab hoste cades.

Exitus accessit uerbis, flumenque Toleni

Purpureum mixtis sanguine fluxit aquis. 560

Proximus annus erat: Pallantide caesus eadem

Didius hostiles ingeminauit opes.

Lux eadem, Fortuna, tua est, auctorque locusque.

Sed superiniectis quis latet iste togis?

Seruius est, hoc constat enim. sed causa latendi

Discrepat, et dubium me quoque mentis habet.

552. Nec est b ma. pr. cur medio A. sit sibi Φ alius, 553. Nec tamen II Ψ. tamen hic pro mma. pr. mater om. b. adorat 20 quatuor, 555. mand. illis N. mand. inquit A20. mand. inquam 12 33 duo. 556. bacho DE. fuit illa DEFGΦ APII Ψ AT efg mprs 3 alii et uett. ed. illa meis ed. Ven. 557. Hanc ibi Σ. tibi proposito memorant EFPTf433 sex. tibi (ibi) praeposito memorant Φ AMN II ma pr. Δ Σrt344 undecim; Cuar. scr. que properat mma. pr. rutulli E. rutuli G Σ uett. ed. rutelli Φ test. Heins. rutilli AI m quatuor. 558. maro uictus ab b. h. cadet Σ.

559. Ex. excessit s. flamenque E ma. pr. Ita, toleni, BDGOM TZbems32033 uiginti. tolenum C duo. teloni E. coleni A. toloni NP duo. tholeni  $IIA\Sigma g$  Ald. prim.; p uar. scr. telini E. tholoni P. teleni P ma. pr. tolemi P ma. sec. cholenum 44. telonum 48. caleni unus. tholemi tres. theloni reliqui. Gloss. flumen tolenum in aprutio E. forte tholenti E, 560. Purpureo E 27. sang. fulsit E, 561. erat cesus palantidem eadem E, pall. circus E stres et uett. ed. pall. caecus E from E cuar. scr. pall. cretus E ma. sec. state E 10 dius E Dilius E Tulius E ma. sec. Tullius E 11 uar. scr. Edimus E Dubius E Lidius E ma. sec. Tullius E ma. pr. actorque E 28. fort. tuas est E ma. pr. actorque E 28. superini. qui E 36. fort. tuas est E ma. pr. actorque E 28. superini. qui E 36. Et sup. E uar. scr. superini. qui E 36. Superini qui E 11 uar. scr. est et const. E 28. E 29. E 29. E 29. E 30 duo. lat. ire thoris E 36. Tullius est E 40 uar. scr. est et const. E 28. E 29. E

565. Tullius est N uar. scr. est et const. BCDEG AMNPA \(\Sigma\) Tbfps 3 33 triginta unus et uett. ed. est etenim constat sed \(\vec{F}g\) ma. sec. alius. est iam const. tres; p uar. scr. est o const. 20. constat ibi sed P3. constat eum sed \(\vec{E}\) ma. sec. tres et uett. ed. enim si causa \(\vec{E}\). Gloss. D: etenim diuisum ponit. 566. et medium \(\Delta\).

Dum dea furtiuos timide profitetur amores, Caelestemque homini concubuisse pudet: Arsit enim magno correpta cupidine regis, Caecaque in hoc uno non fuit illa uiro: 570 Nocte domum parua solita est intrare fenestra. Vnde Fenestellae nomina porta tenet. Nunc pudet, et uoltus uelamine celat amatos. Oraque sunt multa regia tecta toga. An magis est uerum post Tulli funera plebem 575 Confusam placidi morte fuisse ducis? Nec modus ullus erat. crescebat imagine luctus, Donec eum positis occuluere togis. Tertia causa mihi spatio maiore canenda est: Nos tamen adductos intus agemus equos. 580 Tullia coniugio, sceleris mercede, parato His solita est dictis exstimulare uirum: Ouid iuuat esse pares, te nostrae caede sororis. Meque tui fratris, si pia uita placet?

dub. nunc quoque 22. quoque tempus habet B. habent edd. Ven. Vic. 567. Nunc dea GN. Tum dea 44 alii, uett. ed.; Cuar. scr. 568. Cael. que pudet concubuisse uiro N. 569. magna EPT fr quatuordecim et uett. ed. magni  $N\Pi$  duo. mag. correcta  $\Pi$ . corr. libidine T. 570. hoc solo non erat illa  $\Phi$ . 571. N. demum D. 572. fenestratae Ctres. fenestrale Ema.pr. \$\Phi ANPbs 2022 sex. fenestrile P et alius uar. scr. fenestrallae T. fenestrelle fp decem. fenestella m. fenestralis eg ma. sec. sex et uett. ed.; Tp uar. scr. nomine D ma. pr., ead. corr. nom. parua unus. 573. Ne pudeat uult. 6; Quar. scr. uult. omnes. uult. celat uelamine am. f. cel. amictos Fma. pr. cel. amictus unus. 575. Sed magis duo. tullii Ema. sec. fun. phoeben A. 578. Don. eam Imp 1320 quatuor, gloss, t. Donec compositis  $N\Delta \Sigma befs$  decem. comp. concaluere  $\Sigma$ . pos. eucluere C. 579. Tercia DE. Altera causa 20. spacio EG. est abi. O T tres. 580. Hos Ema. pr.e. Et non adductos inter ag. 1220. tamen admissos Buar. scr. tn dadductos r. add, inter  $\tilde{\Psi}$  alius. int. agendus D. agamus unus. "Totus hic uersus ma. rec. ascriptus, uetus lectio erasa in m." 581. Liuia coni. 20. merc. peracto  $E \triangle NHTmr2033$  octo;  $BM \Psi puar.scr.$  merc. parata s. merc. mariti Cuar. scr. 582. extim. Ee uett. ed.; Cuar. scr. dict. extimulasse Cms 20 quatuor. dict. sollicitasse duo, sollicitare unus. 583. Nos iuu. 1220. Quid uetat Muar. scr. esse parem Cuar. scr. esse parens m. 584. pia uota placent Bma. pr. m ma. pr. alius; p uar. scr. pia tuta f. pia iura duo et uett. ed. uita plicet Ema. pr. uita iuuat W; guar. scr.

Ou, Fasti.

Viuere debuerant et uir meus et tua coniunx. Si nullum ausuri maius eramus opus. Et caput et regnum facio dotale parentis: Si uir es, i, dictas exige dotis opes. Regia res scelus est. socero cape regna necato, Et nostras patrio sanguine tinge manus. Talibus instinctus solio priuatus in alto Sederat. attonitum uolgus ad arma ruit. Hinc cruor et caedes, infirmaque uincitur aetas: Sceptra gener socero rapta Superbus habet. Inse sub Esquiliis, ubi erat sua regia, caesus Concidit in dura sanguinolentus humo. Filia carpento patrios initura penates Ibat per medias alta feroxque uias. Corpus ut aspexit, lacrimis auriga profusis Restitit. hunc tali corripit illa sono: Vadis, an expectas pretium pietatis amarum? Duc, inquam, inuitas ipsa per ora rotas. Certa fides facti. dictus Sceleratus ab illa

585. debuerat ET. et ubi meus b. 586. Versus excepto opus ma. sec. in subtili rasura D. Post hunc uersum duo folia usque ad 711 desunt in r. 587. capud E. Ita, facio, DGAZgm3536 decem. fatio (28?) unus. regn. facito dot. E ma. sec. II # 233 34 quatuor;  $\Phi$  (test. Heins.)  $\Delta$  uar. scr. regn. facite dot. fuar. scr. regn. faciam dot. Muar. scr. regn. facias dot. unus; puar. scr. regn. facis est dot. 20. regnum factum dot. CE ma. pr. P tres. regn. fatum est dot. f. regn. factum est dot. caeteri et uett. ed. Gloss. facio] tibi D. 588. Et uir s. Ita, i dict., 14. es in dict.  $\mathcal{O}$ . es indictas caeteri. exige in ras. m. erige uett. ed. exige matris opes  $\Sigma$ . 589. s. capet r. Ema. pr. 590. tingue D Ema. sec. G Φ? 834. 591. Tal. instructus II Sef 20 34 35 36 nouem et uett. ed.; p uar. scr. Tal. instructis b. 592. uulg. (ita omnes ll.) in arma CAZ efgps undecim. 593. Hic Ald. pr. Huic ed. Vic. Ven. cruor hinc caed. B C II 40 41 quatuor. et sedes b ma. pr. 594. Rapta socer genero sceptra M. gen. socio T. 595. Ille sub 44. exquiliis Ce. ubi in ras. m. esq. ut erat b. esquiliis suberat sua 2833. sua om. C test. Gron. Sant. 596. Occidit Muar. scr. Conditur Fuar. scr. in dira g. in duram s. humum p uar. scr. 597. carp. proprios b. Gloss. D: ad optinendam hereditatem. 600. Perstitit Cuar. scr. coripit Ema. pr. 601. an aspectas \(\Sigma\). exspect. Ealii? precium DEG. piet. amarae e 12. piet. iniquum N834. 602. inquam uectas ipsa \(\overline{H}\). inq. inuectas \(\overline{N}\). inq. iniectas \(du\). 603. Dicta

Vicus, et aeterna res ea pressa nota. Post tamen hoc ausa est templum, monimenta parentis, 605 Tangere. mira quidem, sed tamen acta loquar: Signum erat in solio residens sub imagine Tulli: Dicitur hoc oculis opposuisse manum, Et uox audita est, uoltus abscondite nostros, Ne natae uideant ora nefanda meae. Veste data tegitur. uetat hanc Fortuna moueri. Et sic e templo est ipsa locuta suo: Ore reuelato qua primum luce patebit Seruius, haec positi prima pudoris erit. Parcite, matronae, uetitas attingere uestes, Sollemnes satis est ora mouere preces, Sitque caput semper romano tectus amictu, Qui rex in nostra septimus urbe fuit. Arserat hoc templum. signo tamen ille pepercit Ignis: opem nato Mulciber ipse tulit.

620

fides sequitur dict. N. fid. factis II. facti est dict. BDFGM \(\Sigma\) Thefgp uiginti quinque et uett. ed.; Nuar. scr. ductus scel. gm ma.pr. ab illo b. Gloss. D: Nam rome adhuc uicus est qui inde sceleratus dicitur quia ibi contigit. 604. Victus b. et externa p uar. scr. nota est CDEFG O 1 g m ma. sec. nouem et uett. ed.

605. Ita, tamen hoc, FTms 33 nouem. tamen est ausa templ. D. tamen haec causa est e. tamen haec ausa caeteri. monum. O?  $\Sigma$ ? 606. tamen apta AMHA41. acta cana 1220. Ita, loquar,  $BDEFGOAF\Sigma$ 933 decem. loquor qui restant. 607. in templo A uar. scr. tullii E. 608. Dic. haec D (per comp.) Ema. sec. G 2 septem. obposuisse D. manus p. uar. scr. 609, absc. uestros Mfma. pr. ms quinque. 610. Et n. A. natae et nefanda in rus. m. Ne uideant nate Oma. pr. 611. uet. haec mma. pr. fort. uideri p uar. scr. 612. Et mox t. sic ex P II F I m s 3 quinque. est illa F A M septem et uett. ed. est uesta 33. loquuta E. ipsa notata g. 613. reuelata E ma. pr. reuoluto qua m. reu. quam pr. A alius. reu. cum pr. u ett. ed. patebat  $\Sigma$ m; C uar. scr. 614. pos. plena A T. prima ruboris D G. pr. pudore perit m ma. pr. 615. matronae positas D G N. 616. Sollempnes G  $\Sigma$ b. Solen-

nis s. Sollempni E. Solemni C. O. Solenni FAFATgm 33 quinque. Solemnes fatis Cuar. scr. Ita, ora, D. ore GN. est uoce caeteri. 617. Sicque DGPT; Cuar. scr. capud E. amictu est 618. Qui rex romana sextus in urbe N 23. in uestra A. nostra semper in urbe s duo. septimus ille m ma. pr. in arce fuit II 41. 619. tamen ipse A 20 alius. 620. mulcifer D G fort.

ma. sec. II 33 tres. mulc. ille BM d duo. mulc. igne T.

Namque pater Tulli Volcanus, Ocresia mater Praesignis facie Corniculana fuit. Hanc secum Tanaquil sacris de more peractis Iussit in ornatum fundere uina focum. Hic inter cineres obscaeni forma uirilis 625 Aut fuit, aut uisa est. sed fuit illa magis. Iussa loco captiua sedet. conceptus ab illa Seruius a caelo semina gentis habet. Signa dedit genitor tunc, cum caput igne corusco Contigit, inque comis flammeus arsit apex. Te quoque magnifica, Concordia, dedicat aede Liuia, quam caro praestitit illa uiro. Disce tamen, ueniens aetas, ubi Liuia nunc est Porticus, immensae tecta fuisse domus. Vrbis opus domus una fuit, spatiumque tenebat, Quo breuius muris oppida multa tenent. Haec aequata solo est nullo sub crimine regni, Sed quia luxuria uisa nocere sua est.

621. Nanque De. tullii E. uulc. (ita ll.) oressia s. uulc. eressia  $\mathcal{O}(test.\ M.)$  f. uulc. cresia  $BFMP\ T \Sigma Tgma.pr.p.edd.\ Ven.\ Vic.$  uulc. cressia  $CE\mathcal{O}(t.\ H.)$   $\mathcal{A}\Pi \mathcal{A}b.$  uulc. cressaque DGN. 622. Praesigni faciem Zm. corniculata Pm. corsiculana g duo. certicl'ata Euar.scr. 623. more litatis Mma.pr. more paratis 23 27. 624. orn. subdere puar.scr. 625. Hinc septem. cin. ornati forma 33. cin. ornatas forma 29. cin. obscenaque 49. forma priapi 24. 626. fuit ipsa  $DGf; \mathcal{A}uar.scr.$  sed magis illa fuit Mgp alii. sed magis ipsa fuit b. 627. Fessa  $II; \mathcal{O}uar.scr.$  Fossa Gma.sec. Ita, loco, DGma.sec. IM  $\Delta \Sigma f.$  foco caeteri. capt. fouet s 22 23. ab illo M. illa est mma.sec. 628. Serius b. caelo nomina  $\Sigma$ . 629. gen tum. G(?) "tres boni." gen. tunc et cap. D. capud EG. cap. ense cor. DG. Gloss. D: Hoc tangit quia tullius iam adultus stans in templo orabat et apparuit igneus gladius super caput eius. 640. inque coma NIms 20 tres. inque comas  $\mathcal{A}$  quatuor; Cuar.scr. flamm. haesit e; puar.scr. flamm. exit  $BFM\ T \Delta \Sigma Tgp$  uiginti unus. fl. inquit unus. 631. Tunc quoque B. 632. quam sacro DG. quam claro g. quam primo praest. ipsa 29 33. 633. ubi luna f. 634. inmensae DE. tecta fuere libri praeter quos sequor,  $CDGNII\ Tm$  20 33 41 quatuor alios. 635. domus illa tres. spaciumque DEG. 636. Quod (?) breuibus P3. oppida lata T. 637. nullo discrimine Pma.pr. sub limine Ema.pr. 638. luxuria est uisa  $\Sigma.$  est in fine abi.  $GP\Sigma ms$  33 septem.

Sustinuit tantas operum subuertere moles Totque suas heres perdere Caesar opes. 640 Sic agitur censura et sic exempla parantur, Cum uindex alios quod monet, ipse facit.

Nulla nota est ueniente die, quam discere possis. Idibus inuicto sunt data templa Ioui. Et iam Quinquatrus iubeor narrare minores: 645 Nunc ades o coeptis, flaua Minerua, meis. Cur uagus incedit tota tibicen in urbe, Quid sibi personae, quid toga longa uolunt? Sic ego. sic posita Tritonia cuspide dixit: Possem utinam doctae uerba referre deae: 650 Temporibus ueterum tibicinis usus auorum Magnus et in magno semper honore fuit. Cantabat fanis, cantabat tibia ludis. Cantabat maestis tibia funeribus. Dulcis erat mercede labor. tempusque secutum, 655

639. Instituit II. Sed timuit tant. Fuar. scr. op. submittere unus. 640. Atque M. 641. Sic censura agitur C. Inter hunc et seq. uersum in E interponuntur haec: l' Scilicet exemplis melius censura probatur .r. appro. 642. Ita, uindex, GZm 22 tres. iudex caeteri. alios commonet  $\Sigma$ . 643. Nulla mora est mp duo et uett. ed. die qua Quar scr. test. Heins. die quin duo et uett. ed. Ita, discere, NT duo. ducere CEMP decem; puar. scr. dicere caeteri. posis Ema. pr. possim Z. "possim, imo possit" m sub ras. posses tres. 645. quinquatres BCD Ema. rec. GOMNPII suginti unus et uett. ed. quinquatriis E ma. pr. (uel simile quid); C uar. scr. quinquatrios E ma. sec. Z. quinquadras Y. quinquatros AT quinque. quinquatreis b. Quod recepi non nisi Fefmp constat habuisse. iu-

beo s. narr. priores FMP3. narr. furores A. 646. Nunc faueas caeptis T. ades inceptis Pt3. 648. quid stola CII ma.pr.

Zm22 25 29 41. toga larga F. longa uelit NII. longa uelint T.
649. titonida D. 650. Possim m quinque. Pace uelim doctae 34. Possem nunc pactae T. utinam pactae BDE ma. pr. GMP F Sbfp 3 duodeuiginti; CF uar. scr. utinam placitae F. utinam tantae A 35. ut castae unus; M uar. scr. ut. magnae unus. ut. pacem unus, ut. pace duo. 651. tibic. ausus E. usus amorum A.

652. Magn. cum magn. b. 653. Cantabant 11. tum (sequutum E) est BEFG ma. sec. OAMNP II A Sbep uiginti fere.

Quod subito graiae frangeret artis opus. Adde quod aedilis, pompa qui funeris irent. Artifices solos iusserat esse decem. Exilio mutant urbem Tiburque recedunt: Exilium quodam tempore Tibur erat. 660 Quaeritur in scena caua tibia, quaeritur aris. Ducit supremos naenia nulla toros. Seruierat quidam quantolibet ordine dignus Tibure, sed longo tempore liber erat. Rure dapes parat ille suo, turbamque canoram 665 Conuocat. ad festas conuenit illa dapes. Nox erat et uinis oculique animique natabant. Cum praecomposito nuntius ore uenit. Atque ita, quid cessas conuiuia soluere? dixit: Auctor uindictae iam uenit ecce tuae. 670

660. Exilio  $\triangle b$  ma. pr. quondam C (test. Gron.)  $\triangle F \triangle g$  ma. pr.; Puar. scr. tybur DG. 661. in cena MT. tybia G. 662. Dicit (m?) Ducis 26. suppremos Gb. supr. tibia F; Euar. scr. thoros G; Euar. scr. nulla choros DETegmps uiginti et uett. ed.

663. Seruus erat quid.  $BEF \mathcal{O} A \Pi \mathcal{F} A$  ma. sec.  $\Sigma Tb$  ma. sec. ef g m ma. sec. p 3 35 36 37 uiginti quinque et uett. ed.; CP uar, scr. Seruitio quid. suprascr. in f. quanto in ras. m. Gloss. D: dignus] quantum ad strenuitatem suam et ideo romani fecerant eum procuratorem suum in tyburi, hic autem quomodo romam redierint uult dicere. 664. Tybure G, Tiburis et longo m, tempore tibur s.

665. Rure suo parat ille dapes M?N?b ed. Elzeu. ille suis m ma. pr. ille sonoram e. 666. Conuenit a. f. conuocat s. fest. conuocat 11. conu. ille G ma. pr. 667. uin. animique oculique EF MN. uin. oculi quacunque s. animique uacabant b ma. pr.

668. praeconposito D. nuncius DEG. 669. ita om. Dma. pr. ita conuiuas quid cessas N. Ita, conuiuia, DGZfms (1228 sec. ann. impr.) 2233 sex alii. conuiuas caeteri et f uar. scr. conu. tollere unus. 670. Actor Af alius. Victor duo et uett. ed. Ita, iam, BMN Fgm22 (Ciofani omnes) undecim et uett. ed.; Opuar. scr. nam caeteri. uenit ipse A tres; N uar. scr. uenit ille reliqui (etiam Otest. Heins.) praeter quos sequor, DGNb ma. pr. fgms2233 nouem

Nec mora, conuiuae ualido titubantia uino Membra mouent, dubii stantque labantque pedes. At dominus, discedite, ait. plaustroque morantes Sustulit. in plaustro sirpea lata fuit. Alliciunt somnos tempus motusque merumque, 675 Potaque se Tibur turba redire putat. Iamque per Esquilias romanam intrauerat urbem, Et mane in medio plaustra fuere foro. Plautius, ut posset specie numeroque senatum Fallere, personis imperat ora tegi: 680 Admiscetque alios, et ut hunc tibicina coetum Augeat, in longis uestibus esse iubet. Sic reduces bene posse tegi, ne forte notentur Contra collegae iussa redisse sui. Res placuit. cultuque nouo licet idibus uti, 685

Et canere ad ueteres uerba iocosa modos. Haec ubi perdocuit, superest mihi discere, dixi, Cur sit Quinquatrus illa uocata dies.

et uett. ed.; puar. scr. Ita, tuae, Pgms2233 septem alii. suae caeteri. 672. stantque mouentque \(\mathbb{Z}\). libantque \(E\) ma. pr. 673. Postremae syllabae in discedite in ras. m. 674. Ita, sirpea, \(\mathbb{Q}\)? quinque ignoti (et edd. saec. XV?) cirpea \(N\mathbb{Z}\). scirpea caeteri. scirpea (cirp.) nata \(Ema.pr.MNPH\mathbb{Z}\) bma.pr. octo alii. scirpea natta \(T\). scirp. matta (12 ann. impr.) 2234. 675. Allicuit \(P\) uar. scr. metusque \(G\). 676. Totaque \(EF\mathbb{D}\) MP\(F\mathbb{D}\) Tb eg m ma. sec. p s uiginti septem; \(Cuar. scr.\) Laetaque \(F\) uar. scr. putant 28. 677. exquil. e. 678. fuere choro \(Cuar. scr.\) 679. Ita, Clau-

677. exquil. e. 678. fuere choro Cuar.scr. 679. Ita, Claudius, egma.sec. 25 33 ma.rec. ed. Mediol. 1510; 12 uar.scr. Cautius cod. Pigh. Callidus caeteri. possit f tres. numeroque senatus Ema. pr. Fm ma.sec. 10 33 tres. numeroque paratus BZ2228. numeroque deorum Puar.scr. 680. ora tegant P. 681. Amiscetque E. alias II. al. atque hunc P. al. ut et hunc T. ut om. f. ut haec duo et edd. Ven. Vic. tibicine g ma.sec. tib. tetum Ema.pr. tib. tecum f. 682. Audiat Cf alius; Puar.scr. uest. ire duo et uett. ed.

683. reducem s. forte tenentur M. forte putentur unus; guar.scr. 684. collige Ema.pr. coll. uerba b. iussa redire O (test. Heins.) NPH Ybfgp3 plus uiginti. iussa uenire 13 33 duo. 685. nouo iuuat A (minime F) 34. nouo libet 7. nouo placet 35. 686. ioc. nothos m ma.pr. ioc. melos puar.scr. 687. ubi monstrauit N. super est DE. mihi om. Ema.pr. m. dicere EP Yb quinque. m. quaerere duo. 688. Quid sit M. Cur sint Y. quinquatris BCD GOANPHYAZTgs alius; Euar.scr. quinquatris EF. quinquatreis b. quinquatres e; Cuar.scr. illa uocanda O. illa notata g.

| Martius, inquit, agit tali mea nomine festa,      |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Estque sub inuentis haec quoque turba meis.       | 690 |
| Prima terebrato per rara foramina buxo            |     |
| Vt daret, effeci, tibia longa sonos.              |     |
| Vox placuit. faciem liquidis referentibus undis   |     |
| Vidi uirgineas intumuisse genas.                  |     |
| Ars mihi non tanti est. ualeas mea tibia, dixi.   | 695 |
| Excipit abiectam cespite ripa suo.                |     |
| Inuentam Satyrus primum miratur. et usum          |     |
| Nescit, et inflatam sensit habere sonum.          |     |
| Et modo dimittit digitis, modo concipit auras:    |     |
| Iamque inter nymphas arte superbus erat.          | 700 |
| Prouocat et Phoebum: Phoebo superante pependit,   |     |
| Caesa recesserunt a cute membra sua.              |     |
| Sum tamen inuentrix auctorque ego carminis huius: |     |
| Hoc est cur nostros ars colat ista dies.          |     |
|                                                   |     |

Tertia lux ueniet, qua tu, Dodoni Thyene,

705

689. Marcius G. Ita, agit, CAs 2233 quinque. inquit ait DEGbma.pr.m tres. inquit habet caeteri et Ema.sec. tali sua nomina festo 29. mea nomina Cbma.pr.s. Gloss. D: ait] appellauit.

690. sub inuectis b ma. pr. sub inceptis id. ma. sec. 691. tenebr. b. per pauca 12. 692. daret effecti BE. 693. plac. liquidis faciem  $A\Sigma$ ? 694. Vidi et uirg.  $BEFM \Psi A\Sigma es$  plus uiginti et uett. ed.; Puar. scr. Vidi ut uirg. P. intimuisse s.

695. Ars mea 33 duo. tanta \( \mathbb{P}. \) ual. caua tibia 26. ual. ars optima dixi \( b \ f \) 13; \( C \) uar. scr. 696. Exhibet \( s \). Exc. objectam \( M \). eiectam \( P \) 3. adiectam \( \mathbb{P}. \) 697. Inuenta \( s \). Iniectam \( \mathbb{O}. \) satirus \( D \ G \). Nescit at \( B \). Ita, inflatam, \( B \alpha N \) \( F Z \) fm \( sex \). efflatam \( D E \)

ma. sec. GOMPHT p 3 33 44 septem. efflatum CE ma. pr. As octo. afflatum \( \Sigma g\) duo. afflatam qui restant et uett. ed. sentit libri praeter quos sequor, \( BEG\) \( \Pi \) Aegs uiginti unum et uett. ed. sentit ab ore son. 28. 699. modo committi \( f.\) demittit \( Ng\) ma. sec. m ma. sec. 44. digitos libri praeter quos sequor, \( BDGO\) bm ma. pr. 13 3 sex alios. auram \( CO\). Too. nimphas \( DEG\). subus \( Ema. pr. 702\). Cesare cesserunt \( b.\) menbra \( E.\) 703. Tunc tamen \( \Psi\).

702. Cesare cesserunt b. menbra E. 703. Tunc tamen P. actor f. auctor quoque carm. MT. 704. Hace est A. Hoc ego cur Ema. pr. colit EOMY g tredecim et uett. ed. col. illa ATb. ista deos B. 705. Tercia DEO. Ita, lux, CDFGAMNAp 45 quindecim. nox caeteri. nox uenit 13. Ita, dodoni, CDEFGO AMNYASTM3)4 uiginti umus; Pf guar. scr. didona Bb. dodona f. sidoni p alius. Ita, Thyene, g? 4 ed. Elzeu. et aut duodeuiginti

Stabis Agenorei fronte uidenda bouis.

Haec est illa dies, qua tu purgamina Vestae,
Tibri, per Etruscas in mare mittis aquas.

Si qua fides uentis, zephyro date carbasa, nautae:
Cras ueniet uestris ille secundus aquis.

710

At pater Heliadum radios ubi tinxerit undis,
Et cinget geminos stella serena polos,
Tollet humo ualidos proles Hyrica lacertos:
Continua delphin nocte uidendus erit.
Scilicet hic olim Volscos Aequosque fugatos
Viderat in campis, Algida terra, tuis:
Vnde suburbano clarus, Tuberte, triumpho
Vectus es in niueis, Postume, uictor equis.

Iam sex et totidem luces de mense supersunt,

fere ignoti, aut nulli. thyoni B. dione CE PAPH YAZTe344 undewiginti. thione D. tione F; guar. scr. thiole G. theone M. dyone Nb. etione f. tithoni mma.pr. thyone s. Gloss. D: Thionus fuit quidam cuius auxilio iupiter aurora potitus est. ideoque fecit eum stellam et transtulit in frontem ipsius tauri. Dodonia uero etiam est creta unde fuit. 706. Stabis in ras. m. agenoreae 2 aliquot ignoti. fronte tegente P3. fronte legenda unus. Thibri G. etrusas Ema. pr. mare mergis 14. 709. zephiro DE G. zephiris Q. carbasa ma. rec. in ras. E. date uerbera m ma. pr. 710. Cr. uenit et M. uen. nostris Os sex. 711. Et F. eliad. EGr. yliadum N. ubi traxerit Os octo; guar. scr. ubi texeris A. ubi duxerit m. 712. Et tinget E. cingit @ ma. pr. r. cernet b uar. scr. Post hunc uersum BCEFAMNPHYAZTfgprs3 "alii plerique" et uett. ed. inscrunt distichon quod supra est 3, 401, 402, nisi quod A: sunt hic est austris. 713. Tollit gp. humo radios m ma. pr. Ita, Hyriea, 5. Ald. pr. hyrtea Z. hirea D O e. hyroa b. hirisca 33 (hyrsea Mazar. hyrisea 28 sec. ann. impr.) hylaea edd. Ven. Vic. 714. Gloss. D: Continua] per totam noctem. 715. Sc. huc G. Sc. hinc mma.pr. Sc. hoc s. uulscos BDFG MP 8 32 33 quindecim. uolcos Cb ma. pr. uulcos ΕΦΝΠΔΣr. uulcosque aeq. A alius. uolgosque aeq. T. uollos tres. que fugaces Muar. scr. 716. Vid. e camp. Fe. alogida rma. pr. alg. turba  $\mathcal{O}$ . terra suis GA. 717. Inde mp duo; Cuar.scr. Ita, tuberte, 548. tyburte EGefr. tiburce  $\Sigma$ . tuburte 12. tiburte caeteri. 718. Victus G. niuenis Ema. pr. posthume e. niu. postmodo BCDEGΦAMNPΠΨΔΣTbfgma.pr.mprst uiginti sex alii. Versus 725 - 728 et 717 - 724 transp. N.

Huic unum numero tu tamen adde diem. Sol abit e geminis et cancri signa rubescunt: Coepit Auentina Pallas in arce coli.

Iam tua, Laomedon, oritur nurus, ortaque noctem Pellit, et e pratis uda pruina fugit.

Reddita, quisquis is est, Summano templa feruntur 725 Tunc, cum Romanis, Pyrrhe, timendus eras.

Hanc quoque cum patriis Galatea receperit undis, Plenaque securae terra quietis erit. Surgit humo iuuenis telis afflatus auitis, Et gemino nexas porrigit angue manus. 730 Notus amor Phaedrae, nota est iniuria Thesei: Deuouit natum credulus ille suum: Solliciti terrentur equi, frustraque retenti Per scopulos dominum duraque saxa trahunt. Exciderat curru, lorisque morantibus artus 735

Hippolytus lacero corpore raptus erat. 720. Hic C. Hinc s. Huic iterum NII ma. sec. 4 sex; Augr. ser.

numero tunc T. 721. S. abiit P. ab. a gem. f 3 4 33 quinque. cancri regna  $\Phi$ . rubescent  $\Sigma$ . 722. Cepit DE. in arte in arce E. in urbe  $\Pi$  41. 723. laumedon o. n. o. q. nactem E. 724. Pell. et patris cana  $\Sigma$ . et a pr. T. Ita, uda, Cgp 4 33 septem. una  $DEFG\Phi$  test. Heins. Mfmma. sec. duo. ima  $B \Delta m$ 

ma. pr. rs septem; F uar. scr. uerna O test. Matth. uana A alius; A uar. scr. orta duo. cana qui restant et uett. ed. Gloss. D: una] 725. is es r. summato  $\Phi$ . templa fuerunt P3. Gloss. D: forsitan ideo summano ut romani semper summi et inuicti essent. 726. Tum EGNH 2? m sex. pirre DEG. p. cauendus A alius. 727. Ita, Hanc, f? p quatuor; Cuar. scr. Hunc caeteri. cum patris E. galethea C. galathea DEr. reciperit E. receperat T. 728. qu. erat Db ma. pr. 729. Surget  $\Delta b$ . iuu. stellis BEGΦAMΨΔ Sbefgmprs 433 duodeuiginti. iuu, flammis CD FIIT 41 quinque; M uar. scr. aflatus E. affl. acutis 428 33.

730. geminas FM As. porriget b ma. sec. 732. nat. crudelis E ma. pr. cred. ipse A. Inter hunc et seq. uersum 413 28 29 33 interponunt distichon: Non impune pius iuuenis troezena petebat: Diuidit obstantes pectore taurus aquas. 733. Sollicitum g. Soll. turbantur 12. 734. scop. currum unus. saxa ferunt unus.

735. Exc. quamuis F. loris morantibus Ema. pr. loris remorantibus g ma. pr. duo. loris et morantibus s. 736. Ypolitus D. Ipo-

litus E. Hypolitus Gr.

Reddideratque animam multum indignante Diana:
Nulla, Coronides, causa doloris, ait,
Namque pio iuueni uitam sine uolnere reddam,
Et cedent arti tristia fata meae.
Gramina continuo loculis depromit eburnis:
Profuerant Glauci manibus illa prius
Tunc, cum obseruatas anguis descendit ad umbras
Vsus et auxilio est augur ab angue dato:
Pectora ter tetigit, ter uerba salubria dixit,
Depositum terra sustulit ille caput.
Lucus eum nemorisque sui Dictynna recessu
Celat: Aricino Virbius ille lacu.

737. Reddatque Ema. pr. Perdideratque D test. Matth. (ma. sec. test. Heins.) Mt. Edideratque @ test. Heins. indign. minerua f alius. ind. nouerca duo. ind. puella Yuar. scr. 738. Syll. des in ras. m. dol. erit PM Z duo; Nuar. scr. 739. Nanque D. Nam pio Ema. pr. Iamque Ag tres. Ianque rma. sec. sine crimine g alius. 740. Excedent F. cedant g ma. pr. tres. credent s. trist. facta FNb ma. pr. sub ras. 741. cont. loculo depr. eburno A. depromsit unus. demisit unus. 742. glauci piscibus unus. illa piis s. 743. Tum Gef. Tunc observatas Er 23 et uett. ed. Tunc conservatas M. cum servatas A. cum servatis s. cum observandas 44. Ita, obs. anguis, 23. obs. augur caeteri. Ita, desc. ad umbras, g duo. desc. ad herbas 44. desc. in herbis s. desc. in herbas caeteri. in undas Nuar. scr. 744. Vsus ab auxilio augur s. et auxilio anguis ab D. est anguis ab reliqui omnes. Nam emendaui. Gloss. D: anguis ab angue] escolapius a glauco iam angue in posterioribus qui ostendit ei easdem herbas quibus et ipse mutatus est.

At Clymenus Clothogue dolent, haec fila reneri,

745. Pectore Ema.pr. uerba precantia F. 746. Pepos. rma. pr. 747. Luc. erat nem. Tt. Luc. enim mma.pr. nemoris sui Ema.pr. f. que tui p uar. scr. dictinna DG. dithinna Ema. sec. in lacuna a ma. pr. relicta, dicthurna r. recessus Z. 748. aricinio G. arisino b ma. pr. acricuno f. ille latet F. ille locus T. ille loco H. ille loco est 41. lacu est E mma. sec. p alii. 749. At climenes FG. At limenus O test. Heins. Is 23. At limeneus Ema. pr. alius. At dimenis Ema. sec. At limens P. At limen O test. Matth. In (C?) Zm 22 et tribus aliis rasurae. At lachesis (lacesis r) caeteri, etiam C test. Santen. lachesis cimenesque dol. C test. Sant. clotoque DEG Ober. Pro hac uoce et seqq. ras. in s. Ita, dol. haec, CEOMPHYAS? gmp830313233343536 tredecim. dol. hoc F. dol. hic Tedd. Ven. Vic. dol. sua caeteri et Fuar. scr. haec filia E. sua fata Fuar. scr. Ita, reneri, (G? credo errasse uirum humanissimum Gottingensem) coni. Salmasius. teneri libri.

Hic fieri regni iura minora sui.
Iuppiter exemplum ueritus direxit in illum
Fulmina, qui nimiae mouerat artis opem.
Phoebe, querebaris. deus est, placare parenti.
Propter te, fieri quod uetat, ipse facit.

750

Non ego te, quamuis properabis uincere, Caesar, Si uetat auspicium, signa mouere uelim. Sint tibi Flaminius Trasimenaque littora testes, Per uolucres aequos multa monere deos. Tempora si ueteris quaeris temeraria damni, Quartus ab extremo mense bis ille dies.

760

755

Postera lux melior. superat Masinissa Syphacem,
Et cecidit telis Hasdrubal ipse suis.
Tempora labuntur, tacitisque senescimus annis,
Et fugiunt freno non remorante dies.
Quam cito uenerunt Fortunae Fortis honores!
Post septem luces Iunius actus erit.

765

750. Ita, Hic, BDFG D AM II A Z? bf?mrs decem et edd. Ven. Vic. Hunc C. Haec E; CP uar. scr. Sic P. Hinc A uar. scr. Hoc T. Et fieri caeteri. regna g. 751. Iupiter E. exemplo CDG m 2833. extemplo Z. dilexit D. dixerit rma.pr. in ipsum BCEG PII FATfgmprs33 viginti quatuor et uett. ed. 752. Flumina Pb ma.pr. rma.pr. qua uenie b ma.pr. qui mirae F; Muar. scr. Ita, mouerat, Z1228 tres. uouerat FT alius. nouerat caeteri. artis opus 29. 754. te flere C test. Heins. te fleri DFO test. Heins. Tbfgma.pr.r duodecim; Ep uar. scr. te flecti m. quod facit ipsa uetat p. quod facit ipse uetat 3435 quatuor. quod facis ipse uetat duo. uetat ille N. uetat ipsa uetat f. 756. Si uetet BCG? Obmpr33 sex. Si mouet Z. signa monere m. 757. Sunt BFP II decem fere et uett. ed. Si tibi Z. flam. trans menia litt. E. thrasim. e. littera Dma.pr. littora restant Z. 758. aeq. signa Nuar. scr. multa mouere BEFOMPII Fbma.pr. mprst333 nouem.

759. si quaeras (uet.?) A. si quereris (uet.?) 12. dampni EG. 760. Quantus mma.pr. Quintus DFG O test. H. P412 33 quatuor. extremo est mense A. extr. mensibus ille die unus. mense erit ille 412 33. bis esse uett. ed. 761. P'modo lux Ema.pr. Proxima N. supera b ma.pr. masanissa B?F? A? P?gm alii. masinisa P. siph. DG. sif. s. 762. cec. bellis Muar.scr. cec. terris 10. hastrubal DE ma. sec. tel. haterbal Ema.pr. asdr. f. hasdr. ille g quin-

Ite, deam lacti Fortem celebrate, Quirites: In Tiberis ripa munera regis habet. Pars pede, pars etiam celeri decurrite cymba, Nec pudeat potos inde redire domum. 770 Ferte coronatae iuuenum conuiuia lintres, Multaque per medias uina bibantur aquas. Plebs colit hanc quia qui posuit, de plebe fuisse Fertur et ex humili sceptra tulisse loco. Conuenit et seruis, serua quia Tullius ortus 775 Constituit dubiae templa propinqua deae. Ecce suburbana rediens male sobrius aede Ad stellas aliquis talia uerba iacit: Zona latet tua nunc, et cras fortasse latebit, Dehinc erit, Orion, aspicienda mihi. At si non esset potus, dixisset eadem Venturum tempus solstitiale die.

Lucifero subeunte Lares delubra tulerunt Hic, ubi fit docta multa corona manu.

que. 763. tacitis senesc.  $\mathcal{O}$ . 764. Effugiunt DGN. non retinente N duo. non reuocante tres. 765. Et cito  $\mathcal{O}$ . 766. Per sept. Pb p. mens. iulius s. iun. auctus br ma, pr. 767. laeti fortes DGP quinque. 768. In tybridis r. ripa numina p uar. scr.

769. pede pars etiam in ras. m. cel. discurrite tres. dec. ripa E ma. pr. cimba DG. 770. Ne pud. A. 771. coronati p. conu. lentes b ma. pr. lyntres e. 772. uina labantur DD. bibuntur P. bibentur T. 773. colat M ma. sec. s sex. quia quae T. quia quod s. qui coluit E ma. sec. F II ma. sec. s. 774. ex facili b. sc. tenere P3 tres. sc. fuisse D alius. 776. Costituit E. 777. sub urbana G. suburbane ueniens male E. suburb. residens male AP b3 tres; puar. scr. 778. aliquas e. al. ebria unus. uerba facit r s tres; H uar. scr. uerba dabit H uar. scr. 779. Dona (in alio Heinsii uolumine Dapa) C uar. scr. 780. Deinde erit unus. Deh. orion erit II T. or. conspicienda H quinque; puar. scr. michi DE.

781. Et si g. esset pulsus BCDEFGOAMPFADfgmrs t 344 septendecim; Nuar. scr. esset stultus N830 tres; OP3uar. scr. Quod recepi EG tuar. scr. eodem be; puar. scr. 782. Venturum in ras. m. Vent. nobis s. solsticiale DEG. solstitiose bma. pr. 783. Lucif. ueniente b. subeunte die del. s. 784. Hoc Cuar. scr. Hec b. ubi sit f. multa in ras. g. Gloss. E: Hic] in cannis.

Tempus idem Stator aedis habet, quam Romulus olim 785 Ante Palatini condidit ora iugi.

Tot restant de mense dies, quot nomina Parcis, Cum data sunt trabeae templa, Quirine, tuae.

Tempus Iuleis cras est natale kalendis,
Pierides, coeptis addite summa meis.
Dicite, Pierides, quis uos adiunxerit isti,
Cui dedit invitas uicta nouerca manus.
Sic ego. sic Clio. clari monimenta Philippi
Aspicis. unde trahit Marcia casta genus,
Marcia, sacrifico deductum nomen ab Anco,
In qua par facies nobilitate sua,
Par animo quoque forma suo respondet. in illa
Et genus et facies ingeniumque simul.
Nec quod laudamus formam, tam turpe putaris:
Laudamus magnas hac quoque parte deas.

800

785. Tunc idem B. Ita, stator aedis habet, m42833 duo; puar. scr. id. statoris habet DEma. pr. GZZgr. id. statoris adest duo. id. staturus erit 14. statoris erat unus. statoris erit caeteri et Ema. sec. Ita, quam, 2833; puar. scr. quem F. quae f. quae, quia bini. quo unus. quod caeteri. rom. idem Cuar. scr. 786. concidit A. ora rogi T. 787. nom. partis D. parthis NZ; P In uar. scr. 788. Condita sunt DZ tres. Cum data tarbeae F. data sint BG duo. sunt turbe Ema. pr. s tres. sunt umbrae duo. trab. regna unus. Gloss. E: tibi trabeato. 789. hyuleis Ema. pr. cal. e. 790. Pyerides E. ceptis DE. 791. Discite A. pyer. E. pier. qui uos GDN. quid uos Af. Ita, adduxerit, BCDFG DAMNYZTgmma. pr. 3344 tredecim et uett. ed. adiunxerit p3 quatuor; N uar. scr. adiunxerat Palius. adixeris s. addixerit caeteri. ad illi p; C uar. scr. add. istic F quatuor. ad istuc ZTr 3344 sex; P uar. scr. adi. istis p uar. scr. add. illuc uett. ed. 792. Cum s. ded. inuictas EGM Leg ma. sec. mpr undeuiginti. 793. monum. Heinsiani? 794. sq. Martia libri exceptis, quos seq., ED? F33 alio. 795. Antia g uar. scr. sacr. nomen deductum r. Gloss. E: Hec fuit uxor maximi in cuius domo educata fuit uxor ouidii. 796. qua pars DT. par facie nobilitate Duar. scr. nobilitate fuit MN octo. nobil. sui b. sua est EP Feg 2)333 octo.

797. Hic et seq. uersus in b omissi in ordine sed ma. pr. in margine suppleti: de Ø sciens fallit Burm. Pars Ø ma. pr. respondit BDFMNf ma. pr. et aliquot. 798. Et gens unus. 799. Nec Nupta fuit quondam matertera Caesaris illi.
O decus, o sacra femina digna domo!
Sic cecinit Clio. doctae assensere sorores,
Annuit Alcides increpuitque lyra.

quam F. Nec quid b ma. pr. Nec quia r. laud. tam formam 4. laud, forma 11. form, tu turpe Ebs et pauci. putabis  $\Sigma$ . 801. luncta fuit IIA 41 duo. fuit quoddam E. 802. decus et o f. sacro f. d. thoro T. sacro f. d. deo puar. ser. digna uiro m ma. pr. tres; Muar. scr. 803. doctae assentire b ma, pr. 804. lira ΦΣbr. lyram Pp 33 duo. OVIDII NASONIS FASTORVM LIBER EXPLICIT VI. B. Explicit. liber. ouidii. de fastis. E. EXPLICIT LIBER OVIDII FASTORVM. F.A. Explicit Ouidius fastorum G. EXPLICIT SEXTVS OVIDII FASTORVM. P. EX-PLICIT O. DE FASTIS. A. Explicit ouidius fastorum T. P. OVI-DII NASONIS FASTORVM LIBER SEXTVS ET VLTIMVS EX-PLICIT. p. Ouidii Nasonis liber de fastis explicit. b. Finis est Ouidii fastorum m. Explicit .o. de fastis. r In g ma. sec. r ma. sec. 28 29 33 et alio Sfortiano exordium libri septimi (finis libri VI fastorum, incipit VII. g) hoc erat: Si nouus a Iani sacris numerabitur annus Quintilis (Quinct, r) falso nomine dictus erit (eris q). Si facis, ut fuerant, primas a marte kalendas Tempora constabunt ordine ducta (quaeque gr) suo. ,, Noribergae uidi antiquam editionem, cui adscriptum erat: Reliqui sex libri seruantur apud presbyterum in pago prope Vlmam. principium septimi: Tu quoque mutati caussas et nomina mensis A te qui canitur, maxime Caesar, habes. Scriptum manu C. Celtis Protacii." I. F. Gronouius.

INDEX SCRIPTORVM ET MONVMENTORVM IN PROLEGOMENIS EMENDATORVM EXPLICATO-ET EORVM OVAE INEDITA PROFERVNTVR ADHIBENTVRVE.

Artemidori Erotica p. LXXXIX. Augustin. de ciu. D. VI. 3 p. cvr sq. - VII.13 p. ccxxI.

Charisius cf. Coelius. Cicero epp. ad Att. IV. 16 p.cxxxII sq. Clodius Tuscus apud Laur. Lydum de ost. p. LXVI - LXXIV. Coelius Antipater ap. Charis. I. p.112 P. p. LXXV.

Columella de R. R. XI. 2 p. LXIX. Dio Cass. XLII. 26 p. L. XLV. 7 p. x.

- 17 p. xxxii, Lix. XLVII. 18 p. LIX. LIV. 8 p. cxxxIII. LV, 3 p. v sq. - 10 p. x. - 11 p. vi.

- 12 p. xlv, cxxix. — 34 р. хин. LVI. 27 p. cxli.

- 41 p. vii. - 46 p. x, xxxviii. LVIII. 21 p. vi, xxiv. LX. 24 p. xxxI. LXI. 6 p. x1.

Dionys. Hal. Arch. R. I. 68 p. xxix. I. 70 sq. p. LXXXIV sq.

Ennius apud Varronem p. ccix. Eudoxus apud Geminum p. Lxx. Festus p.134 Müll.s.u. Maius p. LXXVII. 165 s. u. nep. (N.P.) p.xxxvi.

185 - Opalia p.xx, xciv sq. 205 - Offendicibus

p. LXXVI. ibid.s. u. pa p. xxxvII. 253 - popularia sacra p.xl. 261 - quinque p. cxvi.

265 - rustica uinalia

p. XLVII sqq. 270 - [ruminalem] p.cxLv,

278 - [regifugium] xxxvi, XXXVII sq.

289 - rica p. LXXVI.

290 - remisso p. cxv sq. 334 - sexagenarios p. civ.

351 - [Terentum] CXLVII. 352 - triginta p. cv.

355 - [tumulum] p. civ.

Gellius N. A. V. 12 p. xli. XII. 13 p. xxiv. XIII. 6 p. LXVI. XVIII. 12 p. LXIII. XX. 8 p. xxiv. Geminus (cf. Eudoxus) p. LXVIII bis.

Horat. Carm. I. 2 p. LXII. III. 14 p. XLIII.

Inedita.

Germanici uetus interpres p. LXXXVI - XCIII.

Kalendaria Ouidiana ex libris Mss. Non. Marc. p. 341 p. clxxxII. p. LIII - LVIII. p. 473 p. cxxiv. Kalendarii Pighiani frgm. p. xxxv. Parei ad Germanicum comm. Ouid. Met. XI. 22 p. CLXXVIII. 319 p. ccxxix. p. LXXXVI sq. XC. Pont. I. 8. 43. p. cli sq. Pighii comm. ad tab. Maff. p. vIII, XVI sq. XXVII, XXIX bis, XXX, III.2.23. p. LX. xxxv bis, XLII, CCXI. IV. 6. 5 sq. p. IV. 16.15. p. ccliii sq. Propertianorum Codd. Collationes 20. p. LXVI. ad lib. V. p. ccxLvIII-cclIII. Io. Schraderi Schedae p. clxiv sqq. 39. p. cclxvi. 68. ibid. CLXXIV. Intpp. Maii ad Virg. Aen. V. 241 Trist. II. 508. p. x1. - 549 sqq. p.cclvisqq. p. ccvii. III. 1. 30. p. cxliii. Ge. III. 1 - 3.81. p.xl. p. cxL. Ioannes Laur. Lyd. (cf. Clod. Tuscus) - 14.7. p. LXXIX. de menss. IV. 36. p. clxxvi. IV.10.95 sq. p. IV. IV. 92. p. LXXVI. Paul. Diac. p. 10. Müll. s. u. Agonium p. ccxxvIII. Kalendaria. Kal. Amit. p. xxv sq. xxvII, xxIX. p. 49 s. u. Curis p. xcvi. - Antiat. p. xxvII. p. 52 - Chaos p. cisq. p. 56 - Claudere p. c. - Capran. p. XXIX, LXI, CXXXV. - Esquil. p. cxxix sq. p. 63 - Cumeram p.xcvii - Farnesian. p. xxvi. CCLXX. p. 76 - Empanda p. cLv. - ined. frgm. p. xxxv. p. 91 - Faleri p. ccxxvII. - Maff. p. XII sqq. XVIII, XXI sqq. xxv sq. xxviii sq. p. 93 - furuum XXXVIII, XXXIX, XLI, p. cxtviii sq. p. 95 - Galli p. xcvi sq. XLII, XLIX. - Ouidiana ex Il. Mss. p. LIII p. 101 - hirquitalli p. ccxxxviii. -LVIII. p. 102 - honorarios ludos - Praenest. p. xxxiv, xLII, XLIV ter, XLIX, LX, LXI, p. vII sq. p. 103 - Iunium p. xcvii. LXII, XCIV, CXXXVII, p. 128 - Manias p. ccxix. CLXX, CCLXIV. p. 323 - Saturnus p.ccxxx. - Venusin. p. xxIV, xxV, L. p. 379 - Vesculi p. xcix. Plinii N. H. XIII. 13, 87 p. LXXX. Liuius I. 48. p. cxlvi. XXVII. 23. p. xxviii. XVI. 40 p. cxxviii. XXXVI.4, 8 p. cclxiii sq. XXXI. 21. p. cxxiv. XXXVII.5 p.LXIV. Macrob. Sat. I. 12. p. LXXVI. Propertius (cf. Inedita) I. 13. p. xxxII. V. 1,33.71.73 Lachm. p. ccxLix. I. 15. p. xciv sq. - 2, 5. 11. 39 ibid. I. 16. p. LXXVI, CXV. - 3, 35 p. ccliii. III. 2. p. LXXVI. 38 p. ccl. - 4,20.55 III. 6. p. xcvii sq. ibid. - 5,75 Monum. Ancyran. p. XXIX, CXLI. p. ccli. - 6,45.47.60 ibid. Nigidii Figuli frgmm. p.LXXXVII sqq. - 6,80 p. ccliii. - 8,78 p. cclii. cxi. cf. Add. - 10,43 Non. Marc. p. 197 p. ccxxi. ibid.

20

Ou, Fasti.

Senec. rhet. 2. p. LXVI.
Seruius [cf. Varronis epp. qu.]
ad Aen. I. 42 p. cxv.

- - VIII.71 p.lxxxv. - - 363 p.cxviii, cxxxix.

- - XII. 139 p. cxxv.
Suetonii Oct. 32. p. vii sqq. xviii.
35. p. v sqq.

Tertullian. adu. Marc. 1. p. cxliii.

2. p. clxxvii.
ad nat. 2, 5. p. ccxxxv.

- 2, 9. p. cxxxvi.
Tibull. I, 7, I. 3. p. lxiv.

III, 6, 3. p. clxvi.

Varronis antiqq. rer. diu. frgmm. p. cvi sqq.

8. p.ccxxxvII.

Varronis antiqq. rer. hum. libri de temporibus p. Lxxv. — epp. quaestt. ap. Seru. ad Virg.

Ge. I. 43 frgm. p. LXXIX. de Ling. Lat. V. 43 p. CLII.

68 p. ccxlvi.
74 p. cxxxvii,
cci.
84 p. ccxxvii.

148 p. LXXVI.
VI. 12 p. XXXVISq.
cxiv.

16 p. xlix sq.
19 p. ccxyii.
20 p. xlyiii.
31 p. xxxvi sq.
VII. 37 (Enn.)
p. ccix.

Vell. Pat. II. 27 p. 1x, xxvii. Virgilii Aen. IV. 303 p. clxv. Vitruu. III. 2, 5 p. cxliii.

## II. INDEX LOCORVM IN PROLEGOMENIS EXPLICATORVM.

Quae a Burmanniana editione differunt cruce signauimus; locos coniectura tentatos asterisco non omnes fortasse annotauimus.

| LIB. I.                | 54 xxxi                               | †141                                                    |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                        | 55 ccxlii                             | †146                                                    |
| 1-26 cclxvi            |                                       | †153 CCLXXXVI                                           |
| 1 sq. ibid.            | 57—60 xxxi, xxxiii,                   | †158                                                    |
| +5                     | CII SO.                               | 164 ccxxxvii                                            |
| † 6 et ccxc            | 58 xxxiii                             | 165 — 170 cxvi<br>169 cxvi, ccxxviii<br>171 sq. ccxxvii |
| 7-10 LIX               | 61 ibid.                              | 169 cxvi, ccxxviii                                      |
| 7 sq. cclxvi           |                                       |                                                         |
| 7 LXHSqq. LXXXISqq.    | 65 sq. ccxxvii sq.                    | †172                                                    |
| 9 xxxvi                | 67 sq. cclxv, cclxvii                 | †173                                                    |
| 11 ibid.               | +68                                   | †174                                                    |
| 11 sq. cclviii         |                                       | 178—182 cxvi                                            |
| 13 sq. cclxvi          | 73 cxvi                               | †183                                                    |
| 15 LIX                 | †74                                   | 185—188 cxvi                                            |
| 15 sqq. cclviii        | †85                                   | †186 cf. Add.                                           |
| 20 cclxvii             | †85<br>†87 LXXVIII                    | 189-226 cclxiii sq.                                     |
| 21 cclxvi              | †89. 89 sqq. ccxxvii sq.              | 191 — 222 ссехии                                        |
| 23 ibid.               | †97                                   | 193 ccxxviii                                            |
| †25                    | †99 ccxvII                            | 199 cxlvi                                               |
| †26                    | 101 sqq. ci sq. cxcv,                 | †206                                                    |
| 27 sqq. LXXVII - LXXIX |                                       |                                                         |
| †37                    | †103                                  | †210                                                    |
|                        | 105 sqq. cxiii                        | 211 — 214 ccxlvin                                       |
| †44 LXXIX, CCXC        |                                       | †212                                                    |
| 45 — 62 xxx1 sqq.      | 121 cclxiii                           | †222 cclxiii                                            |
| 47 xxxii sqq. xxxv     | 122 ccxxvii sq.                       | 223 — 226 ibid.                                         |
| 48 xxxII               | 125 CCXXVII                           | 223 cclxiii sq.                                         |
| †49. 49 sqq. xxxi,     | 125 CCXXVII A<br>127 C, CLXXI<br>†128 | 225 cv.                                                 |
| xxxivsqq. xxxvii       |                                       | †224                                                    |
|                        | 129 CLXXII, CCXXVII                   |                                                         |
|                        | †137                                  | †232                                                    |
| 53 xxxi sq.            | 139 sq. ccxxvii                       | 233 sqq. ccxxix                                         |
|                        |                                       |                                                         |

| 235 — 254 ccxxviii     | 325 sq. clxiv                 | †456                   |
|------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 235—240 ccxxxi         | †329 cclxxiv                  | 457 LXXIII             |
| 237 xcvi               | 329 sq. ibid.                 | 461-586 clviii,        |
| 238 ccxxxi             | †330                          | ccx—ccxii              |
| †239. 239 sq. cclxx    | 331 clxiv                     | 463 sq. cxxiv sq.,     |
| †245                   | 332 cclxxiv sq.               | CLXXII, CCA            |
| 247 sqq. ccxxviii      | †333. 333 sq. cxiv            | 463 clviii, cclxii     |
| 249 sq. схсні          | 335 cclxxv                    | 465 CCLXII             |
| †255                   | †336 сш, ссехху               | 471 sqq. cxcvi—cxcix   |
| 257 sq. cxvm sqq.      | 337—456 ссіхи                 | 473 cclxxxix           |
| CCXXVII, CCLXIII       | 338 cclxxv                    | †474 ccxxxv,           |
| 258 cxx                | 339 cclxx                     | CCLXXXVIII             |
| †260                   | 341 cclxxv                    | 475 sqq. cxcix         |
| 261 sq. LXXXV          | 343 ibid.                     | 1477                   |
| †262                   | 345 sq. clxiv                 | †478 cxcvIII           |
| 263 sq. cxx. 263 cxix  | 347 xcvi                      | †480                   |
| †264                   | 349 CLXIV, CCLXXV             | 481 sqq. cclxvii       |
| 265 — 274 LXXXV        | 351 cclxxv                    | 483 cclxii             |
| †265 cxix sq. ccxlii   | 352 ibid.                     | †489                   |
| †266 cxx               | 359 clxv                      | I                      |
| 267 CCLXIII            | 377 ibid.                     | †501 cxLv1 sq.<br>†512 |
| †271                   | †381 ibid., cclxxv,           | 515—536 ccx            |
| †274                   |                               |                        |
|                        | CCLXXXVI                      | 521 CXCIX, CCLXX       |
| 275 cxviii sqq. clxxi, | 385 cclxx, cclxxv<br>386 clxv | †528 CCXLVII           |
| *OFFC                  | 388 cclxxv                    | 529 sq. cclxiv         |
| *276 xcvi              |                               | 531 — 534 CCLXIV       |
| 277 ccxxviii, cclxiii  | 389 sq. cclxii                | 533 CCLXIII            |
| †278                   | 389 CLXV, CCLXXV              | 536 cclxii sq.         |
| 282 CCLXVI             | 391—440 clxv, cclxii          |                        |
| 285 sq. cclxiv sqq.    | †392 clxv                     | 540—584 LXXXII         |
| 287 CCLXV              | 393 cclxxii, cclxxxvi,        |                        |
| 288 ccxxxv             | CCXC                          | 543-584 excix, cc sq.  |
| 290 sqq. cxxiv, ccxiv  | 394 CLXV                      | †548                   |
| 291 cxcvi, ccxxxv      | †395 ibid., cclxxxviii        |                        |
| 293 ссхии              | 397 CLXV, CCIII               | 554 ccxxxvII           |
| †295                   | †404 et clxvsq.               | †562 cc, cci           |
| †296                   | †409                          | †567                   |
| †297 LXV sq. LXXXVII   | 411 cclxxv                    | 579 sq. cxxi           |
| †301                   | 412 cclxxviii                 | 581 sq. ibid.          |
| †304                   | 413 cclxxv                    | 582 cm                 |
| 309 sq. LXV            | †415 ibid.                    | 583 CLXIX              |
| †310 et ccxci          | †417                          | 584 ccx                |
| 311—314 LXIX           | 422 cclxxxix                  | 587—616 LX             |
| †313                   | †435                          | 587 sq. cxiv, clxxii   |
| 314 cclxxiv            | †439                          | *589 LX                |
| 315 sq. LXIX, CCLXXXVI |                               | 598 ib.                |
| †315 cclxxiv           | †443                          | 599 cclxiv             |
| †316                   | †447                          | †601                   |
| 317-458 CLXIV-CLXVI    |                               | †603                   |
| 319-331 сш             | †452                          | 609 xcvi               |
| †319                   | 453 sq. clxvi                 | 613—616 cclxivsq.      |
| †322 xcvi, cclxxiv sq. | 454 CCLXXXVI                  | 617—636 CLXXII         |
| 323—331 clxiv          | 455 sq. clxvi                 | 619 ibid.              |
| 325 — 330 cclxxiv      | 455 cxcii                     | 622 ibid.              |
|                        |                               |                        |

```
623 CLXXII
626 CCLXXII
709 sqq. XVIII, XXXVIII, †65 CCLXXV
627—634 CLXXII
627 CXCVIII
628 CLXXII, CCXI
629 sq. CLXXII
629 sq. CLXXII
629 sq. CLXXII
629 cXXII
711 CLXXIII, CCXXXV, 69 sq. CLXXIII
629 cXXII
713
70 CCXXIX
70 CCXXIX
714 CCLXV
73—76 LXVIII sq. CCXXIX
73—76 LXVIII sq.
631
633—636 CLXXII, †718
714
634 CXCVIII
721 CCLXV
73—76 LXVIII
79—118
79 sq. LXIX sq.
81 LXXXIX
                                                                                                                                                            81 LXXXIX
                    -650 xxxviii, LIB. II. †*85
                                                                                                                                                             82-118 ibid.
     637—650 xxxviii,
CXXV SQ. CLXXII

638 CXXV, CXXXIV,

CCXLII † 1

639 CXXV, CXCII † 2

640 CCLXII

†641 CXXV † 5, 5 Sq. CCLIV

†642 CLXII

643 CCLXII

644 CCLXII

645 CCLXII

645 CCLXII

645 CCLXII

646 17 CCLXXV

†18 ibid.

19 CCLXXV

†19 CCLXXVIII

657 — 704 XXXVIII,

19 CCLXXV

110 CCLXXVIII

111 CCLXXVIII

111 CCLXXVIII

112 CCLXXVIII

112 CCLXXVIII

113 ibid.

119—144 XXXVIII Sq.

LXSq. CCLV

121 XXXVIII

127 CCLX

121 XXXVIII

127 CCLX

123 CXV, CLXVISq.

124 CCLX

133 ibid.

135 qc ibid.

145 sq. LXIX

149—152 LXVIII

140 CLXXVIII

145 sq. LXIX

149—152 LXVIII

140 CLXXVIII

141 CLXXIII

141 CLXXIII

142 CLXXIII

143 CLXXIII

144 CLXIII

145 sq. LXIX

149—152 LXVIII

153—192 LXXXIX

1673 CCXXXIX

147 †178

147 †178
                                                                                                                                                    187
 672 CLXXX 34 XL
673 CCXXXIX †37
†677 CCLXXY †42
                                                                                                                                                     †178
†182
                     7708 xxxviii, †58 uersus apud Burman-
cxxvisq. ccisq. 59 sqq. cclxsq. num inseruntur cf. p.
```

**†705** 

| †212                    | †365 cclxxix        | 483 ccxxxv                       |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------|
| †221                    | †368 cclxxii        | 485 LXXXI                        |
| +222                    | †370                | 1488                             |
| †223                    | +371                | †489 cli                         |
| †229 CCLXXXVIII         | 373-380 LXXXIV      | 491 clxxiii                      |
| 233 кхии                | 375 sq. cclvi       | 494 CLXIII                       |
| 235 xcvi                | 375 xcvi            | †498                             |
| 241 — 264               | 377 ibid.           | †499 cxvi, cclxxiii,             |
| 241-243 LXIX            | 378 cclvii, cclxx,  | CCLXXXVIII                       |
| 245-264 xc              | CCLXXII             |                                  |
| 1244                    | 379 cxlix sq.       |                                  |
| †245 ccxxxy             | 381 - 418 LXXXI     | 509 sq. clviii<br>7509 c, cxliii |
| +255                    | †381                | 511 sqq. crvi                    |
| 259 sq. ccxxxv          | †383                | 512 clxv                         |
| 261 cclxx               | †387 ccv            | †513                             |
| †262                    | +391                |                                  |
| 265 — 450 xxxix,        |                     | 517 xcix                         |
| CLXXIII                 | 394 cclxxxii        | †519 xcix sq,<br>†522            |
| 265 sq. ccii            | †395                |                                  |
| 269 sqq. ccii — cciv    | <b>†396</b>         | 523 — 528 xL, cxv,               |
| 269 ccii                | †401                | CLV sq.                          |
| *†274 CLXXIII, CCLXXIII |                     | 523 c, clxiii, cclxx             |
| CCLXXXVIII              | 4406                | 525 CXIV                         |
| †275                    | 409 CL              | 526 CLVI<br>527 CXIV Sq.         |
|                         | 7/10 CL             | 527 CXIV sq.                     |
| 277 CXCVIII             | †410 cxlixsq. cxci, | 529 c                            |
| 279 сси, ссии           | CCLXXXV             |                                  |
| †280 cxiv, cciii, ccliv | 7414                | 531 - 568 xxxix sq.              |
| 283 sq. ссні            | 422 ccn +426        | CLVI, CLXIX                      |
| †284 cclxx              |                     | #531 mas 201 mass s              |
| †286                    | 433 — 450 cxxvIII,  | +532                             |
| 287 cclxx sq.           | CCXLII              | 1000 11010                       |
| †289                    | 433 cclxxix         | <b>†</b> 536                     |
| †290                    | 434 CLI             | 543 ccxxxii                      |
| 291 CLXXIII             | †439                | 546 xxxix sq.                    |
| 303 — 356 CLXVII        | †443                | 547 sq. clxxxii                  |
| 304 ccii                | 447 sqq. ccxlii     | 7551 cclxxiii                    |
| 7306                    | †450                | 553 CLXXXII                      |
| <b>†309</b>             | 455 — 472           | 555 — 562 xxxix sq.              |
| †311 cclxxix            | 455 sq. LXX sq.     | CLXIX                            |
| †312                    | 457—472 xc          | 555 sq. xxxIII                   |
| <b>†320</b>             | †455                | †555 xxxix, xl                   |
| †322                    | †456 P P 3          | 557 sqq. clxix                   |
| 327 CCLXXVII            | 459 LXXXVIII        | 558 xcvi                         |
| †331                    | †465 Tay Tay Market | 563 xL, CLVI                     |
| <del>†336</del>         | †467                | †565 xxxix                       |
| 339 ссеххи              | †470 cclxxII,       | *566 xxxix sqq.                  |
| †344                    | CCLXXXVIII          |                                  |
| †349                    | 473 — 510 cxliii,   | c, clxxiii sq.                   |
| †357 ссьуп              | CLXXIII, CCXXXV sq. |                                  |
| 359 — 372 LXXXIV        | 474 sqq. ccxxxvr    | ccxvIII — ccxx,                  |
| 359 ссп                 | 475 xcvi            | CCLVII, CCLXII                   |
| <del>†</del> 361        | †477                | †570 ccxx                        |
| 362 cclxxii             | 478 xcvi            | <b>†</b> 573                     |
| 364—366 LXXXIV          | 479 — 508 LXXXI     | 576 CLXIV, CCXX                  |
|                         |                     |                                  |

| 4581 ccxx             | 711 sqq. ccxxxiv           | † 5                  |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| 583 - 604 ccv sq.     | 711 ccxxxv                 | † 9                  |
| +583                  | 715 LXXXI, cm              | †10 ccxxxv, cclvii   |
| +587 et ccxc          | <b>†717</b>                | 11-54 LXXXI          |
| 590 cclxxvii          | 719 ccxcı                  | 11 cxv,cclxx         |
| 592 CCLXXXVIII        | 721 cclxxxix               | *13 cxv              |
| †595 ccv, cclxxviii   | 722 ccxci                  | †15                  |
| 597 ci, ccxx, cclxix  | <b>†724</b>                | †19                  |
| sq. ccxc, ccxci       | †725 cclxxxviii            | †21                  |
| 598 cxcv              | <b>†729</b>                | †23                  |
| †599 ccv              | <b>†731</b>                | †24                  |
| 601 exeviii           | 739 cclxxxviii             | 29 ccxlvii           |
| <b>†603</b>           | †745 et cexci              | 30 cclxxii           |
| 606 sqq. ccxxxii      | 749 cexciii                | †34                  |
| 606 cclxxvii          | <del>+750</del>            | 37 LXXXI             |
| <b>†607</b>           | †753 cclxxxvi              | 44 ccxxxvii          |
| 613 ccxx              | <b>†754</b>                | 45 ccxxxvii, ccxlvi  |
| 614 ccxix, ccxxxii    | †755 cclxxv,               | †49                  |
| 615—636 XL, CLVI      | cclxxxvi sq.               | 55 LXXXI, CCV1       |
| <b>†</b> 616          | †765                       | 57 CCLXIX            |
| 629 CLXXIV            | 770 cexc                   | 58 ccxxxii           |
| <b>†630</b>           | †771                       | 59—72 LXXXI          |
| 632 cclxxvi           | <del>†772</del>            | 61 ibid.             |
| †633                  | <b>†777</b>                | †64                  |
| <b>†634</b>           | †780 cclxxii               | †65 et cexci         |
| †635 clxxiv, ccxxxii, | <b>†7</b> 82               | 69 cclxxxix          |
| CCLX                  | †789 cı                    | 73—77 LXXIX          |
| †636 et cclxxxix      | †791                       | †74                  |
| 637—682 clxxiv        | 794 cclxxix                | †75                  |
| †640                  | †799                       | †76                  |
| 643 ccxlviii          | †800                       | 81 sq. cclxxvi       |
| 645 cclxxvn           | †801                       | 85 sq. LXXX          |
| †64? cclxxxvi         | †802                       | 87 — 96 ibid.        |
| 652 cexc1             | †805                       | †91                  |
| †653 clxxiv           | †806<br>±800               | †93                  |
| 661 sq. LXXXIX        | †822<br>±607               | 94 cclxxvi           |
| †663                  | †82 <b>7</b>               | 95 cm                |
| 665—672 LXXXII        | †829<br>†836               | †96                  |
| 665 ibid.             |                            | 97 sq. LXXIX         |
| 1667                  | †841<br>†853               | 99—154 LXXVII        |
| 672 cclxxvii          | 855—862 CLIX sq.           | †101                 |
| †676 ibid.            |                            | †103                 |
| 677 sqq. cxxi, clxxiv | 855 sq. LXVIII<br>†856     | Ill sq. cxn sq.      |
| †679<br>680           | 859 cclxxxi, cclxxxvii     | †113 cf. Add.        |
| 680 L1, CXX1          | OSO COLLARA I COLLARA VIII | †114                 |
| 683 — 850 xxxvn sq.   |                            | †115 cclxx, cclxxvii |
| txiv, exxxii, ceviii  |                            | 115 sq. cclviii sq.  |
| 684 v, LXVII          |                            | †121<br>122 cclxxvi  |
| 687—850 LXXXI         | LIB. III.                  | 125 sq. LXXVIII, CV  |
| 1694                  |                            | †127 cclxxvii        |
| 695 LXVIII            | 1 ccxxxv                   | 128—132 cv           |
| 697 cv                | 3 ibid.                    | †131                 |
| <b>†700</b>           | 4 LXXIX                    | 135—148 LXXVIII      |
| 1.00                  | a MISINA/N                 | 130 TAO DAATIN       |

| †139 cxxxix, ccxxxv                                                                                                                                                                                                               | 259-398 x11sq. clxx                                          | 416 ccxxxvii                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140 cclxxv                                                                                                                                                                                                                        | †259 ccxxxvi<br>261—274 ccxlm                                | †417                                                                                                         |
| 141 clxxxi                                                                                                                                                                                                                        | 261 — 274 ccxLm                                              | †418 clxxv, ccxlvn                                                                                           |
| 146 cclxxy                                                                                                                                                                                                                        | †262                                                         | †419 clxxvi                                                                                                  |
| 1155                                                                                                                                                                                                                              | 263 500 0001150                                              | 419 sqq. xll, cclxl                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 263 sqq. ccxn sq.<br>†266 ccxn                               | 4499 or were course                                                                                          |
| 157 sq. cclxi<br>164 v                                                                                                                                                                                                            | 260 coxii                                                    | †423 clxxv, ccxliv sq.                                                                                       |
| 104 V                                                                                                                                                                                                                             | 269 exciii, cexii sq.                                        | CCXLVII, CCLXXXVII                                                                                           |
| 165 sq. iv sq.                                                                                                                                                                                                                    | 077                                                          | 425 CLXXVI                                                                                                   |
| 167 — 188                                                                                                                                                                                                                         | 275 exci, excin                                              | 428 CCLXI                                                                                                    |
| 170 xxix, xli, clxxiv                                                                                                                                                                                                             | 277 sqq. LXXXIV                                              | 429 sqq. xli, clxxvi                                                                                         |
| 175 cclxxiv sq.                                                                                                                                                                                                                   | 283 ccxxvii                                                  | 429 XL1                                                                                                      |
| 184 cxlvi                                                                                                                                                                                                                         | †284                                                         | 430 sqq. cxxviii,                                                                                            |
| 185 cclxxvii                                                                                                                                                                                                                      | 285 — 348 LXXXIII sq.                                        | ccxiii sq.                                                                                                   |
| 189-228 LXXXII sq.                                                                                                                                                                                                                | clxvn sq. ccxxvm                                             | †430                                                                                                         |
| CLXXIV                                                                                                                                                                                                                            | 291 sq. ccn                                                  | 431 — 434 LXXXIII                                                                                            |
| +191 clxxx                                                                                                                                                                                                                        | †292 cciv                                                    | 431 cxxvm                                                                                                    |
| 197 sag. LXXXII                                                                                                                                                                                                                   | †293                                                         | †432                                                                                                         |
| 197 ccxxxv                                                                                                                                                                                                                        | †294 cclxxxviii                                              | †437 cexm                                                                                                    |
| 164 v 165 sq. 1v sq. 167 — 188 170 xxix,xli,clxxiv 175 cclxxiv 184 cxlvi 185 cclxxvii 189 — 228 lxxxii sq. clxxiv †191 clxxx 197 sqq. lxxxii 197 cxxxv *199 lxxxii clix.cxcl                                                      | †293<br>†294 cclxxxvm<br>†295 cl1<br>†301<br>†309<br>312 ccn | +438 ccx1v                                                                                                   |
| 199 LXXXIII, CLIX, CXCI,                                                                                                                                                                                                          | +201                                                         | +441                                                                                                         |
| CCXII                                                                                                                                                                                                                             | 1901                                                         | 149 88 8877                                                                                                  |
| 7200 LXXXIII, CCLXIX                                                                                                                                                                                                              | 1909                                                         | 442 sq. cclvii<br>443 cxxviii                                                                                |
| 205—228 LXXXII,                                                                                                                                                                                                                   | 312 CCII                                                     | 445 CXXVIII                                                                                                  |
| CLXXIV                                                                                                                                                                                                                            | †316<br>†321                                                 | 445 sq. ccxiv                                                                                                |
| 205 exxvm                                                                                                                                                                                                                         | †316<br>†321<br>†325<br>†326<br>328 cli, cexxviii            | 445 sqq. ccxm                                                                                                |
| 206 cclxxvn                                                                                                                                                                                                                       | †325                                                         | *445 XCIX, CLXXVI                                                                                            |
| †210                                                                                                                                                                                                                              | †326                                                         | 446 clxxvi                                                                                                   |
| †211                                                                                                                                                                                                                              | 328 cli, ccxxviii<br>†331<br>†332                            | †447                                                                                                         |
| †212                                                                                                                                                                                                                              | †331                                                         | 449 sqq. LXX, XC                                                                                             |
| †213                                                                                                                                                                                                                              | +332                                                         | 459-516 xc                                                                                                   |
| †215                                                                                                                                                                                                                              | +341                                                         | 459 LXX                                                                                                      |
| 1218                                                                                                                                                                                                                              | 350 cclxxix                                                  | 460 ccxxv                                                                                                    |
| +919                                                                                                                                                                                                                              | +351 cclxxxn                                                 | †463                                                                                                         |
| 994 CIVVIV                                                                                                                                                                                                                        | 361 ccxxxvII                                                 | +465                                                                                                         |
| Joos CLAAIV                                                                                                                                                                                                                       | 4367                                                         | +466                                                                                                         |
| 000 000 7 111111                                                                                                                                                                                                                  | 360 cct vxIII                                                | +471                                                                                                         |
| 229 sqq. LXXXII                                                                                                                                                                                                                   | 971 ibid                                                     | +470                                                                                                         |
| 229 CLXXIV                                                                                                                                                                                                                        | 9/1 Inia.                                                    | +405                                                                                                         |
| 7230 LXXXII, CCXCI                                                                                                                                                                                                                | 9/9 TXXXIA                                                   | 7400                                                                                                         |
| 205—228 LXXXII, CLXXIV 205 CXXVIII 206 CCLXXVIII †210 †211 †212 †213 †215 †218 †219 224 CLXXIV †225 229 sqq. LXXXII 229 CLXXIV †230 LXXXII, CCXCI 231—234 CLXXIV 231 LXXIV, CCLXXII 235—244 CLXXIV †236 CCLXXII †238 †236 CCLXXII | Toll C, CCLAX                                                | †498                                                                                                         |
| 231 LXXIV, CCLXXII                                                                                                                                                                                                                | 383 sqqc                                                     | 510-515 XC                                                                                                   |
| 235—244 CLXXIV                                                                                                                                                                                                                    | 7384                                                         | 7911                                                                                                         |
| †235                                                                                                                                                                                                                              | †387 cxv                                                     | SIZ CCXLI                                                                                                    |
| †236 cclxxii                                                                                                                                                                                                                      | 390 CLXIV                                                    | 7514                                                                                                         |
| †238                                                                                                                                                                                                                              | 393 sqq. clxviii<br>395 clxix                                | 7*515 cclxxxi                                                                                                |
| 243 cm                                                                                                                                                                                                                            | 395 CLXIX 397 CXIV, CLXX 399—414                             | 517 sqq. clix sq.                                                                                            |
| 244 CLXXIV                                                                                                                                                                                                                        | 397 cxiv, clxx                                               | †517                                                                                                         |
| +245 c. cv. cxxvII.                                                                                                                                                                                                               | 399-414                                                      | 519 clx                                                                                                      |
| CCLXXXVII                                                                                                                                                                                                                         | #399, 399 sqq. LXXIV                                         | 521 xcvi, clx                                                                                                |
| †246                                                                                                                                                                                                                              | 405 xc                                                       | †522 CLX                                                                                                     |
| 947 - 958 COVID                                                                                                                                                                                                                   | *406 LXXII                                                   | 523-696 ccx1vccxv1                                                                                           |
| 247 - 200 CCALIL                                                                                                                                                                                                                  | 407 LXIX                                                     | 523-542 CLXXVI SO                                                                                            |
| 247—258 ccxln<br>247 sq. cxxvnsq.<br>7251 clxxiv                                                                                                                                                                                  | 20 ann 200                                                   | 523 XLI                                                                                                      |
| 7291 CLXXIV                                                                                                                                                                                                                       | 1414                                                         | 7517 519 CLX 521 xcv1, CLX †522 CLX 523—696 CCXIV—CCXV1 523—542 CLXXV1sq 523 XL1 525 CLXXV1, CCXV1 †528 †529 |
| 253 sq. cxxvii, ccxci                                                                                                                                                                                                             | 115 498 OF THE                                               | 2508                                                                                                         |
| †255<br>256 sq. clxxv                                                                                                                                                                                                             | 415—420 CLXXV                                                | 1520                                                                                                         |
| 256 sq. clxxv                                                                                                                                                                                                                     | 410 CCLXXVII                                                 | 7020                                                                                                         |

| 531 sqq. clxxvii                     | †754                                                                                                                             | †867                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| †532                                 | 761 — 767 CLXXVII                                                                                                                | 876 sq. exxiii sq.      |
| 538                                  | †766 cclxxxvii                                                                                                                   | CCLA                    |
| †539 <sup>-</sup>                    | †769                                                                                                                             | 879 — 882 xx, xlin,     |
| †540                                 | †770                                                                                                                             | CCLV                    |
| 544                                  | 771 CLXXVII                                                                                                                      | 882 clxiii, cxcii       |
| 545-655 CLXXVI                       | †*772                                                                                                                            | 883 sq. xlinsq. ccxlii  |
| <del>†</del> 565                     | †779                                                                                                                             |                         |
| 567 ccxvi                            | †780                                                                                                                             |                         |
| †576 cclxxvii                        | 785 sq. clxi sq. clxxviii, ccxxxviii                                                                                             |                         |
| †577                                 | CLXXVII, CCXXXVIII                                                                                                               | LIB. IV.                |
| 581 ccxvi                            | †786                                                                                                                             |                         |
| †582                                 | †787                                                                                                                             | † 1                     |
| 593 CLXXVII                          | †789                                                                                                                             | 5 CCLIV                 |
| †*59 <b>4</b>                        | 791 sq. XLI, CLXX                                                                                                                | 14 LXXX                 |
| †597                                 | 793 — 808                                                                                                                        |                         |
| †612                                 | 793 — 508<br>793 sq. Lxvisq.<br>795 — 808 xc<br>†798<br>809 — 850 ix, xxxvii,                                                    | 19 cclxix               |
| †631                                 | 795 — 808 xc                                                                                                                     | 19 sq. cclxi            |
| 636 cclxxvii                         | †798                                                                                                                             | †20 cclxxxvii           |
| †637                                 |                                                                                                                                  |                         |
| 653 ccxv                             | SO9 LXVIII                                                                                                                       | 27-60 LXXX, CCXLY       |
| 654 CLXXVI                           | 809 LXVIII                                                                                                                       | 31-37 LXXXV             |
| 655 ibid.                            | 810 XLVI, CIII, CLVII                                                                                                            | †31                     |
| †*656 clxxvisq.                      | 811-814 ccxliv                                                                                                                   | †35                     |
| 657-660 ccxiv sq.                    | 811 clxvi                                                                                                                        | 37-54 LXXXIV sq.        |
| †663                                 | †813 clxi                                                                                                                        | †41                     |
| †664                                 | 814 XLII                                                                                                                         | †44                     |
| 670 sq. clxxvii                      | 814 XLII<br>†815 CCLXXVII                                                                                                        | 45 CCLXX                |
| 673 sq. CLXXVI                       | 815 sqq. ccxLm sq.                                                                                                               | 47 ccv, cclxxxix        |
| 675 CLXXVII                          | †817                                                                                                                             | †49                     |
| 676 ibid.<br>677—694 clxviii,        | †818                                                                                                                             | †51 cclv                |
| 677 — 694 CLXVIII,                   | 821 sqq. clvii                                                                                                                   | †53                     |
| CCXV                                 | †823                                                                                                                             | 63 sqq. LXXXIV          |
| 686 CCLXXXVIII, CCXCI                | 827 ccxxxv                                                                                                                       | †63                     |
| †689                                 | *829                                                                                                                             | †73                     |
| 695 CLXXVII                          | 833 CLXXVIII                                                                                                                     | †79                     |
| 695 CLXXVII<br>697 — 710 VI Sq. XLI, | 835 sqq. cxxi sq.                                                                                                                | 81 sqq. ccrvii sq.      |
| TIV CA                               | Q25 crrr                                                                                                                         | AATTIN                  |
| †703 CLXIII                          | 837 sq. clviii<br>837 ccxliv<br>841 cclxxxix<br>844 cclxxvii<br>845 xcvi<br>846 cxxii<br>847 sq. cclx<br>849 xxxiv,xlii, clviii, | †83 cclxvii, cclxxxviii |
| 704 cxxviii sq.                      | 837 CCXLIV                                                                                                                       | †85                     |
| 707 sq. LX                           | 841 cclxxxix                                                                                                                     | 87 sqq. LXXX            |
| 710 CCLIX                            | 844 cclxxvii                                                                                                                     | †88                     |
| 711 sq. LXXI sq.                     | 845 xcv1                                                                                                                         | †95 ccxlyi              |
| 713 - 790 CLXXVII,                   | 846 cxxii                                                                                                                        | †103                    |
| ccxxxviii sq.                        | 847 sq. cclx                                                                                                                     | †104                    |
| †719                                 | 849 XXXIV, XLII, CLVIII,                                                                                                         | †115 ccxlii             |
| 724 CCLVI                            | CLXVIII, CLXXVIII,                                                                                                               | †116                    |
| 725 sq. clxxvii                      | CCXXXVII, CCXLIV,                                                                                                                | 117—124 LXXX            |
| 726 CCLXXXVII                        | CCLVI                                                                                                                            | 119 sqq. cclxi          |
| 727 sqq. CLXXVII                     | 850 XLII, CLXIX sq.                                                                                                              | 124 sqs ibid.           |
| 732 CLXXVII sq.                      | 853 — 876 xc sq.                                                                                                                 | 126)                    |
| †735 CLXVIII                         | †857                                                                                                                             | 127 LXXX                |
| 739 CCLXXVII                         | 853 — 876 xc sq.<br>†857<br>859 cclxxvii                                                                                         | 128                     |
| †742                                 | 4861                                                                                                                             | 129)                    |
| Ou. Fasti.                           |                                                                                                                                  | 21                      |
| The American                         |                                                                                                                                  | es T                    |

| 131 sq. LXXX             | 263 ccxxxv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 395 cclxxy                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 133 sqq. cxxxvii. cxi    | L. 264 CCXL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | †397                                                                                                                                                                        |
| CIVV                     | +265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 404 007                                                                                                                                                                     |
| 125 _ 120 at yyurr       | +270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 404 CCLXXV                                                                                                                                                                  |
| 195 ibid                 | 263 ccxxxv<br>L, 264 ccxL<br>11 †265<br>†279<br>†280<br>†286 ccxLix                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | †406                                                                                                                                                                        |
| 155 1010.                | 7280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 407-416 CLXXIX                                                                                                                                                              |
| 4139                     | 7286 CCXLIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | †407                                                                                                                                                                        |
| 141 cclxxxvii, ccxc      | r †288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | †408 cclx                                                                                                                                                                   |
| †143                     | †290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | †408 cclx<br>417 sqq. ccxvi, ccxli<br>418 cclvi<br>†421<br>422 u. Add.                                                                                                      |
| 145 sqq. CXXXVII, CXI    | 291 CXLVII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 418 ccivi                                                                                                                                                                   |
| CLXV                     | 295 CCLXXXVIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +491                                                                                                                                                                        |
| 4146 146 sag CIVUI       | +200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400 133                                                                                                                                                                     |
| 1140, 140 sqq. CLAVII    | 205 219 ggz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 422 u. Add.                                                                                                                                                                 |
| 7151, 151 sq. cclxxi     | 305 312 CCLIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7432                                                                                                                                                                        |
| 7156                     | 303 CLXXXII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | †435                                                                                                                                                                        |
| 157 sqq. cxxxvii,        | 313 1bid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | †440 cclxxxvii,                                                                                                                                                             |
| CCXLV                    | 1 326 LXXXIV, CLXII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CCLXXXIX                                                                                                                                                                    |
| 163 sq. LXIX             | †328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +447                                                                                                                                                                        |
| 165-178 LXXIII           | 329 sq. CXLVII sq. CCV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AA5 saa varv                                                                                                                                                                |
| +167                     | 329 CXCV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | and sqq. ACIX,                                                                                                                                                              |
| 1101<br>1100 100 and was | +330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ccxxxvii sq.                                                                                                                                                                |
| Tios, Tossqq. xci        | 4225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 447 ccxxxii, cclxxxix                                                                                                                                                       |
| 172 XCI                  | 1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 448 ccxxxvii sq.                                                                                                                                                            |
| 177 sq. ib.              | 1330<br>1335<br>337 sqq. cli, clxxvii.<br>sq. ccv<br>1 338 xlvsq. cclv<br>347 sq. cxxix<br>2 348 xix, xlivsq. cclv.                                                                                                                                                                                                                                                    | 417 sqq. ccxvi, ccxli 418 cclvi †421 422 u. Add. †432 †435 †440 cclxxxvii, cclxxxix †441 445 sqq. xcix, cxxxvii sq. 447 ccxxxxii, cclxxxix 448 ccxxxvii sq. i †449 ccxxxvii |
| 179 - 372 xLIV sq.       | sq. ccv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | †451                                                                                                                                                                        |
| CLVI                     | r 338 XLV sq. cclv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 459 cr                                                                                                                                                                      |
| 181 sag. XI. CLXXVIII    | 347 sq. cxxix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +465                                                                                                                                                                        |
| su cexi                  | 348 XIX. XLIV SQ. CCLV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | +460                                                                                                                                                                        |
| 305 arres                | ccry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 470                                                                                                                                                                         |
| TOO CLAXIX               | 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 AME                                                                                                                                                                       |
| 186 ibid.                | 551 CXXIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7475 CLXXIII                                                                                                                                                                |
| 187 XLIV Sq. CLXII       | 347 sq. cxxix 348 xix, xliv sq. cclv. cclxi 351 cxxix 353 ix, xliv, xlvi, clxxix 354 357 ccxxxiv 361 clxiv, clxxix 364 xcvi sq. 367 — 372 clxxix 368 cclxxvi 369 373 — 376 cxxix sq. †375 cxxx 377 — 384 cclv 379 sq. xliv 384 cclv 385 sq. lxxi 386 xlv 387 sq. lxxi 389 — 620 389 xlv 391 xlv, clxi, cclxx 392 sq. cclvi †393 393 sqq. xlv, clvii, clxii, clxxix sq. | †476                                                                                                                                                                        |
| †191 ccxr                | CLXXIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | †485                                                                                                                                                                        |
| †192                     | †354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | †488                                                                                                                                                                        |
| 194 CLXXIX               | 357 CCXXXIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 493 LXXXI                                                                                                                                                                   |
| +203                     | 361 CLXIV, CLXXIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 494 CLXVIII                                                                                                                                                                 |
| 207 CCXI                 | +362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +497                                                                                                                                                                        |
| 1000 corme               | 262 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1400                                                                                                                                                                        |
| Old cours                | 264 STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500                                                                                                                                                                         |
| Z14 CCXL                 | out XCVI sq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SOU CCLXXVI                                                                                                                                                                 |
| 7215 CLXXIX              | 367 — 372 CLXXIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7507                                                                                                                                                                        |
| 216 cclxx                | 368 CCLXXVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | †508                                                                                                                                                                        |
| †219                     | †369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | †511 CCLXXXVII                                                                                                                                                              |
| †220 CLXXIX              | 373-376 cxxix sq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | †514                                                                                                                                                                        |
| 221 CLXXVIII             | †375 cxxx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | †520                                                                                                                                                                        |
| 4993 W WY BONG TO        | 377 - 384 CCIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +523                                                                                                                                                                        |
| 2008                     | 270 00 8118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4505                                                                                                                                                                        |
| 1220                     | 204 ALIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1547                                                                                                                                                                        |
| 7230                     | 554 CCLV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7941                                                                                                                                                                        |
| 234 CCXL                 | 385 sq. LXXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7546.7                                                                                                                                                                      |
| 236 ccxx                 | 386 XLV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 549 LXXXIV                                                                                                                                                                  |
| 1239                     | 387 sq. LXXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | †553                                                                                                                                                                        |
| †243 CLXXIX              | 389 — 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 555 sq. clxviii                                                                                                                                                             |
| 244 ibid.                | 389 XLV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 555 sq. clxviii<br>555 cclxxvi                                                                                                                                              |
| 9/0 eng cort             | 301 VIV CIVI COV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +562                                                                                                                                                                        |
| 055 940                  | 200 ag gar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 565 01227                                                                                                                                                                   |
| 200 - 345 LXXXIV,        | 59Z Sq, CCLVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 503 CLXXIII                                                                                                                                                                 |
| CXVII                    | 7393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 570 CCXLVIII                                                                                                                                                                |
| 255 sqq. ccxL            | 393 sqq. xLv, cLvIII,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 571 cclxxxiii                                                                                                                                                               |
| 259 ibid.                | CLXII, CLXXIX SQ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | †579                                                                                                                                                                        |
| 260                      | 393 sqq. xlv, clviii, clxxix sq. †394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 583 sq. cclxxi                                                                                                                                                              |
|                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                           |

| 585 ccxxix           | 723 ccviii sq.        | †885                  |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| †595                 | <b>†725</b>           | 888 cclxxi            |
| †604                 | <b>†728</b>           | <del>†</del> 889      |
| 605 sqq. ccxxx11 sq. | <b>†729</b>           | 893 sq. LXXXIII       |
| †609                 | <b>†7</b> 30          | †89 <b>4</b>          |
| †615                 | 731 sqq. ccix         | 895 LXXXIII           |
| 619 clxxix sq.       | 731 CLXXXI            | 897 ibid.             |
| 621 sq. xLvi, cxxx,  | <b>†7</b> 36          | †899 xLVII            |
| CXCII, CCXXIX        | †743 clxxx            | 901 - 904 LXXIII sq.  |
| 623 sq. xLvi, cxxx   | †74 <b>4</b>          | CCLY                  |
| CXXXIII              |                       | 904 LXXIII sq.        |
| 624 CXXXIII, CLXIII  | <b>†750</b>           | 905-942 xlix, clisq.  |
| 625 — 628            | <b>†751</b>           | CLXXXI, CXCI Sq.      |
| †627                 | <b>†7</b> 53          | 905 cxv               |
| 627 sq. xLvi, LXII   | <b>†7</b> 55          | 906 CLI               |
| †628                 | 761 ccxliii           | 910 cxv               |
| 629 — 672 xLVI       | 761 sq. xcvii         | †920                  |
| †633                 | 763 ibid.             | †923                  |
| 634 sqq. clvii sq.   | <b>†7</b> 65          | 933 sqq. clxxxi       |
| CLXXX                | 770 xcvii             | 933 CLXXXI, CCLXX     |
| 634 ccxxxix          | 771 CLXXX             | 934 cclxx             |
| †639                 | 775 LXVIII, LXXVIII   | 936 xcvii             |
| 640 clxxxi           | †778 et cexci         | 939 LXXIII, XCIII     |
| 649 CLI              | 779 xcvii, cclxx      | 941 CLXIV             |
| 650 cc11             | 780 xcvii             | 943 - 948 xi, xlixsq. |
| 653 cxcII            | 787 — 792 CCLXXI      | CLVII                 |
| †659                 | 791 xcix, clxxx       | †943                  |
| 663 cc11             | <b>†795</b>           | 946 clxii             |
| †664                 | <b>†798</b>           | †947                  |
| 665 civilsq. cixxx,  | 805 cclxx             | 948 cclvii            |
|                      | †807 CCLXXXVII        | 949 — 954 XLIX sq.    |
| 671 ccxxxii          | †808                  | CLXXXI, CCXLVI,       |
| 673 — 676 XLVI, LXII | 810—858 LXXXI         | CCLVII, CCLXI         |
| †674                 | <b>†816</b>           | 949 cclxxiii          |
| †675, 675 sq. LXII   | †819                  | 951 ccxxxv, ccxlvi    |
| 677 sq. LXVIII       | 823 ccxviii sq.       | 953 sq. clxxxi        |
| †678                 | CCLXXXVII             |                       |
| 679—712 CLXI, CLXXX  |                       |                       |
| 681 sqq. clxi        | 837 ibid.             |                       |
| †694                 | 843 ibid. xévii       | T Y 77                |
| 695 CCLXXXIX         | <del>1856</del>       | LIB. Y.               |
| † <b>700</b>         | 859 sq. cclix sq.     |                       |
| †703                 | 863-900 xLVI-XLIX,    |                       |
| †*709 cclxxxvii      | CLXXXI                |                       |
| †*710                | 865 cxxxvisq.         | 17 ccxxxvii           |
| 713 — 720            | 871 sqq. cxxxvisq.    |                       |
| †713<br>+715         |                       | †22 cxcvi             |
| †715                 | 871 XLVII             | 23 sq. excusq.        |
| 716 sq. xci          | 875 sq. xlvii, cxvii, | 25 sqq. LXXX          |
| 717 CCLXXIV          | CXXXVI                | †25 cxciii, cclxxi,   |
| 721—862 ix, xxvi,    | †877 XLVISQ.          | CCLXXXAIII            |
| XXXIV, XL, XLVI,     | 879—898 LXXXIII       | †30                   |
| trinsq.              | 879 ibid.             | 35 CLXXXIX            |
| 1101                 | †880                  | †43, 43 sq. cxciii    |
|                      |                       |                       |

| †44                                                                                               | 217 cxciv                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| †45                                                                                               | †219                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 57 sqq. LXXX                                                                                      | 229 xcv11                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | †484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| †73                                                                                               | †240                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 486 XL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| †77 CCLXXXVIII                                                                                    | †262                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 491 sq. L, CLXXXII                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| †78 LXXX                                                                                          | 264 XLVIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | †492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 81—106 LXXVII, LXXX                                                                               | †266                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 493 sqq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 85 CLXXXII, CCII                                                                                  | 269 XLVIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 493 LXXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 88 sqq. cexxxiii                                                                                  | †274 cxciv                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 495 — 536 xcm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 191, 91 sqq. cxcix                                                                                | †277                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CCXXXIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| †95                                                                                               | 280 sq. xcix                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 499 LXVIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 97 схечні                                                                                         | 281 xcviii                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 99 cen sq.                                                                                        | †285                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>†</b> 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 100 ccxxxiii                                                                                      | †287, 287 sq. ciii                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <del>+</del> 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 101 ccn                                                                                           | 291 CLXIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ÷518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 104 CLXV, CCXXXII                                                                                 | 294 спі                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 521 ccxc                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| †107                                                                                              | 301 ccrxxxix                                                                                                                                                                                                                                                                                                | †523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 111-128                                                                                           | 309 cclxxxviii,                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Illaqq. LxxII                                                                                     | CCXCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 113 sqq, xc1                                                                                      | 310 cclxx                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>†531</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 117 ibid.                                                                                         | 323 XLVIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 534 LXVIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| †123                                                                                              | <del>1*335</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 535 CCLXXXIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 129 sqq. cxxII, ccxIX                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 537 sqq. xc11 sq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| †*131 cxxII, cexix,                                                                               | +349                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 537 LXXXIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CCLXXIII                                                                                          | +350                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 545 sqq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 137 ccxix                                                                                         | 355 CCLXXXIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 550 ccxxxv                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 143 cxx11                                                                                         | 364 CLXIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 551 ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                   | +371 VIV CIV CCIVY                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 145 cclx                                                                                          | †371 XLV, CLX, CCLXX                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 552 sqq. iv, cxxxiii                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 145 cclx<br>145 sq. ccxix,ccxxxii                                                                 | †371 xLv, cLx, ccLxx<br>377 sq. cxciv                                                                                                                                                                                                                                                                       | 552 sqq. iv, cxxxiii sq. cclv                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 145 cclx<br>145 sq. ccxix,ccxxxii<br>147 iv, ccxxxii,                                             | †371 xLv, cLx, ccLxx<br>377 sq. cxcIv<br>379 sqq.                                                                                                                                                                                                                                                           | 552 sqq. iv, cxxxiii<br>sq. cclv<br>553 568 cxxxiii                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 145 cclx<br>145 sq. ccxix,ccxxxii<br>147 iv, ccxxxii,<br>cclyi, cclxix                            | †371 xLv, cLx, cCLXX<br>377 sq. cxcIv<br>379 sqq.<br>379 LXVII                                                                                                                                                                                                                                              | 552 sqq. 1v, cxxxiii<br>sq. cclv<br>553—568 cxxxiii<br>555 jbid.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 145 cclx<br>145 sq. ccxix,ccxxxii<br>147 iv, ccxxxii,<br>cclvi, cclxix<br>148 sqq. cxxxiii,       | †371 xLv, cLx, cCLxx<br>377 sq. cxciv<br>379 sqq.<br>379 Lxvii<br>381—414 xcii                                                                                                                                                                                                                              | 552 sqq. iv, cxxxiii<br>sq. cclv<br>553 568 cxxxiii<br>555 ibid.<br>556 558 ibid,                                                                                                                                                                                                                                    |
| 145 cclx 145 sq. ccxix,ccxxxii 147 iv, ccxxxii, cclvi, cclxix 148 sqq. cxxxiii, clxxxisq. ccivsq. | †371 xlv, clx, cclxx<br>377 sq. cxciv<br>379 sqq.<br>379 lxvii<br>381 —414 xcii<br>†387                                                                                                                                                                                                                     | 552 sqq. iv, cxxxiii<br>sq. cclv<br>553 568 cxxxiii<br>555 ibid.<br>556 558 ibid,<br>556 ccxxxy                                                                                                                                                                                                                      |
| 145 cclx 145 sq. ccxix, ccxxxii 147 iv, ccxxxii,                                                  | †371 xlv, clx, cclxx<br>377 sq. cxciv<br>379 sqq.<br>379 lxvii<br>381—414 xcii<br>†387<br>†400                                                                                                                                                                                                              | 552 sqq. iv, cxxxiii<br>sq. cclv<br>553 — 568 cxxxiii<br>555 — bid.<br>556 — 558 ibid,<br>556 ccxxxy<br>†559                                                                                                                                                                                                         |
| 145 cclx 145 sq. ccxix, ccxxxii 147 iv, ccxxxii,                                                  | †371 xlv, clx, cclxx<br>377 sq. cxciv<br>379 sqq.<br>379 lxvii<br>381—414 xcii<br>†387<br>†400<br>†406                                                                                                                                                                                                      | 552 sqq. iv, cxxxiii<br>sq. cclv<br>553 — 568 cxxxiii<br>555 — ibid.<br>556 — 558 ibid,<br>556 ccxxxy<br>†559<br>560 cxxxiii sq.                                                                                                                                                                                     |
| 145 cclx 145 sq. ccxix, ccxxxii 147 iv, ccxxxii,                                                  | †371 xLv, clx, cclxx<br>377 sq. cxciv<br>379 sqq.<br>379 Lxvii<br>381 — 414 xcii<br>†387<br>†400<br>†406<br>*410                                                                                                                                                                                            | 552 sqq. iv, cxxxiii<br>sq. cclv<br>553 — 568 cxxxiii<br>555 _ ibid.<br>556 — 558 ibid,<br>556 ccxxxy<br>†559<br>560 cxxxiii sq.<br>†561                                                                                                                                                                             |
| 145 cclx 145 sq. ccxix, ccxxxii 147 iv, ccxxxii,                                                  | †371 xlv, clx, cclxx 377 sq. cxciv 379 sqq. 379 lxvii 381 — 414 xcii †387 †400 †406 *410 415 sq. lxix                                                                                                                                                                                                       | 552 sqq. iv, cxxxiii<br>sq. cclv<br>553 — 568 cxxxiii<br>555 ibid.<br>556 — 558 ibid,<br>556 ccxxxv<br>†559<br>560 cxxxiii sq.<br>†561<br>563 — 566 cxxxiv                                                                                                                                                           |
| 145 cclx 145 sq. ccxix, ccxxxii 147 iv, ccxxxii,                                                  | †371 xlv, clx, cclxx 377 sq. cxciv 379 sqq. 379 lxvii 381 — 414 xcii †387 †400 †406 *410 415 sq. lxix 417 sq. lxxi                                                                                                                                                                                          | 552 sqq. iv, cxxxiii sq. cclv 553 — 568 cxxxiii 555 ibid. 556 — 558 ibid, 556 ccxxxy †559 560 cxxxiii sq. †561 563 — 566 cxxxiv 564 ibid,                                                                                                                                                                            |
| 145 cclx 145 sq. ccxix, ccxxxii 147 iv, ccxxxii,                                                  | †371 xlv, clx, cclxx 377 sq. cxciv 379 sqq. 379 lxvii 381 — 414 xcii †387 †400 †406 *410 415 sq. lxix 417 sq. lxx, lxxii 419 sqq. l, clviii                                                                                                                                                                 | 552 sqq. iv, cxxxiii sq. cclv 553 — 568 cxxxiii 555 — ibid. 556 — 558 ibid, 556 ccxxxv †559 560 cxxxiii sq. †561 563 — 566 cxxxiv 564 ibid, 570 sqq. cclix                                                                                                                                                           |
| 145 cclx 145 sq. ccxix, ccxxxii 147 iv, ccxxxii,                                                  | †371 xlv, clx, cclxx 377 sq. cxciv 379 sqq. 379 lxvii 381—414 xcii †387 †400 †406 *410 415 sq. lxix 417 sq. lxx, lxxii 419 sqq. l, clyiii 420 ccxxxvii                                                                                                                                                      | 552 sqq. iv, cxxxiii sq. cclv 553 — 568 cxxxiii 555 ibid. 556 — 558 ibid, 556 ccxxxy †559 560 cxxxiii sq. †561 563 — 566 cxxxiv 564 ibid, 570 sqq. cclix †580                                                                                                                                                        |
| 145 cclx 145 sq. ccxix, ccxxxii 147 iv, ccxxxii,                                                  | †371 xlv, clx, cclxx 377 sq. cxciv 379 sqq. 379 lxvii 381—414 xcii †387 †400 †406 *410 415 sq. lxix 417 sq. lxx, lxxii 419 sqq. l, clviii 420 ccxxxvii 421 clxxxii, ccxix                                                                                                                                   | 552 sqq. iv, cxxxiii sq. cclv 553 — 568 cxxxiii 555 ibid. 556 — 558 ibid, 556 ccxxxy †559 560 cxxxiiisq. †561 563 — 566 cxxxiv 564 ibid, 570 sqq. cclix †580 †596                                                                                                                                                    |
| 145 cclx 145 sq. ccxix, ccxxxii 147 iv, ccxxxii,                                                  | †371 xlv, clx, cclxx 377 sq. cxciv 379 sqq. 379 lxvii 381414 xcii †387 †400 †406 *410 415 sq. lxix 417 sq. lxx, lxxii 419 sqq. l, clviii 420 ccxxvii 421 clxxxii, ccxix 423 sq. lxxviii, ccxix                                                                                                              | 552 sqq. iv, cxxxiii sq. cclv 553 — 568 cxxxiii 555 ibid. 556 — 558 ibid, 556 ccxxxy †559 560 cxxxiiisq. †561 563 — 566 cxxxiv 564 ibid, 570 sqq. cclix †580 †596 †597 L, clx, clxxii                                                                                                                                |
| 145 cclx 145 sq. ccxix, ccxxxii 147 iv, ccxxxii,                                                  | †371 xlv, clx, cclxx 377 sq. cxciv 379 sqq. 379 lxvii 381 — 414 xcii †387 †400 †406 *410 415 sq. lxix 417 sq. lxx, lxxii 419 sqq. l, clviii 420 ccxxxvii 421 clxxxii, ccxix 423 sq. lxxviii, ccxix 424 xcii                                                                                                 | 552 sqq. iv, cxxxiii sq. cclv 553 — 568 cxxxiii 555 ibid. 556 — 558 ibid, 556 ccxxxy †559 560 cxxxiii sq. †561 563 — 566 cxxxiv 564 ibid, 570 sqq. cclix †580 †596 †597 L, clx, clxxii 598 xlii, ccxxxv                                                                                                              |
| 145 cclx 145 sq. ccxix, ccxxxii 147 iv, ccxxxii,                                                  | †371 xlv, clx, cclxx 377 sq. cxciv 379 sqq. 379 lxvii 381 — 414 xcii †387 †406 *410 *415 sq. lxix 417 sq. lxx, lxxii 419 sqq. l, clviii 420 ccxxxvii 421 clxxxii, ccxix 423 sq. lxxviii, ccxix 424 xcii 427 lxxx                                                                                            | 552 sqq. iv, cxxxiii sq. cclv 553 — 568 cxxxiii 555 ibid. 556 — 558 ibid, 556 ccxxxy †559 560 cxxxiii sq. †561 563 — 566 cxxxiv 564 ibid, 570 sqq. cclix †580 †596 †597 L, clx, clxxii 598 xlii, ccxxxv 599 lxviii                                                                                                   |
| 145 cclx 145 sq. ccxix,ccxxxii 147 iv, ccxxxii,                                                   | †371 xlv, clx, cclxx 377 sq. cxciv 379 sqq. 379 lxvii 381—414 xcii †387 †400 †406 *410 415 sq. lxix 417 sq. lxx, lxxii 419 sqq. l, clviii 420 ccxxxvii 421 clxxxii, ccxix 423 sq. lxxviii, ccxix 424 xcii 427 lxxx †435                                                                                     | 552 sqq. iv, cxxxiii sq. cclv 553 — 568 cxxxiii 555 ibid. 556 — 558 ibid, 556 ccxxxy †559 560 cxxxiii sq. †561 563 — 566 cxxxiv 564 ibid, 570 sqq. cclix †580 †596 †597 L, clx, clxxii 598 xlii, ccxxxv 599 lxviii 603 sqq. lxxi, xci                                                                                |
| 145 cclx 145 sq. ccxix, ccxxxii 147 iv, ccxxxii,                                                  | †371 xlv, clx, cclxx 377 sq. cxciv 379 sqq. 379 lxvii 381—414 xcii †387 †400 †406 *410 415 sq. lxix 417 sq. lxx, lxxii 419 sqq. l, clviii 420 ccxxxvii 421 clxxxii, ccxix 423 sq. lxxviii, ccxix 424 xcii 427 lxxx †435 †436                                                                                | 552 sqq. iv, cxxxiii sq. cclv 553 — 568 cxxxiii 555 ibid. 556 — 558 ibid, 556 ccxxxy †559 560 cxxxiii sq. †561 563 — 566 cxxxiv 564 ibid, 570 sqq. cclix †580 †596 †597 L, clx, clxxii 598 xlii, ccxxxv 599 lxviii 603 sqq. lxxi, xci 603 li                                                                         |
| 145 cclx 145 sq. ccxix, ccxxxii 147 iv, ccxxxii,                                                  | †371 xlv, clx, cclxx 377 sq. cxciv 379 sqq. 379 lxvii 381—414 xcii †387 †400 †406 *410 415 sq. lxix 417 sq. lxx, lxxii 419 sqq. l, clviii 420 ccxxxvii 421 clxxxii, ccxix 423 sq. lxxviii, ccxix 424 xcii 427 lxxx †436 †436 436 sqq. c, clxiv                                                              | 552 sqq. iv, cxxxiii sq. cclv 553 — 568 cxxxiii 555 ibid. 556 — 558 ibid, 556 ccxxxy †559 560 cxxxiiisq. †561 563 — 566 cxxxiv 564 ibid, 570 sqq. cclix †580 †596 †597 L, clx, clxxii 598 xlii, ccxxxv 599 lxviii 603 sqq. lxxii, xci 603 li †610                                                                    |
| 145 cclx 145 sq. ccxix, ccxxxii 147 iv, ccxxxii,                                                  | †371 xlv, clx, cclxx 377 sq. cxciv 379 sqq. 379 lxvii 381—414 xcii †387 †400 †406 *410 415 sq. lxix 417 sq. lxx, lxxii 419 sqq. l, clviii 420 ccxxxvii 421 clxxxii, ccxix 423 sq. lxxviiii, ccxix 424 xcii 427 lxxx †435 †436 436 sqq. c, clxiv †441                                                        | 552 sqq. iv, cxxxiii sq. cclv 553 — 568 cxxxiii 555 ibid. 556 — 558 ibid, 556 ccxxxy †559 560 cxxxiiisq. †561 563 — 566 cxxxiv 564 ibid, 570 sqq. cclix †580 †596 †597 L, clx, clxxii 598 xlii, ccxxxv 599 lxviii 603 sqq. lxxii, xci 603 li †610 617 clxxvii                                                        |
| 145 cclx 145 sq. ccxix, ccxxxii 147 iv, ccxxxii,                                                  | †371 xlv, clx, cclxx 377 sq. cxciv 379 sqq. 379 lxvii 381 — 414 xcii †387 †406 *410 415 sq. lxix 417 sq. lxx, lxxii 419 sqq. l, clviii 420 ccxxxvii 421 clxxxii, ccxix 423 sq. lxxviii, ccxix 424 xcii 427 lxxx †435 †436 436 sqq. c, clxiv †441 445 sqq. clxxxii                                           | 552 sqq. iv, cxxxiii sq. cclv 553 — 568 cxxxiii 555 ibid. 556 — 558 ibid, 556 — 558 ibid, 556 ccxxxv †559 560 cxxxiii sq. †561 563 — 566 cxxxiv 564 ibid, 570 sqq. cclix †580 †596 †597 L, clx, clxxii 598 xlii, ccxxxv 599 lxviii 603 sqq. lxxii, xci 603 li †610 617 clxxvii 621 sqq. l, ciii sq.                  |
| 145 cclx 145 sq. ccxix, ccxxxii 147 iv, ccxxxii,                                                  | †371 xlv, clx, cclxx 377 sq. cxciv 379 sqq. 379 lxvii 381 — 414 xcii †387 †406 *410 415 sq. lxix 417 sq. lxx, lxxii 419 sqq. l, clviii 420 ccxxxvii 421 clxxxii, ccxix 423 sq. lxxviii, ccxix 424 xcii 427 lxxx †435 †436 436 sqq. c, clxiv †441 445 sqq. clxxxii 448 ccxxxvii sq.                          | 552 sqq. iv, cxxxiii sq. cclv 553 — 568 cxxxiii 555 ibid. 556 — 558 ibid, 556 — ccxxxy †559 560 cxxxiii sq. †561 563 — 566 cxxxiv 564 ibid, 570 sqq. cclix †580 †596 †597 L, clx, clxxii 598 xlii, ccxxxv 599 lxviii 603 sqq. lxxii, xci 603 li †610 617 clxxvii 621 sqq. l, ciii sq. clxx sq. cc                    |
| 145 cclx 145 sq. ccxix, ccxxxii 147 iv, ccxxxii,                                                  | †371 xlv, clx, cclxx 377 sq. cxciv 379 sqq. 379 lxvii 381 — 414 xcii †387 †400 †406 *410 415 sq. lxix 417 sq. lxx, lxxii 419 sqq. l, clviii 420 ccxxxvii 421 clxxxii, ccxix 423 sq. lxxviii, ccxix 424 xcii 427 lxxx †435 †436 436 sqq. c, clxiv †441 445 sqq. elxxxii 448 ccxxxvii sq. †450                | 552 sqq. iv, cxxxiii sq. cclv 553 — 568 cxxxiii 555 ibid. 556 — 558 ibid, 556 — ccxxxy †559 560 cxxxiii sq. †561 563 — 566 cxxxiv 564 ibid, 570 sqq. cclix †580 †596 †597 L, clx, clxxii 598 xlii, ccxxxv 599 lxviii 603 sqq. lxxi, xci 603 li †610 617 clxxvii 621 sqq. l, ciii sq. clxx sq. cc †621                |
| 145 cclx 145 sq. ccxix, ccxxxii 147 iv, ccxxxii,                                                  | †371 xlv, clx, cclxx 377 sq. cxciv 379 sqq. 379 lxvii 381—414 xcii †387 †400 †406 *410 415 sq. lxix 417 sq. lxx, lxxii 429 sqq. l, clviii 420 ccxxxvii 421 clxxxii, ccxix 423 sq. lxxviii, ccxix 424 xcii 427 lxxx †435 †436 436 sqq. c, clxiv †441 445 sqq. clxxxii 448 ccxxxvii sq. †450 451 sqq. clxxxii | 552 sqq. iv, cxxxiii sq. cclv 553 — 568 cxxxiii 555 — 558 ibid, 556 — 558 ibid, 556 ccxxxy †559 560 cxxxiii sq. †561 563 — 566 cxxxiv 564 ibid, 570 sqq. cclix †580 †596 †597 L, clx, clxxii 598 xlii, ccxxxv 599 lxviii 603 sqq. lxxi, xci 603 li †610 617 clxxvii 621 sqq. l, ciii sq. clxx sq. cc †621 623 clxxii |
| 145 cclx 145 sq. ccxix, ccxxxii 147 iv, ccxxxii,                                                  | †371 xlv, clx, cclxx 377 sq. cxciv 379 sqq. 379 lxvii 381 — 414 xcii †387 †400 †406 *410 415 sq. lxix 417 sq. lxx, lxxii 419 sqq. l, clviii 420 ccxxxvii 421 clxxxii, ccxix 423 sq. lxxviii, ccxix 424 xcii 427 lxxx †435 †436 436 sqq. c, clxiv †441 445 sqq. elxxxii 448 ccxxxvii sq. †450                | 552 sqq. iv, cxxxiii sq. cclv 553 — 568 cxxxiii 555 ibid. 556 — 558 ibid, 556 — 558 ibid, 556 ccxxxy †559 560 cxxxiii sq. †561 563 — 566 cxxxiv 564 ibid, 570 sqq. cclix †580 †596 †597 L, clx, clxxii 598 xlii, ccxxxv 599 lxviii 603 sqq. lxxi, xci 603 li †610 617 clxxvii 621 sqq. l, ciii sq. clxx sq. cc †621  |

|                         | •                       |                                    |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| †626 clxx, excvi        | †39 ccxl11              | 192 сын, сси                       |
| * 627 civ, clxx sq.     | †45, 45 sq. LXXXI       | 193 sq. Li, CXXXV,                 |
| 629 cc                  | 48 ibid.                | CLXIII, CXCII                      |
| 633 CLXXI               | 49 ibid.                | 195 sq. LXXII sq.                  |
| †635 ccy                | 59 sqq. Lxxx sq.        | †195                               |
| 639 — 660 civ           | 60 LXXXI                | 196 sq. LXXII sq.                  |
| 641 clxx                | 61 ibid.                | 199 sqq. LI, CXXXV,                |
| 643 — 660 LXXXII        | 63 xcvii                | CXCIII                             |
| 647 CXLVIII             | 65 sqq. LXXXI, CXCII    | 199 ccxxxvII                       |
| †661 clxxi              | †66 cclxxxvIII          | 201 CLXIII                         |
| 662 CXLVII              | 73 ccxlii               | †205 cxxxv                         |
| 663 sqq. L, ccxxx11sqq  | . 75 sq. cxcu sq.       | 205 sqq. cli                       |
| 667 CCLXXXIX            | 77 ccxci                | 206 sqq. xcvii                     |
| 7668 ccxxxII, ccxcI     | 78 CCLXXIII             | 208 clxx                           |
| 669 sq. CXXXIV          | 81 ccxxxvii             | 209 sqq. LI, CXXXV, CC             |
| †671<br>±670            | 83 — 88 TXXXI           | 209 CXXXV                          |
| †672                    | 91 — 96 ibid.           | 210 сс                             |
| 673 sqq. clii, clxxxii. |                         | 212 CXXXY                          |
| 675 acc                 |                         | 213 sqq. cxxxv sq.                 |
| 675 sqq. clvii          | †100                    | CLXXVIII CCIII                     |
| 681 sqq. ccxxxIII       | 101 sqq. LI, exciv sq.  | 7214 ccixsq.                       |
| 1687                    | 105 CHANNII             | †216 cxxII                         |
| †691                    | 105 extyni sq.          | 219 sqq. xxxiii, ccly              |
| 693 sqq.                | CLXXXII sq.             | 223 sqq. xxx, xxxix sq.            |
| 694 ccxxxvii            | *107                    | 225 LI LI                          |
| 697—720 xcm ccm         | 107 sqq. cxlix, cxcv    | 226 CXIV                           |
| †698                    | 111 ccxxxy              | 227 ссхцун<br>†229                 |
| <del>†</del> 715        | 112 ccxci               |                                    |
| ÷720                    | †116                    | 230 cxiv<br>231 clxx               |
| 721 sq. L, CLVIII       | 4117                    | 234 LI                             |
| 723 sq. LXXIV           | 119 sqq. excv           | 235 sq. LXVII, CXCV                |
| 723 XCIII               | 125 CXLIX, CXCV         | 237 sqq. ы, ьхүн, сы,              |
| 725 sq. xxxiv, L,       | †126                    | CLVII, CLX                         |
| CLVIII, CCXXXVISQ.      | 127 cxcv                | †238                               |
| 727 sq. xxx, xli, L     | 139 xcvii               | 239 CLVII                          |
| 729 sq. L, CXXIX sq.    | <b>141</b> ibid.        | 241 sqq. Li, cxxxvisq.             |
| 731 sq. LXXII           | †142 cclxxxvIII         | CLXIII, CXCII                      |
| 733 sq. Lxviiisq.       | †146                    | †243                               |
|                         | *151 cxcv               | 247 v, LXVII                       |
|                         | †157                    | 249 sqq. LI, ccxLvI sq.            |
|                         | †158                    | 254 ccxlvi                         |
| T.ID WI                 | †165                    | 257—260 сылы                       |
| LIB, VI.                | 169 sqq. clxxxii sq.    | †258                               |
| 9 сстан                 | 172 CCLXXVII            | 258—262 cxxxv11 sqq.               |
| 20                      | †176<br>*178 cclxxxviii | 259 CCXLVI                         |
| 21 sqq. LXXX            | 181 sa CLVVVIII         | 263 sq. cxxxviii                   |
| 23 ccxc                 | 181 sq. CLXXXIII        | 266 sqq. c sq.                     |
| 26 LXXX sq.             | 183 sqq. Li, cxxxiv,    | †267 CCXLVII                       |
| 29 ccxxix               | +185 185 sag experien   | Post vorsum 970 unlas e            |
| 31 ccxxx                | †188                    | Post uersum 270 uulgo 6            |
| 33 ccxxix               | 191 sq LI, CXXXIV sq.   | uersus inseruntur, de              |
| 37 ccxlii               |                         | quibus u. p. cc.xxxvu coll. p. ci. |
|                         | CUAAXV                  | сон. р. ст.                        |
|                         |                         |                                    |

| 275 сі                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | †426                                                                                                                                                                                                                                                          | 572 clm                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| †277 CXXXVII                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 427 cextiv                                                                                                                                                                                                                                                    | 573 sq. cxL                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 279 CCXXXIX, CCXLVII                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 427 ccxliv<br>431—448 cxxxvii                                                                                                                                                                                                                                 | 576 cclx                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 280 ccxxix                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +432 et cove                                                                                                                                                                                                                                                  | †578                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 283 — 292 cxxxvii                                                                                                                                                                                                                                                                                            | †432 et ccxc †438                                                                                                                                                                                                                                             | 501 604                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 205 — 292 CXXXVII                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 440                                                                                                                                                                                                                                                           | 581-604 cxrv sq.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 285—288 CCLXXI<br>†288                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 449 clxxv1                                                                                                                                                                                                                                                    | 589 cxlv1                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7288                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 450 ccliv                                                                                                                                                                                                                                                     | †593                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 295—298 csq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 454 ccxlyii                                                                                                                                                                                                                                                   | 595 — 604 cxlvi,                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 295 cv sq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | †455 LXIV                                                                                                                                                                                                                                                     | cexxxvii                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 296 — 304 CLXXXIII                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 454 ccxlvn<br>†455 lxiv<br>457 sq. ibid.<br>459 sqq. ibid.<br>†462                                                                                                                                                                                            | 595 c                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 296 ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 459 sqq. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                | 597 ib.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| †297 ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | †462                                                                                                                                                                                                                                                          | 607 exp                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 297 sq. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 463 sqq. Lxvm                                                                                                                                                                                                                                                 | 614 sq clxxxiv, exem                                                                                                                                                                                                                                                  |
| †298                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 467 sqq. clxxxiv                                                                                                                                                                                                                                              | †616 10 10 - 12                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1299                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 469 ccxviii                                                                                                                                                                                                                                                   | 619 cxr                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 409 CCXVIII                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 299 — 304 CXXXVIII                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 470 CLXXXIV                                                                                                                                                                                                                                                   | 620 sqq. ccxxxvii                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 299 sq. clxxxiii                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 473 sq. cxl, clvm,                                                                                                                                                                                                                                            | 620 sq. cm                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 301 cx                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CCXVI                                                                                                                                                                                                                                                         | 621 ccxxxvn                                                                                                                                                                                                                                                           |
| †303 cclxxxvii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 475-539 ccxv1-                                                                                                                                                                                                                                                | †623                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 304 CLXXXIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ccxviii                                                                                                                                                                                                                                                       | †627                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 305 — 312 ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 475, 476 CLXXXIV                                                                                                                                                                                                                                              | 629 ccxxxvII                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 305 ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 475, 476 clxxxiv †478                                                                                                                                                                                                                                         | +630                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 308 cxv                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 483-509 CLXXXIV                                                                                                                                                                                                                                               | 631 caa CVII CCIVI                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 313 sqq. clxv, ccxlvii                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ±405 correct                                                                                                                                                                                                                                                  | COL STATE COLLE                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 515 sqq. CLXV, CCXLVII                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400 CCXVIII                                                                                                                                                                                                                                                   | 631 clxiii                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7314                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 496 clu, cextvut<br>497 clusq. exci,                                                                                                                                                                                                                          | 633 sq. cxl1                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 340 CLXV                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 497 chilsq. exci,                                                                                                                                                                                                                                             | 1638                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 341 CLXXXIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CCXVIII                                                                                                                                                                                                                                                       | †643 xl1                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 343 sag, LXXXV, CXXII.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +508                                                                                                                                                                                                                                                          | 644 CXLI, CCXXIX                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 020044                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1000                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CLXXXIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | †508<br>†509                                                                                                                                                                                                                                                  | 645 sqq. LXXXIV,                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 343 sqq. lxxxv, cxxii, clxxxiii 343 ccxxix                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4511                                                                                                                                                                                                                                                          | 645 sqq. LXXXIV,                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 343 CCYVIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +511                                                                                                                                                                                                                                                          | 645 sqq. LXXXIV,                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 343 ccxxix<br>344 clxxxiii, ccxxix                                                                                                                                                                                                                                                                           | +511                                                                                                                                                                                                                                                          | 645 sqq. LXXXIV,                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 343 ccxxix<br>344 clxxxiii, ccxxix                                                                                                                                                                                                                                                                           | +511                                                                                                                                                                                                                                                          | 645 sqq. LXXXIV,                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 343 ccxxix<br>344 clxxxii, ccxxix<br>348 ccxxxv<br>†349 et ccxc                                                                                                                                                                                                                                              | +511                                                                                                                                                                                                                                                          | 645 sqq. LXXXIV,                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 343 ccxxix<br>344 clxxxiii, ccxxix<br>348 ccxxxv<br>†349 et ccxc<br>*357                                                                                                                                                                                                                                     | †511 512 clu 519 sqq. cxcix, cc 522 cclxxii 523 clxviii                                                                                                                                                                                                       | 645 sqq. LXXXIV,<br>CLXXXIV<br>646 CCXLIV<br>†648 CLXXXIV sq.<br>†650<br>656 CCXLIV                                                                                                                                                                                   |
| 343 ccxxix<br>344 clxxxiii, ccxxix<br>348 ccxxxv<br>†349 et ccxc<br>*357                                                                                                                                                                                                                                     | †511 512 clu 519 sqq. cxcix, cc 522 cclxxii 523 clxviii                                                                                                                                                                                                       | 645 sqq. LXXXIV,<br>CLXXXIV<br>646 CCXLIV<br>†648 CLXXXIV sq.<br>†650<br>656 CCXLIV                                                                                                                                                                                   |
| 343 ccxxix<br>344 clxxxiii, ccxxix<br>348 ccxxxv<br>†349 et ccxc<br>*357                                                                                                                                                                                                                                     | †511 512 clu 519 sqq. cxcix, cc 522 cclxxii 523 clxviii                                                                                                                                                                                                       | 645 sqq. LXXXIV,<br>CLXXXIV<br>646 CCXLIV<br>†648 CLXXXIV sq.<br>†650<br>656 CCXLIV                                                                                                                                                                                   |
| 343 ccxxix<br>344 clxxxiii, ccxxix<br>348 ccxxxv<br>†349 et ccxc<br>*357                                                                                                                                                                                                                                     | †511 512 clu 519 sqq. cxcix, cc 522 cclxxii 523 clxviii                                                                                                                                                                                                       | 645 sqq. LXXXIV,<br>CLXXXIV<br>646 CCXLIV<br>†648 CLXXXIV sq.<br>†650<br>656 CCXLIV                                                                                                                                                                                   |
| 343 ccxxix<br>344 clxxxiii, ccxxix<br>348 ccxxxv<br>†349 et ccxc<br>*357                                                                                                                                                                                                                                     | †511 512 clu 519 sqq. cxcix, cc 522 cclxxii 523 clxviii                                                                                                                                                                                                       | 645 sqq. LXXXIV,<br>CLXXXIV<br>646 CCXLIV<br>†648 CLXXXIV sq.<br>†650<br>656 CCXLIV                                                                                                                                                                                   |
| 343 ccxxix<br>344 clxxxiii, ccxxix<br>348 ccxxxv<br>†349 et ccxc<br>*357                                                                                                                                                                                                                                     | †511 512 clu 519 sqq. cxcix, cc 522 cclxxii 523 clxviii                                                                                                                                                                                                       | 645 sqq. LXXXIV,<br>CLXXXIV<br>646 CCXLIV<br>†648 CLXXXIV sq.<br>†650<br>656 CCXLIV                                                                                                                                                                                   |
| 343 CCXXIX 344 CLXXXII, CCXXIX 348 CCXXXV ;349 et CCXC *357 365 sq. CCLXIV 369 CXLIII ;375 CCXLVII ;382 ;384 ;385                                                                                                                                                                                            | †511<br>512 clu<br>519 sqq. cxcix, cc<br>522 cclxxiii<br>523 clxxiii<br>525 clxxxiv, excviii<br>†526<br>529 ccxci<br>532 ccxxxv<br>535—542 ccx<br>†535                                                                                                        | 645 sqq. LXXXIV,<br>CLXXXIV<br>646 CCXLIV<br>†648 CLXXXIV sq.<br>†650<br>656 CCXLIV<br>†657<br>660 CCLVIII<br>667 sqq. CXLII<br>†679<br>†682<br>†685                                                                                                                  |
| 343 cexxix 344 clxxxii, cexxix 348 cexxxv †349 et cexc *357 365 sq. celxiv 369 cxliii †375 cexlvii †382 †384 †385 388 clxxxiv                                                                                                                                                                                | †511<br>512 clii<br>519 sqq. excix, cc<br>522 cclxxiii<br>523 clxxiii<br>525 clxxxiv, excviii<br>†526<br>529 cexci<br>532 cexxxv<br>535—542 cex<br>†535<br>537 cexvi sq.                                                                                      | 645 sqq. LXXXIV,<br>CLXXXIV<br>646 CCXLIV<br>†648 CLXXXIV sq.<br>†650<br>656 CCXLIV                                                                                                                                                                                   |
| 343 cexxix 344 clxxxii, cexxix 348 cexxxv †349 et cexc *357 365 sq. celxiv 369 exliii †375 cexlvii †382 †384 †385 388 clxxxiv 389 sqg.                                                                                                                                                                       | †511 512 clu 519 sqq. excix, cc 522 cclxxiii 523 clxviii 525 clxxxiv, excviii †526 529 ccxci 532 ccxxxv 535—542 ccx †535 537 ccxvi sq. †539 ccxviii                                                                                                           | 645 sqq. LXXXIV,<br>CLXXXIV<br>646 CCXLIV<br>†648 CLXXXIV sq.<br>†650<br>656 CCXLIV<br>†657<br>660 CCLVIII<br>667 sqq. CXLII<br>†679<br>†682<br>†685                                                                                                                  |
| 343 cexxix 344 cexxix 348 cexxix 348 cexxix 348 cexxix 349 cexci *357 365 sq. celxiv 369 cxlii †375 cexlvii †382 †384 †385 388 cexxiv 389 sq. 389 — 391 cei                                                                                                                                                  | †511 512 cli 519 sqq. cxcix, cc 522 cclxxiii 523 clxviii 525 clxxxiv, excviii †526 529 ccxci 532 ccxxxv 535—542 ccx †535 537 ccxvi sq. †539 ccxviii 540 sq. c. ccxviii                                                                                        | 645 sqq. LXXXIV,  CLXXXIV  646 CCXLIV  †648 CLXXXIV sq. †650 656 CCXLIV †657 660 CCLVIII 667 sqq. CXLII †679 †682 †685 691 sqq. CCIII sq.                                                                                                                             |
| 343 cexxix 344 cexxix 348 cexxix 348 cexxix 348 cexxix 349 cexci *357 365 sq. celxiv 369 cxlii †375 cexlvii †382 †384 †385 388 cexxiv 389 sq. 389 — 391 cei                                                                                                                                                  | †511 512 cli 519 sqq. cxcix, cc 522 cclxxiii 523 clxviii 525 clxxxiv, excviii †526 529 ccxci 532 ccxxxv 535—542 ccx †535 537 ccxvi sq. †539 ccxviii 540 sq. c. ccxviii                                                                                        | 645 sqq. LXXXIV,  CLXXXIV 646 CCXLIV 7648 CLXXXIV sq. 7650 656 CCXLIV 7657 660 CCLVIII 667 sqq. CXLII 7679 7682 7685 691 sqq. CCIII sq. CCXLIV                                                                                                                        |
| 343 cexxix 344 cexxix 348 cexxix 348 cexxix 348 cexxix 349 cexci *357 365 sq. celxiv 369 cxlii †375 cexlvii †382 †384 †385 388 cexxiv 389 sq. 389 — 391 cei                                                                                                                                                  | †511 512 cli 519 sqq. cxcix, cc 522 cclxxiii 523 clxviii 525 clxxxiv, excviii †526 529 ccxci 532 ccxxxv 535—542 ccx †535 537 ccxvi sq. †539 ccxviii 540 sq. c. ccxviii                                                                                        | 645 sqq. Lxxxiv,                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 343 ccxxix 344 clxxxii, ccxxix 348 ccxxxv ;349 et ccxc *357 365 sq. cclxiv 369 cxlii ;375 ccxlvii ;382 ;384 ;385 388 clxxxiv 389 sqq. 389—391 clii 390 cxxxix 391 sqq. clxxxiv                                                                                                                               | †511 512 cli 519 sqq. cxcix, cc 522 cclxxiii 523 clxviii 525 clxxxiv, excviii †526 529 ccxci 532 ccxxxv 535—542 ccx †535 537 ccxvi sq. †539 ccxviii 540 sq. c, ccxvii †543 545 sqq. clxxxiv                                                                   | 645 sqq. LXXXIV,                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 343 ccxxix 344 clxxxii, ccxxix 348 ccxxxv ;349 et ccxc *357 365 sq. cclxiv 369 cxlii ;375 ccxlvii ;382 ;384 ;385 388 clxxxiv 389 sqq. 389—391 clii 390 cxxxix 391 sqq. clxxxiv                                                                                                                               | †511 512 cli 519 sqq. cxcix, cc 522 cclxxiii 523 clxviii 525 clxxxiv, excviii †526 529 ccxci 532 ccxxxv 535—542 ccx †535 537 ccxvi sq. †539 ccxviii 540 sq. c, ccxvii †543 545 sqq. clxxxiv                                                                   | 645 sqq. LXXXIV,  646 CCXLIV  †648 CLXXXIV sq. †650 656 CCXLIV †657 660 CCLVIII 667 sqq. CXLII †679 †682 †685 691 sqq. CCIII sq.  CCXLIV †693 †697 CCXLIV †698 705 sq. LXXIII                                                                                         |
| 343 ccxxix 344 clxxxii, ccxxix 348 ccxxxv ;349 et ccxc *357 365 sq. cclxiv 369 cxlii ;375 ccxlvii ;382 ;384 ;385 388 clxxxiv 389 sqq. 389—391 clii 390 cxxxix 391 sqq. clxxxiv                                                                                                                               | †511 512 cli 519 sqq. cxcix, cc 522 cclxxiii 523 clxviii 525 clxxxiv, excviii †526 529 ccxci 532 ccxxxv 535—542 ccx †535 537 ccxvi sq. †539 ccxviii 540 sq. c, ccxvii †543 545 sqq. clxxxiv                                                                   | 645 sqq. LXXXIV,  CLXXXIV  646 CCXLIV  †648 CLXXXIV sq.  †650 656 CCXLIV  †657 660 CCLVIII 667 sqq. CXLII †679 †682 †685 691 sqq. CCIII sq.  CCXLIV †693 †697 CCXLIV †698 705 sq. LXXIII †715 XCII                                                                    |
| 343 ccxxix 344 clxxxii, ccxxix 348 ccxxxv ;349 et ccxc *357 365 sq. cclxiv 369 cxlii ;375 ccxlvii ;382 ;384 ;385 388 clxxxiv 389 sqq. 389—391 clii 390 cxxxix 391 sqq. clxxxiv                                                                                                                               | †511 512 cli 519 sqq. cxcix, cc 522 cclxxiii 523 clxviii 525 clxxxiv, excviii †526 529 ccxci 532 ccxxxv 535—542 ccx †535 537 ccxvi sq. †539 ccxviii 540 sq. c, ccxvii †543 545 sqq. clxxxiv                                                                   | 645 sqq. LXXXIV,  CLXXXIV 646 CCXLIV 7648 CLXXXIV sq. 7650 656 CCXLIV 7657 660 CCLVIII 667 sqq. CXLII 7682 7682 7685 691 sqq. CCIII sq. CCXLIV 7693 7697 CCXLIV 7698 705 sq. LXXIII 7705 XCII 707 sq. XXXVII, LI,                                                     |
| 343 ccxxix 344 clxxxii, ccxxix 348 ccxxxv ;349 et ccxc *357 365 sq. cclxiv 369 cxlii ;375 ccxlvii ;382 ;384 ;385 388 clxxxiv 389 sqq. 389—391 clii 390 cxxxix 391 sqq. clxxxiv                                                                                                                               | †511 512 cli 519 sqq. cxcix, cc 522 cclxxiii 523 clxviii 525 clxxxiv, excviii †526 529 ccxci 532 ccxxxv 535—542 ccx †535 537 ccxvi sq. †539 ccxviii 540 sq. c, ccxvii †543 545 sqq. clxxxiv                                                                   | 645 sqq. LXXXIV,  CLXXXIV  646 CCXLIV  †648 CLXXXIV sq.  †650 656 CCXLIV  †657 660 CCLVIII 667 sqq. CXLII †6682 †685 691 sqq. CCIII sq.  CCXLIV †693 †697 CCXLIV †698 705 sq. LXXIII †705 xcii 707 sq. XXXVII, L1,  CLXXXV                                            |
| 343 ccxxix 344 clxxxii, ccxxix 348 ccxxxv ;349 et ccxc *357 365 sq. cclxiv 369 cxlii ;375 ccxlvii ;382 ;384 ;385 388 clxxxiv 389 sqq. 389—391 clii 390 cxxxix 391 sqq. clxxxiv                                                                                                                               | †511 512 cli 519 sqq. cxcix, cc 522 cclxxiii 523 clxviii 525 clxxxiv, excviii †526 529 ccxci 532 ccxxxv 535—542 ccx †535 537 ccxvi sq. †539 ccxviii 540 sq. c, ccxvii †543 545 sqq. clxxxiv                                                                   | 645 sqq. LXXXIV,  CLXXXIV  646 CCXLIV  †648 CLXXXIV sq.  †650 656 CCXLIV  †657 660 CCLVIII 667 sqq. CXLII †679 †682 †685 691 sqq. CCIII sq.  CCXLIV †693 †697 CCXLIV †698 705 sq. LXXIII †707 sq. XXXVII, LI,  CLXXXV 707 CCXXXV                                      |
| 343 cexxix 344 cexxix 344 cexxix 348 cexxix 348 cexxix 348 cexxix 348 cexxix 349 et cexe *357 365 sq. celxiv 369 exem ;375 cexevin ;382 ;384 ;385 388 cexxiv 389 sqq. 389—391 cem 390 cexxix 391 sqq. cexxiv 391 sqq. cexxiv 391 cexevi 399 cem, cexxiv 401 cexexix ;408 409 sq. cexevin 415—430 cexevin sq. | †511 512 clu 519 sqq. cxcix, cc 522 cclxxiii 523 clxviii 525 clxxxiv, excviii †526 529 ccxci 532 ccxxxv 535—542 ccx †535 537 ccxvi sq. †539 ccxviii 540 sq. c, ccxvii †543 545 sqq. clxxxiv †546 555 clxxxiv 557 sqq. lxiv †559 561 sq. lxiv sq. 563 sqq. cxl | 645 sqq. LXXXIV,  CLXXXIV  646 CCXLIV  †648 CLXXXIV sq.  †650 656 CCXLIV  †657 660 CCLVIII 667 sqq. CXLII †679 †682 †685 691 sqq. CCIII sq.  CCXLIV  †693 †697 CCXLIV †698 705 sq. LXXIII †705 XCII 707 sq. XXXVII, LI,  CLXXXV  707 CCXXXXV  711 sqq. LXVIII, LXXIII |
| 343 cexxix 344 cexxix 344 cexxix 348 cexxix 348 cexxix 348 cexxix 348 cexxix 349 et cexe *357 365 sq. celxiv 369 exem ;375 cexevin ;382 ;384 ;385 388 cexxiv 389 sqq. 389—391 cem 390 cexxix 391 sqq. cexxiv 391 sqq. cexxiv 391 cexevi 399 cem, cexxiv 401 cexexix ;408 409 sq. cexevin 415—430 cexevin sq. | †511 512 clu 519 sqq. cxcix, cc 522 cclxxiii 523 clxviii 525 clxxxiv, excviii †526 529 ccxci 532 ccxxxv 535—542 ccx †535 537 ccxvi sq. †539 ccxviii 540 sq. c, ccxvii †543 545 sqq. clxxxiv †546 555 clxxxiv 557 sqq. lxiv †559 561 sq. lxiv sq. 563 sqq. cxl | 645 sqq. LXXXIV,  CLXXXIV  646 CCXLIV  †648 CLXXXIV sq.  †650 656 CCXLIV  †657 660 CCLVIII 667 sqq. CXLII †679 †682 †685 691 sqq. CCIII sq.  CCXLIV †693 †697 CCXLIV †698 705 sq. LXXIII †707 sq. XXXVII, LI,  CLXXXV 707 CCXXXV                                      |
| 343 cexxix 344 cexxix 344 cexxix 348 cexxix 348 cexxix 348 cexxix 348 cexxix 349 et cexe *357 365 sq. celxiv 369 exem ;375 cexevin ;382 ;384 ;385 388 cexxiv 389 sqq. 389—391 cem 390 cexxix 391 sqq. cexxiv 391 sqq. cexxiv 391 cexevi 399 cem, cexxiv 401 cexexix ;408 409 sq. cexevin 415—430 cexevin sq. | †511 512 clu 519 sqq. cxcix, cc 522 cclxxiii 523 clxviii 525 clxxxiv, excviii †526 529 ccxci 532 ccxxxv 535—542 ccx †535 537 ccxvi sq. †539 ccxviii 540 sq. c, ccxvii †543 545 sqq. clxxxiv †546 555 clxxxiv 557 sqq. lxiv †559 561 sq. lxiv sq. 563 sqq. cxl | 645 sqq. LXXXIV,  646 CCXLIV  †648 CLXXXIV sq. †650 656 CCXLIV †657 660 CCLVIII 667 sqq. CXLII †679 †682 †685 691 sqq. CCIII sq.  CCXLIV †698 705 sq. LXXIII †705 XCII 707 sq. XXXVII, LI,  CLXXXV 707 CCXXXV 711 sqq. LXVIII, LXXII 714 LXXII                        |
| 343 cexxix 344 cexxix 344 cexxix 348 cexxix 348 cexxix 348 cexxix 348 cexxix 349 et cexe *357 365 sq. celxiv 369 exem ;375 cexevin ;382 ;384 ;385 388 cexxiv 389 sqq. 389—391 cem 390 cexxix 391 sqq. cexxiv 391 sqq. cexxiv 391 cexevi 399 cem, cexxiv 401 cexexix ;408 409 sq. cexevin 415—430 cexevin sq. | †511 512 cli 519 sqq. cxcix, cc 522 cclxxiii 523 clxviii 525 clxxxiv, excviii †526 529 ccxci 532 ccxxxv 535—542 ccx †535 537 ccxvi sq. †539 ccxviii 540 sq. c, ccxvii †543 545 sqq. clxxxiv                                                                   | 645 sqq. LXXXIV,  CLXXXIV  646 CCXLIV  †648 CLXXXIV sq.  †650 656 CCXLIV  †657 660 CCLVIII 667 sqq. CXLII †679 †682 †685 691 sqq. CCIII sq.  CCXLIV  †693 †697 CCXLIV †698 705 sq. LXXIII †705 XCII 707 sq. XXXVII, LI,  CLXXXV  707 CCXXXXV  711 sqq. LXVIII, LXXIII |

| 725 cxlii, clxxxv,             | 749 cexili, cexxxviii | 783 sq. cxxii sq. |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                | 751 cxcv1             | 785 sq. cxlusq.   |
| 727 sqq. LXXIII                | 755 sq. cclix         |                   |
| 729 — 754 xcm sq.              |                       | 787 sq. exlm sq.  |
| Post u. 732 apud Burm.         | 757 xxxiii, lx, lxv   | 787 v             |
| duo uersus inseruntur          | 761 LXV               |                   |
| 735 cexii                      | 762 ibid **** ***     |                   |
| 738 sqq. ibid.                 | 765 sqq. cx111        | †791 cc           |
| 738 cxcv1                      | 769 ibid.             | 793 cxliv sq.     |
| 742 — 745 xcm sq.              |                       | 794 sqq. cclv     |
| †743 - R                       | 773 CLXXXV            | 796 sqq. cclxix   |
| †*744 xcm                      | 775 ibid.             | <b>†804</b>       |
| <b>†747</b> Francis control of | 776 CXLII             |                   |
| 747 sq. ccx11 sq.              | 777 sqq. LXXII        |                   |

His indicibus conficiendis otium auctori deerat: quamobrem, lector erudite, dabis ueniam si quae sine illo administrari commode non poterant transacta sunt ut potuerunt. ille enim laboribus et curis ualde attritus postremis prolegomenon paginis absolutis in profectionem sese abripuit et inter uale dicendum, partim etiam litteris ex itineris stationibus datis mandauit amicis haec libro subscribenda.

Prolegg. p. xvi de exemplo fastorum Maffeanorum Sigoniano minime rem esse incertam aiebat: inueniri enim anni 1555 editionem in

annalium officinae Aldinae Renouardi p. 166 sq. ed. tert.

p. LXXXVII de erraticis stellis Nigidii solebat acerbe sese obiurgare et miseros dicere amicos quibus tam miserum errorem excusandum relingueret.

p. cvi non multo cautius fragmentum Varronis a Lydo satis dubia fide traditum scripsit praetermissum ab editoribus, cum extet annotatum iam apud Spengelium, perfectissimum grammaticum, ed. Varr. p. 121: cf. Fussium ad Lydi l. l. et Müll. ad Varr. de l. l. V. §. 116. p. ccxlix de Vertumno iniquo (ubi l. 39 leg. Horat. sat. 2, 7, 14)

agnouit errorem dixitque meruisse se eam poenam quod monere uo-

luerit a Iacobo u. dss. monita.

p. cclxx putabat iniuria omissum a se Laur. Lydum qui apud Ouidium 4, 422 Aetna iamiam legisse uideatur, cum scripserit de mens. IV. 85 p. 107 Bekk.: ἐν Αἴτνη δὲ τῆς Σικελίας τὴν αρπαγήν μυθολογοῦσι

The Koons.

Intelligebat noster Merkelius miraturos multos in indice signa crucis quibus explicatio ex prolegomenis erui nulla posset: negabat ex instituto suo totum id incommodum deuitari potuisse: minui potuisse aiebat et exemplis utebatur 1, 186 de niuco cado conferens Platonis comici fr. inc. IX. uol. II. p. 684 Mein. ἀργην δε λύσας στάμνον εὐώδους ποτου: ita enim putabat scribi potuisse. idem 3, 113 nolebat scripturam a se receptam improbari nisi quis perpendisset Seruii testimonium

ad Aen. 8, 653: tenebat] defendebat et est militare verbum, ut etiam

Sallustius dixit, coll. eod. ad 9, 168; 470.

Postremo in annotatione uerbis Ouidianis subiecta, cuius rationem non egere explicatione, cautum esse de uitiis a se testabatur quantum potuerit, a typographo quantum debuerit, mandauitque ideo publice laudandum hominem perdiligentem cui nomen est Perlwitz. peccata haec observauerat: ad 1, 317 perperam positum punctum inter sub et ras., ad 2, 18 post II41 ante NII omissam scripturam uacas.

In uersibus Ouidianis haec emendanda enotauimus: 1, 705 leg. praecedit 2, 119. 163 mille 2, 220 aquas 2, 643 dele uirgulam post testu 2, 786 l. comiter 3, 443 feruntur 3, 753 crabronum 4, 141 rorantes nuda] l. sudantes rore (cf. p. cclxxxvII). in Prolegomenis praeter numerorum quandam in locis citatis inconstantiam quae a carmine Quidiano ad Prolegomena sese conferenti non facile incommodabit p. v l. 11 lege 164 p. xxn l. 25 Pighii p. xxxn l. 36 condicio p. xl.v1 l. 19 lib. 6, 94 p. xllx extr. domo p. l. 1. 33: 682 (Burm.; 680 Merk.) p. lxv l. 30 ποδl p. lxv l. 5 Cruquii l. 11: 765 (B.; 759 M.) p. lxv l. 14 enchirid. p. lxxn extr. 6, 196 p. cxxxv l. 27: 5, 537 p. civ l. 32 historico p. cxn l. 9 ξμψυχον p. cxxxv l. 16 epod. p. cxxxix l. 2 in jid p. clv l. 5: 6, 239 p. clxnii 1. 32: 3, 882; 4, 624 p. clxx l. 36: 627 l. 37: 6, 208 p. clxxiii 1. 32: 291 l. 37: 2, 491 p. clxxiii 1. 6: 2, 639 p. clxxiii 1. 40 triumphari p. clxxiii 1. 2: 388 p. cxcix l. 21: 521 p. ccvi 1. 14 pontificum p. ccvii inscr. INCERTIS p. ccxiii 1. 22

p. cciv l. 14 pontificum p. ccvn inscr. INCERTIS p. ccxni l. 22

Manibus. p. ccxiv l. 8 Roman. p. ccxxix l. 38 dele 19 p. ccxxxin

1. 21 leg. templum p. ccxxxvii l. 35: 3, 6, 8 p. ccxlii l. 3 p. 221

Kr. p. ccxivi l. 28: 4, 95 p. ccxlvii extr. Naupactoo p. cclvii 1. 14: 5, 148 p. cclxi 1. 36 propago



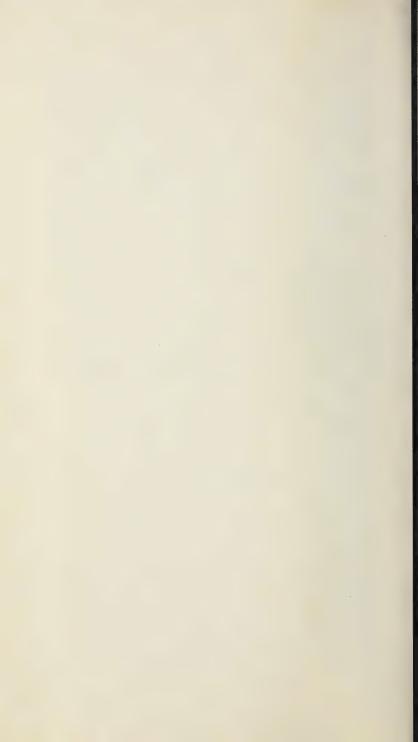

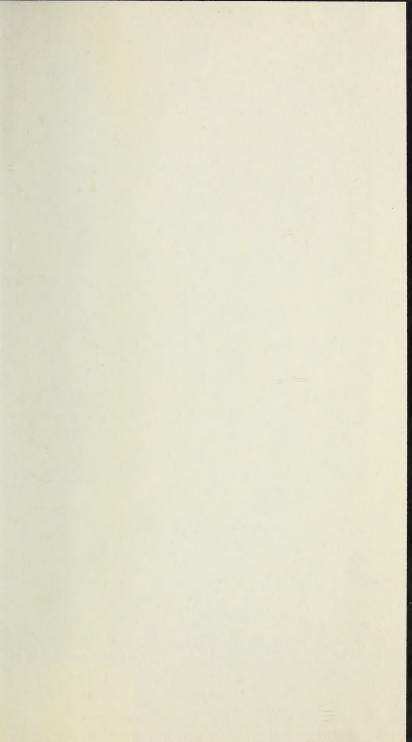





LIBRARY OF CONGRESS
0 003 092 519 1